



VIII.
R

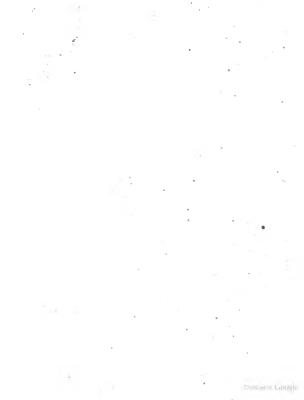

# ECCLESIASTICA

## CLAUDIO FLEURY

ABATE DI LOC-DIEU, PRIORE D'ARGENTEUIL

E CONFESSORE DI LUIGI XIV.

TRADOTTA DAL FRANCESE

GASPARO GOZZI.

RIVEDUTA, E CORRETTA SUL TESTO ORIGINALE

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA
E DEDICATA

ALL' ECCELLENTISSIMO SIGNORE

## D.GIUSEPPE CARACCIOLO

PRINCIPE DI TORELLA &c. &c. &c.

TOMO DECIMOQUARTO.

Dall'Anno meccentil sino all'Anno meccenty.







N A P O L I MDCCLXXI.

A SPESE DI ANTONIO CERVONE E dal medelimo si vende nel suo Negozio,

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Angrandia di Salata da Arti Angrandia di Salata

encents out a min scale to

Control of the second of the s

## AVVERTIMENTO

#### ALLETTORE.

Omethé non moití feno gli abbagli corti in quello desirroquarro Tomo della Storia Eccilántica del Fleury, tradotta i Nenezia; ciò non offante per mantener la parola data a quefo Pubblico, i fe filmaro qui notari; come per l'addierto fi è fatto; siffanche cia(cuo vegga, che fempre la medefina zinor coll' originale Francele. E primieramente.

Nella pag 36. col. 2. vv. 0. e fage, par-landoff ed decreto di epocfisione fatto da Luigi di Baviera contra del Papa , li legge nella traduzine di Veneria: Come fa egli , eaflendo le camonicle elscuini di perfine capaci , per riferbor el voller fuo la collexima delle Chiefe Catadari per dell'eduder è bavoni juddiri , e porci alcumi indegni fimili a lui. La parola fyiety, di cui fi ferve qui il Fleury, benche fignifichi noche fuddiri, qui però non dec cod fieigenti , ma benal faggatti, cioè perfone; altrimenti ne feguirebbe, che il Papa avrebbe dovuto provvedere foltanno di fuoi fudditi le Chiefe.

Nella pag. 267, col. 2. v. 4. e feg. della traduzione di Venezia fi legge: Effa accade, quendo un nomo rieve più piacere, o dispiacere sprittuale, che men può continner mel fuo come. Le parole francesi sono: Elle arriva quend un homme reçoit plus de gosti, D. de piassir fiprituale c. Ora ognun vedec, che le pa-

role gedt & plaifir non fi debbono spie-

Nella siella pag, e cel, v. 9, ab infr. si legge: Raxboc viferife le illissioni de famessi Missica del suo tempo. Il Floury dice: Raxboc reporte les illussions des faux missiques. Or la parcla faux certo non significa famoss, ma bensi fassi.

Oltre questi abbagli, che si sono notati di asterisco, come per lo passato fi è costumato; si è usata tutta la diligenza in far sì, che la traduzione corrispon-desse al testo originale: motivo per cui moltiffime volte han dovuto cambiarii parole, e sensi interi. Ne solo ciò; si son supplite tutte le parole manchevoli , le quali qualora non sieno state poche , si son frapposte fra l'i segno di due mani , per dinotarne la mancanza . L'Indice ben anche fi è riscontrato interamente, e si sono accomodate tutte le faife citazioni , che vi erano ; il che non ha costata poca fatica; e si sono ben anche uniti quegli articoli, che fi ritrovavano feparati , e feparati quelli , ch' erano uniti , e posti ciascuno al fuo luogo , perchè riuscisse di comodo al Pubblico; a cui si domanda scufa , fe mai in qualche cofa fi foffe abbagliato , pregandosi a riflettere , che in tante varie correzioni , che li fon dovute fare, non è impossibile il prendere abbaglio.

## (a ) 0 . T. 1 d d d



## S T O R I A ECCLESIASTICA.

กระกระกระกระกระก

#### LIBRO NOVANTESIMOTERZO.

I. T Guelfi riforgono in Lombardia. II. Canonizzazione di San Tommafo di Aquino. III. S. Elzearo Conte di Ariano, IV. Monizione contra Luigi di Baviera, V. Protesta, ed appellazione di Luigi. VI. Decretale Cum inter nonnullos. VII. Dilazione accordata a Luigi. VIII. Bolla vontra i Visconti. IX. Processione del Santissimo Sagramento. X. Lettera del Papa a Cavalieri di Prussa. XI. Legati al Duca di Lituania. XII. Sentenza del Papa contra Luigi di Baviera. XIII. Rimproveri di Luigi contra il Papa. XIV. Bolla Quia quorumdam. XV. Niccolò III, corretto da Giovanni XXII. XVI. Giovanni di Aragona Arcivescovo di Toledo. XVII. Santa Elisabetta Regina di Portogallo. XVIII. Errori di Pietro Giovanni di Oliva condannati . XIX. Marfilio di Padova . XX. Guido Tarlat Vescovo di Arezzo condannato. XXI. Giovanni degli Orsini Cardinale Legato in Toscana . XXII. Concilio di Senli, fotto Guglielmo di Trie, XXIII, Concilio di Avignone, XXIV. Concilio di Alcalà. XXV. Lettere di Sanuto. XXVI. Progetto di riunione to Greci. XXVII. Disordini di Cipro. XXVIII. Continovazione della missione appresso i Tartari, XXIX, Concilio di Marciac. XXX, Concilio di Russec. XXXI. Luigi di Baviera in Italia. XXXII. Indulgenza dell'Angelus. XXXIII. San Rocco, XXXIV. Luigi di Baviera coronato a Milano. XXXV. I Romani scontenti del Papa. XXXVI. Vescovi intrust da Luigi. XXXVII. Morte di Guido Vescovo di Arezzo. XXXVIII. Lettere di Sanuto. XXXIX. Bolle contra Luigi di Baviera e Marsilio. XL. Nuovi Cardinali . XLI, Luigi di Baviera a Roma . XLII. Morte di Carlo il Bello. Filippo di Valois Re di Francia. XLIII. Agostino Trionfo. XLIV. Luigi di Baviera depone il Papa. XLV. Azione ardita di Jacopo Colonna. XLVI. Pietro di Corbiera Antipapa. XLVII, L'Antipapa fa Cardinali, XLVIII. Seconda corona-Fleury Tom. XIV.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

zione di Luigi . XLIX, Ribellione del Giovane Andronico . L. Il giovane Andronico Anno padrone di Costantinopoli. LI. Il Patriarea Isaia riconciliato co Vescovi. LII. Luigi pt G.C. di Baviera abbandona Roma . LIII. Michele di Cofena ribellato comtra il Papa. 1323. LIV. Luigi di Baviera a Pifa. LV. Supplica di Filippo di Majorica . LVI. Chiefa di Ungheria, LVII, L'Antipapa a Pifa, LVIII, Condanna di Michele di Ce-Sena. LIX. Errori di Ecardo Frate Predicatore . LX. Il Papa affolve i Pisani e i Romani. LXI. Bolla Quis vir reprobus. LXII. Regno di Gesu-Cristo.

I Guelfi I. A Umentavano sempre più le tur-riforgono holenze in Italia; e le fazioni in Lom- de'Guelfi, e de'Gibellini, fi rifcaldavabardia . no sempre più. Era Matteo Visconti

morto nella fine del Giueno 1322, in età di fettantadue anni . Alcuni giorni prima di morire fece raccogliere il Clero nella principal Chiefa di Milano (1), e là avanti all'altare profferì ad alta voce il simbolo degli Apostoli; poi alzando la testa, esclamò: Questa è la fede, che tenni per tutta la mia vita; e se fui di altro accusato, falsamente si fece : e volle farne estendere un atto pubblico. Fu seppellito poveramente e segretamente per paura che il Papa impediffe la fua sepoltura del tutto, avendolo per ifcomunicato. Lasciò cinque figliuoli Galeazzo, Marco, Luchino, Giovanni, che fu poi Arcivescovo di Milano, e Stefano. Galeazzo fuo Primogenito fu difcacciato da Milano da un partito opposto; ma vi rientrò un mese dopo, e ne restò Signore (2). Essendo egli il capo de' Gibellini in

Lombardia, intraprese Papa Giovanni di distruggere questo partito (3); e a tal fine congiunfe alle truppe, che avea nel paese, quelle di Roberto Re di Napoli , de' Guelfi confederati in Italia, e molti Alemanni che aveano presa la Croce per marciare contra i nemici della Chiefa . Le truppe particolari del Papa erano comandate dal Legato Bertrando di Pojet, Cardinale Sa-cerdote titolato di San Marcello; e quelle del Re Roberto, da Raimondo di Cardona . Riportarono alcuni vantaggi contra i Gibellini; per modo che Can della Scala, ch'era padron di Verona, Passarino, che lo era di Mantova, ed alcuni altri domandarono di riconciliarfi

col Papa, riconoscendo di aver avute da lui le piazze, che pretendeano di tenere in nome dell'Imperadore : e il Papa diede facoltà al Legato di affolverli dalle cenfure.

Ma l' Imperadore Luigi di Baviera mandò degli Ambasciatori in Lombardia, che animarono i Gibellini . Non avea più concorrenti all' Impero (4) . avendo guadagnara contra Federico di Austria una fanguinofa battaglia il Martedi giorno ventelimortavo di Settembre 1322. in cui fu preso Federico, e rinunziò alle fue pretenfioni all' Impero per ottenere la fua libertà. Luigi rimandò dunque nel mese di Aprile 1323. degli Ambasciatori al Legato Bertrando . che andarono a titrovarlo a Piacenza (5), e lo pregarono di non affalire la Città di Milano appartenente all'Impero; essendo essa affediata e presfata fortemente dall' armi della Chiefa. Il Legato rispose : quando vi farà un Imperadore legittimo, non pretenderà la Chiesa di levargli verun diritto; all' opposto cerca ella di mantenerglielo. Ma mi maraviglio, che il vostro Signore voglia difendere e favorire gli Eretici; e vi prego di mostrarmi la facoltà che avete da lui fcritta, e fuggellara. Temettero gli Ambasciatori di attirare a Luigi la indignazione della Chiefa, se mostravano in iscritto, ch'egli favoriva coloro, che l' erano ribelli . Per questo differo, che non aveano facoltà su di ciò, che aveano detto. Domandarono perdono al Legato, poi fe ne andarono l'uno a Lucca, e a Pistoja, gli altri a Mantova e a Verona, ad eseguire la loro commissione; e si diportarono tanto bene, che i Gibellini di quelle Città, e di altre chiamati da' Milanefi, fi riunirono fotto la condotta

del

<sup>(1)</sup> Corio p. 440. Rain. 3332. W. 10. (2) Corio p. 454. Jo. Villani q. c. 180. 183. (3) Rain. 1323. n. 25. (4) Vill. p. 274. 193. Alb. Argent. p. 122. (5) C. 195. Rain. 1313. N. 28.

ta, marciarono verso Milano, e ne fecero levar l'assedio nel Giugno 1727. Questi mali avvenimenti determinarono il Papa a procedere contra l'Imperador Luigi, come fece tre meli dopo.

IL. Frattanto il Papa terminò gli atti Razione di della Canonizzazione di San Tommafo S. Tom- di Aquino , cominciati quattr'anni pri-Aquino. ma, ad istanza di Maria di Ungheria Regina di Sicilia, vedova del Re Carlo lo Zoppo; di suo figliuolo Filippo Principe di Taranto, e di molti Signori del Regno, della Città, e della Università di Napoli (1), Mandarono alla Corte di Roma alcuni Frati Predicatori, ch' effendovi giunti, esposero al Papa il motivo del loro viaggio, e gli presentarono le lettere, che aveano per lui. Il Papa rimile questi Legati al primo Concistoro, dov' essendo stata fatta la propofizione, dis'egli a' Cardinali : Noi stimeremmo-affai gloriofo per noi , e per la nostra Chiesa di poter canonizzare questo Santo, purchè si possano rinvenire alcuni miracoli; avendo egli illustrata la Chiefa fopra tutti gli altri Dottori ; ed un uomo profitta più ne' fuoi libri in un anno, che negli altri in tutta la sua vita. Essendo i Cardinali dello stello parere, commite primieramente il Papa tre di essi per prendere informazione sommariamente in Corte di Roma della vita, e de' miracoli di Fra Tommafo; e dopo la lor relazione ordinò di prenderne informazione più amplamente nel medelimo luogo; e destinò a tal effetto Umberto Arcivelcovo di Napoli, Angelo Vescovo di Viterbo, e Pandolfo Savello, Notajo del Papa, E la commissione del tredicesimo giorno di Settembre 1318. in virtù della quale si cominciò a procedere alla informazione il Sabbato, giorno ventunesimo di Luglio 1319. Questo giorno Guglielmo di Toco Proccuratore del Convento de' Frati Predicatori di Benevento, ritrovandoli a Na-poli nella camera dell'Arcivescovo, avanti a lui, e al Vescovo di Viterbo, presentò loro la Bolla della lor commissione (2), in virtà della quale si fecero a vivere come fratello e sorella. Nel me-

del Conte Bertoldo capo dell' Ambascia- citare i testimoni, e cominciarono a ricevere le loro deposizioni il Lunedì, Anno ventesimoterzo giorno del medesimo me. Di G.C. fe. Era l'Abate di Fossanova, Moniste. 1323. ro dell'Ordine di Cisteaux, dove il Santo Uomo era morto, e molti Monacidella medefima cafa, alcuni Frati Predicatori, alcuni Preti Secolari (3), e alcuni Gentiluomini Offiziali confiderabili del Regno. Quella informazione fu terminata il giorno diciottelimo di Settembre (4), e ie ne fece poi una feconda. Dall'una e dall'altra traffe Fra Guglielmo Toco la vita del Santo. Essendo il tutto riferito al Papa, lo esaminò accuratamente co' Cardinali, ed avendo trovate le prove sufficienti . diede finalmente la sua Bolla della Canonizzazione indirizzata a tutt' i Prelati (5) . e in data d'Avignone il diciottefimo giorno di Luglio 1323. dove, avendo fommariamente riferita la vita del Bearo Tommafo di Aquino, ed i fuoi principali miracoli , lo pose nel numero de' Santi,

> no della sue morte settimo di Marzo. III. Nel medefimo anno morì a Pa. S. Elzearigi Sant' Elzearo, o Eleazaro Conte ro Conte di Ariano della nobil famiglia di Sabra- no no in Provenza . Nacque nel Castello di Anfois, di cui fuo padre era fignore, l'anno 1295, e fu allevato per attenzione di fuo Zio Guglielmo di Sabrano Abate di San Vittore di Marsiglia (6). Eleazaro non aveva altro che dieci anni quando Carlo lo Zoppo Re di Sicilia e Conte di Provenza, ritrovandosi a Marsiglia, gli fece contrarre gli sponsali con Delfina di Glandeves, che avea dodici anni . Tre anni dopo cioè nel 1208. furono folennemente maritati in faccia della Chiefa, ma non fi accoppiarono che dopo tre giorni; e allora Delfina dichiard al suo sposo, che l'avevano i suoi parenti maritata suo mal grado, e che s'era propolta di mantenere la fua verginità. Eleazaro fu forpreso di questo discorfo; e tuttavia acconfenti al defiderio della fua sposa, e dal suo canto passò quella prima notte in orazioni, e feguitarono

ordinando di celebrar la fua festa nel gior-

A 2

<sup>(1)</sup> Holl to. 6. p. 486. p. 681. 682. (2) P. 687. p. 688. (3) P. 715. (4) P. 716. (5) Bullar. Jo. XXII. conft. st. (6) Sur. 27. Sepr. Baillet red.

defimo anno quantunque ne aves'egli ap-Anno pena quattordici, digiunò tutta la Qua-DI G.C. resima; e nel seguente anno alla festa 1323. dell' Affunta, confiderando quanto è breve la vita, edispregevole il mondo (1). rinunciò al desiderio della posterità, e ri-

solvette di osservare perfetta continenza. Dopo aver paffati sette anni dal suo matrimonio nel Castello di Ansois (2) fotto la condotta dell' Avo suo, essendo nel ventelimo anno, ottenne la permissione di passare al Castello di Pui-Michel, che apparteneva alla Delfina, e dove dimorarono tre anni. Quivi essendo Elzearo in libertà, e disponendo di se medesimo stabili un regolamento per la fua Cafa, con un articolo fra gli altri; che i Gentiluomini, i Cavalieri, le Dame, e le Damigelle, si confessassero ogni settimana, e si comunicassero ogni mese. Che le Dame, e le Damigelle spendessero la mattina in orazioni , o in efercizi di pietà; e il dopo pranzo badassero a qualche lavoro di mano; che finalmente tutte le fere facessero in sua presenza una conferenza spirituale, in cui parlava egli loro con un gran zelo. La fua Cala parea più tolto un Monistero, che la Corte di un gran Signore. Molti regolarono la loro famiglia fopra questo modello e così fece anche un Vescovo -

In età di ventitre anni, cioè nel 1318, suo padre morì ; ed egli divenne Conte di Ariano (3), Città fituata nel Regno di Napoli ; così per prenderne possedimento, passò per la prima volta in Italia. Ma la Città di Ariano si ribeliò contra di lui, e gli fece guerra per tre anni. Egli li ridusse a dovere con la fua pazienza, fenza volere trar vendetta de danni e degli infulti, che avea ricevuti; ficche finalmente l'onoravano, come loro Signore, ed amavano come loro Padre. Ritrovò la Contea di Ariano, e la Baronia di Anfois aggravate di gran debiti (4); e per soddisfargli a poco a poco, pofe fotto fequeliro una parte dell'entrate. Vegliava fopra la condotta de suoi Offiziali di Giustizia, e fi prendea pensiero ancora de' colpevoli condannati a morte perchè facessero penitenza.

Tre anni dopo efegul la rifoluzione (5). ehe avea presa da lungo tempo di fare con Delfina un voto di perfetta continenza, come fecero esti il giorno di Santa Maddalena ventefimosecondo di Luglio 1321. Così abbracciarono entrambi il terzo Ordine di San Francesco. Nel seguente anno 1322, il Re Roberto creò Eleazaro Governatore del suo primogenito Carlo Duca di Calabria (6); e si vide ben tollo un cambiamento notabile ne' costumi di questo giovane Principe, al quale avea suo padre lasciato il governo del Regno in fua affenza; effendo egli andato in Provenza. Così avea nello stesso tempo Eleazaro la condotta del Principe, e dello Stato. Quelli dunque, che avevano affari alla Corte, si rivolgeano prima a lui, e spesso gli offerivano molte once d'oro, o altri gran doni per averlo favorevole. Ma egli ricufava tutto con un perfetto difintereffete in quella Corte era all'opposto il protettore de' poveri .

Il Re Roberto lo mando poi in Francia a trattare il matrimonio del Duca di Calabria (7), ch' era già vedovo; essendo morta la fua prima moglie Caterina d' Austria il quindicesimo giorno di Gennajo 1323. Il Conte Eleazaro fi diportò tanto bene nella fua ambafciata, che fu concluso il matrimonio, e celebrato fra Carlo Duca di Calabria, e Maria figliuola di Carlo Conte di Valois. Ma Eleazaro s' infermò gravemente a Parigi , e fentendofi vicino a morte fece una confessione generale a Francesco Maironis famoso Dottore dell' Ordine de' Frati Minori, Provenzale; ma che allora fi ritrovava a Parigi . In questa malattia Eleazaro ascoltò ogni giorno la Meffa nel suo letto, e fr confesso ancora molte volte; e dichiarò finalmente che lasciava vergine la sua moglie Delfina, come l'avea presa. Dopoaver ricevuto il viatico, e la estrema unzione, morì il ventefimofettimo giorno di Settembre 1323, in età di ventotto anni (8); e fu seppellito con l'abito di San Francesco a' Cordiglieri di Parigi . Ma nello stesso anno su trasferito a quelli di Apt in Provenza, come aveva egli ordinato per-

<sup>(2.</sup> Siz. c. 7. (2) G. 18. (3) G. 20. (4) G. 24. (5) G. 25. 16. (6) G. 27. (7) G. 32. (8) C. 33.

perchè il Castello di Ansois è di questa Diocesi . Si fecero molti miracoli al fuo fepolero, e Papa Urbano V. lo canonizzò nel 1369, effendo ancora vi-

va la sua moglie Delfina (1).

IV. Temendo il Papa, che il fuo fine contra lenzio non fosse preso per un'approva-Luigi di zione tacita della condotta di Luigi di Baviera . Baviera , pubblicò contra lui una monizione di questo tenore (2): Essendo l'Impero Romano stato trasferito un tempo dalla Santa Sede da' Greci a' Germani pella persona di Carlo Magno, la elezione dell' Imperadore appartiene a certi Principi, che dopo la morte di Errico di Luxemburgo, si sono, per quanto fi dice , divifi ; eleggendo gli uni Luigi Duca di Baviera, e gli altri Federico Duca d'Austria . Ora prese Lulgi il titolo di Re de' Romani, senz'apettare che fosse da noi esaminata la fua elezione per approvarla, o rigettarla, come ci appartiene; e non contento-del titolo si attribul l'amministrazione de' diritti dell' Impero con gran dispregio della Chiefa Romana, alla quale appar-tiene il governo dell' Impero vacante. Con quello titolo efigette e ricevette il giuramento di fedeltà da' Vasialli dell' Impero, tanto Ecclesiastici che secolari in Alemagna, e in alcune parti d'Italia, e ha disposto a suo talento delle dignità e delle cariche dell' Impero, come a' dì paffati del Marchefato di Brandeburgo, che ha dato pubblicamente al fuo primogepiro. In oltre si dichiaro fautore e difensore de' nemici della Chiesa Romana, come di Galeazzo Visconti, e de' suoi fratelli, quantunque giuridicamente condannati per colpa di Erelia.

Volendo dunque ovviare a sl fatti intraprendimenti per l'avvenire, disendere i diritti della Chiefa, e ricondurre quello Principe dal fuo sviamento ; lo ammoniamo con queste presenti, e ingiungiamo a lui Cotto pena di Scomunica, ipso facto, di defistere fra tre mesi dall'amministrazione dell' Impero, e dalla protezione de' pemici della Chiefa; e di rivocare, per quanto sarà possibile, tutto quel che se-se dopo aver preso il titolo di Re de'

Romani. Altrimenti gli dichiariamo, che nulla offante la fua affenza, noi procede- Anno remo contra di lui, secondo che vorrà DIG.C. la giustizia. In oltre proibiamo a tutt'i 1323. Vescovi, e agli altri Ecclesiastici, sotto pena di sospensione; a tutte le Città, e Comunità, a tutte le persone secolari di qualunque condizione e dignità fi fieno, fotto pena di scomunica contra le persone . d'interdetto sopra le loro terre, e di perdita di tutt'i loro privilegi, di ubbidire a Luigi di Baviera, per quanto riguarda il governo dell'Impero, e di dargli ajuto o configlio, nulla offante tutt' i giuramenti di fedeltà, o di altro, da' quali noi li disobblighiamo. E la Bolla del nono giorno di Ottobre 1323,

V. Essendo Luigi informato dalla Protesta. pubblica voce, mandò al Papa Alberto e appel-Mastro de' Cavalieri Ospitalieri in Ale-lazione magna, Grustrop Arcidiacono di Vir- di Luigi. sburgo, ed Errico Canonico di Praga per sapere i motivi di questa monizione, e domandarne una proroga. La commissione di quest' Inviati era in data di Norimberga il duodecimo giorno di Novembre (3). Ma poiche furono partiti la Domenica del giorno diciottelimo di Dicembre, tenne Luigi un' affemblea a Norimberga, dove in presenza di Niccolò Vescovo di Ratisbona, e di molti personaggi costituiti in dignità, disse in foltanza (4): Noi Luigi Re de Romani compariamo avanti a voi, come fe foffimo avanti al Papa, dove non possiamo noi estere, attesa la distanza de luoghi e il termine troppo corto ; e diciamo di aver saputo , che il Papa pubblicò contra di noi alcuni proceffi, in cui ei accusa di aver preso ingiustamente il titolo di Re e le restanti riprensioni del Papa . Poi foggiunge: Noi rifpondiamo (5), che il costume osservato da immemorabile tempo, e noto a tutto il Mondo, principalmente in Alemagna, è che il Re de' Romani, tosto the sia eletto da tutt'i Principi Elettori, o dal maggior numero di essi, e coronato a' luoghi foliti: è riconosciuto per Re, ne prende il titolo, e n'esercita liberamente i diritti. Tutti gli ubbidiscono, riceve i giu.

<sup>(1)</sup> Vading. 1929. n. 40. (2) Rain. 1923 n. 30. Bro. epd. g. 4. (3) Rain. n. 33. n. 34. (4) N. 35. Hetvart. au. 1314. u. 34. (5) N. 39.

ramenti di fedeltà, conferifce i feudi, e Anno dispone a suo piacere de' beni , delle di-DI G.C. gnità, e delle cariche del Regno. Ora 1323. è cosa notoria, che siamo noi stati eletti dal maggior numero degli Elertori, e coronato ne' foliti luoghi; e in fine ne

> fiamo in un "pacifico polledimento da dieci anni in circa.

Siamo dunque accusati a torto dal Papa di aver usurpato il titolo e le funzioni di Re; e lo dice, senz' aver veduta la legge, udita la parte, esaminato l'as-fare, nè osservato l'ordine giudiciario; pretendendo che ci degradiamo da noi medefimi , lasciando il nome di Re, e il governo del Regno. Pare da quel ch' è ilato detto, che il Papa avanzi contra la verità, che l'Impero sia presentemente vacante, e che il governo a lui ne appartenga. Non è vacante, poiche ne siamo noi in possedimento. Non conveniamo ne pure così semplicemente, com'egli lo propone, che appartenga alla Santa Sede lo esaminare la nottra elezione e la nottra persona, l'approvarla o il rigertarla . Se gli spettalle quelto diritto , sarebbe forse quando l'affare fosse a lui presentato per querela o per appellazione; o se avessimo noi domandata la Corona Imperiale, e che il Papa pretendesse aver delle giuste ragioni di ricufarcela. Quanto a quel che aggiunge, che abbiamo noi protetto Galeazzo Visconti e i suoi fratelli condannati per Eresia, e alcuni altri ribellari dalla Chiefa Romana, che tuttavia egli non nomina, non ne abbiamo veruna cognizione. Non fappiam noi se i Vifconti sieno condannati come Eretici, e conghietturiamo, che si chiamino ribelli della Chiefa alcuni, che sono fedeli all' Impero. Il Papa medefimo è fautore degli Eretici, avendo ricevute delle istanze di Prelati contra i Frati Minori per ciò che rivelano le confessioni, e turtavia lo ha diffimulato fino al prefente, e trafcura di rimediare a così gran male ; dichiarandosi all' opposto protettore di que-Ri religiosi. Luigi soggiunge poi: Vedendo dunque, che il Papa vuol estinguere l' uno de' due gran luminari, ed

abolire i diritti dell'Impero, il cui mane tenimento abbiamo noi giurato; ci appelliamo alla Santa Sede per noi, e per tutti quelli che aderiranno alla nostra appellazione, e domandiamo la convocazione di un Concilio generale, a cui pretendiamo d'intervenire in persona. Tutto quello che l' Imperador Luigi avea proposto e dichiarato in quest'assemblea. fu esteso in iscritto nella forma più au-

VI. Il Papa, per quanto ne dica que- Decretasto Principe, non era ranto favorevole a' le Cam Frati Minori, che non facesse anche in inter nonquell'anno una Costituzione contra la lo- multos . ro opinione intorno alla povertà Vangelica. Questa questione trattavasi continovamente con gran calore, e seguitava il Papa a consultare i più dotti Teologi, come avea satto nel precedente anno. Il Cardinale Simon di Archiae Arcivescovo di Vienna gli diede il consulto della Università di Parigi (1), dove la quistione è trattata dall' una e dall'altra parte molto diffusamente, e si conchiude che Gesu-Cristo e i suoi Apostoli avevano in comune l'uso del diritto, ed anche la proprietà di alcuni beni, poichè li polledevano, e ne ulavano giultamente . In particolare Ervete Natale Breton, Generale dell' Ordine de Frati. Predicatori, e Dottor famolo di Parigi, fece un gran trattato intorno a questa materia (2); per dimostrare che Gefu-Critto medefimo, e gli Apostoli suoi avevano un vero diritto fopra quello che possedevano, e di che facevano uso.

Finalmente Papa Giovanni , dopo unz lunga e matura deliberazione, decife la quiltione con la decretale Cum inter nonnullos (3), dove dichiara erronea ed eretica la propofizione sostenuta ostinatamente, che Gesu-Cristo, e i suoi Apolloli non hanno avuto niente in particolare nè in comune; atteso che questa proposizione contraddice espressamente alla Scrittura Santa, che in molti luoghi afferma, che hanno avute certe cole. Il che tende a distruggere l'autorità della Scrittura, con la quale tuttavia fi provano gli articoli di fede. Noi dichia-

<sup>(1)</sup> Ap. Rain. an. 1323. n. 30. (2) N. 58. Carc. p. 12. (1) Bal. w. co. 1. p. 139. 166. Entrav. Joan. de verb. fign.

riamo ancora, aggiunge il Papa, erronea ed eretica quest'altra proposizione: Gefu-Cristo e i suoi Apostoli non aveano verun diritto di usare delle cose, che la Scrittura fa testimonianza che avevano essi, nè di venderle, nè di donarle, o di acquistarne di altre ; quantunque la Scrittura afferma che l'abbiano fatto. o suppone espressamente che l'avessero potuto fare : perchè ne feguirebbe , fecondo questa propofizione, che Gesu-Cristo e i suoi Apostoli avessero operato contra la giustizia; il che non è permesso di penfare. E' questa Costituzione del duo-

decimo giorno di Novembre 1323, (1), Alla decisione del Papa si soggettarono i tre Cardinali che aveano sostenuta la opinione contraria (2) cioè Vitale du Four distinto per la sua dottrina, che avea scritti tre volumi in questo propofito, Bertrando della Torre, e Berengario Vescovo di Frascati; dall'altro canto due Arcivescovi Arnoldo Bojardo di Salerno; e Monaldo di Benevento; quattro Vescovi di Caffa, di Riga, di Lisbona, e di Patti in Sicilia, tutti questi Prelati fi soggettarono; ma Michele di Cesena Generale de' Frati Minori volle sempre sostenere il suo decreto del capitolo di Perugia; fondandofi principalmente sopra la Bolla di Papa Niccolò III. Guglielmo Ocam , Inglese Dottor famoso del medesimo Ordine si dichiarò parimente per la opinione condannata da Papa Giovanni; a legno di predicar pubblicamente, ch' era una erefia il dire che Gesu-Cristo e i suoi Apostoli aveffero qualcofa in particolare o in comune. E' vero che il Papa non aveva ancora deciso; ma Ocam ben sapea che dovea farlo. Per quello commife il Papa a' due Vescovi di Ferrara e di Bologna , che procedessero contra di lui ; e lo citarono a comparire tra un mese avanti la Santa Sede . E' la lettera del primo giorno di Dicembre 1323.

VII. Il settimo giorno del Gennajo Dilazione accordata seguente, gl'Inviati dell'Imperador Lui-Luigi gi di Baviera presentarono al Papa in Concistoro una supplica, in cui diceano per parte di questo Principe (3): Gli era fato riferito da poco tempo fenza ficura Anno prova, che la Santità Vostra avea fatto DI G.C. contra di lui alcuni processi, ne' quali 1324i suoi diritti e il sno stato si ritrovavano notabilmente intereffati; il che non poteva egli credere, ed aveala per una invenzione de'fuoi nemici , non effendo stato prima nè ammonito, nè cirato dalla Chiesa Romana. Tuttavia ci ha mandati per maggior sicurezza a sapere quel che ne sia, o a pregarvi di accordargli una convenevole dilazione, per prendere configlio da' Principi dell' Impero, e per informare la Santità Vostra della sua innocenza e della giustizia della sua causa . Vi chiede per questo

un termine oltre a fei mesi . Rispose il Papa in iscritto (4): Noi ci ricordiamo della divozione per noi e per la Chiesa Romana, che il Duca di Baviera ci dimostrò per altri Inviati con lettere credenziali, dicendo ch' era disposto a passare in Lombardia pel servigio nostro contra i ribelli della Chiesa. Per questo siamo molto maravigliati di così fubito cambiamento non avendogliene dato verun motivo. Il Papa replica poi le riprensioni esposte nel suo monitorio, di aver preso il titolo di Re de' Romani, e l'amministrazione dell' Impero avanti la sua confermazione: e di aver protetto i Visconti, e gli altri ribelli . Poi feguita · Se avessimo noi riguardo a questi fatti, anzi che alle parole della vottra supplica, non dovremmo darvi risposta veruna. Tuttavia ci contentiamo di fopraffedere per due mefi alla pubblicazione delle pene, nelle quali è incorfo il vostro Signore (5). E'la risposta del medesimo giorno settimo di Gennajo, e furono questi scritti mandati al Vescovo di Frisinga, per el-

fere pubblicati in Alemagna. VIII. L'ultimo giorno di Febbra- Bolla jo Raimondo di Cardona, capo del- contra le truppe della Chiefa , diede la batta- Visconti . glia a' Milanesi, condotti da Galeazzo. e Marco Visconti (6). Fu sanguinofo il conflitto , disfarra, l'armata del-

<sup>(1) 1.</sup> Vading 1323. n. 14. (2) Rain. rod. n. 61. 62. (3) Rain. 1324. n. 1. (4) 1bid. m. 2. (5) lo Vill. 9. 8. 239. Corio p. 460. (6) Rain. n. 12.

la Chiefa, e Raimondo medefimo pre-ANNO fo, e condotto a Milano. Questa difgrapi G.C. zia diede tanto rammarico al Papa, che 1324 pubblicò una Bolla contra i Visconti, in cui dice ? Abbiamo saputo da lungo tempo per voce comune, che Matteo Visconti di odiosa memoria prendeva alcuni di quelli, che venivano alla Santa Sede da diversi paesi, li ritenea, gli spogliava di ogni loro avere; che facea trattener le lettere da' suoi Offiziali, mandate a noi; le apriva , le lacerava, p le facea vedere a diverse persone. Ci venne anche esposto in pubblico Conciftoro, che imponeva egli una taffa gravissima alle Chiese, a' Monisteri e agli altri luoghi pii della Città, e del Territorio di Milano; e che la efigea con violenza, a fegno di fpogliare gli ecclefiastici di tutt'i loro averi, imprigionando gli uni, e mettendo gli altri a vari tormenti. Si dolevano ancora, ch' egli, e i fuoi figliuoli Galeazzo e Marco, e gli altri s'impadronivano de' beni delle Chiese anche Cattedrali nelle Diocesi. dove esercitavano la loro tirannia, e riducevano i Prelati a vivere in efilio-

Matteo proibiva loro espressamente di tenere i loro finodi, e a Religiofi Mendicanti i loro Capitoli; non volea che facessero le loro visite, nè che predicassero . Sosteneva i cattivi Religiosi , e faceali per forza stabilire Superiori de' loro Conventi. Metteva ancora per intrusione delle persone indegne nelle Chiese secolari, e regolari, sino a far ricevere in un Monistero di Milano delle giovani, delle quali si era egli abusato. Aveva affediato il Vefco70 di Vercelli nella fua Città, e messo in prigio-

ne . Ma questo Prelato si liberò , fuggendo . Dopo aver riferiti questi ed altri delitti di Matteo Visconti (1) passa il Papa al suo figliuolo Galeazzo, e dice: Spogliò egli il defunto Vescovo di Piacenza d'ogni fuo avere, distruggendo le cafe, le vigne, e il resto, e applicando a fuo profitto, quanto ha potuto ricavare di entrata. Spogliò parimente alcuni Cherici di questa Chiesa, dopo averli gravemente feriti; ed alcuni esfendo rettati morti, diede a' fuoi complici i be-

nefizi loro. Ridotto frattanto il Vescovo ad un compassionevole esilio, è venuto appresso di noi dov'è morto. Galeazzo, andando più oltre con le fue violenze, caricò il Clero di Piacenza di tributi , e di altre imposizioni . Ruppe la claufura delle Religiose, e ne trasse fuora alcune, destorandole. Ne levò de' depositi, messi per maggior sicurezza appresso i Frati Predicatori , Minori , Agostiniani, e in altre Chiefe. Abbruciò Chiese, Ospitali, ed altri luoghi pii, e fece predicare, che non si dovea temere delle censure date contra di lui.

Il Papa accusa poi Matteo Visconti. e i suoi figliuoli (2), di aver impedito al Cardinale Bertrando di esercitare le funzioni di fua legazione in Lombardia ; di aver fomentate le discordie e la guerra nel paese, fatta alleanza con gli Scismatici, e favoriti gli eretici. Poi foggiunge (3): Per quelle ragioni, abbiamo noi data commissione all' Arcivescovo di Milano , e agl' Inquisitori della Lombardia fuperiore, di procedere contra il Padre, e contra i Figliuoli ful fospetto di eresia; il che avendo essi eseguito , li dichiararono manifestamente eretici , con molte sentenze date successivamente; li condamnarono come tali . e conficarono tutt' i · loro averi, aggiungendovi alcune altre pene. Si ritrova una fentenza di Aicardo Arcivescovo di Milano, data nel quattordicesimo giorno di Marzo 1322, contra Matteo Visconti, dove le sue colpe fono diffusamente riferite (4). Seguita il Papa: Ora dopo la sciaurata morte di Matteo, i fuoi figliuoli Galeazzo, Marco, Luchino, Giovanni, e Stefano (5), rimafero offinati e indurati nelle loro colpe, e nella ribellione contra Dio e contra la Chiefa Romana. Per questo col parere de'nostri fratelli Cardinali, abbiamo deliberato di far pubblicar la Crociata contra essi, contra i loro fautori, e aderenti, e con queste presenti lettere accordiamo l'indulgenzà accostumata pel soccorso di Terra-Santa, a tutti coloro, che marceranno contra questi scomunicati. Data da Avignone il decimo giorno delle calende di

Apri.

<sup>(1)</sup> N. 8. (2) N. 9. (3) N. 10. (4) Ughel. 10, 4 p. 286. (5) N. 11.

Aprile, l'anno ottavo del nostro Pontificato, cioè il ventelimoterzo giorno di

Marzo 1324.

Il medelimo giorno pubblicò il Papa una feconda monizione contra Luigi di Baviera (1), in cui fi duole, che non abbia questo Principe tratto vantaggio dalla seconda dilazione, che gli avea conceduta, ne fosse comparso avanti a lui in persona o per proccuratore, e tuttavia per tentar ancora quel che avesse potuto in lui l'indulgenza della Chiefa, vogliamo, foggiunge il Papa, soprassedere per ora alla pubblicazione della scomunica data contra di lui , a condizione che fra tre mesi deponga il titolo di Re de' Romani, e fi guardi dal proteggere i Visconti, e gli altri nemici della Chiesa, e si riduca al dovere di compensare 'tutt' i danni ad essa fatti . Ma quelta monizione non cb-

mento .

be miglior effetto della prima. IX. Guglielmo figliuolo del Visconte di Melun era Arcivescovo di Sens dall' mo Sagra- anno 1316. dopo la morte di Filippo di Marieni (2). Tenne in quest' anno a Parigi un Concilio provinciale, co'fuoi fuffraganci, il sabbato dopo Santo Mattia 1323, cioè il terzo giorno di Marzo 1324. avanti Pafqua. Vi si pubblicò uno statuto di quattro articoli , ripetuti ·quasi parola per parola dal Concilio della stessa Provincia tenuto dal medesimo Prelato nel 1320, il Giovedì dopo la Pentecoste. Il primo articolo, e il più importante, ordina (3) che ogni Velcovo nella fua Diocefi eforti il fuo popolo ad offervare l'affinenza dalla carne, e il digiuno il mercoledì dopo l'ottava della Pentecoste, vigilia della festa del Santiffimo Sagramento; e tutti quelli che l'offerveranno faranno acquifto di quaranta giorni d'indulgenza. Aggiunge il Concilio : Quanto alla solenne processione, che fa il Clero ed il popolo nel medefimo giovedì, portando il Santissimo Sacramento, poiche pare in un certo modo istituita per divina ispirazione, prefentemente non ordiniamo cosa alcuna, lasciandola alla divozione del Clero, e del popolo. Fleury Tom, XIV,

Qui si vede l'origine della processio-ANNO ne iolenne del Santissimo Sagramento, Anno di cui non si sa parola nella Bolla del Di G.C. la iftituzione della Festa (4). Si in- 1324. troduffe per la divozione de popoli, in

alcune Chiese particolari, donde si estese a tutte le altre. Così non è stato del digiuno della vigilia, se non si fosse conservato in alcune Comunità religiose.

X. Avea il Papa nel precedente an- Lettera no scritto a' Cavalieri Teutonici di Li- del Papa vonia e di Pruffia una lettera in cui di- a' Cavacea (5) : Gedemino Re de' Lituani ci Pruffia.

fece intendere per mezzo delle fue lettere, e de tuoi Inviati, che desidera di abbracciare la religione cristiana, pregandoci di mandargli delle perione capaci per ammaestrarlo, e dargli il battelimo. Abbiamo ricevuta la fua istanza con gran letizia, sperando che la fua conversione potrà guadagnare quella di una infinità di pagani di quelle contrade; e fiamo rifoluti di mandargli Bartolommeo Vescovo di Alet, e Bernardo Abate di San Caffro nella Diocefi del Pui, Dottore in legge canonica, e bene istruito nelle Sante Scritture . Poi il Difensore, i Consoli, e le Comunità della Città di Riga, ci fecero dire per loro lettere e per loro deputati, che il

medelimo Re vi avea pregato per via di

lettere, voi e alcuni Prelati e Religio-

fi, de Signori, e delle comunità del paese, che gli mandaste de' Commissari, co'

quali potelle trattare una ferma pace. Per il che tutt' i Nobili di Livonia e di Estonia si raccolsero con alcuni di voi, il giorno di San Lorenzo dell'ultimo anno, giorno decimo di Agosto 1322, In questa conferenza si deliberò di mandare al Re alcuni deputati , con piena facoltà di far tutto ciò che fosse vantaggioso alla cristianità. Questi deputati fecero col Re Gedemino un trattato di pace, di cui ce ne ha mandata la traduzione dall'Alemanno in Latino; e noi l'abbiamo confermata; perciò vi preghiamo e ingiungiamo di offervarlo fedelmente. Tal è il tenore della lettera del Papa a'Cavalieri Teutonici dell'

ultimo di Agosto 1323.

<sup>(1)</sup> N. 13. (2) Cont. Nang. p.670, to. 11. Conc. p.1711. (3) P. 1680. (4) Sup. 16.85. m. 27. (5) Rain. 1323; m. 20.

La lettera di Gedemino Re o piutto-Anno sto Duca di Lituania , indirizzata a Pa-DIG.C. pa Giovanni, contenea gran lagnanze 1324 contra i Cavalieri Teutonici (1). Di-

cea che Mindouf o Mindac suo predeceffore, che vivea nel 1255, fi era convertito alla fede cristiana con tutt'i suoi fudditi ; ma che gl'infulti e le atroci violenze de' Cavalieri gli avevano indotti a ritornare all' Idelatria; dall'altro canto erano i Cavalieri imputati di altri falli ; imperocchè diceasi (2) : Allontanano esti i Missionari , Religiosi , o fecolari che fieno, i quali vanno ad affaticarsi per la conversione degl' Infedeli, e riculano loro il ficuro paffaggio fopra le loro terre. In luogo di favorire i nuovi Cristiani, per invitare gli altri Pagani alla fede, li riducono a insosferibile servitù, opprimono esti i medesimi Ecclessassici, e li maltrattano a segno di ucciderli . Spogliano le Chiefe , le abbattano o le abbruciano; e dopo avere così trattati gli Ecclesiastici, li costringono o con prigionia, o con minacce, a perdonar loro le ingiurie. Fecero de raggiri per indebolire nel paese l'autorità della Santa Sede , e impediscono che altri vadano alla Corte di Roma. Usurpano i diritti dell' Arcivescovo di Riga e della fua Chiefa . Rubano a' Borghefi , ferrano il porto, e levano la libertà del commerzio. Finalmente quando uno de' loro confratelli è ferito da' nemici in un combattimento, finiscono di ucciderlo. A questi mali il Papa non dà altro rimedio, che una esortazione a' Cavalieri di correggersi, con minacce di cenfure ecclesiastiche, E' la lettera del decimo giorno di Febbrajo 1324.

XI. Federico Arcivescovo di Riga in Duca di Livonia tratto dall' Ordine de' Frati Mi-Lituania. nori era il promotore di questi Ambasciatori del Papa, del quale i due Legati il Vescovo Bartolommeo, e l'Abate Bernardo giunfero a Riga l'anno 1324, il giorno dietro di San Matteo (3), ventelimosecondo giorno di Settembre. Fecero la pace tra' Re de' Lituani , e de' Russi, co' loro sudditi da una parte, e co' Criffiani dall' altra, e ordinarono da non faperne mai il vero.

per nome del Papa di offervarla fedelmente , fotto pena di scomunica , dalla quale non potessero essere assoluti da altri che dal Papa. Poi mandarono i Legati alcuni Nunzi a Gedemino Re de' Lituani, per vedere s'era vero che volesse rinunziare all'idolatria col suo po-

polo, e ricevere il battefimo. Ma quelto Principe, fenz' aver riguardo alla pace che allora s'era concluía (4), fece entrare una poderofa armata nella Provincia di Masovia il ventesimoprimo giorno di Novembre, che faccheggiò e devastò la Città di Polto o Pultavo, appartenente al Vescovo di Plesco, e cento e trenta Villaggi, trenta Parrocchie, e molte Cappelle . Le fue truppe profanarono i Sagramenti, gli ornamenti , e i fagri vafi ; uccifero o condustero schiavi i Sacerdoti, i Religiofi e gli altri Cristiani , in numero di più di quattro mila. Nello stesso tempo mando Gedemino un'altra armata in Livonia, che distrusse il territorio di Rositen, saccheggiando e abbruciando per tutto (5). Frattanto aveva appresso di lui i Nunzi de' Legati del Papa, che ritornarono a Riga il ventesimoquinto giorno di Novembre, e con essi un nobile Lituano, ch'era come il secondo dopo il Re (6), e che in presenza de' Legati, di molti Prelati, e. di un gran numero di Cristiani, disse ad alta voce per parte del Re: Non vi furono mai lettere scritte per suo ordine, nè con sua saputa intorno al fuo battefimo o a quello de' fuoi fudditi; non ne sece egli presentare al Papa, nè fatto pubblicare simil cosa nelle Città marittime o altrove . Giurò per la possanza degl' Idoli , che non vuol avere altra religione; fuor quella in cui fono morti i suoi antenati . I Nunzi afficurarono pubblicamente, che questo era vero. Il che inteso da Legati, ritornarono al Papa. Con questo esempio si può giudicare della solidità delle speranze, che diversi missionari davano al Papa intorno alla conversione di alcuni Principi Tartari, o altri tanto lontani

XII.

<sup>(1) 18.11.</sup> Siart a rea ?. Rain. 1344 4. 48. (2) N. 53. (4) Dush. Cor. Proff. par. 3. #.345. (4) C 150. (5) C. 331. (6) C. 332.

del Papa e i suoi partigiani pubblicarono in Ale-Contra di magna, che i procedimenti del Papa Baviera contra il Principe tendevano a privare gli Elettori dell' Impero del loro diritto, poichè pretendeva il Papa, che la loro elezione non aveffe a produrre verun effetto se non l'aveva egli esaminata e provata. Per rispondere a quest'accufa Papa Giovanni scrisse a Giovanni Re di Boemia (1), e agli altri tre Arcivescovi, di Treveri, di Magonza, e di Colonia, una lettera, in cui dice, che quelle sono calunnie. Non è mai stata, soggiung egli, nostra intenzione di derogare a vostri diritti; e non converrebbe alla mano paterna, che vi allevò, il cercare di nuocervi . Questo perché il Papa supponea, che Gregorio V. suo predecessore avesse dato a' sette Principi Elettori il diritto di eleggere l'Imperadore (2). E' la lettera in data del vente-

> fimolesto giorno di Maggio 1324. Frattanto Luigi di Baviera tirava inmanzi, e fosteneva il fuo diritto coll' armi, foccorrendo i Gibellini in Italia (3), che riportarono molti vantaggi fopra le truppe della Chiefa; di che punto il Papa, e vedendo le proroghe che avea date a Luigi già spirate (4), diede finalmente contra di lui la diffinitiva fentenza, in cui, dopo aver ripetuti i capi di accufa proposti contra di lui, e riferito il procello fatto fin allora contra di lui, fentenziò come segue (5): Noi lo dichiariamo contumace sì per non effere comparlo, che per non avere ubbidito alle nostre monizioni , e agli ordini nostri; e in conseguenza, lo dinunciamo privo di ogni diritto, che gli potesse appartenere in virtù della fua elezione. Ci riferbiamo a punirlo poi con maggiori pene secondo l'esigenza del caso. fe non fi foggetta alla Chiefa nel primo giorno di Ottobre ; e frattanto gli proibiamo strettamente di darsi per l'avvenire il titolo di Re de'Romani, o di eletto (6); e d'ingerirsi nel governo del na di scomunica, e di privazione de seu- N'è tanto sconoscente, che si ssorza di

XII. L'Imperadore Luigi di Baviera, di, e de' privilegi, che tiene della Chie-i fuoi partigiani pubblicarono in Ale- fa o dell' Impero. E' quella Bolla del Anno quindicesimo giorno di Luglio, Fu man- pi G.C. dato a' Principi Cristiani, tra gli altri 1324. a Carlo Re di Francia , ed a Edoardo Re d'Inghilterra, e fu pubblicata in Francia da Guglielmo di Melun Arcivescovo di Sens; in Inghilterra dagli Arcivescovi di Cantorberi, e di Yorc; in Alemagna da quello di Magdeburgo;

in Italia da quello di Capua. XIII. L'Imperador Luigi , non che Rimprofoggettarvisi, raccolse nel mese di Of- veri di tobre una gran dieta a Saffenaufen, do- Luigi ve fece la feguente propofizione: Noi Capa. diciamo, che Giovanni, che si dice Papa XXII. di nome, è nemico della pace, e non tende ad altro che a proccurar discordie, non solo in Italia, ma ancora in Alemagna (7), sollecitando i Prelati e i Principi per mezzo de' fuoi Nunzi, e con le fue lettere, e ribellarfi contra l' Impero, e contra noi. Vien detto, che parli pubblicamente. che quando i Re e i Principi secolari fono in rotta allora il Papa è vero Papa, e che non teme di tutto il mondo. e fa tutto quel che gli piace . Donde nasce che vedendo in Alemagna moltiplicare le guerre e la effusione del fangue innocente in occasione di varie elezioni , non mandò mai nè una lettera nè un Nunzio per ovviare a questi mali; quantunque vi foffero nel paefe molti collettori per eligere danaro, a' quali potea dare questa commissione , senza

ipendere nulla. In oltre condannò come Patariani ed Eretici in tutta la Lombardia; e in diverse altre parti d'Italia molti buoni Cattolici ; ficchè, fecondo lui , il numero degli Eretici è il maggiore, dichiarando egli per tali tutti quelli, che fono fedeli all' Impero; senza renderne altra ragione. Non confidera egli (8), che San Silvestro era celato in una caverna, quando Costantino gli diede liberalmente tutto quello che possiede la Regno o dell' Impero, Tutto fotto pe- Chiefa oggidì di libertà e di onore .

(2) Rain. 1324 m.17. (a) V. To. 11. Couc. p. 757 (3) Jo. VIII p. r. 250. 251. (4) Rain. m.19. m.21. (5) Balur. w. e. 1. p 141. 701. Jo. Vill. 9. c. 165. Rain. m.22. (6) Rain. m.25. (7) Baluz. v. r. t. p. 478. (8) P. 480.

Anno diffruggere in ogni forma l'Impero; e quelli, che gli fono fedeli, come fi forno G.C. ge dalla procedura che fece ora contra 1324 di noi, fondato forra alcune orercie note cofe, che fono al contrario falità manifelle : e ci condama alfente ferza pre-

cedente citazione.

Conferifce i Vescovadi, e le Abazie per ispirito di parzialità a sudditi affatto indegni, senza considerare ne l'età, ne i cottumi, purche ficno nemici dell' Impero, quantunque naturalmente ne fieno vaffalli. Si vede ancora dal procedimento fatto contra di noi, che tende a rovinare l'Impero e i dirirti degli elettori, ed eccone il modo: Colui, ch'è eletto dalla maggior parte degli elettori fi ffima eletto concordemente ; e noi quantunque fiamo stati eletti dalle due parti degli elettori, egli sostiene; che siamo stati eletti in discordia. E' costume approvato nell' Impero, che colui che fu eletto nel luogo destinato, cioè a Francfort, da due elettori almeno presenti nel giorno dellinato, dev'effer tenuto per eletro concordemente, che fi deve ubbidire a lui, e coronarlo ad Aquifgrana, quando lo vorrà egli; e tuttavia quello mal intenzionato contende la nofira elezione, quantunque vi fi offervaffero tutte queste regole. Sostiene che l'Impero è ancora vacante, e che il governo, in vacanza, spetta a lui: cosa falfitlima (1).

Accufa di nullità la collazione, che abbiam fatta al nostro primogenito del Marchefato di Brandeburgo vacante, e devoluto all' Impero; e così molti altri atti da noi fatti, e vuole, che noi li rivochiamo fra un dato termine: il che è interamente ingiusto, e contrario a' diritti dell' Impero. Ci tratta da fautori di eretici, se noi favoriamo i nofiri vaffalli, che abbiamo giurato di proteggere, e ch'egli si sforza di soggiogargli in diverse parti dell' Italia, anche per via dell' armi tanto lontana da' dovori del Sacerdozio; perchè si difendono da coloro, che vogliono divorarli crudelmente, e che fono da lui chiamati figliuoli della Chiefa. Ora quelli, che fono

da lui detti Eretici non ne furono giuridicamente convinti (2), ed al contrario dichiararono pubblicamente avanti a' Notai, che credono gli articoli della fede, e tutto quello che infegna la Chiefa. Luigi si diffonde poi intorno alle difcordie e alle guerre tra le Città di Lombardia, imputandone il fallo al Papa; e sostenne (3), che, secondo le leggi, si dee conservare la Religione, e reprimere gli Eretici, senza turbare lo Stato. o nuocere al Governo temporale. Efalta la fua vittoria riportata fopra Federico d'Austria, come una prova della giustizia della sua causa (4), per la quale Dio si è dichiarato; insiste intorno a' difetti della elezione di quello Principe. e si duole che il Papa abbia fomentato la loro discordia (5), in cambio di arrendersi al dovere di pacificarli.

L'ultima parte della propofizione dell' Imperadore riguarda la religione, e fi vede bene, ch' è il maneggio de' Fraticelli o Frati Minori ribellati contra il Papa, che s'erano messi sotto la protezione dell' Imperadore. Ecco come lo fanno parlare del Papa (6): Non fi contentò di pregiudicare all' Impero temporale, a' diritti della nostra Corona; affall egli ancora Gefu-Crifto e gli Apostoli suoi, e la dottrina Vangelica della povertà perfetta, che si ssorza di rovesciare; non solo con la sua scandalota vita, lontana dal diforegio del mondo. ma ancora con la fua dottrina eretica, ed avvelenata. Fece due Costituzioni detellabili (7), dove bellemmia contra la vita di Gesu-Cristo, e combatte apertamente le decisioni de Santi Papi suoi predeceffori, dichiarandofi eretico manifesto, separato dal corpo della Chiesa, e in confeguenza decaduto da qualunque dignità di Prelaço.

Quette due Collituzioni fono Al Conditoren, e Lum inter nomullar, che l'autore combatte molto a lungo, e con tal acrimonia e infolenza, che da a conocere quanto quetti pretefi Frati fipirituali erano alieni dalla umilità, e dalla Crittàna. Carità. Giunge fino a dire (8) che il non preferri la perfetta por (8) che il non preferri la perfetta por

<sup>(1)</sup> P. 483. (2) P. 485. (3) P. 488. (4) Rain. 1324. H. 14. p. 450. (5) P. 494. (6) P. 494. (7) P. 497. (8) P. 502.

bio , non che possa affermare il contra-

vertà, tale com'egli la intende, al posfedimento de' beni in comune, o in particolare, è un richiamare il Giudaismo, e prendere alla lettera le profezie, che pajono promettere un Messia distributore delle ricchezze temporali. Passa a dire, che Papa Giovanni XXII, s'era espresso avanti molti gran personaggi dell' Ordine (1): Da quarant' anni in circa jo ebbi la vostra regola in considerazione di fantastica, e impossiblie ad offervarsi ; e se Dio mi avesse data autorità, avrei voluto abolirla, e darvene un'altra, con la quale avreile potuto avere de beni in comune, come gli altri Religiosi . Sostiene l'Autore , che dopo un tal discorso non potea più esfete fatto Papa.

Dopo questa lunga proposizione protesto l'Imperador Luigi nella medesima assemblea (2), che ciò non facea per niun principio di odio contra il Papa. ma per lo zelo della religione, e per la difela della Chiefa in qualità di suo protettore, e per la confervazione de'diritti dell' Impero, e de' fuoi vaffalli; e giurò di procedere nel Concilio generale, domandandone istantemente la convocazione, ed al quale fi appellava di tutto quello, che intanto potesse sar il Papa contra lui, e contra l'Impero. Furono questi atti letti pubblicamente il ventesimosecondo giorno di Ottobre nella Cappella de' Cavalieri Teutonici a Sassenausen, in presenza di Bertoldo Conte di

Enneberg , e di molti altri testimon) . XIV. Quel che i Fraticelli aveano in-Quis que ferito nella proposizione dell' Imperadore rumdans . contra le due Costituzioni Ad conditorem, e Cum inter nonnullos, diede occasione a una terza, che comincia, Quia quorumdam, che fu pubblicata da Papa Giovanni XXII. il decimo giorno di Novembre in quelt anno 1324. (3). Egli vi risponde alle obbiezioni de' Fraticelli tratte dalla decretale Exitt qui seminat di Niccolò III. (4) e dalle altre date in favore de' Frati Minori da molti Papi . Essi diceano : Quel che una volta definirono i Papi intorno alla fede e a' costumi è talmente immutabile, che un fuccessore non può rivocarlo in dub-

rio . Ora Papa Onorio III. Gregorio Anno IX. Innocenzo IV. Alessandro IV. Nic. DrG.C. colò IV. dicono che la regola de' Frati 1324. Minori è la imitazione di Gefu-Cristo, e degli Apostoli, che consiste a non avere niente di proprio, nè in comune, ma il semplice uso di fatto nelle cose, che si usano; e questi Papi decisero, che la povertà perfetta di Gesu-Cristo, e degli Apostoli consisterte in questa rinunzia ad ogni dominio temporale. In conseguenza non era permesso a Papa Giovanni XXII. di decidere al contrario, nè di dichiarare eretici quelli che fosteneano, che Gesu-Cristo e i suoi Apostoli non ebbero alcun diritto in quel che aveano. Non dovea nè pure profferire, che i Frati Minori non possono aver in nulla il semplice uso di fatto . Papa Giovanni risponde, che Onorio III. e gli altri quattro Papi non differo quel che i Fraticelli fanno lor dire. Onorio non fece altro che confermare la regola, fenza veruna dichiarazione . E nè pure si fa menzione di quel ch' esti dicono nelle dichiarazioni di Gregorio IX. d'Innocenzo, di Alessandro e di Niccolò IV. All'opporto Gregorio attribuifce manifestamente a Frati l'uso del diritto, dicendo, che useranno de'libri e degli altri mobili ch'è loro permello di avere . E' vero che Niccolò IV. diffe , che questa regola è fondata sopra il Vangelo, o sopra l'esempio di Gesu-Cristo; ma certamente contien elsa molti precetti non dati da Getu-Criflo, come di non poter ricevere danaro da se medesimi, nè per interposta persona. In oltre Alessandro IV. dille cipressamente, che i Frati Predicatori imitano la poverta di Gesu Critto, e sono,

mune, anche quanto alla proprietà. Riguardo a quanto dice la dichiarazione di Niccolò III. (5) che i Frati Minori non hanno che il semplice use di fatto, noi diciamo che se intese di dire un uso spogliato da ogni diritto, ha egli contraddette le dichiarazioni di

secondo il Vangelo, in uno stato di per-

fezione; e tuttavia, seguendo la loro

regola, possono avere alcuna cosa in co-

(1) P. 199. (2) P. 509 Rain. n. 20. (3) Entrav. ult. Jo. (4) Sup. lib. 87. n. 33. (5) Detr. Enife.

Gregorio, d'Innocenzo, di Alessandro. ANNO In oltre è impossibile di aver l'uso di pt G.C. fatto fenza verun diritto nelle cofe, che 1324- confumanti coll'ufo, come fi prova nella decretale Ad conditorem; e dall'altro canto un tal uso sarebbe ingiusto, e in confeguenza opposto alla perfezione; non che poteria aumentare. Ora non par probabile che Niccolò III, abbia voluto riferbare a' Frati Minori un ufo ingiusto; imperocchè soggiunge nella medelima Coffituzione, che la Chiefa Romana non ricevea la proprietà che delle cofe, il cui uso era loro conceduto. Per altro, se non ci è stato permesso di ordinare qualcofa contra la Costituzione di Niccolò IV. egli nè pure non ebbe diritto veruno di stabilire o dichiapar niente contra quella di Gregorio, d'Innocenzo, e di Aleffandro : il che tuttavia fece, e per confeguenza ha rivocate le loro Costituzioni. In oltre Innocenzo III. avea proibito nel Concilio Lateranese d'istituire nuove religioni : e tuttavia i fuoi fuccessori confermarono molti Ordini, che poi furono soppressi da Gregorio X. nel Concilio di Lione (1). Se dunque dopo la proibizione di un Concilio generale, hanno potuto i Papi confermare, e fopprimere degli Ordini religiosi, non è strano satto, che quel che il Papa folo ordina o dichiara intorno alle regole di questi Ordini, possa effere dichiarato o cambiato da' fuoi succeffori. Finalmente conchiude il Papa questa decretale, condannan do come Eretici quelli, che parleranno o scriveranno contra le due precedenti. XV. Chiara coia è, che con queste tre III. cor. collituzioni Giovanni XXII. confuta e rivoca quella di Niccolò III. Exiit qui feminat, quantunque lo faccia con tutta la modeitia, e il riguardo possibile (2). Imperocchè confuta come ingaufto il femplice uso di fatto, che Niccolò III. ammettea non solo come giusto, ma come meritorio; e Giovanni chiama erefia lo attribuire a Gefu-Cristo questa specie di

di questi due Papi si è ingannato in quelto punto, in una decisione accompagnata da ogni possibile solennità. Così non fi negava allora, che il Papa fi potelle ingannare. Un autore contemporaneo che scriveva in difesa della Bolla Quorumdam Exigit, (3) contra i Fraticelli sostiene quattro proposizioni, la prima delle quali è che non possa il Papa fare de' Canoni contra quello, ch'è determinato dalla Scrittura Santa; e la quarta che ne possa fare contra quello che hanno determinato i fuoi predeceffori o egli medefimo : Prova la prima con un capitolo di Graziano (4) che vuole che se il Papa, il che Dio non voglia, fi sforzaffe di distruggere quel che hanno infegnato gli Apottoli e i Profeti , farebbe convinto di errore, pinttoffo che di decidere.

Jacopo Fournier Cardinale titolato di Santa Prisca (5), poi successore immediato di Giovanni XXII, fotto nome di Benedetto XII scrivendo contra i Fraticelli, dicea: Pretendono essi che Niccolò III, definisse, che la loro povertà fosse quella di Gesu-Cristo, e degli Apostoli. Io rispondo, che ancorche questa proposizione si ritrovi nella Costituzione Exist qui seminat, non vi è altro che riferita ; ma non è dimostrato con la Scrittura, ch'essa sia vera; e tuttavia ahbiamo noi già dimostrato, che con la Scrittura 6 può provare il contrario. E quest' autorità della Scrittura diede motivo al nostro Signor Papa Giovanni di dichiarare eretica questa proposizione, se fosse sostenuta con ostinazione. E se anche Papa Niccolò l'avesse detto desinitivamente, questo non era impedimento, ritrovand fi il contrario nella Scrittura, e che presentemente è ciò deciso dalla Chiefa. Poi dicono effi, che in quel che riguarda la fede e i costumi, quel che una volta è stato deciso da un Papa, non può rivocarfi da un altro. lo rispondo, che questa è falso; e per prova porta gli esempi di San Pietro ripreso da San Paolo, e della opposizione di uso, che Niccolò gli attribuisce. E'dun-San Cipriano alla decisione del Papa que necessario di riconoscere, che l'uno Santo Stefano, prima che un Concilio

retto da Giovanni XXII.

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 86. m. 48. (2) Sup. lib. 87. m. 33. (3) Sup. lib. 92. m. 33.ap. Rain. 1312. m. 54. (4) 25. q. I. c. 6. Sunt quidam (5) Ap. Emer. Direc, inq. p. 295.

generale avesse definita la quistione del partefimo degli Eretici. Tal era il fentimento di quello Cardinale, innalzato poi alla Santa Sede pel di lui merito; e la opinione della infallibilità del Papa non si è introdotta nelle scuole se non dopo più di cent' anni.

Giovanni

XVI. In Ispagna Gutiero Gomes Ardi Arago-civescovo di Toledo morì il quinto giorvescovodi no di Settembre 1319. e si elesse in suo Toledo, cambio Don Giovanni Infante di Aragona, terzogenito del Re Jacopo II. che fu confacrato a Lerida l' anno 1320, in presenza di Chimene di Luna, Arcivevo di Tarragona (1) e di Pietro di Luna. Arcivescovo di Saragozza. Il nuovo Arcivescovo di Toledo pretese di aver diritto, come Primate di Spagna, di far portare la fua Croce avanti a lui nelle Provincie di quelli due Prelati; il che produste gran discordia tra lui ed essi, che fosteneano che questa pretensione dell' Arcivescovo di Toledo non fosse decifa, e che la causa pendesse ancora nella Corte di Roma . L'Infante D. Giovanni portò tuttavia la Croce in Saragorza (2), dove si teneano le Corti o Stati del Regno. L' Arcivescovo di Saragozza lo scomunicò, pofe la Città in interdetto, e fece chiudere tutte le Chiese. Il Re di Aragona oltremodo sdegnato di vedere il fieliuol suo trattato a quel modo su gli occhi suoi n'ebbe ricorso al Papa, il qual rispose: Non si dee presumere che i due Arcivescovi abbiano avuto in mira di far ingiuria al figliuol vostro; ma folamente di conservare i diritti delle loro Chiese (3), ch'è parimente intereffe del vostro Regno . Per questo non essendo noi bastevolmente istruiti de' diritti delle parti , abbiamo affoluto con riferba l' Arcivescovo di Toledo dalle censure date contra di lui, e abbiamo foggettato alla nostra udienza il fogdo della quistione, proibendo però all' Ar-civescovo di Toledo di non portare la fua Croce in queste Provincie, e agli altri di pubblicare veruna sentenza te Elisaberta di Ungheria sua Prozia. In

contra di lui . E' la lettera dell' unde-cimo giono di Novembre 1320.

Effendo l'Arcivescovo Giovanni an- DI G.C. dato poi a Toledo (4) vi celebro un 1324-Concilio, che finì il ventunefimo giorno di Novembre 1324, e vi fi pubblicarono otto Canoni, ordinandofi nella prefazione che s'abbia ad offervarli con quelli che il Legato Guglielmo di Godin avea pubblicati a Vagliadolid due anni prima (5). Proibifce quetto Concilio a' Cherici (6) di portare mantelli collo strascino, o toniche con le maniche sì corte che si scoprano le braccia; e di andare co' cappelli , che coprano gli orecchi ; e commette loro che si radano la barba almeno una volta al mese. Non lasceranno i Prelati entrare pelle lor case donne mondane chiamare Soldaderas , che faceano di fe spettacolo (7). Niuno offizierà un benefizio con cura d'anime senza collazione , o commissione particolare del Vescovo (8). Niun Cherico darà a' suoi figliuoli (9) tra vivi, o per testamento, i beni, che vengono a lui dalla Chiefa . Niun Sacerdote efigerà danaro per le meffe che dirà (10) : ma potrà ricevere quel che gli sarà caritate-

volmente offerto fenza veruna convenzione. XVII. Morì Dionigi Re di Portogallo il Lunedì settimo giorno di Gen-Regios di najo 1325. dopo aver regnato quaranta- Portogalcinqu' anni : e la lettera confolatoria che lo . scrisse il Papa a Santa Elisabetta di lui vedova, è in data del primo giorno di Marzo del medefimo anno (11), Cominciò allora questa Principessa a seguire liberamente gl' impulfi della fua pietà (12), e tosto che su rimasta vedova prefe l'abito delle figliuole di Santa Chiara che teneva in riferba a quelto fine, o per esfere seppellita con quello, s'era la prima a morire. Se ne vefti, e lo porto per tutta la reffante fua vita . Era ella figliuola di Pietro III. Re di Aragona, e di Costanza di Sicilia, figliuola di Manfredi (12). Nacque l'anno 1271. e fu chiamata Elifabetta, in onore di San-

<sup>(\*)</sup> Franc Più fel. 192. 192. (2) Mariana life. 15. c. 19. (3) Indi. Arrag. p. 164. (4) To. 11. Conc. p. 1721. (3) Sup. life. 92. m. 64. (6) C. 2. (7) V. Cang. gelof. Seledarent. (8) C. 4. (9) C. 5. (10) G. 6. (11) Mariana 15. 158. (12) Vading. 1125. n. 7. 12. Rain. cod. a. 16. (13) Brill. 8. ful.

ANNO giorno il grande Offizio della Chiefa, DI G.C. continovò così tutto il tempo di fua 1325. vita. Di dodici anni fu maritata a Dionigi Re di Portogallo; e la dignità di

> all'orazione, nè i fuoi digiuni, che oltre a quelli di tutta la Chiela, comprendeano tre giorni della fettimana. l'intero Avvento, l'intervallo da San Giovanni fino all'Assunta, e la Quaresima degli Angeli sino a San Michele. Aumentavano le sue limosine a mifura de' beni , de' quali potea disporre . Ebbe un dono particolare di riunire gli animi, Il Duca Alfonso fratello del Re Dionigi avea seco lui un contrasto per alcune terre; ed era il Regno minacciato da una guerra civile. La pia Regina si fece mediatrice della pace; e per agevolarla, cedette alcune terre de' Iuoi Dominj. Questa disterenza aveva eccitata una sedizione a Lisbona tra la Nobiltà e i Borgheli; ed aveano già prese l'arme, quando la Regina, salita foora una mula , fi avanzò fra' due partiti, e co' fuoi discorsi e con le sue lagrime fedò il tumulto . Il Re Dionigi per altro considerabile per la sua giuflizia, per lo valore, e per la sua liberalità, mantenea pubblicamente molte concubine . Lo comportava Elifabetta

Regina non diminuì nè la sua affiduità

Riconciliò parimente il Re Jacopo di Aragona suo fratello col Re Ferdinando di Castiglia suo Genero; e questi col Re Dionigi di Portogallo suo Marito; mettendo così la pace tra tutt'i Principi Cristiani di Spagna. Ma Alfonso Infante di Portogallo si ribellò contra il Re suo padre, e la Regina Elifabetta, che maneggiava l'accomodamento, cadde in sospetto ella medesima nell' animo del Re di favorire il loro figliuolo. Ne fu tanto perfuafo, che la privò delle sue entrate, e relego nella piccio-

fenza dolersene, e per effetto della iua

carità giungeva a prenderfi cura de'fanciul-

li, che nasceano da queste cattive corri-

spondenze. E finalmente con la pazien-

za, e con le sue orazioni ottenne da

Dio la conversione del Re suo Marito.

età di ott'anni cominciò a recitare ogni la Città di Alanquer, dov'ella aveva una cafa, Questo eccitò contra di lui molti Signori, che offerirono danaro alla Regina, truppe, e piazze. Ella ne inorridì, e gli esortò a rimaner fedeli al loro Re . Finalmente il Re difingannato, la richiamò alla Corte, gli domandò folennomente perdono, e per amor di lei perdonò al figliuol fuo. Dopo la morte del Re Dionigi Alfonfo gli fuccedette, e la Regina Elifabetta fi ritirò a Conimbra nel Monistero delle figliuole di Santa Chiara da lei fondato.

XVIII. Nel feguente anno 1326, Errori di condannò il Papa gli scritti di Pietro Giovanni Giovanni d'Oliva , che faceva egli efa- di Oliva minare da lungo tempo. Abbiamo una condannalettera di otto Dottori al Papa, con ti. la quale gli rendono conto dell'esame, che aveano farto per suo ordine della poltilla o comentario di quelto autore fopral' Apocalifie (1). Uno di questi Dottori era Bertrando della Torre Provinciale de' Frati Minori in Aquitania, che fu Arcivescovo di Salerno nel 1319.(2) il che dimoftra che la lettera è più antica. Vi riferiscono i Dottori molti efiratti di quello comentario, fopra i quali pongono le loro qualificazioni; e mi attengo a quelli eltratti per ulare l'elpreffioni dell'Autore.

Spiega così i sette stati della Chiefa (3) che pretende effere descritti nell' Apocalisse : Il primo è la fondazione della primitiva Chiefa nel Giudaiimo fotto gli Apostoli. Il secondo la prova, e lo stabilimento della Chiesa per gli patimenti de Martiri. Il terzo la spiegazione della Fede, con la confutazione dell' eresie. Il quarto la vita degli Anacoreti, che fuggivano il mondo fino alle più afcole folitudini ; maceravano le loro carni austerissimamente, e col loro esempio illuminavano tutta la Chiesa. Il quinto, la vita comune de' Monaci, e de' Cherici posseditori de beni temporali, parte per severo zelo , parte per condiscendenza. Il sesto è la rinnovazione della vita Vangelica, la distruzione della vita anticristiana, la conversione finale de' Giudei e de' Gentili ; altrimenti il ristabilimento

(1) Bal, to, I. Mifel, p. 213. (2) Sup. lib. 92. 11, 48. (3) P. 214-

della Chiefa nel fuo primo flato. Il fettimo, per quanto spetta la vita presente, è una pacifica participazione della gloria futura, come se la celeste Gerusalemme fosse discesa in terra. Ma quanto all'altra vita, è la rifurrezione generale, la glorificazione de Santi, e l'ultimo compimento di tutte le cose . Il primo Stato cominciò propriamente dalla missione dello Spirito Santo ; il secondo dalla persecuzione di Nerone ; il terzo dalla conversione di Costantino, da San Silvestro, e dal Concilio di Nicea; il quarto da Sant' Antonio il Grande ; il quinto da Carlo Magno; il felto cominciò in qualche modo dal nostro Padre San Francesco: ma dee cominciare più amplamente dalla condanna di Babilonia, la grande proffituita, quando l'Angelo accennerà coloro, che deggiono ef-

fere la miliziadi Gest Crifto; il settimo

comincia in un modo dalla morte dell'Anti-

cristo, e in un altro dal giudizio estremo,

Indi foggiunge: Nel festo tempo del-

la Chiesa (1) sarà scoperta una perfezione fingolare della vita, e della fapienza di Gefu-Cristo. La vecchiezza del precedente tempo farà rigettata sì copiosamente, che parrà formarsi una nuova Chiera, come se ne formò una alla prima vennta di Gesu-Cristo, quando fu rigettata la Sinagoga. Di qua nafce, che in queste visioni vi si presentano tre venute di Gesu-Cristo; la prima nella fua carne passibile, ritcattando il Mondo, e fondando la Chiefa; la feconda nello spirito della vita Vangelica, riformando, e perfezionando la fua Chiefa; la terza per giudicare e glori-ficare i fuol eletti. E poi (2): Lo stato della Chiefa dopo la condanna di Babilonia . cioè della Chiefa carnale, fino alla fine del mondo, dee durar affai lango tempo, affine che tutto il Mondo, e ancora i Giudei fi convertano; e che questo stato ascenda a grado a grado dalla matrina al mezzogiorno; poi discenda ad una sera, e ad una notte sì profonda di malizia, che Gesu-Cristo zio. Imperocchè farebbe fatto ridicolo, Fleury Tom, XIV.

che il terzo stato principale del Mondo, Anno appropriato allo Spirito Santo, fosse momentaneo, e sproporzionato al rimanen- pr G.C. te di quella grand' opera.

E ancora (3): Come nella festa età Gefu-Cristo il nuovo uomo è venuto a rigettare il Giudaismo carnale, e ad arrecare una legge, e una vita nuova con la Croce; così nel festo stato la Chiefa carnale farà rigettata, e rinnovata la legge di Gefu-Cristo. Per questo nel cominciamento di quelto stato apparve San Francesco, caratterizzato con le piaghe di Gesu-Cristo, e interamente crocifisto con lul. E poi: Nel primo tempo Dio Padre si mostro come tremendo, e regnò la paura. Nel fecon-do (4) Dio figliuolo fi mostrò come Dottore, essendo il Verbo e la sapienza del Padre. Nel terzo si mostrerà lo Spirito Santo, come una fiamma e una fornace di amor divino, una spirituale ebrietà, un trasporto e un eccesso di letizia, nella quale si vedrà, non con la semplice intelligenza, ma con sensibile e palpabile sperimento, la verità della sapienza del Verbo incarnato, e della possanza di Dio Padre . Imperocchè diffe Gefu-Crifto (5): Quando farà venuto questo Spirito di verità, v'infegnerà ogni verità, e mi glorificherà. Si vede qui chiaramente lo sviamento di questo fanatico; poiche simil promessa fu adempiuta gnando lo Spirito Santo difcese sopra gli Apostoli alla Pentecoste.

Soggiunge (6) : E' una proprietà del festo itato il professare , e offervare la legge o la regola vangelica, non folamente quanto a' precetti, ma ancora quanto a' configli. E poi (7): Quanto al cominclamento di quelto felto stato gli uni credono, che si abbia a prendere dal cominciamento dell'Ordine di San Francesco; altri dalla rivelazione del terzo stato generale fatta all' Abate Gioacchino; altri dalla distruzione di Babilonia, e della Chiefa carnale; altri da poco tempo vengono fuscitati a sostenere lo Spirito di Gesu-Cristo, e di San Franfia come sforzato a venire per lo giudi- cesco, quando la sua regola doveva essere maliziofamente combattuta, e con-

<sup>)</sup> P. 218. (2) P. 219. (3) P. 222. (4) P. 223. (5) Joan. 16: 13. 24. (6) P. 225. (2) P. 229.

dannara dalla Chiefa carnale, come Ge-ANNO fu-Cristo dalla Sinagoga, E poi : Ho fen-DI G.C. tito dire da un nomo spirituale degnis-1325. fimo di fede, e ch'era vissuto domesticamente con Fra Leone Confessore (1), e compagno di San Francesco, che in questa persecuzione di Babilonia, dove la sua regola farà come crocifissa, egli risusciterà gloriofo, per effere in tutto simile a Gefu-Cristo, e per fortificare i suoi discepoli.

Questo basta a dimostrare quel che fosse quello sistema chimerico de Fraticelli, cominciato dall' Abate Gioacchino, amplificato da Giovanni di Parma nel fuo Vangelo eterno; e fostenuto per più di un secolo (2). Chiara cosa è, che non era una eresia immaginaria, dove non si trattasse d'altro, che della pro-prietà del pane de Frati Minori, e della figura del loro abito, come pretendeva un celebre Autore ha cinquant' anni in circa (3); ma era una realissima erefia, poiche sosteneano questi fanatici, che Dio avea mandato San Francesco per rialzare la Chiesa già rovinata; che la perfezione Vangelica non regnava più altro che nella sua regola; che la Chiesa Romana era la Babilonia, e la gran prostituita dell'Apocalisse; e il Papa l'Anticristo mistico, precursore del grande ed ultimo Anticristo (4); ch'egli ecciterebbe una gran persecuzione contra la povertà, e la perfezione Vangelica; ma che la fua Chiefa carnale doveva effere tosto distrutta, per istabilire la Chiesa spirituale e il Regno dello Spirito Santo (5). Questo risulta dagli estratti di que-Ro libro di Pietro Giovanni d'Oliva (6).

Papa Giovanni mandò questi medesimi estratti (7) a Francesco Silvestri Vescovo di Firenze, famoso Giurisconsulto e Teologo (8). Fu questi prima Vescovo di Sinigaglia, poi di Rimini, e finalmente il Papa lo trasferì alla Sede di Firenze, la cui disposizione s'era egli riserbata, vivente ancora il Vescovo Antonio Urso. E' la Bolla di traslazione del giorno quindicesimo di Marzo 1323. (9) . Il Vescovo Silvestri gli disse il suo parere,

e condannò gli errori di questi estratti, come aveano fatto gli otto Dottori.

Fra molte temerarie e insensate predizioni (10), Pietro Giovanni d'Oliva dicea , che i Saraceni e gli altri Infedelli dovevano effere convertiti alla fede de' Frati Minori, molti de' quali doveano sofferire il martirio per questo motivo, e che fi adoprerebbero ancora alla unione de' Greci Scismatici, vedendo che avanzavano poco nella Chiefa carnale de' Latini, e che finalmente convertirebbero i Giudei. Con questo fondamento molti passavano il mare, entrando ne paesi degl' Infedeli , dove abusandosi della semplicità de pochi Cristiani, che vi ritrovavano, feminavano i loro errori, e combatteano le decifioni della Chiefa Romana. Essendone il Papa avvertito sece una Costituzione, con la quale proibisce a tutt' i Religiosi di qual si sia Ordine di passare ne' paesi d'oltremare, senza la permissione del Superiore del loro Ordine , conceduta con lettere patenti ; e proibifce a' Superiori di dar questa permissione ad altri che ad uomini letterati, prudenti, e di esperienza; con ordine di procedere, come se sossero apostati, contra coloro, che senza permissione celebreranno l'offizio divino, o predicheranno. La Bolla è in data del decimo giorno di Maggio 1325.

Finalmente il Papa condanno il comentario di Fra Pietro Giovanni di Oliva (11). fopra l'Apocalisse, come contenente una. dottrina permiciofa ed eretica contra l'unità della Chiesa Cattolica, e la potestà, del Papa. Fu la sentenza data in pubblico Concistoro, dov' erano i Cardinali. i Prelati, e i Dottori in Teologia e in Legge civile e canonica, il primo fabbato di quarefima, nono giorno di Febbrajo 1325. cioè 1326. avanti Pasqua.

Tra' discepoli di Pietro Giovanni di Oliva , il più distinto era Ubertino di . Casale, di cui s'è già parlato (12). Aveva il Papa dato principio al suo procello per quelto motivo ; e Buonagrazia di Bergamo avea prodotte le prove

<sup>(1)</sup> P. 236, (2) Sup. lib.84, m.25, lib.85 m.2. (1) Eref. immag. let. 1. (4) P. 242. 244, 247, 161, 263, (5) P. 248, 251, 254, (6) P. 229, 264, (7) Rain, 2325, 11, 21, (8) Ughell, 1, 3, (9) Rain, 11, 24, (20) N. 26, mifcel, p. 249, 249, (81) Bal, wire 2. 1. 2. 167. (12) Sup. lib. 91. n. 42. 57. 59.

di molti articoli di accusa contra di lui (1); ma effendo ancora il processo pendente , Ubertino si ritirò dalla Corte di Roma fenza congedo. Ordinò il Papa che fosse preso, e fatto prigione ; e fuggi appreffo all' Imperadore Luigi di Baviera, dove si uni a Marsilio di Pa-dova per iscrivere contra il Papa.

VA .

Marfilio XIX. Marfilio di Mainardino Padovadi Pado- no avea studiato, e insegnato lungamente a Parigi, dove fu Rettore della Università nell'anno 1312, (z), Studiò egli in tutte le facoltà. Dopo le belle arti. si applicò alla Teologia; ne suoi scritti pare Giurisconsulto; e sapea di medicina, e la praticava. Era legato strettamente in amicizia con un altro Dottore chiamato Giovanni di Giandun o di Gand, ch'ebbe gran parte nel componimento di un'opera intitolata il Difensor della pace, attribuita tuttavia al folo Marfilio. Fu composta verso l'anno 1324. è indirizzata a Luigi di Baviera, Il suo scopo principale è di darrifalto alla posfanza temporale, e di combattere le opinioni allora ricevute nelle scuole intorno alla potestà del Papa (3); è divisa in tre parti . Pretende l'autore di mostrar nella prima le sue proposizioni co' principi della retta ragione, e del lume naturale; nella seconda di sostenerle con la Scrittura, e co' Padri, e rispondere alle obbiezioni; nella terza promette di trarne alcune confeguenze, che faranno mafsime di politica.

Il Monaco di San Dionigi in Fran-cia, che allora continovava la cronaca di Guglielmo di Nangis, parla così del paffaggio di questi due Dottori appresso Luigi di Baviera (4). Gli furono dati a' conoscere da alcuni della famiglia del Duca; egli accolfeli nella fua Corte non folo, ma anche nella fua buona grazia; e fi dice, che abbia loro parlato in questo modo: Chi v'indusse a venire da un paese di pace e di gloria, a questo paese di guerra, e pieno di ogni miseria ? Esti risposero: L'errore che noi veggiamo nella Chiefa, e non potendolo più comportare in coscienza, el siamo rifug-

giti apprefio di voi, al quale per diritto appartiene l' Impero, e che dovete Anno in confeguenza correggerne gli errori ; Di G.C. imperocchè l'Impero non è foggetto al- 1326. la Chiefa: fuffitteva effo prima che avess' ella alcun dominio temporale; e non dee l'Impero effere regolato dalle leggi della Chiefa ritrovandosi che molti Imperadori confermarono l'elezioni de' Papi, e raccollero de' Concili, a' quali diedero l'autorità di decidere ne ounti di fede . Che se per qualche tempo ha la Chiesa prescritti alcuni diritti contra la libertà dell'Impero , è stata una fraudolenta e maliziosa usurpazione. Vogliamo noi sostenere questa verità contra chi si sia, e soffrire in sua difesa, occorrendo ogni

Il Duca di Baviera non abbracciò interamente quelta opinione ; all' opposto raccolse de' dotti uomini, i quali gli dichiararono, ch'era empia e pericolofa ; e che s' egli l' abbracciava , porgeva al Papa l'opportunità di procedere contra di lui come eretico; e privarlo del diritto, che aveva all' Impero. Perciò lo configliarono a punire quelli Dottori; effendo debito di un Imperadore non folo di confervare la fede , ma ancora di esterminare gli Eretici. Luigi di Baviera rifoose: Sarebbe atto inumano il far perire delle persone, che si sono attenute a me, lasciando il loro paese, e la loro fortuna. Volle dunque, che rimanessero feco, usando sempre loro delle liberalità convenevoli al loro stato, ed alla sua dignità . In tal modo riferifce la cofa il

supplizio, e la morte medesima.

XX. Il Papa, ad istanza del Re Rober- Guido to di Napoli; mandò un nuovo Legaro Vescovo in Italia, cioè Giovanni Gaetano Orfini, di Arezzo Cardinale Diacono, titolato di San Teo-condannadoro (5). Era il Cardinale Bertrando af. to . fai occupato nella fua legazione di Lombardia; perciò il Papa diede a quello la legazione di Toscana, e delle vicine Pro-vincie, con una Bolla del giorno diciassettesimo di Aprile 1326, Nel medesimo Conciltoro dove quello Legato ricevette queste facoltà, confermò il Papa la con-

Continovatore di Nangis.

<sup>(2)</sup> Bal. Miscel. co. x, p. 293. Rain, 1325. m. 20. (2) Duboulai v. 4. p. 163. 974. (3) Monatch, Gold. s. 2. p. 154. (4) Cent. Nang. p. 709. (5) Jo. Vill. 9. c. 342.

danna di Guido Tarlat di Pietramala Ve-Anno scovo di Arezzo(1), Prelato più armige-DI G.C. ro ch' ecclesiastico, che s' era fatto pa-

1326, drone della fua Città, e di alcune altre Piazze appartenenti alla Chiesa Romanai, per modo che era divenuto il Capo de' Gibellini in Toscana . Avendolo il Papa ammonito fino a due volte a ristituire la Città di Castello, e a desistere dalla Signoria temporale di Arezzo, lo depole dal Vescovado il duodecimo giorno di Aprile 1322. Poi per diminuire la fua postanza, ereste un nuovo Vescovado a Cortona Città di Toscana, e nella Diocesi di Arezzo, con una Bolla del giorno diciannovefimo di Giugno 1325. e il secondo giorno del seguente Gennajo vi pose per primo Vescovo Reniero Ubertino (2). Questo Vescovado è

poi sempre durato.

XXL Il Legato Giovanni Orfini giundegli Or- se a Firenze il trentesimo glorno di fini Car-Giugno 1326, e fu ricevuto quali con gato in tanto onore quanto fe fosse stato il Papa Tofcane, medefimo. Gli fi fecero prefentare mille fiorini d'oro in una fottocoppa. Si allogò a Santa Croce apprello i Frati Minori (3), e il quarto giorno di Luglio pubblicò la facoltà, che avea; cioè ch' era egli Legato e pacificatore nella Toscana, nel Ducato d' Urbino, nella Marca di Ancona, e nell'Ifola di Sardegna, Poco dopo andò a Firenze Carlo Duca di Calabria, primogenito del Re di Napoli Roberto (4), con molti Signori, e con delle truppe per fostenere il partito de' Guelfi : e il trentefimo di Agosto . vedendo il Legato che Castruccio Signor di Lucca (5), e Guido Vescovo di Arezzo lo tenevano a bada con parole, pubblicò le Bolle contra essi , come avea commissione, le quali portavano essere Castruccio scomunicato come Scismatico, fautore di Eretici, e persecutore della Chiefa; con privazione di tutte le fue dignità, e permiffione a tutti di nuocere a lui, e tutt'i suoi, negli averi, e nelle perione, senza peccato. Era anche il Vescovo scomunicato e privato d'ogni di-

ritto Vescovile, spirituale, e temporale.

Quest' azione del Legato si fece nella Piazza di Santa Croce, in prefenza del Duca di Calabria e di tutto il suo seguito, e di un gran popolo di Fiorentini e stranieri. Nel Dicembre del medelimo anno il Papa diede il Vescovado di Arezzo a Boso Ubertino un de'nobili della stessa Città, e de'più poderosi (6). Ma la protezione del Legato, e del Papa non gli valse a nulla contra Guido Tarlat, che tenea tutta la entrata della fua Chiefa.

XXII. In Francia Roberto di Courte- Concilie

nai Arcivescovo di Reims morì nel ter-zo giorno di Marzo 1323. Il Papa ri-scotto Gu-sciello ferbo a se la disposizione di questa gran di Trie ? Sede; ma il Capitolo elesse tuttavia Guglielmo di Trie Vescovo di Bajeux fratello di Matteo di Trie Maresciallo di Francia (7). Nell'anno 1309, avea Filippo il Bello raccomandato Guglielmo a Papa Clemente V. per Vescovo di Cambrai, vacando essa Sede per la traslazione di Filippo di Marignì all' Arcivelcovado di Sens (8). Guglielmo di Trie prese il possedimento dell' Arcivescovado di Reims, e fece il suo ingresso nella Città nel mese di Giugno 1324. Tenne a Senlis nel 1326, un Concilio provinciale, che si terminò il venerdì dopo la domenica Mi-

fericordia, cioè l'undecimo giorno di A-

prile. Intervennero a questo Concilio sei

Vescovi, Gerardo di Soissons, Alberto di

Roja di Laon, Giovanni di Beauvais, Pietro di Latilli di Chalons , Fucaldo di

Nojon, e Pietro di Senlis, co' proccura-

tori degli affenti (9). Il Vescovo di Beau-

vais Giovanni di Marignì fratello di En-

guerrando fu poi Arcivescovo di Roano.

e Fucaldo di Rochechouard , Vescovo

di Nojon, fu Arcivescovo di Bourges . In questo Concilio fi pubblicarono fette articoli di statuti , il primo de' quali affegna la forma di tenere i Concili: proibifce il fecondo a' beneficiati di caricarsi delle funzioni altrui , sotto pena di perdere i loro benefizi (10) . Proibizione di violare l'immunità ecclefiastica , o ricufando il vivere , o altre cose necessarie (11), a quelli, che si

fono ricovrati nelle Chiefe, o col

(i) Sap. 118. 92. m. 47. Ughel. 12. 1. p. 472. Rain. 1314, m 20. (2) Ughel.121.1. p. 684.668. (5) Jo. Vili. 9. c. 149. (4) Lib. 10. c. 1. (5) C. 3. Rain. 1316. m. 4. (6) C. 12. (7) Maintor. i. 2. p. 699. (6) Bal. 18.2.p.142. (6) Tait. p. 1768. (10) Can. (11) C.55.

trarneli fuori a forza . Finalmente fi raceomanda il mantenimento della giurisdizione ecclesiastica contra le violenze de'laici (1), che prendono e imprigionano i latori delle lettere, o de' mandati delle Corti della Chiefa, e lacerano gli scritti ad essi consegnati. Si rinnovano riguardo a quello tutte le pene stabilite nel Concilio di Bourges, tenuto dal Legato Simone di Brie nel 1276. cinquant'anni prima (2). In generale l'Arcivescovo di Trie avea gran zelo per sostenere la giurisdizione ecclesialti-

di Avi-

gnone .

ca nello stato in cui era allora. XXIII. Questo medesimo anno 1226. e il diciottesimo giorno di Giugno fu tenuto un gran Concilio nel Chioftro del Monistero di San Ruso vicino ad Avignone (3). Vi si ritrovarono tre Arcivelcovi, Guasberto di Arles, Jacopo di Aix, e Bertrando di Ambrun, con molti loro suffraganei. Guasberto Duval. che presedette a questo Concilio , era nativo di Quercì, ed era stato Cameriere del Papa, poi Vescovo di Marsiglia; quindi fu trasferito a Narbona (4). Jacopo di Concos di una nobile famiglia di Quercì , entrò nell'Ordine de' Frati Minori; poi fu Vescovo di Lodevo; e nel 1312. Arcivescovo di Aix. Bertrando di Deux nativo della Diocesi di Uses su prima Prevolto della Chiefa di Ambrun.

poi Arcivescovo, e poi Cardinale (5). Nel Concilio di Avignone intervennero undici Vescovi, cioè della Provincia di Arles, Raimondo di Vaison, Dragometo di Tre-Castelli, Ottone di Carpeneras, Geoffredo di Cavaillon, Ademaro di Marfiglia , e Pietro di Toulon . Della Provincia di Aix , Raimondo di Sisteron , Bartolommeo di Frejus , Guglielmo di Gap, e Raimondo di Apt. Della Provincia di Ambrun non v'era altri che Fra Fulco Vescovo di Vence, I Vescovi assenti e i Capitoli aveano mandati i loro deputati . La Chiesa di Avignone non aveva allora Vescovo. L'anno 1318. Papa Giovanni XXII. mandare giustizia di un altro Cherico (14). che n'era stato titolato , la riferbò alla sua disposizione, e secela successiva- ministrare veleno, e si pubblicano pe-

mente governare (6) nello spirituale, e nel temporale da diversi Vicari genera. Anno li , il terzo de' quali fu Gerardo di Dt G.C. Campinula, che in queita qualità in. 1326. tervenne al Concilio di Avignone. Vi fi fece un gran regolamento di

cinquantanove articoli, la maggior parte de'quali riguarda i beni temporali delle Chiefe, e la sua giurisdizione. I quattro primi concedono alcuni giorni d'indulgenza a quelli, che praticheranno alcune divozioni (7): di ascoltare la messa della Beata Vergine il sabbato ; di accompagnare il Santiffimo Sagramento, che si porta agl'infermi; di pregare per lo Papa: di piegarfi quando alcuno pronunzia il nome di Gesù. Commette di chiudere a chiave i fonti battefimali, fotto pena di ammenda (8). Elfendo state pubblicate le censure ecclesiastiche, senzache vi fi abbia ubbidito (9), il Velcovo che le avrà date, potrà dopo un convenevole tempo, e con la permitione del Metropolitano, richiedere i suoi comprovia-

ciali, e farle pubblicare nelle loro Diocefi. Alcuni scomunicati in derisione delle censure (10) supponeano, che i Sacerdoti o i Prelati, che le aveano date contra effi, folfero in adulterio, e gli scomunicavano ancor effi; accendendo, in cambio di ceri , delle candele di tevo , de' mucchi di paglia, tizzoni o carboni nelle padelle. Deteita il Concilio queita infolenza (11), ma non vi rimedia con altro che con quelle censure già dispregiate. Dichiara, che gli Ecclefiattici non fono tenuti a mostrare i titoli della loro giurisdizione, de'quali fieno in pacifico possedimento da molti anni (12). Proibifce a' Giudici laici di citare avanti a loro alcun Ecclefialtico perazione perfonale, civile, o criminale; e tuopone in generale come massima stabilita, che non abbiano i laici veruna facoltà fopra le persone. ne sopra i beni degli Ecclesiattici (13). Così proibifce a' Cherici di aver ricorfo a verun Signore, Giudice, od altro laico, per do-

Si proibifce di vendere, o di fom-

(2) C. 7. (2) Sup. lif. 86. a. 63. (3) Ta. 9. p. 1717. (4) Gall. Chr. mu. elin. 1715. to. 1. p. 575. p. 317. Gall. Chr. ns. 1. p. 180. (5) Mal. 181. 1872. (6) Gall. Chr. 96. (7) Gall. 2. p. 181. (8) Gall. Chr. 96. Gall. Chr. 96. (12) Gall. Chr. 96. (12) Gall. Chr. 96. Gall. Chr. 96. Gall. Chr. 96. (12) Gall. Chr. 96. (12) Gall. Chr. 96. (12) Gall. Chr. 96. (13) Gall. Chr. 96. (14) Ga



ne contra gli avvelenatori , ancorchè Anno Cherici (1): il che fa giudicare, che DI G.C. quello delitto non si commettea di ra-1326, do. Si dolgono dell'abufo, che i Religioli Ospitalieri , Cisterciensi , ed altri faceano de loro privilegi (2); e dichiarano i Vescovi, che, non correggendosi, non faranno protetti, nè mantenuti ne loro diritti. Si accennano i cali riferbati al Vescovo (3). Si biasimano diversi abuli, che procedeano dall'odio de'laici contra il clero (4). Ma non pare che si cercassero i mezzi di far cessare quefl'avversione ; imperocchè il cumulo di quelle cenfure, e delle pene temporali, non vi si conveniva. Si ordina, che i benefiziati, e gli amministratori degli Olpitali, nel principio della loro amministrazione faranno l'inventario de' beni stabili e mobili del benefizio o dell'Ospitale; e che quegli, che abbandona un benefizio, vi latcerà al suo successore di che vivere fino alla nuova raccolta, ed

i mobili convenienti (5).

XXIV. Il medefimo anno 1326, il di Alcalà ventefimoquinto giorno dello stesso mese di Giugno (6) l'Arcivescovo di Toledo Don Giovanni di Aragona tenne un Concilio in Alcalà di Enares, dove intervennero tre Vescovi. Pietro di Segovia, Giovanni d'Oima, e Fernando di Guenza, co' Deputati di tre altri Vescovi, di Palencia, Siguenza, e Cordova. Vi si secero due soli Canoni; il primo contra i Vescovi Suffraganei di Toledo, ch' ellendo stati consagrati da un altro che dall' Arcivescovo, e senza la sua permiffione, non s'erano prefentati a lui fra l'anno a promettergli ubbidienza; il che potea procedere dal poco affetto, che avevano i Castigliani a questo Prelato. Il secondo Canone rinnova il tredicefimo del Concilio di Pennafiel , tenuto nel 1302.(7) dall' Arcivescovo Gonsalvo, per reprimere le usurpazioni , e i saccheggiamenti de' beni di Chiesa; al che si aggiunge, che colui, che sarà stato per tal motivo scomunicato inuna Diocesi, lo sarà in tutte le altre, se il Vescovo offeso lo desidera. XXV. Il Sanuto Veneziano seguitava

ad adoperarsi fortemente per la Crociata.

Nell'anno 1324. scriffe in questi termini Lettere di all' Imperador Andronico Paleologo (8): Sanuto. Io stetti lungamente alla Corte di Roma, e al fine a quella del Re di Francia, per trattare degli affari di Terra-Santa: e sepoi da alcuni Religiosi, che venivano da voi, principalmente dal Ve-scovo di Cafa, la vostra buona disposizione per l'unione delle Chiefe. N'ebbi molta allegrezza; fapendo che quella unione è il vero modo di compiere il paffaggio di Terra-Santa, e il maggior bene, che si possa sare al mondo. Perciò ne parlai spesso a molti Cardinali, al Re Roberto, e a molti Signori di Francia, a Pietro di Via nipote del Papa, e principalmente a Guglielmo Conte di Hainaur, genero di Carlo di Valois, a Gualtiero di Caffiglione Contestabile di Francia, e a Roberto Conte di Bologna, che hanno gran parte nel governo del Regno . Parlai parimente a molti Prelati di quel che spetta all'onore, e alla ficurezza del vostro Impero ; e gli ho trovati in buonissima disposizione. Per questo mi offro ad adoprarmi per questa unione delle Chiese, congiuntamente alla Chiefa Romana, con Carlo di Valois, e con le altre persone, che giudicherete voi a proposito. Dichiarai molte altre cose in questo particolare al Signor Fra Girolamo Vescovo di Cafa, che potrà esporle a voce alla Maestà Vostra.

Il Sanuto scriffe questa lettera a Venezia, e ne incaricò il Vescovo, dandogli nello stesso una memoria istruttiva, in cui dicea (9): Voi direte all' Imperador di Costantinopoli, che io seci un' opera intorno alla conquistà di Terra-Santa, dove io dimostro, che bisogna andare dirittamente per mare negli Stati del Sultano di Egitto , il che è contra l'opinione di alcuni, che vogliono che si cominci dalla conquista dell'Impero di Costantinopoli. Io mi vl sono opposto, e dissi a molti Cardinali, e ancora al Consiglio del Re Roberto, che si potrebbe distruggere l'Impero Greco, ma non già conservarlo, per motivo delle nazioni, che lo circondano, principalmente de' Tartari . E supposto che avessimo noi una gran

<sup>(1)</sup> C. 17. 18. (2) G. 19. (3) C. 12. (4) C. 36. 55. (5) C. 52. 53. (6) To. 10. P. 1771. (7) Sup. lib. 90, 10, 14. (8) San, ep. p. Rain, 1324. 11. 39. 40. (9) Ep.8.

parte del paese, non avremmo per questo i cuori del popolo , per poterlo ricondurre all' ubbidienza della Chiefa Romana; come veggiamo manifestamente in Cipro, in Candia, in Morea, nel Ducato di Atene, nell'Ifola di Negroponte, e negli altri paesi, che sono sotto il Dominio de' Franchi . I popoli ivi non fono punto foggetti alla Chiefa Romana, e se alcuna volta fanno sembianza di esferlo, lo dicono con la bocca, non col cuore. La via della riunione farebbe di avere l'Imperadore col fuo Patriarca, e quelli della fua cafa; questo richiamerebbe all' ubbidienza della Chiesa Romana tutt' i suoi sudditi , i Russi medesimi, i Serviani, i Giorgiani, e quelli, che fono fotto il Dominio de Franchi, de' Tartari , e del Sultano di Egitto . Ma a tal effetto bisognerebbe avere l'as- avendo tenuta la Sede altro che un anfenso del Signor Carlo; dando a lui, ed a'fuoi Eredi, qualche compensazione vacanza gli diede l'Imperadore in sucdelle pretensioni, che hanno sopra l'Im- cessore un Monaco del Monte di Atos pero, Parla di Carlo Conte di Valois, d'anni oltre a settanta; che non avea che avea sposata Caterina di Courtenai, figliuola dell'ultimo Imperadore titolato di Costantinopoli, e ne aveva avuta una lettere. Fu eletto dall' Imperadore per

Fuscomalo; e gli scriffe ancora da Vene- vembre 1323. zia una lettera nel 1226, esortandolo for-

diritti della defunta fua madre.

Progetto

fiderando l' intereffe , che avete voi in questo affare , voi e vostro fratello Fi- Anno lippo Principe di Taranto , noi voglia- of G.C. mo , che questo Dottore prima di por- 1326. tarli ad Andronico , venga a ritrovar l' uno e l'altro di voi , per sapere la vostra intenzione, e comunicarcela, E' la lettera del ventefimo giorno di Agosto 1326. Ma questi progetti di unione andarono a voto.

Michele Paleologo primogenito di Andronico, era stato associato all' Impero l'anno 1293. (2). Ma morì nel 1320, lasciando un figliuolo chiamato Andronico come suo Avo (3), che lo sece coronare Imperadore il secondo giorno di Febbrajo 1325. dal Patriarca Ifaia . Era morto il Patriarca Gerafimo il giorno diciannovesimo di Aprile 1321, non no in circa; e dopo quasi tre anni di nulla che sentifie della dignità di un Vescovo, e sapeva appena unire le sue figliuola , allora maritata con Filippo la fua gran femplicità , quantunque Principe di Taranto , fratello del Re fosse stato accusato di molti falli , de' Roberto, al quale aveva essa portati i quali avea molti testimoni (4); per il che era stato escluso da lungo tempo XXVI. Il Sanuto ricevette poi una dall'effere promoffo agli ordini . Si chiadi riunio lettera dell' Imperadore Andronico , per mava Ifaia , e fall fopra la Sede di Comezzo di un certo chiamato Costantino stantinopoli il trentesimo giorno di No-

XXVII. Frattanto il Papa informato Difordini temente alla unione (1). Nel medelimo de' disordini, che regnavano in Cipro, in Cipro. anno il Papa mando un Nunzio ad An- ne scrisse a Raimondo Patriarca Latino dronico, con una lettera a Roberto Re di Gerusalemme (5). Pietro di Plaine di Napoli, in cui egli dicea: Carlo Re Gaffagne Vescovo di Rodi, e Patriarca di Francia ci fece sapere , che Androni- titolato di Gerusalemme essendo morto co, che si chiama Imperador de' Roma- il sesto giorno di Febbrajo 1318., Pieni, gli scrisse, che sua intenzione è di tro Canonico di Nicosia in Cipro su aver la pace con tutti, e in particolare eletto in suo luogo (6), e il Papa conco Crifffani. Ora volendo sapere il Re fermò la elezione il giorno diciannovepiù sicnramente, se quella in effetto sof- simo di Giugno 1322. Ma essendo quese la intenzione di Andronico, si è ri- sto secondo Pietro morto due anni dofoluto di mandargli col piacer nostro Be- po, il Papa conferì il titolo di Patriarnedetto di Cunes dell' Ordine de' Frati ca di Gerusalemme a Raimondo dell' Or-Predicatori Dottore in Teologia , Ma con- dine de' Frati Predicatori nel 1324, (7)

(2) Epift. 9. Rain. 1326. n. 16. (2) Sup. lib. 89. n. 26. (3) Greg oras. lib. 8. c. 1. n. 3. c. 14. (4) Cantacuz lib. 1. c. 41 Sup. lib. 92. n. 47. Greg. 8. c. 6. n. 7. c. 120. (5) Rain. 1326.m.28. (6) Sup. lib. 91.11.7 . Gall. Chr. p 216. Rain. 1722 11.45. (7) Id. 1326.11.44.

dandogli per mantenersi l'amministrazio-Anno ne della Chiefa di Nicofia, Città Capi-DI G.C. tale del Regno . A questo Raimondo 2326. scriffe dunque una lettera, in cui dicea:

Abbiamo saputo, che nel Regno di Cipre si ritrovano de' Nestoriani e de' Giacobbiti , che hanno delle Chiefe feparate, dove infegnano effi pubblicamente i loro errori; ed in oltre, che alcuni Greci, che formano la maggior parte degli abitanti del Regno, negano il Purgatorlo e l'Inferno; sottenendo che niuno de' Santi farà in Paradifo, se non dopo il Giudizio Univerfale; ma che stanno frattanto in ripolo in un certo luogo, senza patire ; e vogliono sostenere il medesimo de cattivi. Altri Greci non fi comunicano, fe il Santiffimo Sacramento dell' Altare non vien loro portato da Coffantinopoli ; e alcum altri ne danno agli animali per rifanarli. Vi ordiniamo di applicarvi a correggere tutti questi abusi. E la lettera del primo giorno di Ottobre 1326, e scrisse il Papa nello stesso tempo ad Ugo Re di Cipro di proteggere il Patriarca a tal effetto. Per altro quel che dice della Eucaristia trasferita da Costantinopoli, riguarda il Viatico degl' infermi, ch'è da' Greci custodito tutto l'anno.

Continuatari .

XXVIII. La religione facea fempre zione del de' procedimenti nell' Impero de' Tartari, ne appref- come si raccoglie da una lettera di Anfo i Tar- drea di Perugia Frate Minore, che Papa Clemente V. avea mandato nel 1307, in questo paese con sei altri (1), dopo averlo fatto confagrar Vescovo per sostener le fatiche di Fr. Giovanni di Montecorvino . La lettera di Frate Andrea andava al Guardiano del fuo Convento di Perugia, e parlava in questo modo: Dopo molte fatiche e pericoli, giunfi finalmente a Cambalu, ch'è la Città principale del Gran Can, con Fra Pellegrino mio confratello nel Vescovado, e indivisibile compagno del mio viaggio. Era, come io credo, nell' anno 1308. Noi vi confagrammo l' Arcivescovo , cioè Giovanni di Montecorvino, secondo l'ordine ricevuto da noi dalla Santa Sede, e vi dimorammo circa cinque anni, ne'quali ab-

biamo avuta dall' Imperadore la penfione chiamata Alafa pel vitto e vestito di orto persone. Quest' Alasa può importare per ciascun anno cento fiorini d' oro . per la stima fattane da' Mercanti Genovesi; e questo è quel che passa l' Imperadore agl' Inviati de' Grandi, agli armigeri, e a professori di varie arti, e ad altre persone di diverse condizioni. Io tralascio quel che riguarda la ricchezza e la magnificenza di questo Principe . la vasta estensione del suo Impero, la moltitudine de' popoli , il numero e la grandezza delle Città, e il bell' ordine di questo Stato, dove perfona non ofa levare la spada contra di un'altra . Troppo lungo sarebbe a scrivere di questo, e parrebbe incredibile, perchè io medefimo . che son presente, appena posso credere quel che ne fento dire . E in feguito .

Apprello l'Oceano v'è una gran Città chiamata in Persiano Caiton , dove una ricca Dama Armena fabbricò una Chiefa affai bella e grande, che l' Arcivescovo eresse in Cattedrale, coll'assenso di quelta Dama ; ed avendola haftevolmente dotata, la diede vivendo, e la lasciò morendo a Fra Gerardo Vescovo. e a' Frati, ch' erano seco lui; e su il primo, che riempi quelta Sede. Era quelli, Fra Gerardo un di que' sette, che avea Clemente V. fatti confagrar Vescovi . Seguira Andrea: Dopo la fua morte l' Arcivescovo volea, che io fossi suo successore; e non avendovi io acconsentito. diede questa Chiesa a Fra Pellegrino che dopo averla governata 'alcuni pochi anni, morì nel 1322, il giorno dietro l' ottava di San Pietro, il fettimo giorno di Luglio. Circa quattr' anni prima della fua morte, non effendo io in buono stato a Cambalu per alcune ragioni, io proccural di avere l' Alafa o limofina Imperiale per riceverla a Caiton distante da Cambalu circa tre settimane di ' cammino; e con otto Cavalieri, che mi'! ha conceduti l'Imperadore, vi andai con onor grande. In un bosco lontano dugento cinquanta paffi dalla Città, feci fabbricare una Chiefa con tutt' i luoghi regolari per ventidue Frati, e quattro came-

re, ciascuna delle quali batterebbe ad un mando caldamente a loro; e voi , Padrequal si sosse Prelato. Io dimoro sempre Guardiano, raccomandate me al Mini. Anno in questo luogo, e vivo con la limosina stro e al Custode di Perugia, e a tutti bi G.C. imperiale. Gran parte ne impiegai in questa fabbrica: e non fo, che vi fieno de' fimili eremi in tutta la nostra pro-

vincia per la bellezza e la piacevolezza. Poco dopo la morte di Fra Pellegrino, ho ricevuto un decreto dell'Arcivescovo per istabilirmi nella Sede di Caiton. Io l'accettai, e mi ritrovo ora nella Città alla Cattedrale, ora nell'eremo, a piacer mio. Io sto ben di salute, e vado comportando la età mia a mifura che fi avanza; potrò affaticarmi in questa missione ancora alcuni anni . In questo vaito Impero vi ha persone di tutte le nazioni del Mondo, e di tutte le fette: ed è permesso a ciascuno di vivere secondo la sua: imperocchè stimano, che ciascuno vi possa salvarsi; e poffiamo noi predicare con libertà e sicurezza . Ma i Giudei , e i Saraceni non fi convertono. Un gran numero d' Idolatri ricevono il Battefimo : ma molti poi non vivono da buoni Cristiani. Quattro de' nostri fratelli furono martirizzati nell' India da' Saraceni. Uno tra essi, essendo due volte stato gittato in un gran fuoco, ne usci fuora sano e salvo; e tuttavia questo miracolo non convertì niuno. Questi quattro Frati si chiamavano Tommaso di Tolentino (1), Jacopo di Padova, Pietro di Siena, e Demetrio frate laico. Riportarono la palma del martirio il primo giorno di Aprile 1322, ch' era il Giovedi avanti la Domenica delle Palme, e si sono trasferite le loro Reliquie da Tanaa, dove patirono, a Palomba o Colomba, altro luogo dell'India, da Frate Odorico di Porto-Naon, che scrisse la Storia del loro martirio.

La lettera di Frate Andrea di Perugia feguita così : Vi scrissi tutto questo in poche parole, affine che da voi poffa comunicarfi agli altri, Non iscrivo a' noflei fratelli spirituali, ne a' miei principall amici , perchè non fo , quali fien morti , e quali restati in vita, onde li prego a scusarmi . Li saluto tutti , e mi raccogli altri nostri fratelli. Tutt' i Vescovi 1326. Suffraganei della Sede di Cambalu, che avea creati Papa Clemente, fono morti in pace, e sono restato io solo. Fra Niccolò di Batera, Frate Andrusio di Assis, e un altro Vescovo sono morti nell'entrare nell' India inferiore, in un crudelissimo Paese, dove molti altri sono morti e feppelliti . Data da Caiton nell'anno 1326, nel mese di Gennaio.

XXIX. Verío la fine del medefimo Concilio anno, cioè il Lunedì ottavo giorno di di Mar-Dicembre, Guglielmo di Flavacourt, Arcivescovo di Auch , tenne a Marciac nella fua Diocesi un Concilio provinciale co' fuoi Suffraganei (2). Questo Prelato nato di nobile famiglia nel Vessino nella Diocesi di Roano (3) fu primieramente Vescovo di Viviers, poi di Carcassona, donde su trasserito in Auch, per elezion del Capitolo; ma questa Sede vacò lungo tempo. Imperocchè l'ultimo Arcivescovo Amanieu di Armagnac era morto l'undecimo giorno di Settembre 1318. (4), dopo aver tenuta quella Sede cinquantasert'anni; e Guglielmo di Flavacourt ne prese possedimento nel 1324. la Domenica dopo la festa di S. Filippo, cioè nel fetto giorno di Maggio. Si pubblicarono in questo Concilio sei Canoni, ne'quali noto quel che segue.

Gli Ordinari non ammetteranno alle funzioni Ecclesiastiche i Cherici o i Religiosi (5) delle altre Diocesi, senza lettere de' laro Superiori ; imperocchè vengono · da diversi paesi in questa Provincia de' Cherici, molti de'quali, per quanto si crede, non fono ordinati canonicamente; molti sono scomunicati, apostati, e delinquenti, che fuggono, perchè temono de'Ioro Vescovi. Il Concilio scomunica ngualmente questi stranieri, e quelli, che li ricevono fenza lettere di raccomandazione (6). Si proibifce a' laici, come negli altri Concili del medefimo tempo, d'impedire o di sturbare il corso della giurisdizione Ecclesiastica, di trattenere le lettere de'Vescovi (7), di lacerarle, o celarle,

Flenry Tom. XIV. (a) Boll. 1. Apr. 10. 9. p. 30. (2) To. 9. Conc. p. 1747. (3) Gall. Chr. p. 994. (4) Sup. lib. 89. n. 13. (5) 6. 2. 3. (6) 6. 6. 7. (7) C. 8. 9. 10. 47.

DI G.C. e censure, di condurre i Cherici al tri-1327. bunal secolare, e di prender cognizione dalle cause Ecclesiastiche; di rompere la franchigia degli Asili . Che si tolgano agli Ecclesiastici i mezzi di vivere, come facevano alcuni Signori, proibendo, che fi venda loro cofa alcuna, e si comperi da essi ; di macinare il loro, frumento; o di somministrar loro il pa-

ne e il resto al prezzo comune. Si dichiara, che tutt'i giuramenti anche appolti agli stessi contratti , competono al Giudice della Chiefa (1); che i giuramenti fatti contra la libertà Ecclesiastica sono nulli ; e si commette di scomunicare solennemente gli spergiuri. I Rettori, cioè i Parrochi (2) celebrando la Messa nelle loro Chiese, saranno serviti per lo meno da un Cherico in cotta. Tutt'i Cherici, che sono in Sacris, quelli che hanno de' benefizi (3), principalmente con pelo di anime, e tutt' i Religiosi sono obbligati a dire ogni giorno le fette ore Canoniche, e deggiono raccogliersi alla Chiesa a tal effetto più spello che sia possibile. Ne' tempi d'interdetto i Canonici e i Cherici delle Cattedrali, e delle Collegiali, non tralasceranno di ricevere le loro diffribuzioni quotidiane . Proibizione a' Cherici di ussire di notte tempo senza lume ne' luoghi , doy' è vierato a' laici di farlo (4), dopo il suono di una campana o di una trombetta.

Si proibifcono molti abufi nelle fepolture, che rendono particolarmente a deludere le Parrocchie de loro diritti (5). Si proibifcono i clamori, e gl'indecenti piagnistei ne' fonerali, che turbassero le prect Ecclefiaftiche; finalmente di disoffare, o dismembrare i corpi per seppellirgli in diversi luoghi. Quelli, che mancheranno di ascoltar la Messa la Domenica. alla loro Parrocchia, faranno fcomunicati nominatamente (6). Si dichiara, che le decime fono dovute per diritto divino, e s'impangono molte pene per co-

di arreftare, o percuotere quelli, che le loro, che non le pagano fedelmente e portano; di farfi affolvere per forza dalprima di ogni altro pelo ; che distolgono gli altri dal pagarle, che le ufurpano o le ritengono, (7). Ogni Diocesi contribuirà alle spese de processi, che le povere Chiefe faranno costrette a sostenere per la conservazione de'loro diritti (8). I Rettori delle Parrocchie, di cui i Religiosi hanno il patronato, saranno. perpetui, e non amovibili (9); e i Religioli titolati de' benefizi vi rifederanno , e faranno foggetti alla correzione

de Vescovi, nulla ostante i loro privilegi. Si ristringono le spese eccedenti delle visite (10) degli Arcidiaconi. Non condurranno al più che cinque cavalli , e. cinque servi a piedi, senza cani, nè uccelli da caccia, e sceglieranno di prendere il loco diritto di proccura in ispezie o in danaro. Non si trarranno dalle loro casse le antiche Reliquie , per moîtrarle o metterle in vendita; e non, se ne riceveranno di nuove senza permissione della Chiesa Romana (11) . I queltori non ne porteranno feco, e non predicheranno altro . che il contenuto. delle loro Bolle . In tutta la provincia di Auch si celebrerà la festa di Santa, Marta nel giorno ventinovesimo di Luglio (12). Questa è la prima volta che io trovo quelta felta fillata al giorno, in cui è tuttavia. Prima si era celebrata il diciannovefimo di Gennajo, dove si univano le due sorelle Marta e Maria di Bezania. Si custodirà sotto chiave la Santa Cresima, e. l' Eucaristia, perchè non se ne abusino per malchzi (13). Proibizione d'imporre la taffa a'Cherici, a'Religioù, a' lebbrofi rinchiufi, o di prendere le persone o i beni degli Ecclefiastici per gli debiti altrui (14).La taffa efigevafi allora in profitto de' Signoria Si proibifce ancora di fequestrare, e di appropriarsi i depositi fatti nelle Chiese .

XXX. Sei settimane dopo questo Concisio Concilio, cioè il Mercoledì dopo la di Ruffes. festa di Sant' Ilaria 1326. il ventesimo di Gennajo 1327. avanti Pasqua (15) Arnoldo di Cantelupo, Arcivescovo di

(1) C. 12. 13. 15. (2) C. 18, (3) C. 19. (4) C. 20, (5) C. 21. 23. 24. 25. (6) C. 26. (7) C. 18, 20, 30, 31, 13. (8) C35. (9) G36. (10) C. 38, 39. (11) C.41. (12) C.42. Baillet 29 Juli 10, 7. (13) C. 44. (14) C. 53, 54, 55, (15) Tom. 11. Conc. p. 1973. Bal. 10. 1. p. 635.

Bourdeaux , nipote del Cardinale del medefimo nome, tenne parimente un Concilio provinciale a Ruffec nella Diocefi di Poitiers, dove pubblico due Canoni , il primo de quali dice in fostanza: Abbiamo noi ordinato con altre Costituzioni, che i Giudici o gli altri Secolari, che avranno presi de' Cherici, li libereranno, o riftituiranno dopo effere ammoniti ; altrimenti si cesserà dal divino Offizio. Ma noi proviamo ogni giorno, che molti di questi Secolari sono tanto inumani, che non si può nè pure far loro le richieste, senza esporsi a una infinità d'infulti. Perciò ordiniamo, che gli Ecclesiassici, che governano i bene-fici e le altre Chiese, e che sapranno che nel luogo della residenza si ritenga qualche persona Ecclesiastica , facciano tofto fospendere il divino Offizio, senza ne riquifizione, ne monizione precedente , fin tanto che duri la detenzione , fotto pena di effere essi medesimi scomunicati pel folo fatto. Il fecondo Canone permette a' Cherici , anche a' Sacerdoti medefimi, di postulare ne' Tribunali Secolari per le Chiese e per le persone Ecelefiastiche, nulla ostante le Costituzioni contrarie, purché fi faccia gratuitamente. XXXI. L'anno avanti 1326. Roberto

Baviera Re di Nacoli avea mandato a Firenze en Italia. Carlo Duca di Calabria suo primogenito con gran numero di Nobiltà, e con truppe considerabili, per sostenere il partito de' Guelfi, e del Papa (1). I Gibellini e i piccioli tiranni di Tofcana, e di Lombardia ne prefero paura; e nel mese di Gennajo 1327. mandarono i loro Ambasciatori in Alemagna (2), per eccitare l'Imperadore Luigi di Baviera a paffare in loro foccorfo. Andò egli a Trento, e nel mese di Febbraio vi tenne una Dieta, dove intervennero tutt'i Capi de' Gibellini; tra gli altri Guido Tarlat Vescovo di Arezzo. In questa Dieta Luigi promife con giuramento di passare in Italia, e di non ritornare al suo paese,

le prima non era stato in Roma. Là parimenti pubblicò egli, che Papa Giovanni XXII. era Eretico, e indegno di effer Papa, opponendogli sedici articodi molti Vescovi e di altri Prelati , di Anno molti Frati Minori, Predicatori, e Ago. DI G.G. stiniani , co' quali erano il Maestro de' 1327. Cavalieri Teutonici, e tutti gli fcifmatici. Il principale articolo di errori, che imputavasi al Papa, era di esser egli nemico della povertà di Gefu-Cristo; soflenendo, che aveva avuto qualche cola di proprio. L'Imperadore, in dispregio delle tcomuniche, facea continovamente celebrare avanti a fe il divino Offizio, e scomunicare il Papa, che chiamava per derifione il Prete Gianni. Partì Luigi da Trento il tredicesimo giorno di Marzo 1327. (3), e avendo attraversati i monti andò a Como, e di là a Milano, dove fece il fuo ingresso il giorno tredicesimo di Maggio.

Il fuo arrivo pose in moto l'Italia tutta, e Roma in particolare (4), dove il popolo sdegnato dell' assenza del Papa, e della fua Corte, tolse il governo a' Nobili, temendo che deffero Roma in potere del Re Roberto. Dichiararono dunque Capitano del popolo Romano Sciarra Colonna, per governar la Città con un Configlio di cinquantadue Cittadini, Mandarono Ambasciatori in Avignone, pregando il Papa che andalle a rifedere in Roma con la fua Corte, come doveva ; altrimenti che stavano per ricevere Luigi di Baviera per loro Re. Ma nello iteflo tempo mandarono a Luigi, e al Re Roberto, facendo intendere a ciascuno di essi, che teneano la Città a fua disposizione; e questa diffimulata condotta tendeva a richiamare a Roma la Corte del Papa, e

le ricchezze, che ne ritraeva. Il Papa diffimulava ancor egli dal canto suo, fingendo di voler ritornare a Roma (5); come fa testimonianza in una lettera del ventesimo giorno di Gennajo, in risposta ad un primo invito de' Romani ; in cui fi scusa con gli affari importanti, che lo circondano, anche per proceurare la tranquillità dell' Italia. Il Re Roberto, in qualità di Senatore di Roma , vi avea messi per fuoi Luogotenenti Pandolfo Conte di Anguillara , e Annibaldo Annibaldi , che D fcrif-

<sup>(1)</sup> Jo. Vill. lib. 20. c. 2. (2) C. 17. (3) Cor. p. 469. (4) Jo. Vill. c. 20. (5) Rain. s. 4.

ANNO nore (1): Corre voce , che il Tiranno e fu ridotto non folo ad uscir dell'Oipi-DI G.C. di Baviera fia in marcia contra la vo-1327. fira Città, per entrarvi à forza. Il popolo Romano lo confidera come nemico e fiamo deliberati di refiltereli viporofamente per la Santità Voftra, e per

la Chiefa, a segno di soffrire sino i tormenti . A che rispose ancora il Papa complimenti con l'ottavo giorno di Giuguo; e così pure ad una lettera premurofa, che gli aveano mandata per Matteo Orfini, dell' Ordine de Frati Predi-

dicatori, poi Cardinale, Indulgen- XXXII. Frattanto il Papa per confoza deli' lare i Romani o per qualche altro mo-Angelus . tivo confermò la Indulgenza , che avea data nove anni prima a quelli, che recitaffero ogni fera la Salutazione Angelica . S' era introdotta quella divozione nella Chiesa di Saintes di avvertire i Fedeli a fuon di campana, per fare que-fla preghiera alla Beata Vergine ful declinare del giorno. E Papa Giovanni approvandola con la Bolla del tredicesimo giorno di Ottobre 1318. (2) accordò dieci giorni d'Indulgenza a coloro, the faceffero questa prazione in ginocchioni. E' questa la stessa grazia, che confermò egli con un' altra Bolla del settimo giorno di Maggio 1327, indirizzata ad Angelo Vescovo di Viterbo, suo Vicario in Roma (3). E' il principio della

preghiera da noi chiamata Angelus. XXXIII. Si riferifce a quell'anno la morte di San Rocco, più noto per la divozione del popolo , che per la storia della fua vita scritta, per lo meno, cento fessant' anni dopo la sua morte (4) . Nacque egli a Montoellier di nobile famiglia verso la fine del tredicesimo secolo e avendo perduti il Padre e la Madre in età di anni venti, si partì dalla sua casa per portarfi a Roma in pellegrinaggio. Si fermò in molte Città d'Italia, ch'erano

scissero al Papa una lettera di questo te- peste, dalla quale resto colto ancor egli, tale, ma della Città medefima per non infettar gli altri . Fu affittito da un Signore chiamato Gotardo, al quale ispirò egli il dispregio del mondo, e l' amore della solitudine. Rocco essendosi risanato ritornò a Montpellier, dove morì nel sedicesimo giorno di Agosto 1327.

XXXIV. Essendo giunto Luigi di Ba- Luigi di viera in Milano, presevi la corona di Baviera ferro il giorno della Pentecolte, che in a Milane. quell'anno 1327, fu il trentunefimo giorno di Maggio. Fu coronato nella Chiesa di Sant'Ambrogio, per mano di Guido Tarlat Vescovo di Arezzo (5), assistito da' Vescovi di Reggio e di Brescia, in assenza di Aicardo Arcivescovo di Milano, che avrebbe dovuto fare questa ceremonia; ma essendo egli molto affezionato al Papa, si era ritirato per non prendervi parte. Luigi di Baviera dimorò a Milano fino al duodecimo giorno di Ago-

fto; poi passò in Toscana.

Vedendo i Romani, che altro non faceva il Papa, che tenergli a bada con le parole senza effetto, gli mandarono un' ultima ambasciata con una lettera in data del festo giorno di Giugno, sei giorni dopo la coronazione di Luigi a Milano, in cui gli dicono (6): Noi fupplichiamo in ginocchioni la Santità Vostra di venire immediatamente, e senza usare le vostre solite proroghe, a visitare in persona la vostra prima sede, che pare che vi sia uscita di mente. In altro modo protestiamo da qui in poi, che faremo scusabili avanti a Dio, e a tutta la Corre Celestiale, avanti la Chiesa medefima, e tutt' i Cristiani del mondo, se accade qualche sinistro accidente; e le l'figliuoli, privi della presenza del Padre, e come fenza capo, fi fvieranno dalla deffra alla finifira parte. Per raoprefentarvi questo di viva voce ed estiafflitte dalla peste; e si adoprò a servire cacemente, vi mandiamo questi tre Amgl'infermi negli Olpitali. Effendo anche basciatori ; ed avendo noi bisogno di Roma affalita dal male, vi andò e vi fi opere, e non di parole, abbiamo loro occupò pel corfo di tre anni . Nel fuo ingiunto strettamente di non dimorare ritorno si fermò a Piacenza, dov'era la più di tre giorni alla Corte di Roma .

(1) N. 5. 4. 7. 8. (2) Rain. 1218. # 58. (3) Id 1327. #.58. (4) Vading. 1327. #.10. Cr. Baillet 16. Aug. (5) Jo. Vill. 10. c. 19. Corio, p. 470. (6) Rain. n. 9.

nar prontamente, affine che avendo udita la relazione loro, poffiamo provveder meglio alla nostra sicurezza.

XXXV. Udito che gli ebbe, il Papa

scontenti mise l'affare in consulta co' Cardinali (1), đei Papa. e vedendo che dopo i tre giorni gli Ambasciatori si disponevano a partire; e che la risposta, che doveva egli dar loro, non era ancora apparecchiata, permile loro che partiflero, dicendo che farebbe intendere la sua intenzione per mezzo di alcuni Nunzi, che manderebbe subitamente, Scriffe dunque a' Romani una lettera, in cui disse in fostanza, Non polliamo noi partire sì prontamente per trasferirci a Roma, attele le dispo-fizioni, che domanda un fimil viaggio; dall'altro canto, le vie non fono ficure nè per mar , nè per terra ; e saremmo noi esposti ad infiniti perigli, co' nostri fratelli Cardinali, quelli che seguono la nostra Corte, e quelli che vi capitano per loro affari da tutte le parti del mondo. Quanto allo stato di Roma, voi sapete, se vi regna la pace e la sicurezza (2). Si fono ora fcacciati i Nobili, e vennero cottretti ad abbandonare al popolo le loro fortezze, e confegnare in oftaggi i loro figliuoli. Si vietò l'entrata della Città al Re Roberto, fatto da noi nostro Luorotenente; non vi si ricevono nè le sue lettere, nè i suoi Inviati; e quelli, ch'erano cari al popolo Romano, gli sono divenuti ediosi e sospetti per motivo di questo Principe. In oltre Luigi di Baviera nemico di Dio, e nostro, dice apertamenre, e scrive a Prelati e a' Signori, che questi cambiamenti in Roma sono in suo favore, ch' egli ha potere, e non crede che pollan-2a veruna possa impedirgli l'ingresso.

Il Papa fa poi loro gran riprensioni intorno alla proteila di effere scusati avanti a Dio, e avanti agli uomini, fe accadelle qualche finistro accidente : il the fignificava lo accoglimento del Bawarefe, fecondo la spiegazione de loro propri Inviati ; e allega loro a quello proposito quel che dice San Paolo (3). she la fede de Romani è pubblicata per

o piuttosto di Avignone ; ma di ritor- tutto il mondo. Come se qui si trattasse della fede Divina, e non della fedeltà Anno dovuta al Papa, come a Signor tempo. Dt G.C. rale. Gli esorta a resistere coraggiosa. 1327. mente al Bavarese, al quale, aggiunge (4),

abbiamo con particolarità proibito di entrare in Roma, con le Bolle, che il Vescovo di Viterbo nostro Vicario deve aver pubblicate. E'questa lettera del ventelimofettimo giorno di Luglio; e fu portata da due Nunzi, il Prevosto del

Pui in Velai, e il Cantore di Agda. Nello stesso tempo, cioè il ventesimo giorno di Luglio, il Papa fece intendere al Cardinale Giovanni Orfini (5), Legato in Toscana, che si portasse a Roma, o in qualche vicino luogo, come giudicasse meglio, per istabilirvi la pace (6), e la unione. Il Legato era a Firenze, dove il giorno di San Giovanni ventelimoquarto di Giueno, pubblicò nella piazza di San Giovanni le nuove Bolle contra Luigi di Baviera; poi andò verso Roma il trentesimo giorno di Agosto, per eseguire la commissione, e riconciliare i Romani col Re Roberto, che alla notizia dell'entrata di Luigi in Lombardia. avea mandato fuo fratello Giovanni Principe di Morea con alcune truppe per difendere l'entrata del fuo Regno. Questo Principe si avanzò vicino à Rost penfando di entrarvi; ma i Romani non vollero riceverlo; ed effendoli il Legato Giovanni Orfini unito a lui, entrarono in Roma per sorpresa la notte del lunedi ventefimottavo di Settembre; e s'impadronirono della Chiefa, e della contrada di San Pietro. Ma fattofi giorno. forono abbandonati da quelli, che aveano promesso di sostenergli; e dopo un fanguinoso combattimento, furono costretti a ritirarli vergognosamente . Così diede il Legato esecuzione all' ordine avuto.

XXXVI. Frattanto Luigi di Bavie- Vescov ra, effendo partito da Milano il duode intrutto introf de cimo giorno di Agosto, tenne una Dieta o Parlamento in un Castello del Bre-

sciano chiamato Orzi ; dove intervennero tutt'i capi del fuo partito, e in quella Dieta fece, in dispregio del Papa (7). tre Vekovi, l'uno a Cremona, l'altro a Co-

(2) N. 10. (2) N. 21. (3) Rom. 1. 8. (4) N. 13. (5) N. 14. (6) Jo. Vill. 10. a.76. (7) C. 330

ANNO lo (1). Il Vescovo di Cremona era al-DI G.C. Jora Ugolino di San Marco dell'Ordine aveva egli preso, sia per rammarico, o #327. de' Frati Predicatori stabilito dal Papa in suo cambio su un certo chiamaso stenne diciassett'anni nella Sede di Cremona. Era la Sede di Como vacante per la morte di Lione Rambartengua dell'Ordine de Frati Minori; e Franchino Rusca allora Padrone di Como fece eleggere Vescovo dal Capitolo suo fratello Valeriano Arcidiacono della medefima Chiefa (2); ma il Papa ricusò di confermar la elezione, perchè Franchino teneva il partito dell' Imperador Luigi, al quale per tal motivo fi attribuiva questa elezione. Il primo di Gennajo dell' anno feguente 1328, il Papa diede questo Vescovado a Benedetto di Asinago dell' Ordine de Frati Predicatori ; il che produste per fett'anni una guerra civile nel paese, ma finalmente Benedetto ne riportò vittoria . Il Vescovo di Città di Castello era Guglielmo dell'Ordine de' Carmelitani, postovi dal Papa nel 1324. (3), e quel, che l'Imperadore vi volle mettere, era del-

la famiglia Tariati, probabilmente con-giunto del Vescovo di Arezzo. Dopo la Dieta di Orzi , passò l'Imperadore in Toscana, e ando sotto Pifa (4), che ricusò di riceverlo, dicendo eh' era egli fcomunicato, e non ricono-fciuto per Imperador dalla Chiefa; con la quale non volevano essi aver contrasto, nè col Re Roberto, nè co'Fiorentini . L'Imperadore affediò dunque la Città di Pifa dal festo giorno di Settembre 1327, fino all'ottavo di Ottobre , quando la prese per componimento; e tal conquista lo rese grande e tremendo a tutto il mondo, Dimorò a Pifa più di due mesi (5).

XXXVII. Guido Tarlati Vescovo di Guide Ve-Arezzo l'avea feguito ; ma effendo vescovo di nuto a gravi parole con Castruccio in Arezzo. presenza dell' Imperadore , si ritirò mal contento, e ritornando nel fuo paefe, di Terra-Santa, In oltre avete a fapere

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

per rimorfo di cofcienza; e in faccia di il ventunelimo giorno di Marzo 1327. molte persone religiose, Cheriei, e see quel che l'Imperadore volle mettere colari , confesso di avere fallato contra il Papa, e contra la Chiefa; che Gio-Bandino, cui Ugolino fcacciò, e fi fo- vanni XXII. era uomo giusto, e sauto, e che il Bavarele, che li facea chiamfar Imperadore, era un Eretico, un fautor di Tiranni, non ch'effere legittimo Principe. Promife con giuramento di farme estendere de pubblici atti da molti Notai : e se Dio gli concedea la sua fanith : di effere sempre ubbidiente alla Chiesa e al Papa, e nemico di coloro, che gli erano stati ribelli . Indi struggendosi in lagrime, domando penitenza, ricevette i Sagramenti, e morì con gran tellimonianza di contrizione il ventunelimo giorno di Ottobre. Il fuo corpo fu portato ad Arezzo, e seppellito con grand' onore. Tuttavia il Papa commife a' fuoi Nunzi d'informarsi, se la sua penitenza era paruta ferma, e se si era potuto dargli la fepoltura ecclefiaflica (7

XXXVIII. Dopo l'entrata dell' Im- Lettere di peradore in Italia il Veneziano Mari. Sanuto. no Sanuto scriffe molte lettere, che fervono a rischiarare questa istoria (8). Nella prima in data del mese di Marzo 1326. cioè 1327. avanti Pafqua, dice : Dappoiché è venuto questo Bavarefe , io credo , falva una migliore notizia, che farebbe opera buona, che il Papa gli restituisse la sua buona grazia. e qualche persona pia dovrebbe frapporvifi , perchè cessassero tanti mali , che crescono di giorno in giorno. Quel che la Chiefa Romana spende in Italia, potrebbe giovare agli affari di Terra-Santa, e vi si farebbero grandi conquiste. Se il Papa si riconciliasse col Bavarese, si potrebbe agevolmente riconciliar quello Principe col Re Roberto, e col Duca di Calabria suo figliuolo, e il Re Roberto col Re Federico. Voi sapete i mali accaduti alla Cristianità da questa guerra di Sicilia, e può dirfi, che fia stata cagione della perdita di Acri, e del resto

(1) Ugheil. so. 4. c. 830. (2) To. 5. p. 307. (3) T. t. p. 637. (4) Vill. 10. c. 34. (5) Jo. Vill. 10. 4. 35. (6) C. 36. (7) Rain. n. 18. (8) Epift. 16. p. 305.

LIBRO NOVANTESIMOTERZO.

che quando il Bavarase entrò in Berga- Imperadore, che sia caro alla Chiesa . no aperto le prigioni, e ne giorni di fua tato, se si volesse ascoltarlo. dimora gli si refero tutt'i possibili ono- XXXIX. O fosse che questi consieli Bolle lui fortificare, per quanto ha potuto, e ra, e fece un'ultima Costituzione contra canto fono fini, e maliziofi; e non importerebbe loro che inforgesse uno sciima appresso di noi simile a quello de'

Greci, il che Dio non voglia. In un'altra lettera scritta nel medesimo anno al Legato di Lombardia (2), Bertrando Pojet, dice, che gli manda copia delle lettere, ch' egli ha feritte alla Corte del Papa, e a quella del Re di Francia, intorno all'accomodamento. col Bavarese, e soggiunge: Io credo, che i Papi precedenti abbiano avuta buona intenzione ; ma se avessero veduto quel che veggiamo noi , non fi farebbero tanto impegnati a ricevere de' domini temporali sopra tutta la Italia, come Niccolò III. Orfini, che ricevette la Signoria di Bologna, e della Romagna. Voi conoscete gl' Italiani, e i loro fregolati costumi, dal lungo foggiorno, che avete già fatto in Italia . Quando il Papa avelle Milano, e tutto diverse sentenze, sece celebrare il diviil restante paele, non avrebbe potuto custodirlo gran tempo in pace. Non volta ancora contra la volontà de Parpossono gl' Italiani essere governati dagli Ecclesiastici, per la eccedente loro alle Chiese; il che sa che sa sospetto malizia, e per le colpe, che regnano tra di erefia, come colui, ch'è forezzatore effi. Poi (3): Voi vedete il miserabi- della potestà delle chiavi. Riserisce poi le stato dell'Italia, dove non si può il Papa (10), come l'aveva ammonito, andare senza pericolo ne per mar , ne e citato molte volte, come potca farper terra, con gran pregiudizio del com- fi a un nomo, che non permette a fe merzio. Per quello la Cristianità ha bi- il libero accesso; e lo dichiara finalmenfogno di ferma pace; e prefentemento te contumace, e convinto di erefia per

mo, dopo avere passati i monti, i Re- Io so da alcuni del Consiglio del Bava. Anno ligiosi, e i Cherici sono andati incon- rese (4), ch'egli praticherebbe col Papa pt G.C. tro a lui processionalmente, con le Cro- volentierissimamente tutti gli atti di som- 1327ci alzate, feguiti dal popolo, e cantan- millione ad entrambi convenienti; e fodo: Benedetto sia colui, che viene in no certo, che il Conte di Hainaut suo nome del Signore. Al suo entrare suros suocero sarebbe attissimo a quelto trat-

ri. Di fimili ne ricevette a Como don- non giungeffero fino al Papa, o folfe contra de dee passare a Milano (1). Il Lega- che non gli andassero a genio, durò nel- Luigi di to di Lombardia è a Bologna, fatta da la fua avversione contra Luigi di Bavie-Marshijo. così le altre piazze, di cui è Signore . di lui, mentre che si ritrovava a Pisa (5). Il Ma questi Alemanni sono beavistimi . Papa vi sece menzione prima delle Costigued anche I Lombardi, che dall'altro zioni che avea fatte intorno alla povertà: di Gesu-Cristo, cioè delle tre Bolle Ad Conditorem, Cum inter nonnullos, e Quia ouorumdam (6); poi dice di aver veduto un libello di Luigi di Baviera, che conteneva espressamente la erelia condannara da quelle Bolle, che mandò egli in diversi luoghi di Alemagna e d'Italia (7). E' questa certamente la protesta del ventesimosecondo giorno di Ottobre 1324.(8). Aggiunge il Papa (9): Due cattivi uomini, un chiamato Marsilio di Padova, e l'altro Giovanni di Giandun, furono a ritrovare Luigi, e gli presentarono un libro pien di errori. che infegnarono nelle fue terre, e anche alla fua prefenza pubblicamente: e quantunque foffe avvertito da alconi dotti Cattolici, che questa dottrina era eretica, e che Marfilio e Giovanni dovevano effere come tali cailigati, li ritenne tuttavia, e gli ammise alla sua domestichezza.

In oltre, quantunque scomunicato per no offizio in luoghi interdetti , alcuna rochi o de' Religioli , che servivano non veggo altro mezzo che di avere un la quale lo condanna giuridicamente ;

<sup>(1)</sup> P. 306. (2) Ep. 17. p. 308. (3) P. 309. (4) P. 310. (5) Jo. Vill. 10. c. 37. (6) Rain. 1327. n. 20. Sup. lib. 92. n. 63. lib. 93. n. 5. 13. (7) Sup. n. 12. (8) Sup. n. 13. (9) N. 21. (10) N. 22. 35. 26.

DI G.C. Palatinato del Reno e all'Impero; e te nel 1682. (4). 3327 proibendo a chi fi fia di ubbidirlo, fa-

vorirlo, o aderirgli. E' la Bolla del ventelimoterzo giorno di Ottobre 1327. In questo medefimo giorno diede fuori il Papa un'altra Bolla contra Marsilio e Giovanni; cioè contra la loro opera intitolata : Il difensore della pace . principali(1). 1. Quando Gefu-Crifto pa-

Riduce il Papa i loro errori a cinque gò il tributo di due dramme (2), fecelo, perchè era obbligato; e in confeguenza beni semporati della Chiefa fono foggetti all'Imperadore. 2. San Pietro non fu capo della Chiefa più di quel che lo fosse ogni altro Apostolo. Non ebbe ne pure maggior antorità di effi: Gefu-Cristo non ha fatto alcun suo Vicario nè Capo della Chiefa . 3. Tocca all'Imperadore di correggere, e punire il Papa, instituirlo e deporlo . 4. Tutt'i Sacerdoti, il Papa, l'Arcivescovo, il semplice Prete hanno uguale autorità per la istituzione di Gesu-Cristo, anche nella giurifdizione; e quel che l'uno ha più dell'altro, viene dalla concessione dell' Imperadore, che può rivocarlo: 5. Il Papa, e tutta la Chiesa insieme non può punire veruno, per cattivo che sia, di pena coattiva, se l'Imperador non gliene dà l'autorità. Condanna il Papa questi cinque articoli come eretici, e Mar-

filio e Giovanni come erefiarchi. Intorno al primo articolo si dee osservare , che Marsilio supponea con alcuni interpreti , che le due dramme pagate da Gefu-Crifto fossero un tributo all' Imperadore . ma nella verità era un testatico, che ogn' I fraelita pagar doveva a Dio, secondo la legge di Mosè (3), e che impiegavafi ne riftauri del Tempio. Per il che Gefu-Cristo dichiara a San Pietro, ch'egli ne va esente, come figlinolo di Dio. La condanna del quinto articolo tende alla confusione delle due potlanze, spirituale, e tempartengono all' ultima , non data da nedi fegueira disce e la Campidoglio .

privandolo di ogni dignità, e di ogni be- Gesu-Cristo alla sua Chiesa, come lo Anno ne mobile e stabile, di ogni diritto al dichiarò il Clero di Francia solennemen-

> XL, Il veneral de' quattro tempi dell' Nuovi Avvento, giorno diciottefimo di Dicem. Cardinabre 1327, fece il Papa dieci Cardinali li. in una terza promozione (5), cioè3 Giovanni di Comminges , primo Arci-1 vescovo di Tolosa; Annibaldo Gaetano Romano Arcivescovo di Napoli ; Jacopo Fournier Vescovo di Mirepoix, poi Papa; Raimondo de Moustejols Vescovo di San Papulo : Pietro di Montemer Vescovo di Auxerre, e prima di Viviers , Cardinal Sacerdote titolato di Santo Stefano; Pietro di Chapes, Veseovo di Chartres , Cardinale Sacerdote titolato di San Martino de'Monti ; Matteo Orbini dell' Ordine de'Frati Predicatori . Arcivescovo di Siponto ; Pietro Gomes di Barros o di Toledo, Vescovo di Cartagena, Cardinale Sacerdote titolato di Santa Praffede; Giovanni Colonna Romano, Cardinal Diacono titolato di Sant' Angelo, spesso lodato nelle lettere del Petrarca : Imberto del Puinativo di Montpellier , parente del Papa, Cardinale Sacerdote del titolo de dodici Apostoli. Ecco i dieci Cardinali di questa promozione.

XLL Frattanto Luigi di Baviera Luigi di marciava verso Roma , essendo parti- Baviera to da Pifa il quindicesimo giorno di Dicembre, e non ritrovò alcun offacolo dal lato del Duca di Calabria , nè da quello del Legato di Lombardia , che dovevano unire le forze loro per opporfi al fuo paffaggio (6), come fi afpettava dal Papa . Luigi arrivò dunque a Viterbo il secondo giorno di Gennajo 1328., ed effendofi bene afficurato di reftar bene accolto in Roma, partì il martedì quinto giorno dello stesso mese, ed entrò in Roma il giovedi giorno fettimo (7) . Gli fi fece graziofa accoglienza, a offcefe of pragio of San Pietro , dove dimorò questro gior-ni; indi pat y al Tever, e andò ad alporale; imperocchè le pene coattive ap- logarfi a San Maria Maggiore. Il lu-

(1) Rain. 2327. n. 27. 35. (2) Matth. 17. 23. (3) Expd. 30. 23. 7. D. Aug. Caintet fup. Mar. 17. 23. (4) Declar. Cleri Gall. 19. Mars. (5) Sal. vir. 18. 2. p. 246. 753. 86. lo. Vill. 10. 6. 53. (6) Jo. Vill. 10. 6. 49. Rain. 1327. 1. 98. (7) Gio. Vill. 6. 55.

tenne un gran Parlamento o Affembies, alla quale intervenne tutto il popolo, che amava il fuo dominio . Gueeardo Oriandino Veicovo di Aleria nell' Ifola di Corsica, e prima dell'Ordine degli Agostiniani, parlò per Luigi (1). ringraziando il popolo di Ron a dell'onore, che eli avea fatto, e promettendo di proteggerlo e di tollevarlo. Il popolo esclamò: Viva il nostro Signore il Re de' Romani; e in quest' Assemblea si stabilì la coronazione per la domenica feguente, giorno diciassettesimo dello stesfo mele di Gennaio. Con Luigi erano andati a Roma molti Prelati, Cherici, e Religiofi di tutti gli Ordini Mendicanti, ribellati al Papa, il che fu motivo, che molti Cherici, e Religiofi Cattolici fi rltirarono dalla Città, che restò interdetta, per modo che non fi fonavano più le campane, ne si cantava il divino offizio, fe non che dagli Scifmatici . Luigi ordino a Sciarra Colonna, the vicottringelfe i Cattolici, ma effi vi reliftettero, e un Canonico di San Pietro nascose il Santo Sudario, altrimenti chiamato la Veronica (2), che aveva egli in custodia; il che cagionò in Roma un gran tumulto (3).

Nel destinato giorno diciassettes mo di Gennajo, fu Luigi coronato Imperadore a San Pietro, coll'Imperadrice fua moglie, con gran ceremonia. Per supplire all'affenza del Papa, fi fece confagrare da Jacopo Albertino nipote del Cardinal di Prato (4), al quale Papa Clemente V. avea dato nel 1311. il Vefcovado di Cattello o di Venezia; ma Giovanni XXII. avealo deposto, e mesfo in suo cambio Bartelommea Quirini nel 1322, il che induffe Jacopo ad attenersi all'Imperadore. Fu affittito in questa occasione da Guerardo Orlandino Vescovo di Aleria, scomunicato come Jacopo. Dopo la fua coronazione, fece leggere Luigi tre decreti imperiali, co' quali promettea di mantenere la fede Cattolica , di onorare il Clero , e di proteggere le vedove, e gli orfani; cosa che molto piacque a' Romani . Indi fece celebrare la Messa; poi andò al Fleury Tom. XIV.

banchetto folenne, e tutta la ceremonia durò fino alla notte; e in tal modo Anno Luigi di Baviera fi fece coronare 1m-Di G.C. peradore, mal grado il Papa. 1328.

Il Papa ancora non lo fapea (5), quando scrisse al Cardinale Giovanni Orfini, fuo Legato in Tofcana, che pubblicaffe, the tutti quegli, i quali pel corfo di un anno fi armatlero contra Luigi, forto le infegne della Chiefa, guadagnerebbero la stessa indulgenza, come fe lacessero al viaggio di Terra-Santa. Pretendeva il Papa di ritardare in tal modo l'arrivo di Luigi in Roma; ma egli v'era capitato da tre fettimane, effendo la Bolla del ventunelimo giorno di Gennajo. Il Papa ne mandò di confimili al Cardinale Bertrando Pojet, Legato in Lombardia, e ad Ingramo Arcivescovo di Capua Cancelliere del Re di Napoli . Ma quando seppe il Papa l'ingresso di Luigi a Roma (6), e quanto v'era occorio, scrisse ad Angelo Vescovo di Viterbo suo Vicario nello spirituale, e al Clero di Roma, lodando oltremodo la loro fedeltà e la loro costanza. esortandogli a perseverare. E la lettera del ventelimolettimo giorno di Febbraio.

XLII, Il primo giorno dello ltefo Mortedi mele mort Carlo Il Bello Re di Fran- Carlo I cia , dopo aver regnato fei anni e un fello. Fimele, ed elleme villuti trentarie (?), lippo di Non avendo egli Isliciati figliuoli ma- di Francich, psich a corona al fuo germa eu- cia, gino Friippo di Valois, figliuoto del composito del valois, figliuoto del lo Il sucoro Re lu configirato a. Reuris la domenica della Santilima Trinità, giorno ventinoverimo di Maggio, dall'

gob ventidue anni. XLIII. Quell'anno 1328. mori Ago-Anofino fiino di Ancona famolo Dottore , dell' Trombo. Ordine degli Eremiti di Santo Ago-fiino, più noto fotto il nome di Ago-fiino Triono. Effendo moroz giovane intervenne al fecondo Concilio di Lione del 1274. (3). Eta nato in An-

cona ; paísò qualche tempo nella Uni-

versità di Parigi, e dimorò molti anni

Arcivescovo Guglielmo di Trie, e re-

Fleury Tom. XIV. E a Vc(1) Ughell. 10. 2. p. 235. 601. Balux. 10. 3. p. 713. (2) Sup. lib. 77. m. 11. (1) Jo. Villani
e: 50. (4) Ughell. 10. 5. p. 234. (5) Raiq. 1328. n. 4. (6) N. 7. (7) Cont. Nang. p.
735. p. 730. (8) Cave 2390. p. 517.

## 4 FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

34 PLEORY STORIA
Anno giorno fu a Napoli, dove fu caro oltre
DIG.C. ogni credere al Re Carlo, e al Re Ro1328. berto; e vi morì in quest'anno 1328.
in età di ottantacinque anni. La fua

berto; e vi morì in quell'anno 1328, in età di ottantacinque anni. La fua opera più confiderabile è la fua Somma della porettà ecclefiaftica dedicata a Papa Giovanni XXII. in cui veggiamo fin a qual fegno fi faceva allora afecnderg la potettà del Papa; imperocchè vi fa-

stiene l'autore le seguenti proposizioni. La poteità del Papa è la fola, che venga immediatamente da Dio (1), il che spiega della potestà di giurisdizione nello spirituale e nel temporale. La potestà del Papa è maggiore di ogni altra, poiché giudica egli di tutto, e non è giudicato da veruno (2). La potestà del Papa è Sacerdotale e Reale (3), perchè tiene il luogo di Gesu-Critto, che avea l'una e l'altra . E' temporale e spitituale, perchè chi può il più, può ancora il meno. Tratta parimente l'autore la quistione tanto agitata in occafione di San Celestino ; cioè , se il Papa possa rinunziare; e conchiude che può (4). Softiene, che il Papa non può effere deposto per verun' altra colpa, che per erefia (5); e che in tal cafo può effere deposto dal Concilio Genera-le, e condannato anche dopo la morte. Non fi può appellare dal Papa al Concilio Generale, perchè il Concilio riceve dal Papa la fua autorità (6). Tocca al Papa, come Capo della Chiefa, il decidere quel ch'e di fede, e niuno può prendere informazione dell'erefia, fenza fuo ordine (7). Ecco il fondamento del tribunale della Inquifizione. Appartiene al folo Papa il canonizzare i Santi (8), e non può ingannarfi nel giudizio, che ne fa.

Il Papa iolo è lo Spoto della Chietà univerfale (9). Ha giuritilizione immediata fopra ogni Diocefi, perchè la giuritizione di tutti Veficovi è immediatamente derivata da lui ; e quantonque fia più particolarmente Veficovo di Roma, può fare pere fe medefimo (10), o

per suoi commissari, in ciascuna Diocetie in ciascuna Parrocchia quel che posfono fare i Vescovi e i Parrochi . E' più conveniente che il Papa rifegga a Roma, che in qualunque altro luogo (11), tanto per la dignità della Città , quanto per esserne Signor temporale. Questa decisione è tanto più considerabile, perchè l'opera è dedicata a Papa Giovanni XXII. che rifedeva in Avignone; ma l'autore era Italiano . Tratta poi della ubbidienza dovuta al Papa (12). non solamente da Cristiani , ma ancora da' Pagani e da' Giudei . Softiene . che deve il Papa punire i Tiranni, anche con le pene temporali, facendo predicare contra di essi la crociata (13). Aveva egli probabilmente in vista i piccioli tiranni , di cui era piena la Italia. Il Papa folo può fcomunicare (14), poichè egli folo può separare dalla comunione di tutt'i fedeli; non lo possono fare i Vescovi, se non per mezzo della giurifdizione, ch' egli ha loro comunicata, e determinata (15). Il Papa punifce gli eretici non folo con le pene spirituali, ma ancora con le temporali , cioè di conficazione di beni , e di gastighi corporali col braccio secolare (16). La potestà del Papa si estende sino sotto terra per mezzo delle indulgenze (17), cioè nel purgatorio, e nel limbo de fanciulli (18), che può spogliare l'uno e

l'altro interamente.
Potrobbe il Papa degagere l'Imperadore da fe medelimo, fema il ministero degli Elettori, ch' egli la flabiliti; imperocché l'autore fuppone, come fi credera allora, che Papa Gregorio V. al tempo dell'Imperador Ottone III. aveste individuale dell'imperador Ottone III. aveste dabini i fette Elettori dell'Imperador Ottone III. aveste dabini i fette Elettori dell'Imperador Ottone III. aveste dabini individuale da la considerazione dell'imperador Ottone III. aveste dell'imperador Ottone III. aveste dall'imperador Ottone III. aveste dall'imperadore II. impero ereditatio. Solticen parimente, che il Papa sona abbia dall'Immeradore Il Impero ereditatio. Solticen parimente, che il Papa sona abbia dall'Im-

(1) Quagh. i. ar. 1. (2) Ar. 3. (3) Ar. 7. 8. (4) Quagh. 4. ar. 3. (5) Quagh. 5. ar. 6. (7) Quagh. 5. ar. 6. (7) Quagh. 5. ar. 6. (7) Quagh. 5. ar. 6. (8) Quagh. 7. ar. 7. 4. (8) Quagh. 7. ar. 3. ar. 7. ar. 3. ar. 7. ar. 3. ar. 7. ar

peradore il suo dominio temporale; quantunque suppone per cosa indubitabile la donazione di Costantino(1), perchè questo Principe, diceva egli, non fece altro che riftituire a San Silvettro quel che ingiustamente possedea prima del suo battesimo. Per sutorità del Papa l'Impero fu trasferito da' Romani a' Greci, e da' Greci a' Germani (2), e potrebbe ancora grasferirlo ad altri . L'Imperador eletto dev' effere confermato e coronato dal Papa (3), e dee prestargli il giuramento di fedeltà; senza di che non può prendere il governo dell'Impero. Finalmente può il Papa deporre l'Imperadore, e assolvere i

fuoi fudditi dal giuramento di fedeltà (4). Tutti gli altri Re sono parimente obbligati ad ubbidire a' comandamenti del Papa (5), ed a riconoscere, che tengono da lui la loro possanza temporale, come da colui, che ha piena giurifdizione nello spirituale e nel temporale, in qualità di Vicario di Gesu-Cristo ; e chiunque si fente aggravato (6) da chi fi fia Re o Imperadore, può appellare dal suo giudizio a quello del Papa. Egli può correggere tutt'i Re, quando peccano pubblicamente, deporli per giulta caula, ed istituire un Re in qual fi sia Regno (7). Dietro a queste massime Bonifacio VIII. pretendea correguere Filippo il Bello (8): e questo basta per mostrare sin dove i Dottori di quel tempo innalzavano la podestà del Papa, e come, a forza di volere innalzarla, la rendevano odiofa. . XLIV. Frattanto Luigi di Baviera continovava in Roma a diportarfi da Imperadore, e il Giovedì quattordicesi-

Luigi di Baviera depone il mo giorno di Aprile tenne un' Affemblea o Parlamento nella Piazza di San Pietro; stando assiso in cima de' gradini della Chiefa (9), ricoperto degl' imperiali ornamenti, accompagnato da molti Prelati, Cherici, Religiosi, Giudici , e Avvocati. Quivi in prefenza del popolo Romano fece pubblicare una legge, che volea, che chiunque fosse avesse morte secondo le antiche leggi, che potesse giudicarlo ogni Giudice com-

lo; e che questa legge si estendesse tanto Anno a'delitti già commelli, come a quelli, che Di G.C. fi commettellero in avvenire . Il seguente 1338. Lunedì, diciottesimo giorno di Aprile, tenne un Parlamento confimile nel medefimo luogo, dove andò con la porpora, e con la corona in telta, e lo fcettro d'oro nella diritta mano, e il pomo o globo nella finistra (10). Si assise sopra un ricco ed alto trono, ficchè era veduto da tutto il popolo ed era circondato da Prelati, da Signori, e da Nobili. Affiso che fu, impose filenzio; e un Agoltiniano, chiamato Niccolò di Fabriano, si avanzò, e gridò ad alta voce: Si trova qui veruno Proccuratore, che voglia difendere il Prete Jacopo di Cahors, che si fa chiamare Papa Giovanni? Grido in tal forma tre volte; e non avendo niuno risposto, si avanzò un Abate di Alemagna molto letterato uomo, e predicò eloquentemente in Latino, prendendo per tetto queste parole (11): Questo è un giorno di lieta novella.

In feguito fi leffe una fentenza affai lunga (12), in cui l'Imperadore dice in softanza: Dio, che ha stabilito il Sacerdozio e l'Impero indipendenti , affine che l'uno amministri le cose divine, e l'altro le cose umane, innalizò noi all'Impero Romano per etterminare i cattivi, e per proccurare la pace a' nostri sudditi . Per il che non potendo più tollerare l'enormi colpe di Jacopo di Cahors, che si chiama Papa Giovanni XXII. abbiamo abbandonato il nostro foggiorno, e i nostri figliuoli ancora in minore età, e fiamo venuti prontamente in Italia, e a Roma, notira principal Sede, dove fiamo entrati fenza oppofizione; e vi abbiamo ricevuta la corona , e fatta riconoscere la nostra poffanza, e repressi i rubelli. Ora ci siamo accorti, che la ribellione procedea dalle usurpazioni del preteso Papa; e che la impunità non faceva altro che anitrovato reo di Erefia o di leia Maestà, marlo a nuovi delitti . Ammasso tesori forto pretelto di foccorrere Terra-Santa; tanto per via di violente estorsioni sopra

Papa .

(1) Quaft. 36. art. 3. (2) Quaft. 38. (3) Quaft. 39. (4) Quaft. 40. (5) Quaft. 45. ar. 2. 2. (6) dr. 3. (7) Quaft. 46. (8) Spp. lib. 39. n. p. (9) Jo. Vill. 19. 1. 69. (10) C. 70. (11) 4. Reg. 7. 9. (12) Balt. vs. 2. p. 55a.

il Clero di tutta la Chiefa, che per via ANNO di collazioni simoniache de'benefizi, dati DIG.C. da lui a persone, che non hanno l' età, 1328. ne 1 coftumi, ne la capacità richiesta (1): oltre le indulgenze, che promette per toldo ad alcuni omicidi, non cellando mai di

feminare discordie nel nottro impero. Impegna i Ministri della Chiesa ad adoprare la spada materiale, il cui uso è loro interdetto da' suoi Canoni , e profana il Sacerdozio di Gefu-Critto, empiendo di fangue le mani de' Cardinali fuoi Legati in Italia, de' Prelati, e degli altri Ecclesiastici, per modo che può chiamarsi Anticristo mistico, o almeno precuriore dell' Anticritto . Ricusò a' Cristiani limitrofi de Saraceni, come gii Armeni e i Rusti , i soccorsi , che itlantemente gli domandarono pel corso di cinque anni, e ingiunse al Maestro de' Cavalieri Teutonici, che offervaffe la tregua con gl' Infedeli di Pruffia (2), sotto colore di eilendere la fede ; il che diede motivo a quetti barbari di fare strage di una quantità di Cristiani, e degli stessi fanciulli in culia ; di condurne un gran numero in ischiavitù, di violare le religiose, ed altre donne, di profanare le Chiese, e lo iteffo Corpo confagrato di Gefu-Cristo; cui trapaffavano con le loro lance, e lo alzavano dicendo: Ecco il Dio de Cristiani. Sviò egli molte galee, che mandava il Re di Francia al Re di Armenia; per impiegarle contra i Genovesi nostri fudditi.

Si attribul per usurpazione le due posfanze, la Imperiale, e la Sacerdotale. che volle Gesu-Cristo, che fosse l'una dall'altra distinta e in differenti persone, come dimostrò quando disse(3): Date a Cesare quel ch'è di Cesare, e a Dio quel ch'è di Dio: Quando fuggi folo sopra il monte per ischivare di etfere involato, e dichiarato Re. Quando disse a Pilato: Il mio Regno non è di quello Mondo. Così dicono i Canonitti, che non abbia il Papa l'una e l'altra giurifdizione; e che noi abbiamo folamente la possanza temporale. Per il che noi l'abbiamo per la sola Elezione, senz'

aver bisogno che ci sia confermata dal canto degli uomini. Sappiamo ancora. che ci conviene proteggere la Chiefa, della quale ne renderemo conto a Dio folo (4), e che in questa qualità dobbiamo venire in foccorso de Cardinali, de Vescovi e degli altri Prelati che non hanno sia ora potuto con le loro rimostranze impedire che quest'uomo distrugga la disciplina Ecclesiastica: come fa egli, casfando le canoniche elezioni di perione capaci, per riferbare al voler fuo la collazione delle Chiefe Cattedrali, per efeludere i buoni \* foggetti, e porvi alcuni indegni fimili a lui. In oltre, durante tutto il suo Pontificato, privò della sua personal residenza questa Santa Città di Roma; quantunque il fuo popolo gli abhia mandate per richiamarvelo molte folenni ambasciate: al contrario sece predicar la Crociata contra i Romani, co-

me contra gl' Intedeli .

Per questo abbiamo deliberato di usare dell'autorità, che ci viene dall'alto per gastigo de'cattivi, e per lode de' buoni, come dice San Pietro (5); e della spada, che non portiamo in vano, come dice San Paolo (6), Vogliamo ancora seguitare l'esempio dell'Imperadore Ottone I. che col Clero e col popolo di Roma depose Papa Giovanni XII. e fece ordinare un altro Papa; e trovando Jacopo di Cahors convinto di Erefia, per gli suoi scritti contra la perfetta povertà di Gesu-Cristo, e di lesa Maesta per gli suoi ingiusti procedimenti fatti contra l' Impero nella nostra periona; noi lo deponiamo dal Vescovado di Roma con quelta Sentenza data col parere unanime, e a richieda del Clero, e del popolo Romano, de nostri Principi e Prelati Alemanni (7) e Italiani, e di molti altri fedeli; ed effendovi anche indotto dalle calde ittanze di molti Sindaci del Clero e del popolo Romano, che aveano speziale commissione, e in iscritto. Essendo in confeguenza il detto Jacopo spogliato di .. ogni Ordine, ortizio, benefizio, e privilegio Ecclefialtico, lo foggettiamo noi alla potestà secolare de' nostri Offiziali ,

<sup>(1)</sup> P. 514. (2) Sup. m. 9. (3) Mat. 22. 21. Jo. 6. 15. (4) P. 518. (5) 2. Petr. 12. 14. (6) Rom. 13. 14. (7) P. 5ae. . Non funditi .

per effere castigato come Eretico. In in nome del Clero di Roma, ed un alfeguito: Ora volendo immediatamente provvedere di un Pattore Cattolico Roma e tutta la Chiesa, ordiniamo a tutt' i Cristiani di evitare il detto Jacopo, come notoriamente convinto di Erefia. sotto pena di privazione di tutt'i feudi, che tengono dall'Impero, e di ogni nostro privilegio. Era questa sentenza sug-

gellata in Bolla d'oro. L'esempio di Ottone L che Luigi vi allega, non gli è favorevole. Io riferii a fuo luogo quel che occorfe nella deposizione di Papa Giovanni XII. (1) nell'anno 963. L'Imperadore Ottone ad istanza de' Romani raccolse un gran Concilio nella Chiesa di San Pietro, dove intervennero in circa quaranta Vescovi, tra i quali quattro foli Alemanni, computando l'Arcivescovo di Brema, Erano tutti gli altri di diverse parti d'Italia; v'erano parimente sedici Cardinali della Chiesa Romana, L'Imperadore vi era non come giudice, ma come parte, e vi presento le sue querele contra il Papa, ch' effendo flato citato due volte, fu deposto dal Concilio, e fu pregato l'Imperadore, che lo difeaciasse dalla Chiesa, Per quanta ignoranza regnasse nel decimo secolo, vi sustistea la tradizione dell'antica disciplina, e si ricordavano ancora della formalità di giudicare i Vescovi. Io so che il Cardinal Baronio, e i moderni compilatori de' Concili chiamano questo col nome di Conciliabolo; ma gli danno questo titolo di loro propria particolare autorità (2). XLV. Quattro giorni dopo uscita

ardita di quella sentenza contra Papa Giovanni ]асоро XXII, cioè il ventefimofecondo giorno Colonna. di Aprile, andò a Roma Jacopo Co-Jonna figliuolo di Stefano, nella Piazza di San Marcello (3), dove in prefenza di più di mille Romani quivi raccolti, traffe fuora una Bolla del Papa contra Luigi di Baviera, che niuno non aveva ancora ofato di pubblicare in Roma, La leffe esattamente, e diffe : Giunse agli orecchi del Clero di Roma, che

tro in nome del popolo; e che quel del Anno Clero propose alcune accuse contra Pa. Dt G.C. pa Giovanni XXII. ma questo preteso 1328. Sindaco non diceva il vero, imperocchè i Canonici di San Pietro, di San Gio-vanni di Laterano, e di Santa Maria Maggiore, che sono i primi del Clero di Roma, gli altri Ecclesiastici i principali dopo effi, eli Abati, i Religiofi, e i Frati Mendicanti erano già partiti da Reina, ha molti mesi, per motivo degli scomunicati, che vi erano entrati; altrimenti, dimorandovi, farebbero stati scomunicati essi medelimi . Per quelto mi oppongo a quanto venne fatto da Luigi di Baviera, e sostengo, che Papa Giovanni è Cattolico, e Papa legitti-

mo; e che colui, che si chiama Impe-

radore, non lo è; ma è uno scomunica-

to, e tali fono i fuoi aderenti con lui. Jacopo Colonna parlò molto in queflo proposito, offerendosi di provare quel che sostenea per via di ragione, ed occorrendo, con la fosda alla mano in un luogo neutrale. Poi andò prontamente ad affiggere con le fue mani la Bolla alla porta della Chiefa di San Marcello, fenza veruna opposizione. Ciò fatto, falì a cavallo con altri quattro; parti da Roma, e fi portò a Palestrina. Quest'azione fece grande strepito in tutta Roma; e avendola faputa l'Imperadore, ch'era in San Pietro, spedì dietro a Jacopo Colonna una quantità di gente armata a cavallo per prenderlo; ma egli fi era già allontanato non poco . Informato il Papa di quell'azione valorofa, e ardita, lo creò Vescovo; e

lo chiamò appresso di lui , e vi andò. Il giorno dietro il Sabbato ventefimoterzo giorgo di Aprile 1328, l'Imperadore fece andare avanti a lui (4) i Senatori, e gli altri capi del popo-lo Romano (5), e dopo aver molto tempo parlato dell'azione di Jacopo Colonna, fi pubblicò una legge, che volea, che fosse il Para obbligato a fare in Roma la fua continova residenun certo Sindaeo comparve avanti Luigi za, fenz'ailontanarsi mai altro che per di Baviera, che si chiama Imperadore, due giorni, se ne ottenea la per-

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 36. n. 5. 6. 7. (2) Baron. an. 963. 10. 10. p. 775. 10. 9. Conc., p. 638. (3) Jo. Vill., 10. c. 71. (4) C. 72. (5) Rain. 1318, n. 21.

missione dal Clero, e dal popolo Roma-ANNO no; nel qual caso la Corte e il Conci-DI G.C. floro dimoreranno a Roma. Allonta-1328. nandosi il Papa contra questa regola, e dopo tre monitori per nome del Clero e del popolo, se non ritorna a Roma nel termine prescritto per farvi il suo continovato loggiorno, noi vogliamo, dice l'Imperadore , che di pien diritto resti privo della fua dignità pontificale, e ordiniamo, che si proceda alla elezione di un altro Papa, come se l'assente foife morto.

Pietro di

XLVI. Frattanto il Papa si maneg-Corbiera giava co' Principi di Alemagna, per far Antipapa eleggere un altro Imperadore, Ma Luigi di Baviera lo prevenne facendo eleggere un altro Papa (1). Quetti tu Pietro Rainallucci, nativo di Corbiera nell' Abbruzzo (2), che in sua giovinezza avea sposata una donna dello stesso luogo , ma a capo di cinque anni laiciolla mal grado di essa, ed entrò nell'Ordine de Frati Minori, dove fi ritrovava dall'anno 1310. Si ritrovava egli in Roma, come Penitenziere del Papa (3) quando vi entro Luigi di Baviera; ed aveva egli gran riputazione di virtù, di scienza, e di desterità ne maneggi. Dunque volle Luigi di Baviera efaltarlo al Pontificato, per appagare il popolo, che voleva un Papa a Roma, ed ecco la descrizione della ceremonia,

> Il giorno dell' Ascensione duodecimo di Maggio 1328, di mattina (4) si raccolfe il popolo di Roma avanti a San Pietro , nomini , donne , e quanti mai vollero, e comparve l'Imperador Luigi fopra il palco polto in cima de' gradini della Chiefa. Era egli incoronato, e adorno degl' Imperiali ornamenti, accompagnato da una quantità di Cherisi e di Religiofi, col Capitano del popolo di Roma, e circondato da molti Signori della sua Corte. Allora sece avanzafece un fermone, prendendo per testo to Papa, comporto, anzi volle co' suoi

le parole di San Pietro, quando si vide liberato dalla prigione (5), e nell'applicazione, che ne fece, l'Imperadore era l'Angelo, e Papa Giovanni era Erode. Dopo il sermone, si avanzò il Vescovo di Venezia Jacopo Albertino, e gridò tre volte, domandando al popolo, le volea per Papa Fra Pietro di Corbiera. Il popolo molto si turbò, perchè credeasi. che si desse loro un Papa Romano; tuttavia per timore gridarono che sì, Indi l'Imperadore si levò in piedi; il Vescovo di Venezia lesse il Decreto della elezione; l'Imperadore diede il nome al nuovo Papa di Nicolò V. confegnandogli l'anello, ponendogli il manto, e facendolo sedere alla sua destra. Poi levandoù, entrarono con gran pompa nella Chiefa di San Pietro, e, dopo celebrata la Mella con grandissima tolennita, andarono al banchetto.

XLVII. Tre giorni dopo, cioè la Domenica giorno quindicesimo di Maggio, l'Antipapa Niccolò fece fette Car- Cardinadinali: Iacopo Albertino Velcovo di Ve- ti. nezia, deposto da Giovanni XXII. trasferito da Niccolò al Vescovado di Ostia; Francesco fatto Vescovo di Albano; Niccolò di Fabriano Agostiniano satto da lui Cardinale Prete titolato di Santo Eufebio; Pietro Oringhi, parimente Sacerdote titolato di San Pietro in vinculis; Bonifacio Frate Predicatore; Paolo di Viterbo Frate Minore; Giovanni Arlotto Canonico di San Pietro (6) . Avea l'Antipapa eletti ancora due alrri-Cardinali, che ricularono, stimando di non poter accettare in coscienza. Quanto a quelli, che accettarono, Papa Giovanni li privò de'loro benefizi come Scilmatici : ma l'Imperador Luigi li fostenne e somministrò loro cavalli ed equipaggio, come anche all'Antipapa, che tuttavia nel suo Ordine era del partito de preteli spirituali, e biasimava le ricchezze re Fra Pietro di Corbiera, e levatofi dalla e gli onori del vero Papa, de'fuoi Carfua fedia, fecelo federe fotto il baldac- dinali, e degli altri Prelati, fostenenchino . Indi si alzò Fra Niccolò di Fa- do l'opinione della stretta povertà di Gebriano dell' Ordine degli Agostiniani, e su-Cristo. Maquando si vide riconosciu-

(1) N. 38. 39. ere. (2) Vading. 1318. n. 3. Bal. vir to. 1. p. 143. 702. 703. ere. (3) Diff. Boni: e. 554. (4) Jo. Vill. 10. e. 73. (5) A&t. tz. zz. (6) Villani e. 75. Bai. p. 707. Raina et 43. Vading. zza8, n. 9. Cardinali aver de' cavalli , de' domestici vestiti a livrea, gentiluomini e paggi; e faceva una gran tavola come gli altri . Suppliva l'Imperadore alla meglio a sì fatta fpesa : ma non avea danaro nè pure per se medesimo, per modo che l'Antipapa fu ben presto costretto a vendere privilegi, dignità, e benefici, annullando le concessioni , che ne avea

Seconda corona-Luigi .

fatte Papa Giovanni . XLVIII. Il quattordicesimo giorno di Maggio l'Imperador Luigi parti da Rozione di ma, e andò a Tivoli, lasciando al suo Papa il palagio di San Pietro; e il Sabhato ventunelimo del medelimo mele andò a San Lorenzo fuori delle mura di Roma (1), dove fi allogo con le sue genti accampate d'intorno, Il giorno dietro ventelimofecondo di Maggio, festa della Pontecoste, entrò in Roma, dove l'Antipapa e i fuoi Cardinali gli andarono incontro fino a San Giovanni di Laterano; poi attraversarono insieme la Città di Roma, e discesero da cavalio a San Pietro, dove l'Antipapa ricevette la calotta roffa dalle mani dell' Imperadore, e fu confagrato Vescovo da Jacopo Albertino il primo de' fuoi Cardinali (2), preteto Vescovo di Oslia, prima Vescovo di Venezia. L'Imperadore coronò l'Antipapa; dal quale poi, e nel medefimo giorno si fece di nuovo coronare Imperadore, per poter dire, che la fua elezione era confermata da un Papa (3). L'Antipapa fece allora molti Legati in Lombardia, ed altrove; e Luigi uscì di Roma, lasciandovi per Senatore Reniero della Fagiola, che fece abbruciare due uomini da bene, l'un Toscano, l'altro Lombardo, perchè diceano, che Pietro di Corbiera non era Papa legittimo. Ribellione XLIX. Verso il medesimo tempo si del gio. riconobbe un nuovo Imperadore a Co-

vane An- flantinopoli . Abbiam veduto, che l'Im-

dronico peradore Andronico aveva affociato all' Impero il suo nipote, chiamato parimente Andronico, e l'avea fatto coronare dal Patriarca Itaia il fecondo giorno di Febbrajo 1325. (4) . Non durarono effi molto rempo in concordia; dolevafi il giovane Andronico della debolezza dell'avo

fuo, che abbattuto dagli anni trafcurava gli affari, e lasciava il popolo espo- Anno fto agl'infulti de'barbari , alle ruberie , DI G.C. alla schiavitù, e alla morte. In effetto 1328. andavano oltre i Turchi con le loro conquiste di giorno in giorno, e faceano delle scorrerie sino alle porte di Costantinopoli. Diceva il vecchio Imperadore (5), che non potea rifolversi a lasciare il governo dell' Impero a un giovanetto fenza sperienza, che non sapea reggere se medesimo, che si abbandonava a de giovani ignoranti, confidando ad effi i domini dell' Impero, badando folamente a' fuoi cani e a' fuoi uccelli, paffando le notti la banchetti, e dissolutezze. Queste reciproche doglianze riuscirono ad un'aperta discor-

dia, e ad una guerra civile.

Sostenuto il giovane Imperadore da un poderoso partito, s'impadronì di alcune Città di Tracia (6), e marciò poi a Costantinopoli , dove suo Avo gli proibì di entrare . Ma vedendosi quasi abbandonato, raccolfe i Vescovi col Patriarca Ifaia, per prendere il loro parere (7). Domando loro, che fosse levato il nome di fuo nipote dalle pubbliche preci, e che fosse minacciato di scomunica, per ricondurlo al suo dovere. I più savi, e i più dotti furono di questa opinione, che il nome del giovane Andronico fosse levato per tutto dalle preci , fino a tanto che cambiaffe condotta. Ma il Patriarca, e alcuni Vescovi, con altri del Clero, non s'accordarono a questo; levandosi fenza dir parola, e ritirandoli alle lor case ; poi si raccolfero di notte tempo appresso il Patriarca, congiurarono contra il vecchio Imperadore; e questo impegnò molte perione, anche confiderabili, ad entrare fegretamente in simile congiura; e tre giorni dopo avendo il Patriarca raunato il minuto popolo a suono di campane. scomunico chiunque si sia, che sopprimesse il nome del giovane Imperadore, e non gli rendesse gli onori dovuti alla fua dignità. Diede ancora un' altra fcomunica contra i Vescovi, che aveano preso il contrario partito.

<sup>(</sup>r) Vill. c. 76. (a) Chr. Aula reg. c. 22. (3) Rabdorf. p. 424. Vit. Pap. 16. 1.4p. 148. (4) Sup. m. 23. Nic. Gregoras 9. c. 2. (5) C. 3. (6) C. 2. (7) C. 3.

Anno sdegnato di quella condotta del Patriar-DI G.C. ca, e diffe; Se colui, che dee predica-1328, re la pace, è tanto trasportato contra

di me, per la speranza di quello, che gli promise mio nipote, e se rinunzia ad ogni pudore, e all'intera fua gravità , per renderfi capo di partito , chi potrà arrestare la violenza dell'incostante popolo? Si raccolfero gli altri Vescovi dal loro canto, e scomunicarono il Patriarca come autore di sedizioni e guadagnato dall'interesse; allegando contra lui i Canoni, particolarmente il diciotrefimo del Concilio di Calcedonia. che condanna le congiure, e le cabale de' Cherici o de' Monaci contra i Vefcovi o i Cherici (1); donde questi Vescovi concludeano, che maggior delitto era quello di congiurare contra l'Imperadore, e profferire contra di lui maledizioni, nulla ostante le projbizioni elerefse della Santa Scrittura (2). Vedendo il vecchio. Imperadore a qual eccefio erano andate le cofe, e temendo ancora di peggio, fece rinchiudere il Patriarea nel Monistero di Manganes, senza metterlo in catene, ma in modo che non

potesse uscire.
Il piovane L. Frattanto essendo il giovane ImAndroni peradore accampato vicino a Costantino-

co padio, poli, dee artigiani, el ramo di guardin endica- prefet da una delle porte, andarono la mutabo en la companio della para Domellico Giovami Canacuzzeto del gan Domellico Giovami Canacuzzeto del pado el companio della Pentecolte di giorno e del modo, e la cosi fi eleguil come fegue. Il giorno della Pentecolte dopo, velpero, a pavertino l'Imperadore da uno de'due artigiani, levò li campo, e marciò li reflo del giorno, e la marga gior parte della notte feguente, fino ad un lusoco chiamato Clerat, dove fi fer-

on mo se oue strighting, reco it campagioro parte della notre ieguente, inco and mi luogo chiamato Clepta, dori il serio di un luogo chiamato Clepta, dori il serio di cavi il ventefinitera piorno di Maggio. Marcianone tutto quello giorno, ino alla notre, e ginniero ad Ambilica, vicino a Collaninopoli (a), dove il difpofero all'affito, cui diedero nella notte medefina con due falei di corda, per le quali effendo saliti alcuni soldati sopra le mura, secero aprire la porta, e l'Imperadore entrò nella Città con la sua armata, senza resistenza.

Il vecchio Andronico, sentendo il tumulto dal suo Palagio (5), lo strepito dell'armi e le acclamazioni del popolo andò a proftrarfi avanti all'immagine della Beata Vergine, chiamata Odegetria o Conduttrice, che aveano molti giorni prima trasferita al Palagio; pregando la Beata Vergine di preservarlo da una morte violenta. Ma il giovane Imperadore, prima di entrare nel Palagio, raccolle i Capi, e i principali Offiziali della fua armata; e proibì loro espressitimamente di uccidere veruno, e ne pure di oltraggiare chi fi fia ; ricoposcendo di aver avuta questa vittoria da Dio solo, Essendo entrato nel Palagio, falutò l'Imperadore suo Avo como al solito; poi si assisero, intrattenendossi per qualche tratto, attribuendo alla malizia del Demonio quanto era occorfo (6). Il giovane Imperadore andò nella Canpella della Beata Vergine Conduttrice. e la ringrazio di quello avventurolo avvenimento. Indi paísò al Monistero di Manganes, dove stava rinchiuso il Patriarca Ifaia; nel traffe fuora, e lo fece falire fopra un cavallo dell' Imperadore : ma non era accompagnato ne da Vescovi nè da Sacerdoti , ma da foli fuonatori di flauto, e da ballerini, uniti con donne della steffa professione; una tra l'altre più di tutte famola, avvezza a seguitare l'armata, marciava a cavallo veilita da uomo, ed eccitava a ridere quanti aveva intorno, con difcorfi di lei degni. In tal modo fu ricondotto il Patriarca in trionfo, ed ecco quanto fi fece il Martedi della Pentecoste giorno ventesimoquarto di Maggio.

La fera, mentre che il giovane Imperadore ritornava a Palagio, di abbarte nel vecchio Patriarea Nifone (7), che gli domando come volea trattare il fuo Avo. Umanamente, e da Imperadore, riipofe il Principe; e Nifone fogatiunie: Se volete voi regoare fenza

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 28. n. 29. (2) Exod. 22. 28. Act. 23. 3. 2. 2. Petr. 21. 27. (3) Cantac. lib. 1. c. 36. p. 178. c. 38. p. 18a. c. 39. Greg. 9. c. 6. (4) Cantac. s. 39. (3) Greg. c. 6. n. 4. 5. (6) Cantac. p. 186. (7) Greg. s. 7.

timore, toglietegli tutte le insegne imperiali, fatelo ricoprire di un cattivo cilicio, e mandatelo in prigione o in esilio. Questo perche Nisone nudriva risentimento contra il vecchio Andronico. per averlo lasciato deporre, e si lusingava di poter ritalire sopra la Sede Patriarcale. Alcuni di quelli, che si approffimavano all'Imperadore, gli faceano de confimili discorfi, e lo difloltero dal tenere suo Avo come associato all' Impero; e però dopo molte considerazioni, si deliberò, che tenesse gli ornamenti imperiali, e dimorasse negli appartamenti del Palagio, ma fenza fertirne, e mescolarsi in nulla ; avendo tuttavia di

riconciliato coº Vescovi.

che vivere onestamente co'suoi Offiziali. Il Patriar- LI. Il Patriarca Ifaia, in cambio di ca Ifaia compatire la disgrazia del vecchio Imperadore, non leppe dissimulare la sua consolazione, e disse queste parole del Salmo: Il giusto si rallegrerà quando vedrà la vendetta (1). Indl cercò di vendicarsi de Vescovi, e de Sacerdoti, che gli si erano opposti, come affezionati al vecchio Imperadore, e sospese gli uni per un dato tempo dalle loro funzioni. e interdisse gli altri per tutta la loro vita . Essendo andato il giovane Imperadore a ritrovare il Patriarca per ringraziarlo, e per intrattenerfi feco lui famigliarmente; lo pregò di perdonare a' Vefcovi, de quali doleyafi amaramente, come stato da essi tradito; ma non potè placarlo. Poi gli mandò il gran Domestico Giovanni Cantacuzeno, che da prima pon potè guadagnar nulla fopra l'animo fuo: e il Prelato softenne sempre, che bisognava cominciare dal castigar questi Vescovi. Finalmente convenne con Cantacuzeno (2), che per giudicarli si ter-' rebbe un Concilio, dove comparirebbe egli non come giudice, ma come parte. Venuto il giorno precifo, tutt'i Ve-

scovi si raccoltero al Palagio Patriarcale (3). Vi si ritrovò parimente Cantacuzeno, e raccomando a' Vescovi accusati di flarsi in silenzio, prendendos egli impegno di parlare per esti. Dolevasi il Patriarca Ifaia, che l'avetfero fatto discacciare dalla sua Sede, e imprigionare. Essi non Fleury Tom. XIV.

(s) 6. 1. 5. 16.

rispesero nulla, e dopo un lungo e profondo filenzio Cantacuzeno diffe: Il Noftro Anno Signore disse nel Vangelo: Se la vostra » G.C. giuftizia non supera quella degli Scribi, 1328, e de Farifei, voi non potete entrare nel Regno de' Cieli (4); Vale a dire, come imparo da voi, che non balla non rendere la pariglia a colui, che ci maltratta, ma ci conviene ancora fargli tutto il bene, che possiamo. Ci ordina altrove (5), che celiamo le nostre buone opere, e farne dall'altro canto ritplendere il lume, affine che retti glorificato il Celefte Padre; che pajono due precetti contraddittory. Ma io credo, che il primo riguardi noi altri, che fiamo imperfetti, e che mostrando le nostre buone opere, ne potessimo perderne la ricompensa. Ma voi che fiete i Maestri nostri , e che siete proposti a tutto il mondo, come modelli di virtà, a voi conviene mostrare la luce delle voître buone opere. Se voi dunque rimanete aspri e implacabili contra quelli, che vi hanno offeso, qual efempio porgete a noi? e qual galligo non procacciate a voi? Propone poi loro l'esempio del giovane Imperadore, che avea per lo appunto perdonato ad un particolare generolissimamente, che gli avea detto delle ingiurie atroci, e fi aipettava una morte crudele: e terminò rivolgendofi a parlar al Patriarca in particolare. Dopo questo dileccio, Cantacuzeno

fr levo, il che fecero tutti gli altri, e il Patriarca medelimo; e prendendo seco lui i Vescovi accusati, ed esortando gli altri a far com' effo . fi gittarono tutti a'piedi del Patriarca e differo: Perdonateci, Padre nostro, abbiamo errato, rimetteteci il nostro fallo; affine che il Celeste Padre vi rimetta anche i vostri. Allora il Patriarca diffe, parlandó a Cantacuzeno: Voi mi avete prefo ad una rete , donde non posso uscire . Non è possibile di far altre, se non quello che volere voi. Subito perdonò a' Vefcovi, che l'avevano offelo, domandando misericordia per essi. Gli abbracciò l'uno dopo l'altro; e diede loro la fua benedizione in tegno di fincera riconciliazione: finalmente dopo un picciolo di-

i') Pf. 57. 10. (2) Cantac, lib. 2, c. 1c p. 192, c. 2. (3) P. 196. (4) Matt. 5. 20.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

fcorso, licenziò l'assemblea; e i Vesco- viera, e contra l'Antipapa. Si abbrucia-Anno vi accusati andarono al Palagio a rin- rono in piazza del Campidoglio tutt' i pt G.C. graziarne l'Imperadore.

LII. A Roma Pietro di Corbiera seguitava a sostenere il personaggio del abbando. Papa ; e il ventelimolettimo giorno di na Roma, Maggio 1328, pubblicò due Bolle contra Giovanni XXII. (1). Con la prima conferma la fua deposizione profferita da Luigi di Baviera il diciottelimo giorno di Aprile, e dichiara tutt'i Cherici secolari o regolari , aderenti a Papa Giovanni, privi di tutt'i loro benefizi, che noi riferbiamo, foggiung' egli, alla nostra disposizione. Riguarda la seconda Bolla i laici, a'quali proibifce di ubbidire in verun modo a Jacopo di Cahors, cioè a Papa Giovanni, e di chiamarlo Papa , fotto pena di effere

puniti come Eretici. Frattanto cominciarono a declinare gli affari di Luigi di Baviera (2). Perdette Pistoja, dove fu preso un certo chiamato Donato Agostino, che l'Antipapa ne avea fatto Vescovo; e Barenzo Riccardi, ch'era il Vescovo legittimo, vi fu ristabilito (3). Il medesimo Luigi, avendo prese alcune piazze intorno a Roma, e tentato inutilmente di entrare nel Regno di Napoli , fu costretto per mancanza di viveri, e di danaro (4), a ritornarfene a Roma il ventelimo giorno di Luglio . Finalmente non potendo più durarvi in sicurezza, ne uscì il quarto giorno di Agosto, e andò a Viterbo, menando seco lui il suo Antipapa (5). I Romani li trattavano da Eretici e da scomunicati, ed esclamavano contra di loro: Che muojano, che muojano, e viva la Santa Chiefa. Gettavano loro delle pietre, ed uccisero delle lor genti. La notte medelina Bartoldo Orlini, nipote del Cardinal Legato, entrò in Roma con le sue truppe ; e la mattina vi andò Stefano Colonna. Il Cardinal Legato Giovanni Orfini vi andò la Domenica settimo giorno di Agosto, col fuo feguito, e vi fu accolto con grand' onore, e allegrezza. Effendo Roma così ritornata all'ubbidienza del Papa; si fecero molti atti contra Luigi di Ba- le gran facoltà ; ma aggiunse una proi-

loro privilegi; andavano i fanciulli medesimi al cimitero a disotterrare i corpi degli Alemanni, ed altri partigiani di Luigi , e dopo averli strascinati per la Città, li gittavano nel Tevere.

Avendo Papa Giovanni ricevuta in Avignone quelta felice notizia (6), ne diede parte al Re Filippo di Valois con una lettera, in cui aggiunge, che quando il suo Legato entrò in Roma, il popolo gridava: Viva la Santa Chiefa nostra Madre, il nostro Santo Padre Papa Giovanni, e il Cardinale Legato, e muoia Pietro di Corbiera, gli Eretici, e i Patariani, e gli altri traditori. In feguito il Santo Sudario di Nostro Signore, ch' era custodito da alcuni Romani con gran paura nella Chiefa della Madonna della Rotonda, fu riportato dal Legato a San Pietro la vigilia di San Lorenzo, il nono giorno di Agosto, con gran divozione del Clero, e del popolo, che lo seguiva, e su onorevolmente riposto nel suo luogo. E'la lettera del Pa-

pa del ventelimottavo giorno di Agolto. LIII. Michele di Cesena Generale Michele dell' Ordine de' Frati Minori , nomo di di Celena gran riputazione per la dottrina, e per ribellato la viftù, si ritirò allora dall'ubbidienza Papa . di Papa Giovanni, per attenersi a Luigi di Baviera ed all' Antipapa (7). Avvertito il Papa nell'anno precedente, ch'egli parlava contra la decretale, Cum inter nonnullos, e favoriva segretamente il partito dell'Imperadore , gli fece intendere che si portasse in Avignone fra un mele per alcuni affari del suo Ordine. Era la lettera dell'ottavo giorno di Giugno 1327. Michele allora era infermo a Tivoli ; e mando due suoi confratelli a scusarsi. Poi essendosi rifanato, andò in Avignone, dove arrivò il primo giorno di Dicembre . Il Papa gli fece onorata accoglienza; nè di altro gli parlò che del rilasciamento dell' offervanza in alcune Provincie, e del cattivo governo di alconi Superiori ; e per voler rimediarvi, gli compartì del-

<sup>· (1)</sup> Rain. n. 44. 44. (2) Rain. n. 48. (3) Ugbell. so. 3. p. 373. (4) Jo. Vill. s. 78. (5) C. 98. (6) Rain. m. 50. (7) Vading. 1317. m. 6.

bizione a Michele di Cefena di ritirarsi dalla sua Corte senza una sua permissione particolare; il che dispiacque oltremodo a questo Religioso; avendo sospetto che il Papa sosse irritato seco.

L'anno feguente 1328, il fabbato della ottava di Pasqua (1), nono giorno di Aprile il Papa fece venire Michele di Cefena avanti a fe, e alla prefenza del Cardinal Bertrando della Torre, di Fra Pietro di Prato Ministro della Provincia di San Francesco, di Fra Raimondo di Lados Proccuratore dell' Ordine, e di Fra Lorenzo di Coello Baccelliere di Avignone. Il Papa fece avanti di essi una violenta riprentione a Michele accufandolo di temerità, di ollinazione, di effere fautore di Luigi di Baviera, e degli eretici. Finalmente foggiunfe: Siete voi stato tanto ardito di ftabilire nel decreto del vottro Capitolo Generale di Perugia l'opinione condannata sopra la povertà di Gefu-Cristo (2), mentre che si esaminava avanti a noi, e a'Cardinali. A questi rimproveri aggiunfe il Papa la reiterata proibizione di partirsi dalla Corte. Rispose Michele insolentemente, e refiilette in faccia al Papa, negando quel che gli veniva rinfacciato, e fostenendo che la decisione di Perugia era in ogni parte Cattolica, conforme alla Scrittura e a' decreti degli altri Papi , particolarmente a quello di Niccolo III.

Papa Giovanni sempre più irritato (3). raccolle alcuni Dottori per efaminare le risposte di Michele, volendolo far condannare come eretico. V' era fra questi Dottori Pietro Ruggiero Monaco, e Abate di Fescamp, poi Papa Clemente VI. che scriffe un trattato sopra questo soggetto. Ora Michele sapendo che la conclusione presa in quest' affemblea non gli era favorevole, e temendo che il Papa l'obbligasse a ritrattarsi o a rivocare la decisione di Perugia, si appello della proibizione, che il Papa gli avea fatta di partire, delle decretali, che aveva egli pubblicate intorno alla quistione della povertà, e in generale di tutto ciò, che potelfe far il Papa in quest' assemblea con-

tra di lui , e de' Frati Minori .

Per quanto fosse il Papa sdegnato di Anno

questo procedimento, non pubblico an DI G.C. cora alcuna fentenza contra Michele (4), 1328. Si contentò di ritenerlo in Avignone, fenza permettergli di andare al Capitolo Generale, che dovea tenersi a Bologna il ventefimofecondo giorno di Maggio, Festa della Pentecoste. Per pretedervi in fua affenza commife il Cardinale Bertrando Pojet, Legato in Lombardia, che secondando le segrete istruzioni del Papa, cercò di far deporre Michele, e di eleggere un altro Generale; ma il Re Roberto fece istanza in fuo favore, e fu confermato dal Capitolo. Mandandogli il decreto di confermazione, era pregato di far raccogliere a Parigi il proflimo Capitolo per ioddisfare al defiderio della Regina Giovanna di Borgogna; ma prima che le lettere del Capitolo di Bologna giungessero in Avignone, Michele di Cesena era partito. Fuggl via il Giovedì ventefimofesto giorno di Maggio verso la sera . con Guglielmo Ocam, e con Buonagrazia di Bergamo, e montò in una barca nel porto di Acqua-morta, poi fopra una galea armata, che si era fatta mandare da Luigi di Baviera.

Avendo il Papa faputo nella notte medefina (5). Poel il giorno dietro il Cardinal di Cammingse Velcovo di Pare, con alcuni altri, per ricondurer indie-tro Michele pèr amore o per forza. Giun-fero prima che la galea folle partita. Ma il padrone feppe tanto tener a badai l'aridinale che no notè vedere ne Michele, ne i fuoi compagni, Gli venne mandata tuttivià una citazione, alla quale riifpo-fe, che non volea ritornare dal Papa, che lo perfeguitava fenza ragiono; e che di nuovo fi appellava degli atti fuoi. Coll egli parti, perfo giunde a Pifa

Poco tempo dopo la fua partenza, giunfero in Avignone i Frati, che arre-tavano il decreto del Capitolo di Bologna per confermarlo nel Generalato; ma effendo il Papa in gran collera, annullo questo decreto, e pubblicò uma

appresso all' Imperadore.

<sup>(1)</sup> Id 1328. n. 12. Rain. n. 61. (2) Sup. lib. 92. n. 63. (3) Vading. n. 13. (4) N. 14. 13. Cc. (5) Rain. n. 62.

fentenza contra Michele, del feguente ANNO tenore: Sparie egli in Roma ed altrove DIG.C. molti discorsi contra la sede, e in savor 1328. degli Eretici; essendo chiamato in giustizia, praticò varie gavillazioni per non prefentarfi; maltrattò le genti da bene e affezionate alla Chiefa; e innalzò coloro, che prendeano parte ne' fuoi mali difegni . Avremmo potuto giustamente metterlo in prigione per tutte queste colpe; ma l'abbiamo perdonata all' onor dell' Ordine, di cui era capo, e ci fiamo contentati di proibirgli di ufcire di Avignone. Ma avendo poi intesa la intrufione fatta a Roma da Luigi di Baviera di un Religioso del suo Ordine , alla quale si dice che vi aveva aspirato per se medesimo(1); si partì da Avignone di notte tempo e celatamente con alcuni cattivi uomini, fuoi complici, tra gli altri Buona-grazia del medefimo Ordine, che avevamo arrestato nella nostra Corre per suoi errori; e con un Inglese chiamato Guglielmo Ocam, contra il quale pendeva una informazione, cominciata da lungo tempo per autorità nostra per motivo di molte opinioni erronce ed eretiche da lui scritte, e insegnate. Per quelto abbiamo depofto Michele di Cesena dalla carica di Ministro Generale de' Frati Minori, e col parere de'Cardinali ne abbiamo conferito l'efercizio a Bertrando della Torre, Cardinale Vescovo di Frascati, con ampla autorità per reprimere i ribelli dello stesso Ordine . E' la fentenza del tredicefimo giorno di Giugno 1328. Bertrando della Torre era (tato dell' Ordine de Frati Minori .

> Avendo Michele di Cesena veduta questa sentenza del Papa, se ne appellò il giorno diciottefimo di Settembre (2), in suo nome, e in quello di tutt'i Frati fuoi aderenti, indirizzando la fua appellazione alla Chiefa Cattolica, e al futuro Concilio . L' atto foscritto per mano del notajo fu folennemente pubblicató (3), ed affifio alle porte della Chiefa Cattedrale di Pifa; e lo mandò in forma autentica a Papa Giovanni; che dal suo canto scrisse a tutt'i Prelati, e a tutt'i Principi per far eleguire la fua

ECCLESIASTICA.

sentenza, e mettere in prigione Michele e i suoi complici. Ma erano essi a Pifa sicuri, sotto la protezione di Luigi di Baviera.

LIV. Essendo questo Principe uscito Luigi di di Roma andò a Todi, e ne partì l'ul- Baviera a timo giorno di Agosto coll'Antipapa; andò a Viterbo dov'egli lo lasciò, e si avanzò fino a Corneto, per conferire con Pietro di Sicilia inviato dal Re Federico suo padre (4). Luigi ne parti il decimo giorno di Settembre per andare a Pifa; e in quello viaggio morì il Dottore Marfilio di Padova in un luogo chiamato Montalto. Luigi arrivò a Groffete il quindicesimo giorno di Settembre, e il ventunesimo a Pisa, dove su accolto con grande allegrezza, e vi tenne la fua Corre il resto di questo anno.

LV. Filippo di Majórica zio del Re Supplica

Jacopo, che regnava allora, e di cui era di Filipstato tutore (5), presentò al Papa po di Mauna supplica, dove prende il titolo di Tesoriere di San Martino di Tours, e dice in sostanza: Desiderando di praticare non folamente i precetti, ma ancora i configli del Vangelo, scelsi la regola di San Francesco, alla quale voglio obbligarmi con voto; e vi fupplico di permettere sì a me come a miei prefenti compagni, e futuri, di offervaria puramente a femolicemente fenza glofa, e senza esfere nella società de Frati Minori, che sono oggidì, nè sotto l'ubbidienza de Superiori dell'Ordine ; quantunque io non bislimi punto coloro , che hanno ricevnte l'esposizioni e le dichiarazioni de' Papi ; perchè nella via del Signore l'uno cammina in una forma ,l'altro nell'altra . Io domando dunque, che i miei compagni , ed io lafciando il fecolo, fiamo tofto ammeffi alla professione, atteso che abbiamo fat-

Dichlara egli in oltre, che pretendono essi di osservare il testamento di San Francesco, come la regola, e vivere non solamente di limofine, ma del lavoro delle loro mani, e di non istabilirsi in verun luogo, le non con la permissione

to noi un anno e più di prova, ellendo

in abito secolare.

<sup>(1)</sup> Rirg (n) Vading. m. al. (3) Rain. m. 64. (4) Sup m. 45. Gior Villani so. c. 104. (3) Vad. n. 29. Rain. n. 92.

de' Vescovi, e di non dimoraryi, se praticare con questi nuovi convertiti non quanto piacerà a' Vescovi, ed a quelli, che avranno data loro l'abitazione. Finalmente conchiude così la sua fundica: Quantunque io fia indegno della perfezione, che io domando, farebbe ancora cola più indegna il ricularmela; e come quelto cammino di perfezione ci viene aperto dallo Spirito Santo, quelli, che conoscono il prezzo della vita cristiana, non dubitano punto che questa ricufa non venga dallo spirito maligno . Se dunque cl vien negata , che altro ci rimane? Il Cielo ascolterà le mie voci, e ascolterà la terra le parole della mia bocca (1). Il Papa non ebbe verun riguardo a questa supplica; e quantunque la conclusione poco rispetrola possa effere stata motivo di questa ricuía , par che nel fondo dimostri , che dopo la esperienza di un secolo non si

giudicasse, che la regola di San France-

Ico fosse praticabile alla lettera.

Unghe-

ria .

LVI, Nel medelimo anno Papa Gio-Chiefa di vanni accordò a' Religiosi di Ungheria, che aveano preso per protettore S. Paolo primo Eremita, di seguire la regola di Sant' Agostino (2), e di eleggere nel loro Capitolo un Prior Generale, che avesse sopra loro diritto di visita, e di correzione. Questo accordò il Papa ad istanza di Carlo II. o Caroberto Re di Ungheria . E' la Bolla del ventesimosecondo giorno di Novembre 1328. Queflo ch'io sappia, è il primo atto autentico, in cui si faccia menzione di questi Religiosi; ma fa testimonianza che sussisteano già in Ungheria ed altrove. Si doleva il medelimo Re col Papa del rigore, con cui gli altri ecclesiastici, avendo diritto di decime, l'efigeano da' Cumani, da' Valacchi, dagli Schiavoni, e dagli altri Infedeli, che si convertivano al Cristianesimo (3); donde accadea, che i nuovi Cristiani, che non erano avvezzi a questa contribuzione, diceano che venivano invitati ad abbracciare la fede. perchè dessero i loro averi al Clero; il she ne distogliea molti, che si sarebbero volentieri convertiti. Intorno a ciò scriffe il Papa a' Prelati di Ungheria di

molta dolcezza ed onellà, efigendo le Anno decime, fino a tanto che si fossero piena. Di G.C. mente confermati nella fede; per modo 1328. che in cambio di fentirsi soverchiati. invitaffero gli altri a convertirfi . E' la

lettera dell'ottavo giorno di Maggio. LVII. L'Imperador Luigi di Baviera L' Antiera tuttavia a Pifa, dove il duodecimo piana giorno di Dicembre fece pubblicare una fentenza contra Papa Giovanni , data di Roma il diciotresimo giorno di Aprile del medesimo anno, cioè il medesimo giorno della fua pretefa depofizione. In questa sentenza l'Imperadore attacca le tre costituzioni, Ad conditorem, Cum inter nomullos, e Quia quorumdam (4), e le combatte molto a lungo con le ragioni, e con le autorità tante volte allegate da' pretesi Frati spirituali , per modo che si vede chiaramente questa sentenza effere opera di Michele di Cefena, o di alcun altro di effi; ed è fatto ridicolo il far parlare in quel modo un Imperadore, uomo di guerra, e fenza lettere, come lo dice egli medesimo. Conchiude questa nojosa dissertazione, dicendo (5): Noi dichiariamo, che Jacopo di Cahors, dopo aver egli pubblicati questi errori contra la fede, e di avergli ostinatamente sostenuti, dev'essere giudicato eretico notorio, e privo di ogni dignità e possanza ecclesiastica : indi è ripetuta la sentenza di deposizione. e la proibizione di avergli a ubbidire e riconoscerlo per Papa (6). Ecco quel che fu pubblicato a Roma; a che l'ordinanza farta a Pifa aggiunge folamente la commissione a tutt' i Prelati , a' Signori e agli Offiziali dell'Impero, di farla pubblicare in tutt' i luochi della loro giurifdizione, per levare a Jacopo di Cahors il motivo di sedurre i popoli , che non ne fossero informati .

Poco tempo dopo, cioè il terzo giorno di Gennajo 1329. (7), l' Aatipapa Pietro di Corbiera giunfe a Pila , e vi entrò come Papa co' suoi sei Cardinali + Fu accolto da Lungi di Baviera, e dalle sue genti, e da' Pisani con grande onore, Il Clero, e i Re-

(1) Deut. 32. 2. (2) Rain. n. 83; (3) Rain. pratermiff ibid. (4) Sup. num. 37. Baluz. 2. vis. pag. 523. (5) P. 543. (6) P. 545. (7) Geo. Vill, 10. c. 116.

ligiofi della Città andarono incontro a ta questa violenza l'affemblea non fu ANNO lui proceffionalmente, feguiti da Luigi, pi G.C. e da numerofissimi laici, quali a piedi, 1328. quali a cavallo. Ma quelli, che li vide-

ro, diceano che quella ceremonia gli parea sforzata, e le genti da bene, e i faggi uomini di Pifa molto se ne conturbarono, giudicando che fosse mal fatto il sostenere una tal'abbominazione. L'ottavo giorno del medesimo mese l'Antipapa predicò, e diede il perdono di pena e di colpa a chiunque rinunzasse a Papa Giovanni, purchè si confeffaffe fra otto giorni , e confermalfe la fentenza, ch' egli avea data con-

tra di lui.

Il glorno ventefimonono dello steffo mese di Gennajo (1) ad istanza dell' Imperador Luigi, e di Azzon Visconti Signor di Milano, l'Antipapa fece Car-dinale Giovanni Visconti figliuolo di Matteo, e fratello di Azzon, e lo mandò in Lombardia come suo Legato. Ma il Papa con la sua lettera del quindicefimo giorno di Marzo (2) avvisò il Cardinale Bertrando Pojet suo Legato in Lombardia di dichiarare pubblicamente scomunicati, come Eretici, e Scifmatici, Giovanni Visconti, e Luchino fuo fratello . Il diciottesimo giorno di Febbrajo, ritrovandosi l'Antipapa ancora a Pifa (3), dove albergava e tenea la fua Corte nel palagio Arcivescovile, tenne un' affemblea , dove fi ritrovò l'Imperadore con tutt'i fuoi Baroni, ed una parte de' più considerabili di Pisa. L'Antipapa, dopo un sermone, vi pubblicò una fentenza di scomunica contra Pana Giovanni, il Re Roberto, i Fiorentini, e i loro aderenti. Ma mentre che si andava a quest'affemblea, sopravvenne la più furiota tempesta di grandine, di vento, e di pioggia, che si fosse mai veduta in Pisa; e come la maggior parte de' Pifani credeano che fosse male andare a quel sermone, per lo mal tempo, pochi ve ne andarono; per il che l'Imperadore mandò il suo Maresciallo per la Città con genti armate, e con soldati a piedi, per costringere i buoni Cittadini a capitarvi, e con tut-

numerofa. Il Marefciallo in questo fuo fcorrere, durante la tempella, prese freddo, fi fece fare la fera un bagno, in cui si pose acquavite; vi si apprese il fuoco, il Marefciallo fu abbruciato e ne morì , senz' aver altra malattia . Il che fu riguardato come un miracolo, e un mal prefagio per l'Imperadore e l'Antipapa.

Fece l'Antipapa ancora de nuovi Vescovi, due Agostiniani, Tommaso a Sinigaglia, e Corrado a Ofimo (4), e Vitale Frate Minore a Fermo . Mandò un Legato in Corfica, un altro in Grecla, in propofito del quale il Papa feriffe al Patriarca Latino di Costantinopoli, e agli Arcivescovi di Patrasso, di Tebe, di Corinto, e di Atene, una lettera, in cui dice (5): Nol abbiamo faputo che Pietro di Corbiera, che si fa chiamare Niccolò V. Papa , vuol mandar nelle parti di Romania, dove la Religione Cattolica è in vigore, alcuni pretefi Vescovi suoi complici , per indurre i Fedeli al fuo fcifma, e impadronirsi dell'entrate Ecclesiastiche. Per questo vi facciamo intendere, che se ritrovate nelle vostre Diocesi alcune perfone mandate dal detto Pietro o per fuo nome, che dogmatizzino o infegnino l'Erefia condannata dalle nostre costituzioni, le prendiate e le mandiate a noi lotto buona guardia , se si può farlo comodamente . E la lettera del settimo giorno di Maggio 1329.

Sortì l'Imperadore Luigi da Pifa nell' undecimo giorno di Aprile, per andare in Lombardia con gran piacere de Pifani (6), a' quali s' era reso odiofissimo per le sue infofferibili esazioni. Lascio per suo Luogotenente a Pifa Tarlato di Arezzo, che volendo appropriarfi la Signoria della Città di concerto co' Pifani, cominciò a trattare di pace col partito della Chiefa, e co' Fiorentini . Diedero il congedo all' Antipapa Pietro di Corbiera, perchè si ritirasse; e domandò egli un falvocondotto a Tarlato, per andar a trovare l'Imperadore in Lombardia; ma Tarlaro glielo ricusò. Allora l'An-

<sup>(1)</sup> C. 119. (2) Rain. 1319. m. 4. (1) Vill. c. 123 (4) Rain. 1329. m. 2. Ughel. 10. 2. p. 784. (5) Rain, m. 2. (6) Gio. Vill. to. c. 230, Bern, Guid. s. 2, Baluz. p. 243. & nor. p. 170.

tloapa fi mife segretamente nelle mani del Conte Bonifacio Novelli di Doneratico, un de'più grandi Cittadini di Pifa, che fecelo di notte tempo condurre con un de'fuol falsi Cardinali al suo castello di Burgari (1) trentacinque miglia o dieci leghe distante da Pisa. Questo Cardinale dell' Antipapa era Paolo di Viterbo Frate Minore, che si ritirò poi in Alemagna. Dimorò l'Antipapa tre mesi celato nel Castello; ma avendo i Fiorentini condotta la loro armata verso quelle parti, temette il Conte Bonifacio, che volelsero involare l'Antipapa; e lo fece, più segretamente che sosse possibile, passar di nuovo a Pisa nella fua casa, dove lo tenne ascoso sino al mese di Agosto-del seguente anno. Condanta LVIII. Michele di Cesena un de' di Miche- principali appoggi dell' Antipapa , segui-

le di Ce tò l'Imperadore Luigi, appresso il quale si ritirò finalmente in Alemagna operando sempre come Generale dell' Ordine de' Frati Minori (2). Per questo il Giovedì Santo ventelimo giorno di Aprile 1329. il Papa pubblicò contra lui una Bolla, in cui lo rimprovera di esfersi attenuto a Luigi di Baviera, e all' Antipapa; e di avere scritto e dogmatizzato contra le costituzioni emanate dalla Santa Sede, particolarmente la Bolla Cum inter nomullos; ed è però condannato dal Papa come erefiarca, e scismatico, dichiarandolo privo di ogni offizio, onore e dignità.

fena .

Fu Michele depotto poco tempo dopo dalla sua carica di Ministro Generale dal Capitolo de' Frati Minori tenuto a Parigi il giorno della Pentecoste. Il Cardinale Bertrando di Pojet, che il Papa avea fatto Vlcario Generale dell' Ordine, aveva indicato questo Capitolo nel precedente anno (3). Michele di Cesena, che temeva a ragione di effere deposto, fece richiedere con gran caldezza dalla Regina di Francia Giovanna di Borgogna, la proroga di quello Capitolo ancora per tre anni, ch'era il termine ordinario; a che ritpose il Papa, che in generale era molto contento dell' Ordine de' Frati Minori, e che la ribellio-

ne di alcuni particolari era stata un motivo di accrescere il suo amore per essi, vedendo la loro ubbidienza, e il loro ot G.C. affetto alla Santa Sede (4). Quanto alla 1329. proroga del Capitolo, foggiung' egli, non abbiamo potuto accordarvela, perchè tutt'i Ministri d'Italia, e gli altri fratelli, che deggiono inrervenirvi, aveano già paffate le. Alpi, e s'incamminavano a Parigi con gran premura. Ora giova più che sia l'Ordine governato da un Ministro Generale, che possa visitare i Monisteri, che da un Vicario, che forse son potrebbe farlo . E' vero, che il Capitolo di quest' Ordine si dee tenere di tre anni in tre anni; ma ciò si fa quando hanno un Ministro Generale; imperocchè essendo morto o deposto, com'egli è presentemente, convien tenere il Capltolo alla Pentecoste più prossima . E la lettera del quinto giorno di Maggio.

Tennero dunque i Frati Minori il loro Capitolo a Parigi il giorno della Pentecoste undecimo di Giugno 1329. (5), avendo in Presidente il Cardinal Bertrando di Pojet Vescovo di Oltia . Dichiararono tutti ad una voce e con l'Università di Parigi, che le accuse di Michele di Cesena, e degli altri Scismatici contra Giovanni XXII, erano ingiuste ed empie ; e ch' era egli il solo vero Papa; e che avea giustamente deposto Michele (6). Poi per ovviare i gavilli, che avrebbe egli potuto adoprare, lo deposero essi medesimi dal Generalato, ed eleffero in suo luogo Fra Gerardo Odone Dottor di Parigi della Provincia di Aquitania, nativo di Castel Rosso nel Berrl, conosciuto, ed amato dal Papa. In questo Capitolo diedero fine alla quistione della povertà di Gesu-Cristo, e conciliarono la decretale di Niccolò III. e la decisione del Capitolo di Perugia, con le costituzioni di Gio-vanni XXII. Così su ristabilità la tranquillità nell' Ordine de Frati Minori. LIX. Poco tempo prima aveva il Brori Papa condannati gli errori di Ecardo, Frate famolo Dottore a Colonia, dell' Ordine Predica-

(1) Vading. 1318. n. 10. (2) Rain. n. 21. (3) Vading. 1329. n. 1. (4) Vading. n. 2. Duboulai. 10. 4. p. 210. (5) Vading. n. 7. (6) Idem. Script, p. 145.

de' Frati Predicatori, come ne fa testi- tore. monianza in una Bolla, in cui di-

ANNO tra di lul per autorità di Errico Arcive-DI G.C. scovo di Colonia, e rinnovata nella Cor-1329. te di Roma, nol veggiamo evidentemente, che questo Dottore di sua propria confessione insegnò a viva voce , e per iscritto i ventisei articoli seguenti: Dio creò il Mondo tofto che fu egli medefimo, e fi può accordare, che il Mondo è stato da tutta la Eternità (2). In ogni opera, quantunque cattiva, riluce ugualmente la gloria di Dio, Colui, che biafima alcuno, loda Dio col fuo peccato medefimo; e bestemmiando contra Dio, si viene a lodarlo. Poi: Noi siamo totalmente trasformati in Dio, come nel Santiffimo Sagramento il pane è cambiato nel Corpo di Gesu-Cristo (3). Tutto quel che Dio Padre ha dato al fuo Figliuolo nella natura umana, lo diede anche a me ; io non eccertuo niente, nè la unione nè la santità. Tutto quel che dice di Gesu-Cristo la Scrittura Santa, fi verifica in ogni uomo buono e divino . Tutto quel ch'è proprio alla natura divina, è proprio all'uomo giulto; fa tutto quel che fa Dio; creò con Dio il Cielo, e la Terra, e generò il Verbo Eterno; e Dio non saprebbe far nulla fenza quest'uomo. L'uomo da bene dee conformare in tutto la fua volontà a quella di Dio (4), e come Dio in qualche modo vuole il peccato. io non vorrei non aver peccato; ed è quella la vera penitenza. Dio è talmente nno, che non v'ha in lui veruna distinzione (5), nè pure quella di persone. Tutte le creature sono un puro niente. Gli altri articoli fi riducono a questi. Il Papa li condanna tutti; quantunque alcuni a forza di fpiegazioni e di fupplimenti possano prendere un senso Cattolico . Poi foggiunge : Noi vogliamo tuttavia che fi lappia, ch' Ecardo al fine della fua vita rivocò questi ventifei articoli, e generalmente tutto quello, che avea fcritto o infegnato, che potesse avere un fenfo contrario alla Fede, fottomettendo tutt'i fuoi scritti, e i suoi discorsi all'autorità della Santa Sede , come appare da un atto pubblico, che

ce (1): Con la informazione fatta con- ne fu effeio. E'la Bolla del ventefimofettimo giorno di Marzo 1229.

I Paradoffi di Ecardo, e quelle propofizioni , in apparenza tanto fcandalofe , non impedivano che non fosse in grande stima, come si vede dagli scritti di Giovanni Taulero, Religioso del medesimo Ordine de' Frati Predicatori , e famoso tra i Teologi mistici, che vivevano alla metà del medefimo fecolo. Tratta egli Ecardo da infigne Teologo, e ne riferifce alcune massime di alta iptitualità (6). Si può dunque attribuire i Paradoffi di Ecardo alle sottigliezze eccessive della scolastica, e all' espressioni avanzate de' Teologi mistici, împerocche quel che dice della trasformazione in Dio, e della conformità al fuo volere, melto raffomiglia a' mali raffinamenti de' Begardi del fuo tempo, e de' Quietifti del nostro.

LX. Frattanto l'autorità del Papa fi il Papa andava ritlabilendo in Italia . I Pifani affolye i liberati da Luigi di Baviera, e dall' An- i Romatipapa , che più non appariva , manda- ni . rono al Paga degli Ambasciatori, che gli differo (7): Avendoci fatto sapere Luigi di Baviera, che volea venire nella nostra Città, l'abbiam pregato di non venirvi senza l'assenso della Chiesa; e come non tralasciava di approssimarvisi. gli ci fiamo vigorofamente opposti un mese e più , sin a tanto ch' essendo destituti di ogni soccorio, e della speranza di averne , non potemmo contraltargli maggiormente. Allora entrò, nostro mal grado, nella nostra Città, leguitato da numerole truppe di gente armata a piedi e a cavallo, conducendo feco Castruccio nostro nemico, Guido preteso Vescovo di Arezzo, e molti altri ribelli della Chiefa . 1 Pifani raccontarono poi, come Luigi aveva introdotto l'Antipapa a Pifa, e l'avea fatto riconoscere e ubbidire ; quantunque queste procedimento, aggiungevano effi, ci parve abbominevole; avendo fempre creduto fermamente, che foste voi il vero Papa, e non effendoci mai allontanati dalla Cattolica Fede, che voi integnate. Luigi fi ritirò da noi ; noi abbiamo fcacciato vergognofamente l' Antipapa

(1) Rain. 1329. n. 70. 71. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3) 80. 11. 12. 13. (4) 14. (5) 23. 24. 26. (6) Tauler. Conviv. (7) Rain. 2920. n. 8.

di argomenti, già tante volte ribattuti, intorno alla povertà di Gesu-Cristo, e Anno

dalla nostra Città, e i suoi Offiziali, non ofando allora di arrestarlo, per timore del Luogotenente di Luigi, e del presidio, che vi avea lasciato; e che poi, avendo riprese le nostre forze, abbiamo scaeciati coraggiosamente; noi siamo ritornati alla offervanza dell'interdetto , ch' era stato violato, e all'ubbidienza di Simone nostro Arcivescovo , Perciò vi supplichiamo di perdonarci i nostri falli, di rellituirci la voltra grazia, di levar l'interdetto dalla nostra Città, e dal fuo territorio, e le censure dalle nostre persone ; offerendoci di soggettarci a quella penitenza, e a darvi quella foddisfazione, che vi piacerà imporci. Avendo gli Ambasciatori di Pisa così parlato in Concilloro, accolfe il Papa le scuse de' Pisani, e diede loro l'assoluzione, come lo dimostra nella bolla del quindicesimo giorno di Settembre.

Lo stello fece co' Romani (1), che nel cominciamento dell'anno erano ritornati alla fua ubbidienza, e gli aveano dato giuramento di fedeltà tra le mani di Giovanni Cardinale di San Teodoro suo Legato in Toscana, Poi gli mandarono effi Ildebrandino Vescovo di Padova, che in loro nome gli domandò perdono di aver allontanato da Roma Giovanni Principe di Acaja, e il medesimo Legato; e di non essersi opposti alla intrusione dell' Antipapa, e all' incoronazione di Luigi . 11 Papa perdonò loro, e ne diede la bolla in data del tredicesimo giorno di Ottobre.

LXI. Oltre la Bolla, che avea data Quis vir nel mese di Aprile contra Michele di reprobus. Cesena, ne pubblico un'altra lunghissima, o piuttofto un libro, per fostenere le sue tre costituzioni, Ad Condisorem, Cum inter nonnullos , e Quia Quorumdam; contra le obbiezioni di Michele propolte, o in altri scritti, o nella sentenza pubblicata contra il Papa il diciottesimo giorno di Aprile 1328, Quest'ultima bolla comincia da queste parole (2) Quia vir reprobus; e il Papa vi risponde distintamente a tutto ciò, che avanzava Michele contra le tre costituzioni, per modo che riesce un'ampissima raccolta Fleury Tome XIV.

degli Apostoh, ed alla perfezione della Di G.C. regola di San Francesco. Ma il Papa s'in- 13290 noltro in alcune propolizioni, che furono poi notate da Michele; e gli diedero nuovi pretesti di accusarlo di Eresia.

LXII. La prima e la più importante è, Regno di che Gefu-Cristo, come uomo, avea la pro- Gefu-Criprietà di alcuni beni, e in generale di sto. tutte le cose temporali, come vero Re, e Signore di tutto l'universo (3); il che pretende il Papa di provare con le profezie, che dicono che il Messia sarà Re, che Dio gli darà l'Impero sopra tutte le nazioni della terra, e che il suo Regno non avrà fine : ed infille foora i paffi del Testamento nuovo, dove Gesu-Cristo è qualificato Re, e Signore. Riferisce le parole di Gelu-Cristo medesimo a Pilato (4): Il mio Regno non è di questo Mondo; e le spiega così, cioè che non tiene la fua possanza del mondo, ma da Dio; sottigliezza, della quale San Giangrisostomo, Sant'Agostino, o veruno degli altri Padri non se n'era avvisato (5). Intendevano effi le parole del Salvatore nel suo senso naturale; e credeano che avesse voluto dire semplicemente : 11 mio Regno non riguarda le terrene cose e le remporali , è di un genere più nobile, e più fublime; riguarda la distruzione del peccato, lo stabilimento della giustizia, e il governo dell'anime, per condurle all' eterna felicità.

Michele di Cesena attaccava questa proposizione del Papa per relazione al suo fistema della povertà perfetta (6), e chiamava erefia il sostenere, che Gesu-Cristo avesse avuta la proprietà de'beni temporali, mentre che configliava a'fuoi difcepoli di spogliarsene . Ma i partigiani del Papa traeano da quelta medelima propolizione alcune incongrue confeguenze, per sostenere le pretensioni della Corte di Roma. Alvaro Pelagio Spagnuolo , Dottor famoso dell' Ordine de' Frati Minori, allora Penitenziere del Papa, e poi Vescovo di Silva in Portogallo (7), feriffe questo medelimo anno in Avignone il suo trattato delle doglianze della . Chie-

(2) Rain. n. 18. (2) Rain. 2329. n 22. (3) N. 35. (4) Jo. 28 36. (5) Chyfoft. bom. 83. August traff. 115. n. g. (6) Contra error. p. c. s. to. 2. Mon. Gold. p. 2347. (7) Procom.

Anno Chiefa, in cui dice: Come è Gefu-Cri-Di G. C. (v), coil ha hopra la terra un folo 4329. Vicario generale per tutte le cofe. E poi : Stablicado Geiu-Criflo Pietro per fino Vicario, non ha divifa la posíanza,

to (1), cool ha fopra la terra un folo Vicario generale per tutte le cofe. E poi : Striblicado Geltu-Crifto Pietro per tuo Vicario, non ha divifa La poffanta, chi egli avea, ma fi dei intendere che per la consultata del consultata

famentes, imperocche colui, che in lunco di effere fongerto a Dio, gil è contrario per idolatria o erefia, mon poi ulla podieder, giudiamente fotto di lui, Si dec convenire che, niun Imperadore describi legitimamente il diritto del la fapata, se non l'ha ricevuto dalla fonda, se non l'ha ricevuto dalla fonda, se non l'ha ricevuto dalla chiela Romana, principalmente dappoi, che Gesi Cristo diede a San Pietro l'anna e l'altra potella, avendagli detto: Il dia con la chiava del Regno del Cie-man del contrario del conseguente del confeguence, che si transporale. Esco le confeguenze, che si transporale. Esco le confeguenze, che si transporale. Esco le confeguenze, che si transporale.

## LIBRO NOVANTESIMOQUARTO.

Oncilj di Compiegne e di Marciac . II. Lagnanze di Pietro di Cugnieres . III. Risposta dell' Arcivescovo di Sens. IV. Risposta di Piatro Bertrandi. V. Conclusione della disputa. VI. Missioni orientali . VII. Il Beato Odorica di Friu-li . VIII. Niccolò di Lira . IX. Chiesa di Spagna . X. Riduzione di Roma all'ubbidienza del Papa . XI. Pietro di Corbiera condotto al Papa . XII. Abbjura di Pietro di Corbiera . XIII. Offerte di Luigi di Baviera rigettate . XIV. Errico Bu/man Arrivescovo di Magonza. XV. Lettere di Michele di Cesena. XVI. Michele con-dannato nel Capitolo di Perpignano. XVII. Gerardo Eude, Generale de Frati Minori . XVIII. Ucciftone dell' Arcivefcovo di Magdeburgo. XIX. Doveri de' Vefcovi. XX. Promozione di Cardinali . XXI. Questione sopra la visione beatifica . XXII. Movimenti per la Crociata. XXIII. Il Papa promette di andar a Bologna. XXIV. Commissione contra i Fraticelli , &c., XXV. Alvaro Pelagio , XXVI. Lettera di Michele di Cesena, XXVII. Progetto di Crociata , XXVIII. Morte, di Ottomano, Urano Sultano de Turchi , XXIX, Morte di Andronico il Vestibio, XXX, Giovanni d' Apri Patriarca di Costantinopoli, XXXI. Missioni orientali .XXXII. Quistione fopra la visione beatifica . XXXIII. Parere de Dottori di Parigi . XXXIV. Dichiarazione del Papa. XXXV. Riflessioni sopra l'opinione del Papa. XXXVI, Nunzj a Costantinopoli. XXXVII. Legato scasciato da Bologna. XXXVIII. Morte di Giovanni XXII. XXXIX. Tesoro di Giovanni XXII. XL. Benedetto XII. Papa. XLI. Prime azioni di Benedetto XII., XLII. Benedetto continova il foggiorno di Avignone, XLIII. Eresici in diversi Paesi, XLIV. Decreto sopra la visione beatifica. XLV. Trattato con Luigi di Baviera. XLVI. Balduino di Treveri rinunzia a Magonza. XLVII. Riforma di Cisteaux, XLVIII. Riforma de Monaci Neei. XLIX. Riforma de Frati Minori. L. Fine di Santa Elifabetta di Portogallo . LI. Concilio di Caftel-Gontiero. LII. Tentativo di riunione co Greci .LIII. Decime distratte . LIV. Doglianze del Papa contra il Re di Francia . LV. Concilio di Avignone. LVI. Dispensa al Re di Armenia . LVII. Affare di Luigi di Baviera. LVIII, Violenze contra i Giudei . LIX, Doglianze del Clero di Ungheria . LX. Lettere de Tartari , e degli Alani al Papa . LXI. Promozione di Cardinali . LXII. Procedimenti contra Pietro Re di Sicilia . LXIII. Divozioni del Re di Ungheria . LXIV. Sentenza pel Re di Polonia. LXV. Pretensione del Re di Svezia. LXVI. Riforma de Canonici Regolari .

I. Gu-

Concili di L. C Uglielmo di Trie Arcivescovo Compiee, e di un Concilio Provinciale, che cominciò Marciac. il Lunedì dopo la Natività della Beata Vergine, undecimo giorno di Settembre 1829. (1), e feguitò fino al venerdì dopo Santa Croce, giorno quindicefimo dello stesso mete. A questo Concilio intervennero coll' Arcivescovo tre Vescovi in periona. Alberto di Roia. Vescovo di Laon, eletto nel medesimo anno il giorno decimo di Gennajo, Simone di Cattelvillano, Veicovo di Chalone, e Fucoldo di Rochechouard, Vescovo di Nojon, co' deputati degli altri fuffraganei di Reims. Questo Concilio fece un regolamento di tette articoli, il primo de quali ingjunge a tutt'i giudici ordinari ecclefiattici, che fi provvedeffero nella feila di Natale delle coflituzioni fatte per la confervazione della ecclesiaftica libertà , della sua giurisdizione, e degli altri fuoi diritti; e frattanto ordina loro di procedere con le centure ecclesiastiche, ciarcuno nel fuo territorio, contra coloro, che avranno violati questi diritti . L'ultimo articolo ordina a' Prelati di pubblicarle ogni domenica alla messa, principalmente contra coloro, che turbano la giurifdi-

zione ecclefiaffica (2). Guglielmo di Flavacourt, Arcivescovo di Auch, teone un Concilio Provinciale a Marciac, nella fua Diocesi, il giorno di San Niccolò, felto di Dicembre del medesimo anno (3), dove intervennero cinque Vescovi, Guglielmo di Bordes di Laitoura, Guelielmo Hunaud di Tarba, Arnoldo Valentun di Oleron, Pietro di San Giovanni dell' Ordine de Frati Predicatori Vescovo di Bajonna, e Garzia le Fevre di Aire, co' Vicari generali di altri quattro Vefcovi suffraganei, Comminges, Agen, Leicar, e Conferans. In questo Concilio fu esteto un arro, dove i Prelati dicono in fostanza: Abbiamo noi maturamente da Tercello di Brulat, e suoi complici i il giorno dell'ottava di Sant'Andrea prosvi fono esti nominati, e fono in tutto fimo, con le istruzioni necessarie in-

dodici colpevoli, che pensatamente, e. di chiaro giorno uccifero Anefancio Ve- Anno scovo di Aire di selice memoria, vicine DI G.C. a Nougarot nella Diocesi di Auch; e in 1329. Inogo di andar a foddisfare alla Chiefa,

che gli attendea da due anni e più , fi vantarono pubblicamente di questo omicidio. Per il che protestiamo primieramente di procedere contra di essi , non perchè fieno puniti con mutilazione di membra o di altra pena di fangue; ma solamente co' gastighi canonici, e con quegli in particolare, che indica la costituzione della nostra Provincia di Auch, the comincia: Quia quod contra Prelates. E' questo il sesto canone del

Concilio di Nongarot del 1290. (4). Seguita il Concilio di Marciac: Noi dichiariamo, che i dodici uccifori già mentovati iono incorsi nelle pene di questa costituzione; e che i tali e tali, nominandone cinque altri, che ricovrarono, e ricovrano ancora questi omicidi, sono incorsi nelle medesime pene; e perchè non possiamo noi procedere più oltre con le pene, che domandano una reale efecuzione, ricerchiamo voi, Sinifcalco della Contea di Armagnac, e voi, Raimondo di Monteils suo giudice ordinario, presenti a questo Concilio, di eseguire, come fiete obbligate, il contenuto nella detta costituzione. Altrimenti protestiamo di domandar giustizia contra di voi, e contra il Conte, nella Corte di Roma

e avanti il nostro Sire il Re di Francia. II. Nel primo giorno di Settembre del Lappanze medesimo anno 1329, il Re Filippo di di Pietro Valois avea scritto a' Prelati di Francia di Cuuna lettera circolare, in cui diceva (5): gnieres. E'venuto a notizia nostra, che voi co' voltri Offiziali pretendere che i nostri Offiziali e alcuni Baroni del nostro Reeno fanno molte veffazioni a' vostri fudditi come i nostri Offiziali e i nofiri Baroni fi dolgono di foffrirne dal canto vostro. Volendo dunque rimediare a questi gran mali, vi preghiamo, e confiderata la colpa detestabile commessa vi commettiamo di ritrovarvi a Parigi

(1) To. 11 p. 1774. Gall. Chr. to. 2. p. 613. 507. to. 3. p. 812. (2) Art. 7. (3) To 11. Cone p. 1788. (4) Sup. leb. 89. m. 13. (5) Cone, ro. 11. p. 1777. Bib. PP. Patil. to. 4. p. 1055.

torno a'torti, e alle novità di cui vi la- re, non era per averne un giudizio, ma 1329. a Parigi nel medesimo giorno, perchè poffiamo riftabilire tra voi ed effi una

inalterabile unione.

Nel destinato giorno, ch'era il venerdi otto di Dicembre 1329, comparvero venti Prelati avanti al Re a Parigi nel palagio (1), cioè cinque Arcivescovi, e quindici Vescovi. Guglielmo della Brosle Arcivescovo di Bourges, Guglielmo di Flavacourt Arcivescovo di Auch , Stefano di Bourgueuil, Arcivescovo di Tours, Guglielmo di Dursort Arcivescovo di Rozno, e Pietro Ruggiero, eletto Arcivescovo di Sens. Furono i Vescovi quelli di Beauvais, di Chalons, di Laon, di Parigi, di Noion, di Chartres, di Costanza, di Angers, di Poitiers, di Meaux, di Cambrai (2), di San Flour, di San Brieu, di Chalon fu la Saona, e di Autun. Allora il Re essendo affifo col fuo Configlio , ed alcuni Baroni presenti, il Signor Pietro di Cugnieres Cavaliere parlò pubblicamente per lo Re, di cui era Configliere, prenden-do per testo queste parole del Vangelo: Date a Cefare quel ch'è di Cefare (3), e a Dio quel ch'è di Dio. Sopra di che prese a provare che dovean distinguersi le cose spirituali e le temporali, per modo che le prime appartengano a' Prelati. e le ultime al Re e a' Baroni . Allegò a questo proposito molte ragioni di fatto e di diritto, e conchiuse, che i Prelati deggiono contentarfi dello spirituale, e che avessero i Re a proteggergli . Indi diffe in Francese, che l'intenzione del Re era di ristabilire il temporale; e propose sessantasei articoli di torti contra gli ecclesiastici, che consegno a' Prelati, affine che ne deliberaffero, e ne deffero consielio al Re come suoi fedeli sudditi. giorno di Dicembre, nel qual giorno l' Ar-

III. Per dargliene il tempo fi rimife dell'Arci- l'affare al venerdi seguente quindicesimo civescovo distrugge la distinzione, che civescovo di Sens Pietro Ruggiero par-

ANNO gnate. Facciamo intendere anche a' no- solamente per informare la coscienza del pt G.C. firi Offiziali, e a'nostri Baroni di effere Re, e degli affanti (4). Prefe per tetto quefte parole di San Pietro (5): Temete Dio, onorate il Re. Entrando nella materia, convenne della distinzione delle due potenze, la spirituale e la temporale (6). Ma fopra quel che dice San Pietro: Sate fommessi a ogni creatura umana (7); egli risponde, che questa sommessione non è di debito; altrimenti, foggiunge, ne seguirebbe, che dovessero tutt'i Vescovi- esser soggetti alla più meschina vecchiarella, che fosse a Parigi, per essere una creatura umana; e non offerva che l'Apoltolo si spiega subito appresso. dicendo, fia al Re come Sovrano, fia a

Governatori, come inviati per fua parte. L'Arcivescovo intraprende poi di mostrare che la giuritdizione temporale (8) non è incompatibile in una medefima persona con la spirituale : il che prova egli bene; ma non era questa la quistione. Si trattava di stabilire i limiti dell' una e dell' altra possanza. Ora vuole l'Arcivescovo estendere la giurisdizione spirituale sopra le cose temporali coll' esempio del Testamento Vecchio; come se la possanza da Dio data a Mosè, ad Aronne, a Samuele, e agli altri pel governo temporale degl' I fraeliti , portaffe. confeguenza per la religione criftiana, e per tutte le nazioni , ch'essa abbraccia .. Paffa poi oltre il Prelato, e fostiene la dottrina, che il Papa aveva esposta nella Bolla (9): Quia vir reprobus, intorno al Dominio di Gesu-Cristo (10). Dice dunque che Gelu-Cristo medelimo, come uomo, ebbe l'una e l'altra possanza. Ora, foggiung egli, San Pietro ebbele ancora, polchè Gefu-Cristo lo istitul suo Vicario e che condanno giudiziariamente Anania. e Safira per latrocinio e menzogna (11). Come se i miracoli provattero qualcosa per la giurisdizione ordinaria : Così l' Aravea riconosciuta tra le due possanze; imperocchè questa distinzione suffiste quando lò per gli Prelati, e cominciò dal prote- non sono unite che per accidente, come stare che tutto quello, che stava per di- nella persona di un Vescovo, che dall'

Rifpofta velcovo di Sens

<sup>(1)</sup> Gali Chr. co. s. (2) Balu. vic. co. c. p. 243. (3) Matt. 22. 29. (4) Bibl. PP. p. 1064. (5) 1. Pet. 11. 17. (6) P. 1066. (7) 1, Petr. 11, 13. (8) P. 1067. (9) P. 1068. (10) Sup. lib. 93. 11. 61. (2) Act. 5.

altro canto è un Signor temporale : ma fe la giurisdizione temporale gli appartiene come Veicovo, s'essa è essenziale al Vescovado, la distinzione svanisce . L' Arcivescovo rivolge poi contra Pietro di Cugnieres il vantaggio, che protendea di trarre dall'allegoria delle due foade per istabilire la distinzione delle due possanze (1): nel che non posso ammirar abbastanza la semplicità di quei, che sostenevano allora i diritti del Reede' Giudici fecolari contra gl' intraprendiuscust del Clero: perchè chi mai obbligavalo a convenire in questa frivola allegoria, ignota a tutta l'antichità? E chi gl'impediva di dire, com' egli è vero, che le due spade del Vangelo non fignificavano niente di misterioso, e che sono semplicemente due spade, che gli Apostoli aveano prefe per difendere il loro maeitro?

Io non riferirò il resto delle prove dell' Arcivescovo di Sens, perchè nello stesso tempo bisognerebbe mostrarne la debolezza in pro di coloro, che non fono verfati in queste materie; il che conviene meglio al discorso particolare della giurisdizione Ecclefialtica. Conchiude l' Arcivescovo la sua lunga e nojosa aringa, dicendo (2) : Si fono propolti contra noi molti articoli, alcuni de' quali fnervarono tutta la giurifdizione Ecclesiastica, per il che vogliamo combatterli fino alla morte: Altri contengono alcuni abufi, di cui non crediamo colpevoli i nostri Otfiziali; e se li commettessero, non vorremmo in verun modo tollerargli. All'opposto abbiamo deliberato, tutti quanti siamo qui raccolti, di farli cestare, per la pace del popolo, e per la gloria di Dio. Amen. IV. Il Venerdi feguente ventelimofe

di Pietro condo di Dicembre, fi raccolfero i Pre-Bertran- lati avanti al Re, nel palagio di Parigi, e parlò per gli altri Pietro Bertrandi Vekovo di Autun (3). Era egli nativo di Annonai in Vivares, nella Diocesi di Vienna . Avea molto studiata la legge Civile, e-la Canonica; ed era Dottore della Università d'Orleans; e aveva anché professata la legge a Montpellier. Fece da prima la stessa protesta dell' Arcivescovo di Sens, che non parlava per al-

tro che per istruzione del Re, e non per rispondere giuridicamente a Pietro di Cu. Anno gnieres, o per dar luogo ad una fen. Di G.C. tenza, che potesse conferire qualche dirit. 1329. to altrui. Il Vescovo d'Autun trattò da prima la quistion generale della distinzione delle due possanze, e de' fondamenti della giuritdizione Ecclesiastica; intorno a che non fece altro che ripetere gli argomenti dell' Arcivescovo di Sens . Ma paísò poi alla particolarità de feffantalei e rispose a ciascuno distintamente (4), Mi basterà di riferire quelli, che mi pajono più importanti .

Pietro di Cugnieres dicea : Le caufe reali intorno al possedimento o alla proprietà (5) appartengono di diritto comune alla giurifdizione temporale; e tuttavia gli Offiziali de' Prelati si sforzano di attribuirsele, Pretende Pietro Bertrandi di avere stabilito questo diritto con le fue risposte generali; e allega de'testi di Graziano (6), dove io non veggo niente di decisivo. Cugnieres : Quando un laico disturbato da un Cherico nel possedimento della sua terra, lo sa citare avanti il Giudice laico (7), l'Offiziale fa ammonire il giudice, e la parte di non andar più oltre, fotto pena di fcomunica, o di ammenda pecuniaria. Bertrandi : In questo caso il Cherico è il difensore; ora vuol la legge, che il domandante si rivolga al giudice del disenfore. Cugnieres: Gli Otfiziali fanno citare avanti a loro i laici medelimi in azion personale, quando la parte lo domanda (8); e riculano di rimettereli avanti a'loro giudici temporali . Bertrandi : Per ragione del peccato, che commette colui , che ricufa di riftituire quel che ritiene indebitamente, o di pagarquanto dee. Questa sola ragione basterebbe a chiamare tutte le cause al tribunale Ecclesiastico. Cugnieres (9): Spesso gli Offiziali fanno andare avanti a loro alcuni. laici a richiesta de' Cherici, che si dolgono di effere disturbati da essi nel postedimento de loro beni patrimoniali. Bertrandi : Quelto , perchè una simile impresa del laico è un facrilegio, ed ap-

<sup>(1)</sup> P. 1069. B. (2) P. 1076. F. (3) P. 1077. Baluz. st. 1. p. 782. 076. (4) P. 1079. (4) Art. 1. (6) 63. Dift. t. valent. 11. q. 1. quocumqut . (7) Art. 2. (8) Art. 3. (9) Art. 4.

<

Anno la Chiefa.

DI G.C.

Cuenieres: Voeliono gli Offiziali pren-

Cugnieres: Vogliono gli Offiziali pren-1329. der cognizione (1) de contratti fatti nella Corte secolare, e stabiliseono nelle terre de' secolari de' Notai Ecclesiastici, che ricevono i contratti di tutti quelli , che fi presentano loro, anche in materia profana. Bertrandi : Ha la Chiefa diritto di sapere i contratti, che si fanno nella Corte secolare ; particolarmente quande violata: e i Notai Ecclesiastici non fanno torto a veruno, ricevendo i contratti di quelli, che vogliono obbligarfi nella Corte della Chiefa, e preferirla alla Corre secolare. Cugnieres (2): Se colui , ch' è scomunicato per debiti , non paga la fomma stabilità nella sentenza. tello n'è aggravato, e l'Offiziale ingiunge al Giudice secolare, sotto pena di scomunica, di costringere il debitore, confifcando i fuoi beni a fazii affolvere e a pagare il suo debito : e se il Giudice secolare non ubbidisce, resta egli medefimo scomunicato, e non può essere affoluto, se non pagando il debito. Bertrandi : Quando la Chiesa ha fatto quanto ha potuto col suo braccio spirisuale, può ella di diritto divino edumano ricorrere al braccio secolare; e se il Signore non ubbidifce al monitorio, e non coftringe il debitore fcomunicato per modo che il creditore perda il fuo avere, non è cosa inconveniente il procedere conera il Signore, come s'è detto, principalmente se la scomunica durò più di un anno.

Cugnieres: I Prelati, per ellendere la giuridizione (2) dannola tonfura gran numero di períone, e a de fanciuli di pochi anni, o di condizione fervileo il-legittima; à uomini maritati, ineaperi, ferna lettere, che ricorrono ad elli per paura di effere imprigionati, o puniti di qualche delitro. Bertrandi (4): Quando più vi fono degne perfone conlagrate al fervigio (3) il Dio, tanto più più defervito; e i Prelati fi guarderanno molto, coll ainto de Signore, di chiamare genti indegne e linzaparei. Mas Signori, in tal propolito, f pello famo loro delina della considera di periodi di perio

le Istanze importune. Quelli, ch' estefere questo articolo, dovrebbero nominare il Prelato, che commise simili abusi, senza imporgli a tutti in generale. Cugnieres (5): Un rubatore, preso col furto in mano, è condotto al giudice Regio, che fa che fia la roba riffituita a colui, che prova ch'è fua. Se il Prelato dice, che il colpevoleè Cherico, fi fa ristituire dall'Offiziale del Re la cofa rubata. Bertrandi : Questo , perchè l' accessorio Agulta 11 principale. Cugnieres (6): Se gli Offiziali del Re prendono nn malfartore, la cui colpa fia certa, e che fi chiami Cherico, quantunque non ne abbia ne l'abito, ne la tontura, l'Offiziale costringe subito con le censure coloro, che l' hanno preso, a ristituirlo. Bertrandi: Il Cherico non maritato, preso in abito fecolare, non perde per questo il suo privilegio se è palese che sia Cherico; ma s'è fatto dubbioso, la cattura appartiene al giudice secolare; e il prenderne cognizione alla Chiefa. Cugnieres (7): Se-il giudice fecolare restituisce alla Chiesa un colpevole di latrocinio, o omicida, e che abbia la tonfura, tofto n'è liberato, quantunque il fuo furto fia manifelto. li che eccita i cattivi al mal fare più liberamente . Bertrandi : Accade spesso, che i laici ristiruendo al giudice Ecclesiastico un Cherico, che hanno preso, non informino il giudice dela la fua colpa; ed egli perciò non può in

coscienza ritenere il prigione. Cugnieres: Gli Officiali fanno prendere i Cherici (8) da' loro sergenti in ogni territorio, fenza intenderfela col Magistrato del luogo; e se alcuni si oppongono, gli scomunicano, per farli defistere . Bertrandi . E' permesso a' Prelati e a' loro Offiziali per diritto divino e umano di prendere in ogni luogo Cherici, perchè non vi ha luogo, dove non si estenda la giurisdizione spirituale, altrimenti le colpe de' Cherici resterebbero spesso impunite; non potendo i laici prendergli in ogni caso senza incorrere nella scomunica; e quantunque gli abbiano riftituiti alla Chiefa, non perde ella il diritto di dichiararli scomunicati per la cat-

tura.

<sup>(1)</sup> Art. 5. 7. (2) Art. 12. (3) Art. 23. (4) Art. 49. (5) Art. 29. (6) Art. 30. (7) Art. 31. (8) Art. 47.

tura. Cugnieres (1): Quando uno fco- loro piace. Si attribuifcono ancora la municato vuol farsi asfolvere, esigono esecuzione de' testamenti, e hanno degli eli Offiziali da lui un' ammenda arbitraria; per il che molti restano scomunicati. Bertrandi (2): Come non si scomunica altro che per un peccato mortale, dee la penitenza rinchiudere una pena corporale o pecuniaria a e quella in alcuni Inoghi è taffata, ed in altri è arbitraria.

Cugnieres: I Prelati fanno de Cherici loro Baili o Prevosti (3) per la confervazione de'loro beni temporali ; così quando fallano, non possono esser puniti come meritano . Bertrandi : La giustizia è praticata in miglior modo da' Cherici , che fanno la legge, che da' laici senza lettere. Spesso i Prelati non trovano chi voglia avere le loro cariche per timore de Signori temporali . Cugnieres: I promotori de' giudici Ecclesiastici , quando hanno alcuno per iscomunicato (4) a torto o a ragione, fanno pubblicare alcuni monitori, affine che niuno lavori per coloro, che fono in tale stato, e non abbia seco loro veruna corrispondenza; donde nasce, che le terre e le vigne spesso restano incolte. Bertrandi : Gli Offiziali poffono e deggiono fare tali ammonizioni , perchè il participare con gli scomunicati è peccato mortale: e una delle maniere di comunicar feco è il lavorar per effi . Cugnieres : Gli Offiziali fanno citare venti, trenta, quaranta persone, o più (5), imputandoli di aver comunicato con degli scomunicati, e prendono da un dieci foldi, da un altro venti secondo la facoltà loro. Bertrandi : Gli Offiziali non accordano mai citazioni contra tante persone, se non veggono un gran pericolo di anime o un grande scandalo. Ma quando trovano genti, che in dispregio dell'ammonizione comunicarono con gli scomunicati, deggiono foddisfare a Dio e alla Chiesa con una pena pecuniaria o corporale.

Cugnieres: Pretendono gli Offiziali (6) di far el'inventari di coloro, che muojono ab intellato, anche ne' Domini e fotto la giuffizia del Re : metterfi in poffedimento de' beni mobili e stabili, distribuirgli agli Eredi, o a chi

Offiziali per questo solo offizio '7). Ri- DI G.C. cuíano talvolta di preftar fede a' tefta- 1329. menti fatri per man di Notajo, se non furono approvati da loro medelimi (8). Bertrandi: Secondo i Canoni, e le leagi de' Principi , ciascun Prelato nella fua Diocesi è il legittimo esecutore de' testamenti , principalmente spirato che sia il termine prescritto dalla Legge. Ora quando ha il principale, ha anche l'accefforio; fia la confezione dell'inventario, fia la distribuzione de beni, e il rimanente . Finalmente quanto all' approvazione de' testamenti, accostumavano molte Chiefe del Regno a non prestar fede a coloro, che furono ricevuti da un Notajo della Corte di un Arcidiacono, o di un altro Giudice inferiore , fin a tanto che questi testamenti sieno stati anprovati o pubblicati avanti il Giudice principale e ordinario della Dioceli; a motivo della poca autorità di questi No-

V. Dappoiche il Vescovo di Autun eb- Conclube così detto, si domando per nome del fione del-Re . che le fue risposte si dessero in iscrit- ta. to (9). Intorno a che deliberarono i Vescovi , e risolvettero di dare solamente al Re una memoria in Francese, contenente in compendio le loro pretenfioni . nelle quali lo pregavano di mantenerli.

Il Venerdi seguente giorno ventinovesimo di Dicembre, andarono i Prelati avanti al Re a Vincennes, per saperne la risposta. Pietro di Cugnieres disse loro in nome del Re, che non dovevano adombrarli di certe cole, ch'erano state dette, perchè intenzione del Re era di confervargli in tutt'i loro diritti . Indi infiftette fopra la diffinzione degli affari spirituali, e temporali; e conchiuse, dicendo; che il Re era disoosto a ricevere le istruzioni, che gli si voleano dare sopra alcune costumanze, e far osservar quelle, che fossero più ragionevoli. Il Vefeovo di Autun rispose per gli Prelati (10), dolendofi, tuttavia con politezza, che la risposta del Re non fosse chiara, e che potea dar pretefto agli altri Signori tem-

tai , e delle falsità , che si potrebbero fare .

(1) Art. 48. (2) Art. 50. (3) Art. 60. (4) Art. 61. (5) Act. 62. (6) Art. 40. 64. (7) Art. 65. (8) Art. 66. (9) Bibl. p. 1088. c. (10) P. 1090.

porali di contrastare i diritti della Chie-Anno la . Finalmente conchiufe , pregando il Di G.C. Re di dar loro una risposta più consolante. 1330. La seguente Domenica, ch'era l'ulti-

mo giorno di Dicembre, ritornarono ancora i Prelati avanti al Re a Vincennes; e Pietro Ruggiero, Arcivescovo di Sens, riportò l'ultima inpplica de' Prelati, e l'altima risposta del Re. Poi Gnglielmo di Broffe, Arcivescovo di Bourges, rappresentò loro, che il Re avea detto. che non avevano a temere di cosa alcuna, che non perderebbero punto del loro tempo, e che non voleva egli dare altrui l'efempio di attaccare la Chiefa. L'Arcivescovo di Sens ne ringraziò il Re in nome de' Prelati , e agginnse , che s' erano fatti de' pubblici proclami in pregindizio della giurifdizione Ecclesiaflica, e ne domandava la rivocazione. Il Re rispose di sua bocca, che non erano flati fatti per ordine fuo , che non ne avea faputo nulla, e non gli approvava. L'Arcivescovo disse ancora, che i Prelati aveano dato sì buon ordine alla correzione di alcuni abufi, per gli quali altri si dolfero, che il Re e gli altri Sienori doveano contentariene. Finalmente supplicò il Re di volerlo racconsolare con una risposta più chiara. Pietro di Cuenieres rifpose per lo Re: Se voi correggete quel che abbilogna, il Re vuol attendere sino al prossimo Natale; era il termine di un anno; ma fe non lo fate in questo rempo, il Re vi portà quel rimedio, che sarà caro a Dio e al popolo. Così furono licenziati i Prelati e fi ritirarono. Pietro Bertrandi fu quegli, the compofe la relazione di quanto era paffato per questo affare, e ne riportò gran lode. in aver bene difesi i diritti della Chiesa.

Al contrario Pietro di Cugnieres divenne sì odioso al Clero, che lo chiamavano per derifione (1) Maestro Pietro di Coignet, applicando quelto nome a una picciola ridicola figura, collocata in un angolo della Chiefa di Nostra Signora di Parigi , e compresa in una rappresentazione dell'inferno, ch'era nel chiostro del coro sotto il pulpito . Si

dri trecent'anni dopo l'azione. VI. Le missioni Orientali de' Frati Missioni Predicatori, e de Frati Minori, feguita-Orientali. vano fempre, come si vede da molte lettere del Papa dettate alla fine di quest'anno, e nel cominciamento del seguente(2). Eresse egli un nuovo Vescovado a Teslis in Georgia, dandolo a Giovanni di Firenze dell' Ordine de' Frati Predicatori, che conosceva il paese, e vi avea predicato con frutto. E'la Bolla del decimonono giorno di Ottobre 1320. Un Principe Ungaro, chiamato Geretanni, avea domandato al Papa un Vescovo, per ammaestrare il suo popolo, e quelli del vicinato, per confermali nella fede, per motivo degl' Infedeli, da'quali erano circondati. Egli gli mando Tommaso Vescovo di Seniscanto, già noto nel paese. E'la lettera del giorno ventinovelimo di Settembre. Nel secondo giorno di Novembre scrifse il Papa ad un Principe Tartaro chiamato Elchigadan (3), per ringraziarlo della protezione, che dava a' Cristiani, e raccomandargli i Missionari , particolarmente Tommafo Mancafole, dell'Ordine de' Frati Predicatori, ch'era il Vescovo di Seniscanto. Quello Principe nella inferizione della lettera fi qualifica Imperadore de' Tartari di Corasan. di Turquettan , e d'Indoltan ; non era però il gran Can de Tartari o Mogolli , residente ora a Bagdad, ora a Sultania. Quegli, cheviveva allora era A-

mostrava ancora al tempo de' nostri pa-

fino al 1335, (4). Nel cominciamento dell' anno 1230. fcriffe il Papa a'nuovi Criftiani del Regno di Ushec, efortandogli a perfeverare nella Fede, e a guardarfi dalla frequente pratica degl' Infedeli , tra' quali viveano. Raccomanda loro il Vescovo Tommafo Mancafole (5), e i Frati Predicatori che faceano le miffioni in quel paefe. E'la lettera del ventefimotecondo giorno di Gennajo . Il giorno dietro scrisse il Papa a' Cristiani de' Monti di Albors (6), ch' erano parimente convertiti di

boutayd Bahadour, che regnò dal 1317.

(1) Dubrevill. Amiqu. p. 27. Pasc Rech. lib. 3. c. 33. (2. V Baudr. Georg r. 2 p. 199. Rain, m. 94. m. 96. (3) N. 97. Vading. m. 15. (4) Bibl. Orient. p. 32. (5) Rain. 1330. n. 55. (6) N. 56.

dò loro Guglielmo di Cigi Vescovo di Tauride con alcuni Frati Predicatori, e con un'altra lettera del medefimo giorno ventelimoterzo di Gennajo (1), raccomanda questi Missionari a Marsoriano Patriarca de Giacobbiti. Per lo medelimo Tommaso Vescovo di Seniscanto, e per Giordano Vescovo di Colombo nell' Isola di Ceilan il Papa mandò il Pallio a Giovanni di Corc pure dell' Ordine de' Frati Predicatori, al quale avea per lo appunto conferito l' Arcivescovado di Sultania, di cui erano questi due Prelati suffraganei, E'la lettera del quattordicesimo giorno di Febbrajo.

Ma non partirono sì tofto, perche con un' aitra lettera dell' ottavo giorno di Aprile indirizzata a' Cristiani di Colom bo, chiamati Nascarini (2), il Paparaccomanda loro lo stesso Giordano Catulano dell'Ordine de' Frati Predicatori, che abbiamo noi , dic'egli , da poco tempo promofio alla dignita Vescovile ; e che mandiamo a voi con alcuni Religiofi del fuo Ordine , e di quello de' Frati Minori . E' considerabile cosa , che in tutte quelle Millioni mandalle il Papa de' Vescovi ordinati espressamente, sapendo che una Chiefa non può fuilittere fenza

Velcovo.

VII. Tra questi Missionari dell' Ordi-Odorico ne de' Frati Minori non fi dee ommettedi Friuli, re il Beato Odorico di Friuli, ch'è forfe il maggior viaggiatore di tutti (3). Era nato a Port-Naon, e nella fua prima età entrò nell' Ordine de' Frati Minori, dove si dittinse per l'austerità della sua vita, e per la sua umiltà, che induffelo a ricufare le cariche dell'Ordine, alle quali era stato eletto. Verso l'anno 1314. (4) per defiderio di guadagnare anime a Dio , paísò appresso gl' infedeli , con la permissione de suoi Superiori; ed essendosi imbarcato sopra il mar nero, giunse a Trebisonda; donde paísò nell' Armenia Maggiore ; poi andò in Tauride, indi a Sultania, ch'era il foggiorno della state dell'Imperador de Perli, cioè de' Mogolli . Odorico prese poi il cam-Fleury Tom. XIV.

muovo; e domandavano istruzione Man- mino dell'Indie, e andò ad Ormus; poi imbarcandoli fopra l' Oceano, andò alla Anno costa di Malabar al Capo Comorino al- Di G.C. le Isole di Java , e di Ceilan . Final. 1330. mente s' innoltrò sino alla China , e al Regno di Tibet; dove dice, che i Frati del suo Ordine discacciavano i demoni, e convertivano molti idolatri (5). Non nota egli distintamente che abbia ancor egli fatte delle conversioni, quantunque gli autori della fua vita dicano in generale, che battezzò più di ventimila infedeli (6).

Dopo fedici anni di viaggio, ritornò in Italia nell'anno 1330, e andò a Pifa per imbarcaríi, e andare in Avignone a rendere conto al Papa dello stato dell' Oriente, e a domandare de' Missionari per la Tartaria; cioè cinquanta Frati Minori di diverte provincie, che volesfero andar feco lui . Ma ritrovandosi a Pita, venne affalito da una gran malattia, che l'obbligò a ritornarfene in Frittli per riprendere la fua aria nativa ; e morì in Udine il quattordicelimo giorno di Gennajo 1331. Gli vengono attribuiti molti miracoli ancor vivente, e dopola morte; e viene onorato come Santo nel Patriarcato di Aquileia.

VIII. Un de' più famoli Dottori dell' Niccolè Ordine di San Francesco era allora Nic- di Lira . colò di Lira, così chiamato dal luogo della fua nascita, picciola Città di Normandia, fopra il fiume di Risle (7), tra Evreux e Sees . Era nato Giudeo , ed avea cominciato a studiare sorto i Rabbini , ma essendosi convertito , prese l' abito de' Frati Minori nel Convento di Verneuil verso l'anno 1292, Alcuni anni dopo andò a Parigi , dove fu fatto Dottore in Teologia, e spiego lungo tempo la Scrittura Santa nel gran Convento del suo Ordine. La lingua Ebraica, che aveva imparato da fanciullo, e la lettura de' Rabbini , gli furono di grande ajuto per intendere il fenfo litterale della Scrittura, troppo trascurato al fuo tempo; quantunque fia quello il fondamento di tutti gli altri fensi mistici, o morali ; come offerva egli medefimo.

(1) N. 57. (2) N. 55. (3) Boll. 24. Jonu. 10, 2, p. 983. (4) P. 985. (7) Sup. lib. 93. n. 18. (6) P. 984. c. 1. m. 2. (7) Vading. an. 1290, n. 50, es. Seri. p. 264.

Il Beato

Nic-

Anno ta la fua vita a spiegare la Scrittura, e DI G.C. compose due grandi opere cioè di postil-

1330. le brevi, o, come si parlava allora una postilla perpetua sopra tutta la Bibbia, che si aggiunse nell'edizioni impresse alla Glosa ordinaria, composta da Valafrido Strabone, cinquecento anni prima (1). L'altra opera di Niccolò di Lira è un comentario fopra tutt' i libri del vecchio e del nuovo Testamento, alla fine del quale nota, che lo terminò a Parigi l'anno 1330. Morì dieci anni dopo il ventelimoterzo giorno di Ottobre 1340, come si vede dal suo Epitasfio, nel gran Convento de' Cordiglieri, dove fu seppellito.

Chiefa di IX. Frattanto Alfonfo VII. Re di Spagna, Caifiglia, e Alfonfo IV. Re di Aragona, presentarono una supplica al Papa, dicendo che proponeano di mover la guerra agl' Infedeli, ed aveano fatte in fieme alcune convenzioni per riufcirvi; ma non bastando l'entrate de' loro Reeni a sostenere le spese di questa guerra (2), oltre i loro aggravi ordinari, Tupplicavano il Papa a voler conceder loro la decima di tutte l'entrate Ecclefiastiche de' loro Regni per dieci anni, pagabile tuttavia anticipatamente in cinque anni ; ed in oltre i frutti del primo anno de benefizi, che vacaffero duranti questi cinque anni , e il terzo de' quattro altri anni . Aggiungono finalmente: I naturali del paele, che un tempo ne possedeano le Prelature, e i benefizi, accesi di zelo per la fede e animati dall'esempio de' loro antenati, andavano in persona a questa guerra, emanteneano truppe, e rendevano a' Re de' gran servigi. Presentemente si danno questi benefizi a degli stranieri, che non pensano ad altro che a mettere in bor-sa il danaro, che ne ricavano, e mandarlo in altro paese, Per questo vi supplichiamo di trasferire altrove questi stranieri, e dare i benefizi, che occupano, agli Spagnuoli maturali.

Diede il Papa udienza agli Ambasciatori de'due Re (3) prima nella fua ca-

Niccolò di Lira attese dunque in tut- mera, poi nel concistoro co' Cardinali, e rilpose così al Re di Castiglia : Ci parvero strane le vostre domande, non avendo sentito dire, che a' nostri tempi ne sieno state satte di simili ; e non al tempo de'nostri predecessori, nè pure pel passaggio generale di Terra-Santa . In oltre ben labeta voi , che questi sussidi farebbero infopportabili alle Chiefe e al Clero del voltro Regno, oppresso al presente da simili pesi; per questo non possiamo ammettere le vostre richieste, senza offendere Dio, e diminuire il suo servigio; attelo principalmente che vi abbiamo accordato, non ha gran tempo, per quattr' anni due parti del terzo delle decime riferbate a' riffauri delle Chiefe. E' la lettera del quinto giorno di Febbrajo 1330. Il Papa fu più arrendevole verso Alfonso IV. Re di Aragona, che intraprefe la guerra contra i Mori di Granata (4). Il Papa diede commissione a Giovanni Patriarca titolare di Alessandria, e Amministratore della Chiesa di Tarragona, ch' era fratello di questo Principe, di far predicare la Crociata a questo fine, nel Regno di Aragona, di Valenza, in Catalogna, in Sardegna e in Corfica. Concedette al Re di Aragona le decime per due anni, con patto di offervare in questa guerra molte condizioni espreise diffusamente nella sua bolla del

trentunesimo giorno di Maggio. X. Frattanto molte Clttà d'Italia, e Riduzio-Roma tra le altre ritornarono all' ubbidien. ne di Roza del Papa. I Romani, oltre la fommissio-ne, che aveano satta al Papa nel precedente za del anno (5), mandarono in Avignone alcuni Pana. Ambasciatori, che in presenza del Papa, e de' Cardinali, confessarono che a lui solo, finchè vivesse, appartenea la Signoria della Città di Roma; e che aveano gravemente errato a ricevervi Luigi di Baviera, ed i fuoi, e a permettere, che fosse coronato Imperadore, ed eletto Antipapa Pietro di Corbiera. Dichiararono di esfervi stati costretti dalla tirannia (6), esercitata allora contra di essi da Jacopo Colonna foprannomato Sciarra, e dalla seduzione di Marsilio di Padova, Poi i

(1) Prolog. 2. in pofiil. Edit. Porif. 1590. Sup, leb. 48. n. 42. (2) Rain. n. 44. (3) N. 45. (4) N. 56. (5) N. 40. Sup. 166. 93. n. gz. (6) Rain. n. 41.

Sindaci o Ambasciatori presentarono al temerità di salire ingiustamente sopra la Papa algune lettere rinchiuse, e certi no, ellere i Romani oltremodo afflittl e pentiti degli eccessi praticati contra il Papa, e contra la Chiefa; e lo supplicavano umilmente a perdonar loro, e ad affolverli dalle censure, e dalle altre pene, in cui erano incorfi; rinunziando espressamente a tutti gli atti fatti da Luigi di Baviera, e dall' Antipapa. Avendo il Papa uditi i Sindaci, accordò a'Romani il perdono, che domandavano; come fi vede dalla bolla del quindicefimo giorno di Febbraio 1330.

Corbiera al Papa .

XI. Nel medefimo tempo fi adoprava il Papa per far arrestare Pietro di Corbiera, ed estinguere lo scisma. Ne diede la commissione il primo gierno di Marzo a tre Prelati (1), l'Arcivescovo di Pifa, il Vescovo di Firenze, e il Vescovo eletto di Lucca, Guglielmo Doucino di Montalbano, dell'Ordine de Frati Predicatori. Poco dopo il Papa intefe, che l'Antipapa era in potere di Bonifacio Conte di Donoratico; ed ebbe questo per un favore della Provvidenza, ichivandofi in tal modo che feguitaffe a turbare la Chiefa. ritirandosi in qualche altro paese. Esortò dunque il Conte Bonifacio a rilafciarlo, perchè fosse condotto alla Santa Scde; rappresentandogli i pericoli, a' quali si esponeva egli medesimo, non facendo questo. E la lettera del decimo giorno di Maggio 1330.

Il Vescovo di Lucca trattò questo affare col Conte Bonifacio (2), che da prima negò affolutamente di aver l'Antipapa in luo potere. Ma finalmente dopo molte conferenze seco lui, e con gli amici fuoi, gli si diedero a vedere i mali, che procacciava a fe, e alla fua famiglia; e convenne di ristituirlo; ne scrisse al Papa, al quale scrisse parimente l'Antipapa in questi termini: Al Santissimo Padre e Signore Papa Giovanni (3), Fra Pietro di Corbiera degno di qualunque pena, e prostrato a' suoi piedi. Io aveva udite proporre contra di voi accufe di erefia tanto atroci, th'ebbi la

Santa Sede . Ma capitato nel territorio Anno articoli, che furono letti, e che diceva- di Pila, ed ellendomi diligentemente in- DI G.C. formato di queste accuie , scopersi, ch' 1330. erano false, e concepii grave dolore, e gran pentimento di quanto avea fatto contra i voitri diritti, per configlio de' cattivi. Prova di quello farà, che da un anno intero io volontariamente abbandonai il vostro avversario, e deposi la mia pretensione alla Santa Sede ; e mi propongo fermamente di rinunciarvi a Pifa, a Roma, e per tutto, dove la Santità vostra mi commetterà. Termina domandando perdono al Papa.

> Il Papa gli rispose (4); e da prima aveva ettefa una lettera, dove per umiliarlo ed eccitarlo ad un più manifelto pentimento, gli rinfacciava le fue colpe; ma non mandò questa lettera, e un' altra ne scrisse piena di umanità e di contolazione; in cui lo eforta a terminare quel che avea ben cominciato, e andar a ritrovarlo prestamente.

Prima di rilasciar Pietro di Corbiera (5), il Conte Bonitacio prese le sue sicurezze dalla parte del Papa, che promite di falvargli la vita, e dargli per suo mantenimento tre mila fiorini d'oro l'anno. Soro quelle lettere del tredicefimo giorno di Luglio, come la commissione all'Arcivescovo di Pifa per affolverlo dalle cenfure. Il giorno di San Jacopo ventefimoquinto giorno del medelimo mese (6), Pietro ritrovandosi ancora a Pisa fece pubblicamente la fua abbjura, in presenza dell' Arcivescovo Simone, di Guglielmo Vescovo di Lucca, e di Raimondo Stefano Cherico di Camera e Nunzio del Papa, confesso egli i suoi errori, e le sue tolpe con rammarico di enore, e ricevette l'affoluzione di tutte le censure , in cui era incorfo. Poi nel quarto giorno di Agosto fu imbarcato nel porto di Pisa in una galea Provenzale, e confegnato al Nunzio del Papa, mandato espressamente con una scorta di gente armata (7). Giunfe a Nizza in Provenza'il festo giorno di Agosto, poi in Aviguone il ventelimoquarto giorno del detto me-

H 2

<sup>(1)</sup> Rain. 1330. m. 2. (2) Vits Pap. 10. 1. p. 144. (3) Rain. n. 3. (4) N. 4. 5. (5) N. 7. (6) N. 9. (7) N. 24. vit. PP. 10. 1. p. 144. etc. 712. Jo. Villani 10. 6. 164. Epiff. sp. Vading. w. 8. Cont. Nang. so. 11. Spis. p. 747.

fe. Per tutt'i luoghi considerabili dove cono di San Teodoro commisero pubbli-ANNO paffava, confeffava pubblicamente i fuoi Di G.C. falli; ma il popolo non lasciava di ca-1330. ricarlo di maledizioni come Antipapa; per questo entrò in Avignone in abito

fecolare, non ofando comparire col fuo. Abbiera XII. Il giorno dietro al fuo arrivo, di Pietro cioè il sabbato ventesimoquinto di Agodi Cor. fto 1330, si presentò in Concistoro pub-

blico avanti al Papa, e a' Cardinali (1); e perchè fosse veduto da tutti, gli si era fatto erigere un palco, fopra il quale falì veitito col fuo abito da Frate Minore, e cominciò a parlare, prendendo per testo queste parole del figliuol prodigo (2): Padre mio, ho peccato contra il Cielo, e contra voi. Poi confessò, e abbiurò tutti gli errori, ne' quali era caduto, prendendo il titolo di Papa, e aderendo a Luigi di Baviera , e a Michele di Cesena. Ma ritrovandofi danco dal viaggio (3), e oppresso da dolore e da confusione, oltre lo strepito, che faceano gli astanti, gli mancò la parola, e non potè finire il suo difcorfo. Il Papa parlò ancora egli de' doveri del buon pastore di ricondurre all'ovile la smarrira pecora. Indi, essendo Pietro disceso dal palco, avendo una corda al collo, distruggendosi in lagrime. fi gittò a' piedi del Papa, che lo follevò, gli tolse la corda, lo accolse al bacio del piede, delle mani, e poi a quel della bocca; di che molti si maravigliarono. Il Papa intuonò il Te Deum, continovato da' Cardinali e dagli astanti . e disfe la messa solenne, in rendimento di grazie.

Il resto della confessione di Pietro fu rimessa al setto giorno di Settembre, nel qual giorno effendofi ancora prefentato, ma in Conciltoro segreto, diffe in softanza (4) : Quantunque io abbia fatta a Pifa la mia abbiura pubblica . e avutane l'affoluzione . tuttavia voglio ancora riconoscere, e abbjurare i miei errori in presenza di Vostra Santità, e del Sagro Collegio de'Cardinali . Primieramente confesso dunque , ch'effendo giunto in Roma Luigi di Bavoltro Legato, Giovanni Cardinale Dia- loro prelature e i loro benefizi, per con-

camente a me, e a' Frati, che dimoravano in Roma, di averne a ufcire, sotto pena di scomunica. Al che io non ubbidii; ma mi fermai a Roma, quantunque Luigi vi fosse presente con molti altri Scilmatici ed Eretici: e quantunque avelle voi giultamente metfa la Città sotto interdetto, io celebrai molte volte i divini offizi.

In feguito, effendosi Luigi fatto coronare Imperadore, e avendo pubblicara contra di voi una fentenza ingiusta di deposizione, ed avendomi eletto per Papa, o piuttofto per Antipapa, mi lafciai fedurre da preghi fuoi, e da quelli di molti altri si Cherici che laici Romani; i quali diceano, che l'Imperadore potea deporre il Papa, e metterne un altro in suo luogo. Così per una dannabile ambizione acconfentii a questa elezione, e mi lasciai consagrare da Jacopo un tempo Vescovo di Castello, e coronare da Luigi di Baviera, al quale non appartenea tuttavia quello diritto, quando fosse stato ancora imperador vero, ed io vero Papa. In oltre feci I preteli Cardinali, con tutti gli Offiziali, che un vero Papa ha costume di avere, ed un fuggello; pr meglio flabilire il mio stato e quello di Luigi, e le false opinioni di Michele di Cesena , confermai con la piena mia possanza i procedimenti fatti da Luigi contra voi . e contra le vostre decisioni intorno alla povertà di Gesu-Cristo: donde ne seguita che io incorfi nella crefia, che avete voi condannata.

In oltre mandai mie lettere a'Re e a' Principi, in cui aggravando voi di molte calunnie, faceva intender loro, che Luigi, ed io avevamo depolto vol, elortandogli a non favorirvi, e a non ubbidirvi in niente; e ad ajutar noi contra di voi. Costrinsi in Roma e in altri luoghi i Cherici secolari e regolari a celebrare l'offizio divino , nulla offante il voftro interdetto. In Roma ed altrove imposi delle tasse alle Chiese, per le quali le spogliai de loro calici, e de loro viera, il Provinciale de Frati Minori, e ornamenti . Levai a molti Cattolici le

(1) Rain. #. 12. (2) Luc. 15. 18. (3) N. 24. (4) N. 14. WIF. PP. p. 145.

ferir-

ferirgli a degli Eretici e a degli Scismaci, per lo più con fimonia. Impiegai la spada spirituale, e la materiale contra i Frati Minori, che non riconosceano Michele di Cefena per loro Generale ; .o che offervavano gl'interdetti profferiti da voi , o da' vostri Offiziali . Diedi indulgenze, e dispense riserbate alla Santa Sede , disposi in alcuni luoghi del patrimonio di San Pietro per un dato tempo, e alcuna volta in perpetuo. lo conosco, che tutti questi atti fono invalidi per diferto di potere; e per quanto tocca a me, li revoco tutti. Dichiaro parimente di tenere la fede della Chiefa Romana; e che voi , San-

to Padre, tenete, e infegnate. In feguito il Papa gli diede l'affoluzione, e fecelo rientrare nell'unità della Chiesa (1), riserbandosi a imporgli la convenevole penitenza. Si ellesero de' pubblici atti di tutto quel ch'era occorfo, in data di questo giorno selto di Settembre ; e il Papa ricevette a penitenza Pietro di Corbiera con dolcezza ed umanità. Ma per afficurariene e provare la fincerità della fua conversione, lo fece chiudere in una onesta prigione. dov'era trattato da amico, e custodito come nemico. Quelle sono le parole di Bernardo Guione Vescovo di Lodevi . che allora feriveva; e qui termina la fua eronica de' Paoi, dedicata a Giovanni XXII. (2). La camera, dove stava Pietro, era fotto la tesoreria; era mantenuto con le stesse vivande del Papa; avea libri per istudiare; ma non si lafciava parlar con niuno (3); viffe in questo modo ancora tre anni e un mefe; morì penitente, e fu seppellito in Avignone con onore nella Chiefa de' Frati Minori in abito di religiofo,

Incontanente dopo la raffegnazione di Pietro di Corbiera partecipò il Papa quefla felice notizia a' Prelatie a' Principi (4). Scriffe ad Ugo di Besanzone Vescovo di Parigi, che la pubblicasse nella Università. Scrisse al Re Filippo di Valois tutro quel ch' era accaduto dall' abbiura fatta a Pisa sino a quella di Avignone; e la medefima lettera fu manda-

ta a' Re di Sicilia, di Aragona, di Castiglia, di Portogallo, di Majorica, di Un- ANNO gheria, e di Polonia. La Città di Pifa Dt G.C. e il Conte Bonifacio furono da indi in 1330. poi in gran favore appresso il Papa, per avergli dato Pietro di Corbiera (5). Finalmente ordinò al Cardinale Giovanni di San Teodoro, suo Legato a Roma. di far ordinare delle preci in rendimento di grazie, per la estinzione dello scisma, e di obbligare i Romani a scrivere a Re e a' Principi, per disapprovare tutto quello, che aveano fatto in vantaggio di Luigi di Baviera, e dell' Antipapa.

XIII. Era Luigi a Munic in Bavie- Offerte & ra , dove pretendea sempre sostenere la Luigi di fua dignità d'Imperadore, avendo appres. Baviera so di lui Michele di Cesena, e Jacope rigettates Alberti Vescovo di Venezia, che si chiamava Cardinale e Legato in Alemagna del pretefo Papa Niccolò V. (6). Allora Ortone Duca di Austria, Giovanni di Luxemburgo Re di Boemia, e iuo zio Balduino Arcivescovo di Treveri, intraprefero di riconciliare Luigi di Baviera col Papa, al quale mandarono Ambasciatori a tal fine con una lettera in data della vigilia della Penteco le , cioè del ventefimofello giorno di Maggio. Si offeriva Luigi di abbandonare l'Antipapa (7), di rivocare la fua appellazione al Concilio, e quanto avea fatto contra il Papa, e riconoscere ch'era stato pinstamente scomunicato; a condizione di ritenersi l'Impero, Intorno a che il Papa rispose al Re di Boemia in quello modo (8): Non giova, e non è di onore alla Chiefa l'aver per Imperadore un uomo giustamente condannato come fautore di Eretici, e come eretico egli medesimo; che chiamò appreffo di se Marsilio di Padova, e Giovanni di Giandun, e vi tiene ancora Michele di Cesena, Guglielmo Ocam, e Buonagrazia di Bergamo, Frati Minori ribelli. Come potrebbe un tal Imperadore proteggere la religione, e qual efempio darebbe a' fudditi fuoi?

Egli fi offre di deporre il suo Antipapa: ma questo è offerir nulla (4). perchè, se sosse vero Imperadore, questa deposizione non apparterrebbe a lui-

<sup>· (1)</sup> P. 151. (2) Spond. Contin 1330. n. 7. (3) Jo-Villani 10. c. 64. (4) Kain. n. 24. (1) N. 27. (6) N. 18. (7) N. 34. (8) N. 30. (9) N. 32.

6

Anno posto da se medessmo, come ce lo scris-DI G.C. se di sua mano ne' passat giorni. E ciò 1330- diceva il Papa scrivendo questo nell'ultimo giorno di Luglio, prima che Pie-

timo giorno di Luglio, prima che Pietro fosse partito di Pisa. Seguita la letgera : Si offre di desistere dalla sua appellazione ; quest' appellazione è nulla, come presentata da un Eretico, e contra colui, dal quale non può appellarfi; non avendo egli Superiori, cioè il Fapa. Finalmente pretendendo di ritenersi l'Impero, mostra di essere impenitente, e in confeguenza indegno dell'affoluzione. Ma in oltre a qual titolo pretende egli di tenersi l'Impero? (1). Per diritto che già ne abbia, o per quel diritto che spera di acquistare di nuovo? Prefentemente non ha diritto veruno, mentre che per la fua condanna ha perduto quello, che poteva avervi ; e non può acquistarne di nuovo, essendo egli ineligibile come tiranno, facrilego, e fcomunicato. Il Papa conchiude (2), esortando il Re di Boemia a far eleggere

un altro Imperadore. Infiftendo ancora il Re in favor di Luigi di Baviera, gli scrisse il Papa una seconda lettera in data del giorno ventuaesimo di Settembre (3), in cui riprende ancor lui della fua ingratitudine, contra la Santa Sede. Per favore del nostro predecessore è stato vostro padre innalzato alla dignità imperiale. In effetto abbiam veduto come Clemente V. contribul alla elezione di Errico di Luxemburgo (4). Seguita la lettera: E il medefimo Papa promoffe all'Arcivescovado di Treveri suo fratello vostro zio, nulla ostante il difetto dell'età e della scienza (5). Questa confessione del Papa intorno alla promozione di Balduino di Treveri è confiderabile (6). Finalmente minaccia il Re di sospendere, riguardo a lui, le difpenfe e le altre grazie, se non abbandona il partito di Luigi di Baviera. Ma queste dimostrazioni non ebbero effetto; e il Re di Boemia, di concerto con Luigi, paísò in Italia in quest' anno in qualità di Vicario dell' Impero.

XIV: Balduino di Luxemburgo, Ar- Errice civescovo di Treveri, era allora il più Baffana possine Prelato di Alemagna, avendo l'amministrazione di tre Dioccio ottre la Magoria. Si Matteo Arcive- Group di Magoria efforte morro il dei

fua . Nell'anno 1328. Matteo Arcivescovo di Magonza esfendo morro il decimo giorno di Settembre, pretefe il Papa di provvedere a questa Sede , la cui disposizione s'era egli riserbata (7) per motivo delle guerre, che regnavano in Alemagna . Il Capitolo di Magonza non tralasciò di eleggere per Arcivescovo un Canonico chiamato Gerlac, e ricusò di ricevere Errico di Virneburgo parimente Canonico (8), che andò a Magonza con alcune provvisioni del Papa. e con lettere di raccomandazione del giorno quindicefimo di Marzo 1229, il che produste un litigio nella Corte di Roma, che durò tre anni. Imperocchè i Canonici si appellarono della provvista di Errico , e lo accufavano di molte colpe (9). Frattanto l' Arcivelcovo Balduino effendo andato a Magonza, gli diedero l'amministrazione della Diocesi, durante la vacanza, e posero tra le sue mani i Castelli e le Fortezze. Avevano ancora postulato lui medesimo unanimamente per Arcivescovo avanti la elezione di Gerlac.

Emicho Vescovo di Spira morì parimente nel 1328. e il Papa gli diede in fuccessore Bertoldo di Buchec dell' Ordine Teutonico: ma un anno dopo lo trasferì a Strasburgo, e durante la vacanza della Chiefa di Spira, il Papa ad istanza de' Canonici ne diede l'amministrazione all'Arcivescovo Balduino, Gli diede ancora quella della Chiefa di Vormes, vacante per la morte di Cuno o Corrado di Scheunec, dopo il quale vi era stata una doppia elezione e una lite in Aviguone avanti il Papa . In tal modo Balduino di Luxemburgo si trovava amministratore di quattro Vescovadi, di Treveri, ch' era il suo, di Magonza, di Spira, e di Vormes. Lasciò quest'ultimo nel 1330, e Gerlac Scheno di Erpach, uno de' contendenti, restò Vescovo di Vormes. Balduino proccurò ancora nel medelimo anno la promozio-

<sup>(1)</sup> N. 31. (2) N. 32. (3) N. 37. (4) Sup. 91. n 31. lib. 92. n. 1. (5) Sup. lib. 91. n. 2a. (4) Rain. n. 35. Glo. Vill. 10. c. 70. (7) Rain. 139p. n. 73. (8) Trith. Cfr. Hirl. nn. 1318. (9) Balt. r. t. Miglell, p. 155, 163.

ne di Valerano figliuolo del Conte di Veldens al Vescovado di Spira. Nel medesimo anno parimente Errico di Virneburgo, soprannomato Busman, guadagnò la fua caufa in Avignone, e fu confagrato Arcivescovo di Magonza per ordine del Papa. Andò a prenderne possedimento, accompagnato da Gerardo di Bistura, Decano della Chiesa di Angers, Nunzio del Papa, mandato espressamente, come si raccoglie dalla commissione del trentesimo giorno di Aprile 1333. e l'Arcivescovo di Treveri su obbligato a ritirarsi (1). Ora quest' amministrazione confilea principalmente in conservare i beni temporali, io pagare i debiti, e impedire le ufurpazioni, in che Balduino di Luxemburgo valeva oltremodo.

XV. Michele di Cesena vecchio Ge-Michele nerale de' Frati Minori era a Munic, di Cesena sotto la protezione dell' Imperadore Luigi di Baviera; donde scrisse una lettera a tutt'i Frati dell'Ordine, che dovessero raccogliersi per la Pentecoste al Capitolo Generale di Perpignano, ovvero in Avignone (2). E' la lettera in data del giorno di S. Marco, ventelimoquinto di Aprile 1331. e comincia così: Ebbi lettere da molti Dottori in Teologia, e da altri considerabili Frati dell' Ordine di San Francesco di Parigi, e di altri luoghi , con le quali mi efortano a venire immediatamente alla unità della Chiefa Romana, e dell' Ordine, dai quale dicono, ch'io mi sono allontanato; estimai di dover in tal modo rispondere a queste lettere, spiegando per ordine la verità del fatto. Nel 1328. essendo in Avignone (3), in presenza del Signor Giovanni co' Fratelli Raimondo Proccurator dell' Ordine, Pietro di Prato, Ministro della Provincia di San Francesco, e Lorenzo allora Baccelliere, dopo molti altri discorfi, il Papa affermò molte volte, che la determinazione del Capitolo Generale di Perugia intorno alla povertà di Gesu-Critto era eretica. E'questo il Capitolo dell'anno 1322. (4). Seguita la lettera: Quella determinazione fu approvata da tutt'i Dottori, e da' Baccellieri di Parigi, e d'Inghilterra; e ne indica le prove, e poi aggiunge : Per questo , vedendo che quest' affer. Di G.C. zione del Signor Giovanni era manifeita. 1330.

mente contraria alla dottrina della Chiefa Cattolica, e alla professione del nottro Ordine, io mi fono opposto a lui in sua prefenza, come fece San Paolo a San Pietro (5), e gli fostenni, che la determinazione del nostro Capitolo era Cattolica. Allora mi fece arreftare nella fua Corte; ed io vedendo che mi volea costringere a rinunziare alla definizione del nostro Capitolo, dopo essermi ben configliato, mi appellai dal Signor Giovanni alla Santa Chiefa Romana in nome mio e in quello di tutt'i Frati, che volessero meco unirsi. Così mi sottrassi dalla sua ubbidienza, e dalla fua comunione; ad esempio de' Cattolici del Clero di Roma, che si separarono dalla comunione di Papa Anastasio. Per prova di questo sattocita Michele di Cefena un Capitolo di Graziano, che presentemente è riconosciuto per falfo (6). Seguita egli: E ad efempio di Sant'Atanagio, di Sant' Eufebio, e di alcuni altri, che si sottrassero dall' . ubbidienza di Papa Liberio; e finalmente con quello d'Ilario di Poitiers , che si separò da Papa Leone (7)'. L' errore di Papa Liberio pur troppo è vero, ma Sant'Ilario di Poitiers viveva un fecolo avanti San Leone : e Sant' Ilario di Arles, ch'ebbe qualche differenza con questo Santo Papa, non si divise mai dalla fua comunione.

Seguita Michele: E perchè il Signor Giovanni perfeguitava me ,e i miei aderenti per farci morire, io mi ritirai a Pifa fecondo il configlio di Gefu-Crifto, di paffare in tal caso da una Città all' altra (8) . Quivi unitamente con molti Dottori di Teologia , ed altri rispettabili fratelli dell' Ordine, pubblicai la mia appellazione, mandandola al Signor Giovanni . Ora secondo le leggi , e i Canoni, appartiene al Concilto Generale , a cui io mi era appellato , il giudicare questa materia nella quale il Papa accusato di Eresia è soggetto al

<sup>(1)</sup> Rain. 1333. n. 19. (2) Gold. Mon. 10. 2. p. 2236. (3) Sup. lib. 93. n. 50. (4) Sup. lib. 92. n. 50. (5) Gal. 11. 12. (6) Dift. 19. a. anaft. v. 10. 4. Conc. p. 1277. (7) Sup. lib. 13. n. 46. lib. 27. n. 4. (8) Mitt. 10. 23.

Concilio; e colui, da cui si è appellato, Anno non è giudice dell'appellazione, ma lo è DIG.C. il soggetto, a cui è presentata. Tuttavia 1331. facendofi il Signor Giovanni giudice nella propria caula, per risposta alla mia appellazione, pubblicò una costituzione. che comincia Quia vir reprobus (1); nella quale foltiene offinatamente i fuoi primi errori , gli spiega più chiaramen-

te, e altri ve ne aggiunge. Michele riferifce poi quelli pretefierrori del Papa, formandone dodici Articoli 1. Gefu-Crifto come uomo .dall'iftante della sua concezione, ebbe da Dio il dominio univertale di tutte le cofetemporali. 2. Coll' andare del tempo acquistò in particolare la proprierà de vestiti, del nutrimento, del calzare, e della fua boria. 3. Non configliò mai a' fuoi discepoli il rinunziare alla proprietà delle cole temporali . 4. Non diede agli Apostoli altra regola di vita, che quella, che diede al rimanente de' fuoi ditcepoli, alcuni de' quali erano ricchi, come Giuseppe di Arimatea . 5. La proibizione, che fece agli Apostoli di portar danaro o fcarpe, non riguarda altro che il tempo della loro missione per predicar il Vangelo. 6. Hanno avuta gli Apostoli in particolare la proprietà del loro nutrimento, de'loro abiti, del calzare . 7. 8. anche dopo la venuta dello Spirito Santo . 9. Potevano in particolare e in comune aver delle terre e de' mobili . Non fecero mai voto di rinunziare alla litigare per sì fatti beni. 10. I beni comuni, che fi distribuivano a'fedeli in Gerufalemme ne' bisogni loro (2), divenivano propri a ciascuno, dopo la distribuzione . 11. Il voto de' religiofi, che fanno professione di vivere senza proprietà, non si estende alle cose necessarie alla vita. Ecco l' Eresie di Papa Giovanni XXII. a parere di Michele di Cefena . Nel resto della sua lettera fi duole della fua deposizione dal Generalato fatta nel Capitolo di Parigi alla Festa della Pentecoste 1329. (3), e pretende di mostrarne le nullità.

XVI. Tuttavia fu confermata nel Ca-

pitolo tenuto a Perpignano parimente Michele alla Pentecoile nell'anno 1331, che fu il condangiorno diciannovesimo di Maggio. Si sece Capitolo in questo Capitolo un decreto , che di- di Perpice : (4). Il noftro caro Fra Paftore, per guano. lo passato Ministro Provinciale di Pro-

venza, propose alla presenza nostra, che Michele di Celena, Errico di Caleme, Francesco d' Ascoli, Guglielmo Ocam, e Buonagrazia di Bergamo , hanno feminate Erefie, e proccurati degli scismi. Mando Michele in diverfi luoghi degli feritti letti da noi , che contengono i feguenti errori . L'Imperadore può deporre il Papa. Il Clero, e il popolodi Roma ha la stessa facoltà : e in confeguenza l'attentato commeffo in Roma contra il Santo Padre Papa Giovanni XXII. era legittimo. Questi quattro(5) Frati aderirono all' Antipapa Pietro di Corbiera; erano seco lui a Pisa: Michele , che chiamavasi Generale del nostro Ordine commise a molti de nostri fratelli di ricevere dall' Antipapa dell' Ecclefigiliche dienità intervennero tuttiquattro alle pretese consagrazioni di coloro, che le aveano ricevute . Fanno essi ogni sforzo pollibile per accreteere la discordia del nostro Ordine e della Chiesa; scrivendo in ogni parte per distogliere altrui dall'ubbidienza del Papa o del Generale. Perseguitano i Frati, che si oppongono loro: com'è cofa notoria in Baviera, e ne' vicini paesi. Fecero già prendere dalle genti di Luigi di Baviera Fra proprietà de beni temporali. E poteano. Corrado di Munic, che fu prima Cuftode della Provincia, e con la violenza de' tormenti lo fecero rinunziare, almeno con la voce, all'unità della Santa Sede.

Per il che non potendo più noi diffimulare i loro delitti , e fenza derogare a'procedimenti fatti dal N. S. P. il Papa, dichiariamo pubblicamente e giuridicamente, che questi cinque Frati Michele, Errico, Francesco, Guglielmo, e Buonagrazia fono Eretici, Scismatici, omicidi de'loro fratelli, e come tali restano da noi privati di tutt'i privilegi, e della società dell' Ordine nostro, e li condanniamo ad una perpetua prigionia.

XVII. Il nuovo generale de' Frati Mi-

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 93. n. 61. (2) Act. 4. 35. (3) Sup. lib. 93. a. 58. (4) Rain.1331.m.15. (5) N. 16.

Gerardo nori Gerardo Eude scrisse nel medesimo Eude Ge tempo a Michele di Cesena, per confunerale de tare la fua lettera del ventelimoquinto Frati Mimost .

giorno di Aprile, Contiene questo libro più îngiurie che ragioni (1), E fra l'altre cose vi dice Gerardo : Qual è il Clero di Roma, al qual tu pretendi aderire? Quello, ch'è in Avignone, quello, ch'è a Roma, e per tutto il Mondo Cattolico ubbidifce a Papa Giovanni; ma colui, ch'è a Savona fotto il tuo pretelo Vicario Berengario Bochuffe, falso Arcivescovo di Genova, ubbidisce all' Antipapa o a Satanasso. Dov'è dunque la Chiesa Romana, alla quale tu appellasti? Di, se tu sai, dove sia trasferita. E poi : (2) Tu fai lo zelante per la pura offervanza della regola, e per la efatta povertà ; e tuttavia tu bai danari nella tua camera a Munic, e tu ne confegni nelle mani de' Frati, che spedifei per tuoi affari ; per modo che Francesco d'Ascoli tuo complice, andando da Como a Mnnic, fu scoperto, che aveva addosso ottanta fiorini, che gli furono presi da' ladri , che gli fecero, fuo mal grado, offervar la regola. Speffo tu mandi ancora per lo mondo de'giovani fratelli foli e travestiti, con la spada, e con danari, esposti ad ogni forta di tentazione. E questo scritto in data di Perpignano, dopo la definizione del Capitolo Generale.

Avignone (3), presentò al Papa una supplica contenente tre capi : Che si rivocassero tutte le dichiarazioni de' Papi intorno alla regola di San Francesco, come contrarie alla fua volontà, dichiarata nel suo testamento. Che il Papa dichiarasse, come era volontà di San Francesco, che potessero i Ministri dispensare da' precetti della regola per ifgravare più agevolmente la coscienza de Frati. Finalmente che la proibizione di maneggiar danaro non impediva di poterne ricevere per una interpolta persona per gli bisogni degl'infermi; e che quefla parola d'infermi, mella nella regola, si estendesse a tutte le infermità corporali e spirituali. Gerardo guadagnò quattor-Fleury Tom. XIV. (1) N. S. 9 (2) N. 14. (3) Vading. 1331. m. to. Alvar, Pelag. I. a. c. 67. fol. 168.

Essendo Gerardo Eude tornato in

dici Ministri dell' Ordine, parte de' quali volontariamente, e gli altri per timore. Anno improntarono co' loro fuggelli nniti al DIG.C. suo questa supplica. Fu presentata al Pa- 1331pa in presenza di molti Cardinali; e Gerardo credea di piacergli, e ne aspettava un cappello rosso. Così parla Alvaro Pelagio, che allora fi ritrovava in Avignone, e che si oppose a tutto suo potere a questa supplica. Egli aggiunge, che il Papa diffe a Gerardo : Il fenio, che voi date a'due articoli della regola, è sforzato; e crediamo che di mille Frati dell'Ordine non se ne ritrovi uno. che si accordasse con voi in questo propolito. I Cardinali, ch' erano presenti, diceano, che queste glose eran contra la regola; e tutti fi faceano beffe di Gerardo; e uno di essi disse ad Alvaro Pelagio : certamente San Francesco è stato oggi con noi, quando noi eravamo col Papa.

XVIII. Da quattr' anni in circa era Uccifione interdetta la Città di Magdeburgo per la dell' Aruccisione dell' Arcivescovo. Era egli Bur- civescovo cardo Conte di Scrapelau, uomo pio, e di Magdi buoni costumi, intento alla conservazione de'diritti della fua Chiefa (4); il che faceva con molto coraggio ed industria. Sostenne a tal effetto molte guerre esterne, e molte intestine contraddizioni, sì per parte de' Borghefi, che per quella degli Offiziali della fua Chiefa; ma ne giunfe al fine per la fua coltanza . I Borghesi di Magdeburgo l'odiavano, perchè reprimea la loro mala volontà, ed era quest'odio fomentato da molte maldicenze . L' Arcivescovo stimando di aver a cedere si ritirò dalla Città; e fu feguito dal fuo Clero, quantunque quelli, che lo componeano, non gli fossero ugualmente affezionati. Ritornò poi a Magdeburgo ad istanza de' Borghefi, che parvero finceramente riconciliati seco, e si fece un reciproco giuramento fopra il corpo di Nostro Signore.

Ma poi si risvegliò l'animosità loro, e pretefero, che avess' egli violato il suo giuramento. Lo rinchiusero in una camera del fuo Palagio, indi in una ofcura e profonda prigione, dove lo aggrava-rono di catene, facendogli patir la fame.

<sup>(4)</sup> Crantz, Vandal, lib. 8. c. 13.

Anno cioè dalla Festa di San Giovanni 1325. DI G.C. fino a quella di San Marteo (1), Allo-1331. ra i suoi nemici scelsero quattordici uomini, ch'entrarono in prigione tutti vefliti mascherati ad un modo, sieche non fi poteano riconoscere l' uno l'altro . Avevano in mano mazze ferrate, e facevano alte grida , danzando intorno al Prelato coricato, e incatenato. Percuotevano a caso fra le tenebre; finchè uno di essi gli menò un mortal colpo alla testa; e seguitarono a danzare, fin a tanto che dubitarono se fosse egli morto. Il corpo stette un anno dentro alla prigione, senza che se ne prendessero penliero. Finalmente, effendovi entrati alcuni Borghefi, loritrovarono pieno di vermini, e le carni quasi consumate. Non 6 conoscea che dalla sola serita della fua testa. Fu seppellito in mezzo della Chiesa Metropolitana, molto com-

pianto dalla gente da bene. Intefa ch' ebbe il Papa la notizia di questa strage (2), diede commissione a' tre Vescovi di Meissen, di Naumburgo, e d'Ildeseim, che mettellero sotto interdetto la provincia di Magdeburgo. e di scommicare gli uccisori con pena, che passasse alla posterità. Il Vescovo di Mersburgo prese l'armi co' suoi amici. per vendicare la morte del suo Metropolitano; in luogo del quale fu eletto dal Capitolo il suo Decano Ardevico di Erneden vecchio decrepito (2). Ma mentre ch'era per andar a chiedere al Papa la fua confermazione, fu prefo e messo prigione dall'Imperador Luigi di Baviera in odio del Pana, e del defunto Arcivescovo Burcardo (4), che aveva in Alemagna pubblicate le Bolle contra l'Imperadore. Il vecchio Decano imprigionato morì poco dopo ; ed eleffero i Canonici un Conte di Stalberg; ma il Langravio d'Affia, che si ritrovava allora in Avignone con fua moglie, ottenne dal Papa l' Arcivescovado di Mandeburgo per Ottone loro figliuolo, forto pretello, che avevano i Canonici lafciara Tournai, Ma il Papa vi trasferì Pietro vacar quella Sede troppo lungo tempo, Ruggiero Arcivescovo di Sens con una quantunque il diferto non venifie da loro. Bolta del quattordicefimo giorno di Di-

Lo tennero quali tre meli in tale flato, Il Conte Stalberg fu coffretto a cedergli . quando giunfe, perchè era il più forte.

Frattanto la Città di Magdeburgo mandò al Papa alcuni deputati a chiedere, che si levasse l'interdetto; dimostrando gran pentimento della strage dell' Areivelcovo Burcardo . Dimorarono molti anni in Corte di Roma a impetrare questa grazia, e il nuovo Arcivescovo Oztone intercedette per effi . Considerà il Papa, che la moltitudine de' rei lo costringeva a moderar la severità de' Canoni , e si contentò della seguente soddisfazione: Faranno i Consoli e la Cirrà di Magdeburgo fabbricare una Cappella , lo cui dimensioni sono prescritte, più vicino che si possa al luogo, dov'è stato ucciso l' Arcivescovo Burcardo. In quelta Cappella un Sacerdote istituito dall'Arcivescovo celebrerà ogni giorno l'uffizio divino per l'anima dell'Accivescovo Burcardo. Vi farà una perpetua luminaria. ed una entrata di quarantotto fiorini d'oro. Nella gran Chiefa di Magdeburgo fi faranno cinque altari, dove cinque Sacerdoti faranno perpetuamente il divino uffizio per l'anima dello stesso Areivescovo, e ogni altare avrà venticinque fiorini d'oro di rendita. Ora un marco d'argento è valutato quattro di onciti fiorini. Avendo i deputati accettate quefle condizioni, il Papa liberò i Borghesi di Magdeburgo da tutte le tensure; trattine i Sicari dell' Arcivescovo . E' la Bolla del ventunelimo giorno di Giugno 1221.

XIX. La dimora del Papa in Fran- Doveri cia, e l'amicizia, che passava col Re, de Vescodava occasione a questo Principe di do- vimandargli tante grazie, che alcuna volta credea di avergliele a riculare (s). Io ne incontro molti esempi nel corfo di quest'anno, Essendo vacato l'Arcivescovado di Roano, per la morte di Guglielmo di Durfort, occorsa il ventelimoquarro giorno di Novembre 1220, il Re to domando per Guelielmo di San Mauro fuo Cancelliere, ch'era della Diocefi di

<sup>(1)</sup> N. 14. (2) Rain. 1326. m. 8. (3) Bucel. ro. 2. p. ao. (4) Rain. vod. m. 7. (5) Gall. Chr. to. 1. p. 591, Raig. 1331. m. ga.

nando.

cembre; ed effendosene il Re doluto, glirispose : I doveri di un Vescovo sono molto diversi dalle funzioni della Cancelleria; e può un foggetto effere atto ad una cofa, e non efferlo all'altra. Noi fiamo stati Cancelliere di Carlo II. Re di Sicilia; e ne conofciamo gli obblighi. Quelli di un Vescovo sono di pascolare la sua greggia con la parola di Dio, di edificarla con la fua vita esemplare, e darle ancora de' soccorsi temporali : Dee conoscere la diversità de' peccati, ed applicarvi i convenienti rimedi; ellirpare i vizi, piantar le virtà offerire il Sagrifizio. e amministrare i Sagramenti. Tutto ciò è molto alieno dalle funzioni della Cancelleria. Pol : Ben vi potete ricordare che quando eravamo noi infieme, io vi dicea, che i Vescovi non hanno da avere minor capacità de' Cardinali : donde avviene, ch' io ammetterei al Cardinalato un foggetto, che non volli ammettere all' Arcivescovado . E la lettera del ventefimoquinto giorno di Febbrajo 1331. e mostra l'idea, che avea Papa Giovanni XXII. del Veicovado. La conferenza avuta col Re, di cui fa menzione, doveva esfer quella del mese di Luglio 1330. quando Filippo di Valois nel ritorno dal fuo pellegrinaggio in Provenza andò in Avignone (1), dove stette più di otto giorni in conferenza segreta col Papa, fenza che si potesse saperne il motivo. Per consolare Guglielmo di San Mauro dell'avergli ricufato l' Arcivescovado di Roano, mando il Papa ad offerirgli il Vefcovado di Nojon; ma non lo accertò (2).

Prometic XX. II Venerti de quatro tempis est cica della Petrecofte, cioù il evnetimoquisdiadi. to giorno di Maggio, fece il Papa un folo Cardinale, cioù Tolerando Veforovo di Austerre, e fecelo ad iflanza del Re Filippo, come ne fa tellimonitana nella fua lettera in data del vegnente giorno; dove aggiunge (3): Nol gii abbismo accordata la commenda della Chiefa di Austere fin alla Ferda della Maddelnea, per le fpefe del fuo viaggio, e vi preghiamo di confiderare che vi fion venti Cardinali in tutto, diciaffette del quali fono origitari di Francia;

Era Talerando fratello del Conte di Perigord (4), di antichissima ed illustrif. Anno sima famiglia, e portava il nome di Elia DI G.C. come suo padre . Nacque verso l' anno 1331. 1301. avea studiato molto, ed era dotto in legge civile . Si crede , che sia stato prima Arcidiacono di Perigueux; e certa cofa è che Gerardo Ruggiero Vescovo di Limoges essendo morto in Avignone, Papa Giovanni diede questo Vescovado a Talerendo con la Bolla dell' ottavo giorno di Ottobre 1324, quantunque non avelle altro che ventiquattr'anni . Ma non fu confagrato per Limoges; e nel 1328, il Papa lo trasferl ad Auxerre. Facendolo Cardinal Sacerdote gli diede il titolo di San Pietro in Vinculis; e al Natale di quest' anno 1331, diede il Vescovado di Auxerre a Emerico Gue-

Qualche tempo dopo, mentre che il Re e la Regina di Francia preflavano il Papa a far ancora un altro Cardinal Francele (5), egli scrisse così alla Regina: Io vorrei, che voi fotte informata del coltume, che si osserva nella creazione de'nostri fratelli Cardinali. Mai non si sa in camera, ma in concittoro, dopo aver domandato a tutti il loro parere. Non fe ne fanno senza motivo, cioè o per essere pochi , o per non poter adempiere alle loro incumbenze . Al presente non vi fono queste cagioni . Il numero , anzi che scarso, è troppo grande, atteso quel ch' era avanti il tempo di Clemente V. La capacità è tale che non abbiamo bisogno di cercare altri suffrans. Desiderereffimo ancora che vi volette ricordare quanti Cardinali Francesi vi sono a questo tempo, e quanti degli altri Regni . Ne troverrete voi sedici di Francia, sei d' Italia, e uno di Spagna. Per tutte queste confiderazioni, temendo di non ottener l' affenso de' Cardinali, non ci parve di dover proponer loro il defiderio del Re.E' la lette-

XXI. Si riferifee a quest'anno 1331. Quitione il principio della questione interno alla vistore la fione beatifica, che fece tanto strepito visone nel restante Pontificato di Giovanni XXII. beatifies. Il giorno di Ognistanti fece egli un fer-

ra del ventelimofello giorno di Settembre.

<sup>(</sup>z) Jo. Vill. 10. c. 162. (2) Cont. Nang. 10. 21. Spicil, p. 730. (3) Baluz. vir. 10. 2. p. 169. (4) Bal. ibid. p. 770. (5) Rain. n. 34.

mone, in cui disse (1): La ricompensa Anno de' Santi prima della venuta di Gefu-DI G.C. Cristo era il seno di Abramo ; dopo la 1331. fua venuta , la fua passione , e la sua Ascensione, la loro ricompensa sino al giorno del Giudizio è di effere fotto l' Altare di Dio, cioè fotto la protezione e la confolazione della Umanità di Gefu-Cristo. Ma dopo il Giudizio essi saranno fopra l'Altare, cioè fopra l'Umanità di Gefu-Crifto ; perchè allora non folamente vedranno la fua Umanità, ma ancora la fua Divinità com'è in se medesima ; imperocchè vedranno il Padre. il Figliuolo, e lo Spirito Santo. Il Papa ripetette la stessa dottrina in un sermone, che fece il medefimo anno la terza Domenica dell' Avvento, e nel quale aggiunfe : E' gran letizia il veder Gefu-Cristo glorificato nel Cielo, lui che gli Angeli medefimi defiderano di vedere; ma questa letizia non farà compiuta fino al giorno del Giudizio. Allora la Beata Vergine, gli Apostoli, e gli altri Santi entreranno nella felicità del loro Signore (2). Quelte parole non fecondano l' opinione dell' Affunzione corporale della Beata Vergine, supponendo che non abbia a vedere Gefu Cristo glorificato, se non dono la rif-prezione generale,e il Giudizio.

Il Papa predicò la medelima dottrina in un terzo fermone, che recitò la vigilia della Epifania quinto giorno di Genmaio 1372. Ora fondava egli la fua opinione fopra il passo dell' Apocalissi, dove San Giovanni dice di aver veduto fotto l'altare l'anime de' Martiri (3). Imperocehè secondo la glosa ordinaria, che allora era di grande autorità, l'altare è Gefu-Crifto, e le anime si dicono starsi di fotto, per dimoltrare che fono fotto la fua protezione : che fono le proprie parole del Papa. Questi fermoni destarono grande streoito (4); molti ne furono feendalezzati; e i nemicidel Papa come Michele di Cesena, ed Ocam, non mancarono di notargli, e di mettere questa opinione nel numero delle sue pretese Ereceano, che non aveva avanzata questa pro- che ne furono tanto commolli, che si ac-

polizione, se non come una opinione e non come una indubitata verità; convenendo che se sosse stata sostenuta affermativamente , non farebbe facile il potere scutarlo di eresia. Ora questo scandalo, che da prima era flato grande, a poco a poco si acchetò ; e per due anni non fe ne fece quasi più menzione.

XXII. Si cominciò parimente alla fi- Movine di quell'anno 1331, a metterfi in mo. menti per vimento per la crociata: il che bifogna la Croripetere rifalendo a tempo più rimoto. Raimondo Patriarca Latino di Gerufalemme era già morto nell' Isola di Cipro. dove risedeva (6), e il Papa diede questo titolo a Pietro della Palu , famoso Dottore dello stesso Ordine de' Frati Predicatori, ch' era allora in Avignone, e parti verso il cominciamento di Luglio col Vescovo di Menda, e con gli Ambasciatori del Re di Cipro, che conduceano la figliuola del Conte di Clermont, destinata in isposa al figliuolo del Re loro Signore. S'imbarcarono effi a Marfiglia con molti pellegrini, che da Cipro volcano pessare in Gerusalemme, Il nuovo Patriarca fu mandato al Sultano di Egitto, per sapere le si potesse ritrovar mezzo alcuno di ricovrare Terra-Santa (7). Mentre che ritornava in Avienone, e si disponeva alla visita del Re.il Papa gli confegnò una lettera in data del quattordicelimo giorno di Febbraio 1331, con la quale esortava il Re a deliberare intorno a quello, che avea riferito il Patriarca, promettendo di deliberarne ancora dal fuo lato co' Cardinali .

Il Papa ricevette poi degli Ambasciatori di Leone Re di Armenia, che mandò egli al Re Filippo di Valois con delle lettere di raccomandazione del ventefimo giorno di Settembre . Domandava egli soccorso per la conservazione dell' Armenia ; e propones de' configli , che stimava salutari per assalire i Saraceni. Pietro della Palu esfendo giunto appresfo il Re, gli fece la fua relazione intorno all'ostinazion del Sultano in presenfie (5). Quelli, che voleano scusarlo, di- za di molti Prelati, e di molti Signori,

(1) Rain n. 43. Gr. Baiuz. 1, wit. p. 788. (2) P. 789. (3) Apoc. 6, 9. (4) Cont. Nang. p. 753. (5) Ocam Compand. errer. c. 7. p 970. (6) Rain. 1329. m. 94. Cont. Nang. p. 741. (7) Rain. 2331. n. 30. Cant. Nang. p. 755.

il passaggio per la ricupera di Terra-Santa . Il Re scrisse dunque al Papa pregandolo di far predicare la Crociata; e il Papa diede una Bolla indirizzata al Patriarca di Gerusalemme, e a tutt' i

Vescovi di Francia, di questo tenore: Defiderando Filippo Re di Francia da lungo tempo di fare il passaggio per la liberazione di Terra-Santa, risolvette di partire fra due anni, computando dal proffimo mese di Marzo. Per il che vi facciamo intendere di predicar la crociate per tutto il Regno di Francia, voi Patriarchi per voi medefimi, voi Arcivescovi e Vescovi , ciascuno nella sua Diocesi, per voi medesimi o per mezzo altrui, e di dare la Croce a tutt'i Fedeli, che avranno la divozione di prenderla, e che stimerete utili all'impresa. Poi ordina il Papa di celebrare in tutte le Chiefe una Messa solenne ogni settimana, con questa intenzione, con le preci particolari riferite nella Bolla, ch'è in data del quinto giorno di Dicembre. Donde apparisce, che la risoluzione precedente del Re non fosse presa in un parlamento tenuto a Natale, come ha creduto Giovanni Villani (1).

Il Venerdì de' quattro tempi (2), che fu il ventelimo dello stesso mese di Dicembre, fece ancora il Papa un Cardinal Francese, cioè Pietro Bertrandi Vescovo di Autun, che s'era segnalato rifoondendo a Pietro di Cugnieres. Il Papa ad istanza del Re e della Regina di Francia, lo creò Cardinale Sacerdote ritolato di San Clemente, e fu il folo

di questa promozione.

Il Papa XXIII. Frattanto il Papa pubblicò di promette voler paffare in Italia, e di stabilirsi a di andare Bologna per effere in miglior disposizioa Bolone di pacificare i torbidi del paefe, e di gos . avanzare il paffaggio di oltremare . Il Cardinal Bertrando di Pojet, Vescovo d'Oilia, Legato di Lombardia (3), e refidente in Bologna, fi diportò così hene con le sue diligenze, e coll'industria, ehe il decimo giorno di Gennajo 1332. i Bolognesi si diedero al Papa e alla

cordarono quali tutti ad una voce a far- che di mantenere la loro libertà dietro: alla promessa, che Papa Giovanni facea Annoloro con sue lettere di andare fra un DI G.C. anno a dimorar in Bologna con la fua 1331-Corte. In conseguenza di questo trattato cominciò il Legato a far fabbricare a Bologna un Castello ampio e forte, attaccato alle mura della Città ; dicendo che doveva essere per dimora del Papa. Fece il Legato fabbricare un altro Castello per lui medesimo più oltre nella Città, prendendo a tal fine molte case di Cittadini, e disse che vi anderebbe a flare, arrivato che fosse il Papa. Finalmente fece notare molti altri palagi, dove sarebbero allogati tutti gli altri Cardinali . Ma dall' avvenimento si credette che tutto ciò si operasse dal Legato per artifizio e per diffimulazione per fabbricare la fortezza, e rendersi più padrone de' Bolognesi . Esti dall' altro canto vi acconfentirono, con la fperan-. za di aver apprello di loro la Corte di Roma, che tutti gli avrebbe arricchiti. Mandarono dunque una solenne Ambasciata in Avignone, per dare al Papa la Signoria della loro Città, e pregarlo di avanzar il termine della fua venuta. Egli ricevetteli graziofamente, e accettò in nome della Chiesa la loro fommissione, promettendo molte volte in pubblico concistoro di andar certamente in Bologna dentro dell'anno. Ma furono parole vane.

XXIV. I Fraticelli o Frati Minori Commic-Scismatici seguitavano a sostenersi in di-sione conversi paesi, come si raccoglie da molte tra : Fracommissioni del Papa date in questo e ticelli ec.

nel precedente anno (4). Il ventunesimo di Gennajo 1331. avvisò l'Arcivescovo di Aix i Vescovi suoi suffraganei, e gl'Inquisitori di Provenza, di procedere contra coloro, i quali fosteneano, che Gefu Cristo, e gli Apostoli suoi non aveffero avuto altro che il femplice uso di fatto, e ch'erano già stati condannati dalla bolla, Quia Quorundam; e contra quelli , che sostenevano ancora eli errori di Marfilio di Padova, dopo l'abbiura di Pietro di Corbiera . Il giorgo-Chiefa Romana, fenz'altra condizione fedicefimo di Febbrajo del medefimo an-

(2) Lib. 10. e. 298. (2) Bal. wir. t. s. p. 170. 782. (3) Jo. Vill. 10. c. 203. (4) Rain. 1331. H. D.

no,

no, diede una fimile commissione contra ANNO i Fraticelli o Bizzochi, che si ritrovava-DI G.C. no in Italia, in Sicilia, in Provenza (1), 1332. e nelle Diocesi di Narbona, e di Tolofa, che vi tenevano assemblee, si eleggeano Superiori, albergavano infieme, e mendicavano pubblicamente, come se fossero stati di qualche Religione approvata; il tutto in dispregio della Bolla, Sancta Romana . Ordina il Papa , che fieno pubblicamente dinunziati per iscomunicati ogni Domenica e nelle feste. e che fia proceduto contra di essi, anche col foccorfo del braccio fecolare. Nella parte meridionale d'Italia v'era un'altra fetta di gente, che si chiamavano i Frati della vita povera (2); ed aveano per capo un certo chiamato Angelo della Vallata di Spoleti, uomo ple-beo, e poco meno che fenza lettere. Teneano delle assemblee, dove seminavano diversi errori , pubblicavano delle pretefe indulgenze, e afcoltavano le confessioni , quantunque Laici . Il Papa ingiunge al Vescovo di Melfi, e agl' Inquisitori del paese, di processargli. E'la commissione del ventelimosecondo giorno di Novembre 1331.

Nel mese di Gennajo 1332. il Papa commife a Giovanni Prevosto della Chiesa di Vicegrazia nella Diocesi di Praga, perchè facesse perquisizione di alcuni Frati Minori dimoranti in Alemagna, che dogmatitzavano contra le costituzioni, e le decisioni della Santa Sede (3). Érano questi probabilmente i partigiani di Michele di Celena. Ordina il Papa, che sieno presi, e mandati con buona custodia a lui , a spese della Camera Apostolica, per farne giustizia.

Sancia Regina di Napoli, molto affezionata all'Ordine di San Francesco, e sedotta da alcuni di questi falsi spirituali (4), li proteggea contra il Generale dell' Ordine Gerardo, e perfeguitava quelli, che rimanevano a lui fommessi. Il Re Roberto suo marito ne scrisse al Papa, dolendosi de' procedimenti . che avea fatti Gerardo contra due di questi ribelli chiamati Pietro di Cadenet, e Andrea di Galiano . Il Papa gli rispo-

fe: Non crediamo noi, che vi fiate fcordato quel che da lungo tempo ci avete fcritto, e parecchie volte, che l'affiduità di Pietro di Cadenet appresso della Regina v'era fospetta e odiosa; imperocchè le infegnava una mala dottrina, come lo accertava ella medefima ; e che non isperavate che fosse sommessa nè a voi , nè a noi , fin tanto che quell'uomo le stesse a canto. Per questo voi ci domandavate, che facessimo in modo di allontanario dalla Regina. Quanto ad Andrea di Galiano, è notoriamente fau-tore e Settatore di Michele di Cesena: e sospetto dall'astro canto oltremodo di Erefia, e di scitma.

Non conviene a noi ne a voi il diffimulare fimili disordini ; e se la Regina irritata contra il Generale de' Frati Minori pretende diffamarlo, farà costretto egli, e i Frati, che gli sono fedeli, di pubblicare e di scrivere in diversi paeli per loro giustificazione, che la Regina favorifce gli Scifmatici e gli Apostati dell' Ordine; che da qualunque parte vengano essi, ella gli accoglie, e somministra loro copiosamente le cose necessarie, e che perseguita i Frati fedeli. Non comporta ella, che il Generale, nè gl'Inquisitori o i Prelati facciano il loro dovere contra gli Eretici . All' opposto osò bene di strappare dalle mani de' Prelati le lettere, che noi avevamo spedite loro intorno all' offizio dell' Inquisizione . E' la lettera del tredicesimo giorno di Marzo 1332.

·Il Papa diede parimente commissione a Giovanni di Badis, Frate Minore, e Inquifitor di Marfiglia (5), di procedere contra un avanzo di Valdesi, che si ritrovavano ancora in Piemonte. Tenevano effi alcuna volta delle affemblee fino in numero di cinquecento. Si follevarono armata mano contra l'Inquisitore del paese . Alberto di Castellaire dell' Ordine de' Frati Predicatori sed uccifero un Parroco. che fospettavano che gli avefle dinunziati'a questo Religioso; e assediarono lui medelimo dentro un Castello, per modo che fu costretto ad abbandonar il paese. Il capo di questi Eretici era un certo

chia-

<sup>(1)</sup> Ibid. n. 4. (2) N. 6. (3) Rain. 1332, n. 30. (4) Rain. 1332, n. 20. (5) Vading. 1332, n. 6, Rain. n. 31.

chiamato Martino Pastore, che predicava contra il mistero della Incarnazione, e della presenza reale nel Santissimo Sagramento. Era sfuggito a tutti gl' Inquisitori stati in Piemonte da venti anni in poi. Ma era stato preso, e renealo dentro le fue prigioni l' Inquisitore di Marsiglia. Per questo gli ordinò il Papa di rimettere questo prigioniero ad Alberto Inquisitore di Piemonte; perchè potesse informare contra di lui , e contra gli altri Eretici , e mettergli anche a' tormenti, se abbisognava . E' la lettera del sesto giorno di Luglio.

XXV. Uno de più zelanti difensori Pelagio. di Papa Giovanni XXII. contra i Frati Minori Scismatici , su Alvaro Pelagio Spagnuolo (1), Religioso dello stesso Or-dine, satto dal Papa Vescovo di Coron in Morea, con una bolla del sedicesimo giorno di Giugno di quest' anno 1332. Era Alvaro in Avignone, dove il giorno di Nottra Signora della Neve, quinto di Agosto dello stesso anno , terminò la sua voluminofa opera delle doglianze della Chiefa, che aveva egli cominciata nel 13:0. nel medefimo luogo, dove rifedeva in qualità di Penitenziere del Papa (2). Dedicò quest'opera a Pietro Gomes Sacerdote Cardinale, titolato di Santa Praffede.

Ecco il modo, con cui parla della potestà del Papa (3). Il Papa ha la giurisdizione universale in tutto il mondo, non folamente nello foirituale , ma ancora nel temporale; quantunque abbia da efercitare la facoltà della spada, e della giurisdizione temporale, per mezzo dell' Imperadore fuo legittimo figlinolo, e per mezzo degli altri Principi. E poi : Il Papa priva i Re de'loro Regni, e l'Imperadore dell' Impero. E ancora : Sono le anime più preziofe de coroi, e le cofe spirituali più degne delle temporali : e a colui, al quale affido le prime, ben si potevano effidar anche le seconde, che sono un accessorio, In oltre flabilendo Gesu-Cristo San Pietro in fuo Vicario, all diede tutta fa giurifdizione, che aveva egli, non avendola divifa , e non avendo eccettuato nulla.

Gl'Imperadori Pagani non hanno mai aveano rinunziato ad ogni proprietà del-

posseduto niente giustamente, prendendo la parola giustizia secondo la Teologia; Anno perchè colui, che non è veramente fog DI G.C. getto a Dio, ma è a lui opposto per idola- 1333. tria o erefia, non può posseder nulla veramente fotto di lui . Dunque i Regni de' Pagani sono giustamente pervenuti alla Chiefa, alla quale prima appartenevano, ed alla quale gli avevano ufurpati ; imperocche per diritto divino tutto appartiene a' giusti . E poi : Niun Imperadore usò legittimamente la foada, se non l'ha ricevuta dalla Chiesa Romana, Per il che rimettendo Costantinó a San Silvestro il diritto della spada, mostra che nonl'aveva efercitata legittimamente, perchènon l'avea ricevuta dalla Chiefa, E ancora: L'unzione è quella , che forma i Re, e non può effere data che da un Sacerdote. Dunque dee ogni Principe ricevere da un giudice ecclesiastico la sua confermazione, e la esecuzione della sua possanza. Intorno a tutte quelle propolizioni Alvaro Pelagio allega una quantità di testi della Scrittura, del Decreto, e delle Decretali , di che Iascio l' esame a' dotti uomini. E b sti questo per mostrare la dottrina, che fi teneva allora nella Corte di Roma. Alvaro fu poi trasferito al Vescovado di Silva in Portogallo (4).

XXVI. Nel principio del feguente an Lerrera di no 1333, pretendendo Michele di Cefe. Michele na di effere tuttavia Generale de' Frati di Cele-Minori, scrisse una lettera indirizzata a tutt'i Frati dell' Ordine, che tengono la fede Cattolica (5), e la regola che hanno professata; dove ripete la maggior parte di quanto avea scritto due anni prima (6), Ma dimostra più aperto rammarico contra il Papa, e per diforegio non gli dà più altro nome che di Jacopo di Cahors, Vi parla così (7): Un Papa, che infegna o decide contra la fede cattolica, incorre per quelto folo fatto nella fcomunica, e resta privo della sua dignità, e diviene il menomo de' Cattolici. Questo occorfe a Jacopo di Cahors, che nel cominciamento del fuo pontificato aveva infegnato , the Gefu-Cristo e i suoi Apostoli

(1) Vading vo. q. Reveft, p. 222. ld. feriet, p. 24. De plouft q, ule. (2) Balug, wit. to. 2. p. 765. (2) Plant l. t. c. 13. (4) Vading. 1340. n. 21. (5) Gold. men. com. a. p. 1338, (6) Sup. n. 25 (7) P. 2339.

le cose temporali ; ma essendosi poi dato Anno al fenfo riprovato, e lasciatosi accecare DI G.C. dal defiderio delle ricchezze, fece quat-#333. tro costituzioni contrarie alla sede ealla

dottrina vangelica. E poi parlando sempre del Papa (1) : Dalla dottrina di questo Eretico ne seguita, che quella di Gesu-Cristo su ingannevole e delusoria, quando diffe : Il mio Regno non è di questo mondo; cioè, che non riguarda egli le temporali cose, come spiega Sant' Agoflino (2). Conchiude Michele ingiungendo a tutt'i Frati di leggere spesso questa lettera ne loro Conventi, e di farne far molte copie, e di pubblicarla il più che potranno. E'in data di Munic il ventesimoquarto giorno di Gennaio 1222.

ta .

XXVII. Frattanto il Re Filippo di di Crocia- Valois era in trattato col Papa per l'affar della Crociata. Il precedente anno, il venerdì dopo San Michele (3), cicc il secondo giorno di Ottobre , tenne a Parigi nella Santa Cappella una grande assemblea, dove intervennero Giovanni Re di Boemia , il Re di Navarra , il Duca di Borgogna, quelli di Bretagna, di Lorena, di Brabante, e di Borbone, con alcuni Prelati, e una quantità di nobili. Si ritrovò in quest' Assemblea Pletro della Palu Patriarca titolare di Gerufalemme, che pregò il Re istantemente a dargli udienza intorno all' affare di Gefu-Crifto in faccia di tanta valorofa gente (4). Poi propose molte ragioni, per le quali il Re era obbligato ad intraprendere il passaggio di Terra-Santa. Tutt' i Prelati, ch' erano presenti in numero di ventisei , parlarono sul medesimo argomento. Si unirono seco loro i Baroni, dichiarando, ch'erano pronti ad esporre la loro vita, e gli averi per così buona causa . Il Re si arrese ; e dichiarò che fua intenzione era di andar a Terta-Santa, e di lasciare in custodia del Regno Giovanni fuo figliuolo, al quale pregava essi di prestare giuramento di ubbidienza i il che fecero alzando le mani verso le fante reliquie. Il Re scrisse parimente al Papa (5) per impetrare, che pubblicasse un generale passaggio a Terra-Santa ; e per estendere col Papa bò alla Chiefa Romana pel corso de'

le condizioni di quella impresa, feca fuoi proccuratori e fuoi inviati, Pietro Ruggiero Arcivescovo di Rozno, Giovanni di Vienna Vescovo di Teruana. Guido Baudet Decano della Chiesa di Parigi, Errico di Avaugour, e Pietro di Castels cavalieri; a' quali diede facoltà di giurar in suo nome avanti il Papa, che nel primo giorno di Agosto fra tre anni , cioè nel 1336, si metterebbe in cammino per lo paffaggio, e lo feguirebbe in persona, se non accadea qualche legittimo impedimento, del quale sarebbero giudici due Prelati del Re-

gno, deputati dal Papa.

Il principal motivo di questo trattato erano le decime, e gli altri fuffidi, che il Papa accordava al Re per le spese dell' impresa, sopra di che il Re disse: Non permetteremo noi, che questi sussidi sieno rivolti ad altri ufi, e fe ne faranno diflolti, faremo che fieno immediatamente ristituiti. Se non potremo fare il viaggio nel termine prescritto, spirerà tosto la facoltà di riscuotere i sussidi; e quel che ne fosse riscosso sarà rimesso a' quattro Prelati, due eletti dalla Santa Sede, e due da noi, per custodirlo, e distribuirlo per ordine della Santa Sede. E poi: Questi denari non saranno dati da'Collettori del Papa a'nostri tesorieri, o a'nostri ricevitori; ma ad alcuni borghesi,che noi stabiliremo , i quali fedelmente li custodiranno, e distribuiranno per comandamento de quattro Prelati, e ne renderanno conto ogni anno; e i Prelati renderanno conto al Papa dell' uso fattone per la Crociata. Questa proccura è in data del ventesimo giorno di Marzo 1332. cioè 1333. avanti Pasqua, che in quest' anno fu il quarto giorno di Aprile.

Dopo giunti gl' Inviati del Re in Avignone (6), e dopo avergli uditi, tenne il Papa un pubblico Concistoro il ventefimoletto giorno di Luglio, do-ve pubblicò il general passaggio a Terra-Santa , stabilendo il Re Filippo per capo della imprefa ; accordandogli per fuffidio le decime del fuo Regno per anni fei ; e per lo stesso motivo rifer-

<sup>(1)</sup> P. 1143, I. 42. (2) In Joan. trad. 114, n. 2. (2) Cont. Nang. p. 757. (4) Bal. vit. 2. p. 787. (5) Rain. 1333. #. 2. (6) Vit. PP. to. L. p. 1751.

LIBRO NOVANTESIMOQUARTO.

medefini anni fri le decime di tutta la Chiefa (1). La quello Concilioro gli Inviati del Re fecoro in fuonome il giunamento pel contenuto della loro prescura. Dello fleflo giorno ventrimosfello di Luglio è in data la Bolla yche contiene le condizioni del trattato fra il Papa e il Re, tali quali eratao elprefen nella proccura degli Inviati. In questo moderno tempo il Papa diele fuori molte altre Bolle per predicare la Crociata, ed efforiemene in privilegi (1); Ma farebbe inutile il riferingli, imperocchè il viaeggio non fi fece.

Ne trovo per altro una considerabile. Aveva il Re domandato al Papa (3), che permettesse a' Prelati Francesi di prendere la Croce senza Intenzione di far il viaggio ; e solamente per allettare delle altre persone a prenderla. Ma il Papa rigettò questa proposizione dicendo, che non bisognava usare finzione nell' interesse di Gesu-Cristo, ch' è la verità medefima, nè far un male perchè ne feguisse un bene . Noi temiamo, dic'egli, che questa dissimulazione ci chiamaffe foora un divino gaftigo, e i mali avvenimenti della imprela : come fi crede che fia occorfo altre volte. Non farebbe nè pure a propofito, che tutt'i Prelati del voltro Regno prendessero la Croce, quando anche si avesse intenzione di far il viaggio. Ne potrebbero seguire de grandi inconvenienti alla Chiefa, e allo Stato, E'la lettera del quindicesimo giorno di Settembre . E' bene da stupirsi, che si credesse di poter usar delle frodi con permissione del Papa.

Il terzo giorno di Ottobre, ehe ini quell'anno 1333, era il venerdi dopo San Michele (4), l'Arcidiacono di Roano per commilione del Papa predio la Crociana a Parigi nel Prato a Chierici, vicino l'Abuzia di S. Germano. Il Re Filippo prede la Croce il primo dell'abuzia di S. Germano. Il Re Filippo prede la Croce il primo della Prierro della Palia; con moli Dottori, e cos un gran numero di valorota genere, si tordio di che fi prediagde la Crociata

Fleury Tom. XIV.

per tutto il Regno, e che tutt' i Crocelignati steffero dispossi a imbarcarsi nel Anno mese di Agosto ultimo dell'anno terzo. Di G.C.

medet ai Agonto tiermo que atribu tezado.

XXVIII. Frante l' Midistinani, que 1733.

\$\frac{1}{2}\text{i, quali parea te ha importalle di OrtonaNacciai, che di giorno in giorno faces obbono nonove conquitte contra l' Greci. Il coro primo Sultano Ottomano figiuolo Trebi.

di Ortugral morì nel 1325, 736. (5)

di Ugira giorno in giorno ventici anni , alctando in fuo fucceffore Urcano, che perce Borti o Prula in Bitinat, facendone la fua capitale, e vi fabbrità facendone la fua capitale, e vi fabbrità de la capitale del la capitale de la capitale del la capitale de la cap

effi divifi, venivano rali conquifte.

XXIX. Il vecchio Imperadore An-Morre di
dronico, effendo fato vinto da fuo nipote nel 1338. e rinchiufo nel palagio co il vecdi Cofformatoli (Druza cha di
contrarendo).

di Costantinopoli , senza che gli rimanesse più autorità veruna (7), prese l'abito monastico, e il nome di Antonio, e così ville ancora tre anni e mezzo fino al tredicefimo giorno di Febbrajo 1332. quando morì improvvisamente . Sentendoli la notte aggravato da male a ora indebita, quando tutte le porte del palagio erano ferrate , per modo che non gli si potea portare il viatico, fi levò, ringraziò Dio, e pregò per la falvezza dell'anima fua con copia di lagrime , e con molte genustessioni ; indi traffe dal suo seno una picciola immagine della Beata Vergine, che pose nella sua bocca, in cambio de Santissimi Misteri; ed essendosi assiso sopra il suo letto, morì subito dopo. Terminava il settantesimoquarto anno dell' età sua (8), e il cinquantefimo da quando avea cominciato a regnare. Era di statura grande, e di buona prefenza, mostrando in

fe gran dignità e dolcezza.

XXX. L'Imperador Andronico fuo ni- Giovana
pore aveva allora trentafei anni. Nel fe- d' Apri
guente anno 1333. prima di partire da Patriarea
Coftantinopoli, per andar a fare la guertionoli.

(1) Rain. 1333. n. 3. (2) N. 7. 9. 10. (3) N. 11. (4) Con. Nang. p. 757 (5) Sap. lif. 90. n. 12. Proce. Japp. p. 45. (5) Bibl. Orient. p. 451. 657. (7) Sap. lif. 53. ni. 50. Nie. Greg. lib. 5. 4. 6. 18. (7) Lib. 50. 4.

ra in Macedonia (1), riemel la Sede pa- po una matura confiderazione giudicafte-Anno triarcale vacante per la morte d'Isia, Giovanni d'Apri degno del Vescovado, pt G.C. occorfa poco tempo prima . Proponen-1333. dofi molti foggetti, Giovanni Cantacu-

. zeno, gran Domestico, configliò all' Imperadore di far Patriarca un Sacerdote chiamato Giovanni nativo di Apro, o Apri , altrimenti Teodofiopoli in Tracia, di oscuri natali, ma molto abile nomo nelle funzioni del fuo ministero. Avealo Cantacuzeno preso per suo Cappellano domestico; ma poco dopo avealo collocato nel Clero Imperiale, dov' era molto stimato, e molto caro all'Imperadore, per modo che appro-vava il difegno del gran Domestico di farlo Patriarca, se vi si potea riuscire. Ma quando fu propoltó a' Vescovi, lo rigettarono tutti fubitamente come di concerto ; e l'Imperadore rimite il pensiero di questo affare al gran Domestico.

Questi senza punto differire raecolse i Velcovi nella Chiefa degli Apostoli, e si sforzò di persuader loro ch' eleggessero Giovanni di Apri in Patriarca; ma feguitarono ad opporfi , e alcuni infiftettero per esfer egli un uomo impegnato negli affari temporali, che avea moglie e figliuoli in cala sua . Questo , perchè i Greci comportano che i preti fieno maritati, ma non i Vescovi. Cantacuzeno rispose, che Giovanni lascerebbe la moglie, purchè lo stimassero degno del Patriarcato. Vedendo, che i Velcovi lo ricufavano tuttavia, egli sciolse l'affemblea, Un' altra ne tenne dieci giorni dopo nella medelima Chiefa, in cui diffe a' Vescovi : Io non pretendo di persuadervi a collocare Giovanni sopra la Sede patriarcale, non essendovicaro. Ma bisogna vedere, s'è giusto il dargli il governo di un' altra Chiefa; non essendovi niente da rinfacciargli . I Vescovi, non sospettando di niente, ricevettero volentieri quelta propofizione, e dichiararono Giovanni Arcivescovo di Teffalonica . Volle Cantacuzeno , che ne facellero un decreto in iscritto, o fubito lo fecero effi...

Quando l'ebbe tra le mani, diss'egli: Se l'Imperadore ci dicesse: Poiche do-

perchè non farà egli Patriarca secondoil mio defiderio? Cofa risponderemo noi à e quale scusa plausibile gli darem noi ? Avrà bisogno il Patriarca di ricevere dal Cielo qualche grazia o qualche facoltà, che non possano ricevere gli altri Vefcour? Il fatto non è così. Tutt' i Vescovi delle grandi, e delle picciole Città partecipano ugualmente alla grazia. La differenza dello splendore e dell'onor delle Sedi dipende dall'Imperadore, che può trasferire ad una Città maggiore quello, che fu giudicato degno di effer Vescovo di una minore. A che serve dunque di offenderlo inutalmente, ed allegare così frivole scuse? A questo discorso i Vescovi si guardarono gli uni gli altri come ingannati ; e non potendosi disdire, elessero, loro mal grado, Giovanni Patriarca di Costantinopoli;

e poco dopo fu ordinato.

Quel che dice qui Cantacuzeno, che tutt'i Vescovi ricevono una grazia uguale, è vero quanto alla possanza essenziale all' Ordine ; ma quanto alla differenza della dignità e della giurisdizione, non dipende, com egli crede, dal Principe, ma dall'affenso della Chiesa, e dall'uso autenticato da' Canoni. E' vero che in queste distinzioni la Chiesa seguitò l'ordine del governo temporale, concedendo maggior autorità a' Vescovi delle Città , ch'erano già Metropoli . E' vero parimente, che gl' Imperadori Greci s'ingerivano alcuna volta nelle cole spirituali, e che spesso i Vescovi li compiaceano troppo; ma almeno offervavano le formalità canoniche; e i Vescovi non erano eletti altro che da' Concilj. L'Imperador Andronico Paleologo , prima di partir per la Macedonia (2), raccomandò al nuovo Patriarca l'Imperadrice sua moglie, e i suoi figgliuoli, creandolo, dopo Dio, loro tutore , e cuitode , le mai folle accaduto qualche improvviso accidente ne' pubblia ci affari. Fece quell'azione folennemente nella Chiefa di Santa Sofia, e ne prese Dio in testimonio.

XXXI. Due Miffionari Apoltolici fi

<sup>(1)</sup> C. 7. Cantacuz. I. 2. c. 21, p. 264. (2) Gieg. lib. 9. 14.

Miffioni ritrovarono verso questo tempo a Costan- tredicesimo di Febbrajo del seguente an-Orientali, ginopoli , entrambi dell' Ordine de' Predi-

catori ,l'uno Italiano, chiamato Francesco di Camerino, l'altro Inglese chiamato Riccardo (1). Essendo andati in Avignone, riferirono al Papa e a' Cardinali in Concilloro il deliderio, che aveva Andronico Imperadore di riunirfialla Chiesa Romana, e il pericolo, a cui era esposto l' Impero di Costantinopoli per motivo degl' Infedeli, fe non feguiva la riunione . Prima di rimandar indietro questi Missionari, il Papa li sece entrambi ordinar Vescovi. Fu Francesco di Camerino Arcivescovo di Vospro o Bosforo nella Gazaria, occupata allora da' Tartari . Era questa Città situata nel di-Aretto chiamato dagli antichi Bosforo Cimmeriano tra il Ponto Euslino e le Paludi Meoridi : Riccardo fu Vofcovo di Chersona, ed ebbe commissione di fabbricarvi una Chiesa di San Clemente; e di Itabiliri, la fua Sede; perché fieredea che quello Santo Papa vi avelle sof-

Lasciando partire questi due Prelagi . il Papa diede loro una istruzione (2) per la riunione de Greci, e tre lettere, una per l'Imperadore Andronico, l'altra pel Patriarca e tutt' i Greci , la terza a un Genovele chiamato Giovanni, ch'era del Configlio dell' Imperadore . Non contengono queste lettere altro che alcune esortazioni generali per la riunione, e fono tutte di una stessa data', cioè del duarto giorno di Agosto 1222.

ferto il marririo:

Giovanni di Montecorvino Arcivescovo di Cambalu (3), frattanto venne a morte, dopo efferfi lungamente affaticato nelle missioni tiella gran Tartaria, ed aver convertita una gran moltitudine d' infedeli. In fuo luogo il Papa eleffe Arcivescovo di Cambalu Niccolò Religioso del medefimo Ordine de' Frati Minori, fatto da lui confagrare da Annibaldo Vescovo di Frascati, e gli sece dar il pallio da due Cardinali Diaconi. Questo si ha dalla bolla del giorno diciottesimo di Settembre 1333. e con un' altra bolla del no, gli permette il Papa di condur feco Anno venti Frati Cherici e sei Frati Laici del DI G.C. medelimo Ordine. Gli confegnò ancora 1333delle lettere di raccomandazione al gran

Can, e ad altri Principi Tartari. Verso il medesimo tempo sece il Papa feedire una bolla (4), in cui dà ampie facoltà a' Frati Predicatori impiegati nelle missioni orientali , e settentrionali . Eccone il tenore : Vi permettiamo di battezzare secondo la disposizione della legge, quegli, il cui battefimo è dubbiofo. dicendo : Se tu fei battezzato , io non ti ribattezzo; ma se non lo sei, io ti battezzo, e il resto. Questa disposizione della Leage è una decretale di Alessandro III. ch'è la prima autorità, che io fappia, per amministrar il battefimo fotto condizionated è quella parimente, che vien citatà da San Tommafo in tal propolito (5). Gli antichi titati da Graziano non ulavano quelta cautela ; fapendo bene, che Dio conofeca la nostra intenzione, e non può ingannarfi. Seguita la bolla : Noi accordiamo ancora a' Vescovi del vostro Ordine, o ad altri che fieno nella comunione della Santa Sede, di ordinare fotto condizione i fedeli di coteste contrade, che non essendo stati ordinati legittimamente, non tralasciarono di esercitare le funzioni ecclefiastiche; e conferir loro gli Ordini Minori , e Sagri , offervando gl' interflizi per quanto si potrà farlo senza scandalo. E la bolla del terzo giorno di Ottobre 3 Con un' altra del medelimo giorno, permette a' nuovi convertiti di rimanerfi maritati con le persone, che fono loro parenti o alleate in quarto grado; e se fossero gentili e maritati prima della loro conversione, lo permette in qual fi sia grado, purche non sia ciò proi-. bito dalla divina legge, e cita fopra que-(to la decretale d' Innocenzo III. (6).

XXXII. La quistione della vision Quistione beatifica , agitata due anni prima , pa- fopra la rea fopita; ma in quell' anno fi rifve visione gliò più vivamente (7): e fu l' opinio- beatifica-

(1) Rain. 1333. 11. 17. 36. (2) N. 18. 19. (3) Vading. ood. an. 11. 2. 3. Regift. p. 214, 237. Rain. s. 31. 32. sc. (4) Rain. s. 42. (5) Extra de baps. c. 2. 3, part. 4. 65. ser. 4, ad 4. de comfort. diff. 4. a. 110. 211. cc. (6) G. Gaudesmuz 8, Estra, de divorr. (7) Supra n. 21. Cont. Namp. p. 758. Diboulai 10. 4. p. 2. 25.

ne del Papa pubblicamente sostenuta in ANNO Avignone, principalmente da alcuni Car-DI G.C. dinali, dagli uni per piacere a lui, da-1333- gli altri per timore di dispiacergli. Imperocche un Frate Predicatore Inglese, chiamato Tommafo Valles, avendo parlato in cattedra contra quella opinione, il Papa fecelo subitamente mettere in prigione, volendo non folamente che si foltenesse, ma che sosse anche predicata : ed effendo in Parigi rigettata da tutta la facoltà della Teologia, fi crede che per indurgli a sostenerla, il Papa mandasse due Dottori, cioè Gerardo Eude Generale de Frati Minori, e un Frate Predicatore, chiamato Arnoldo di San Michele , Penitenziere del Papa (1), che diceano tuttavia di effere stati mandati a trattar la pace tra il Re d'Inghilterra e il Re di Scozia. Quando furono a Parigi, il General Gerardo trattò la quistione in presenza di una infinità di iludenti, sostenendo che l'anime de Santi non vedranno Dio con la visione beatifica, se non al tempo della rifurrezione de corpi, e nel giorno del giudizio ; il che eccitò gran mormorazione tra gli studenti, e diceano, che un tal errore non doveva andare impunito. Il Frate Predicatore, che accompagnava Gerardo, volle scusare il Papa, e diffe in un fermone (2), che non teneva egli quella dottrina, nè mai l'avea tenuta.

Il Papa medelimo, sapendo che il Re Filippo (3) s'era sgomentato dello strepito, che si facea per tal quittione, gli scrisse una lettera, in cui gli dice : Abhiamo saputo, che voi avete mossi alcuni Dottori a predicare, che le anime fante veggono chiaramente la effenza divina prima della rifurrezione, e che avete alpramente ripresi quelli , che ricusavano di farlo. Altri ci riferirono. quel che noi orediamo interamente, che dicendo alcuni di non ofare di predicar quella dottrina, voi dicelle loro che niun timore dovea ritenerli dal predicar la verità. Ora come Sant' Agoitino e molti altri Dottori sono di diverso parere in tal quistione, noi ne ab-

biamo fatta alcuna volta menzione ne' nostri sermoni per rischiarare la verità. fenz' aver. detta una parola di nostra testa, ma riferendo le parole della Scrittura Sagra, e de' Padri. E perché forle vi larà stato detto, che non siamo noi addottorati in Teologia, bramereffimo, che voleste voi udire quel che abbiamo detto, e feritto in quello proposito. L'abbiamo dato all' Arcivescovo di Roano, perchè lo spieghi a voi, se volete porvi attenzione, Frattanto vi preghiamo di far dire a' Dottori di Parigi, che, fenza temere di veruna minaccia, dicano arditamente quel che giudicheranno a proposito per rischiarare la verità, fin a tanto che la Santa Sede ne abbia altrimenti deciso. E la lettera del giorno diciottesimo di Novembre.

Il Generale de' Frati Minori, ch'era a Parigi (4), fapendo lo fcandalo, che avea prodotto il fuo fermone, e il rammarico, che ne aveva il Re, andò a ritrovarlo, per iscusarsi di questo; ma temendo il Re di essere sorpreso dagli artifizioli discorsi di questo Religioso, diffe che lo ascolterebbe volentieri in presenza di alcuni dotti Teologi. Chiamò dunque dieci de' più valenti Dottori, che fossero allora in Parigi, quattro de quali erano dell'Ordine de Frati Minori, e in presenza di Gerardo Ende domando loro quel che penfaffero della dottrina, che aveva egli da poco tempo predicata a Parigi. Tutti la rigettarono per falfa ed eretica ; ma non poterono indurre Gerardo nel loro fentimento.

XXXIII. Non essendo il Re con- Parere de' tento di quella conferenza, pochi giorni Dorrori dopo fece andare alla fua cafa del bosco di Vincennes tutt' i Dottori in Teologiat, con tutt' i Vescovi e gli Abati, che si ritrovavano allora in Parigi , e vi fece anche chiamare il General Gerardo. Affifi che furono, il Re, parlando Francese, mosse loro due qui-(tioni (5): Se leanime de Santi veggono presentemente la faccia di Dio; e se questa visione cesserà uel giorno del giudizio, per modo che ne sopraggiunga un'altra . Alla prima quistione risposero af-

<sup>(1)</sup> Vading. an. 1333. n. 12. (2) P. 759. (3) Rain. n. 46. (4) Cont. Nang. p. 759. (r) Cont. Nang. p. 760.

fermativamente; aggiungendo che quella visione non cesserà il giorno del giudizio, ma che dimorerà per tutta la eternità. Vero è che alcuni dissero, che questa visione sarà più perfetta nel giorno del giudizio; al che si accordò il General Gerardo, ma parve che lo facesse suo mal grado. Il. Re prego tutt' i Dottori, ch'erano presenti a mettere questo parere in iscritto; il che si fece. Avea la lettera ventinove suggelli di quanti erano i Dottori, e se ne secero tre esem-plari, l'uno de quali su mandato al Papa per parte del Re, che dall'altro canto gli domandò di approvare la decisione de' Dottori di Parigi ; imperocchè, foggiuns' egli, fanno effi meglio quel che fi dee credere in materia di fede , che

non lo fanno i Giuristi, e gli altri Che-

rici, che s'intendono poco o nulla di

Teologia ; e noi castigheremo quelli .

che sostengono il contrario. Sono quelte

le parole del Monaco di San Dionigi

scrittore di quel tempo, che continovò

la cronica di Guglielmo di Nangis. Abbiamo noi la lettera medelima de' Dottori indirizzata al Re Filippo di Valois (1), che ha nel principio i loro nomi, cioè Pietro Patriarca di Gerufalemme, Pietro Arcivescovo di Roano, Guglielmo Bernardo Cancelliere di Parigi , Niccolò di Lira dell'Ordine de' Frati Minori , e diciannove altri meno conosciuti. Dicono, che il Re li raccolse a Vincennes la quarta domenica dell' Avvento, era questo il giorno diciannovefimo di Dicembre in quest'anno 1333. Aggiungono che il Re li fece giurare di dire sinceramente quel che pensavano intorno allo stato dell'anime sante, spogliate de loro corpi , Nominano i Principi, che vi erano presenti, cioè Filippo Re di Navarra , Giovanni primogenito del Re, Duca di Normandia, Luigi Duca di Borbone, Carlo fratello del Re, Conte di Alenson, e Guido Conte di Blois . Poi nominano i Prelati, cioè Guglielmo Arcivescovo di Auch, Guglielmo Veicovo di Parigi, Andrea

ges, Bernardo del Pui, Giovanni di Nevers, e Guglielmo Vefeoro eletto di Assoterveux; quattro Abati, Pietro di Clu Dr G.C. gal, Guido di San Dionigi, Pietro di 1333-San Germano del Prati, e Ugo di Corbia. Quelli Prelati intal'alfemblea non erano altro. che femblici tellimoni; e

San Germano de Prati, e Ugo di Corbia. Quefi Prelati in tal'affemblea non erano altro che femblici teflimoni', e non in qualità di Dottori confultanti, come il Patriarea di Gerufalemme , e l'Arcivefecovo di Roano. Seguita la lettera , fempre parlando

al Re: Abbiamo inteso di vostra bocca, che in questa materia non domandavate niente che poteffe toccare il nostro Santo Padre Papa Giovanni, del quale siamo divoti fervi e figliuoli; al contrario che sì in questo come in ogni altra cosa siete voi zelante dell'onor suo. Ora abbiamo sentito dire da molte persone degne di fede, che tutto quel che diffe Sua Santità in questa materia, non lo disse ne affermando, ne per propria opinione, ma folamente recitando. E poi: Abbiamo noi detto il parer nostro separatamente; ma tutti ci siamo accordati , che dopo la morte di Gesu-Cristo tutte le anime de' Santi Padri, che trass' egli dal Limbo scendendo all' Inferno, e quelle degli altri Fedeli, che fono ufcite de' loro corpi, senz' aver niente da purificare, o che iono paffate pel Purgatorio, fono innalzate alla visione chiara e intuitiva della effenza divina, e della Santiffima Trinità, che San Paolo nomina a faccia a faccia, e godono perfettamente della divinità; e che questa visione, che hanno presentemente, non cesserà dopo la rifurrezione per dar luogo ad un' altra, ma dimorerà la medefima eternamente .

no intorno allo flato dell'arime fatte;

Riogiata de loro corpi, Nominano i Brincipi, che vi erano prefenti , cioè lippo Re di Navarra , Giovanai primipi, che vi erano prefenti , cioè Parigi, dove in di fatti razcogliere in mogenito del Re, Duca di Normandia, abbiamo noi detto in voltas predicti del Re, Duca di Normandia, abbiamo noi detto in voltas quelle del Re, Conte di Alerino , e Guido vi di quel che s'era fatto, non volento del Re, Conte di Blois. Poi nominano i Prela-tullo del Re, Conte di Alerino , re Guido vi di quel che s'era fatto, non volento del Regiono Arcivefovo di Auch, vi abbiamo rillétiate quelle lettere. Se di Arras, s'augitelmo d'i Comminger, ann aveano poutto rittovarfi nell'Africto di Rodes, kuggiero di Limo.

<sup>(1)</sup> Dubaulai biff. un. to. 4. p. 236, Launei biff. Nev. to. 2. p 61. Preus, lib. Gall. edit.

no di effere dello steffo parere. E la

Papa.

Anno dara dell' Affemblea generale tenuta a' Di G.C. Maturini il fecondo giorno di Gennajo 1334. 1333. cioè 1334. avanti Pasqua . XXXIV. Avendo nello stesso tempo

zione del ragnato il Papa i Cardinali nel Concistoro pubblico ; fece leggere loro molti paffi degli Autori (1) intorno alla vilione beatifica, che aveva egli raccolti pro e contra la fua opinione , e quelta lettura durò cinque giorni , dalla fetta degl' Innocenti di ventelimottavo di Dicembre fino al primo di Gennajo. Poi chiamò il Papa de' Notai , e dettò loro la feguente dichiarazione : Per timore che alcuno per mala interpretazione poteffe dire che fosse trato in noi quaiche fentimento contrario alla Santa Scrittura o alla Fede Ortodoffa , diciamo e protestiamo espressamente, che in tutto ciò che abbiamo detto, allegato, o proposto, intorno alla quistione, le le anime purificate dal peccato e dalle pene del peccaro veggano Dio con la visione, che l' Apostolo chiama faccia a faccia, non abbiamo pretefo di decidere cofa alcuna contra la Scrittura o la Fede; che fe ne'fermoni o nelle conferenze abbiam derto qualche cofa, che vi pareffe contraria, quelto fu contra, la nottra intenzione, e politivamente la rivochiamo. E quelta dichiarazione del terzo giorno di Gennajo 1334. Ora non v'ha persona, che non diceffe altrettanto; poiche niuno di quelli, che s'ingannano, dirà mai, che suo disegno fosse di offendere la Fede.

Volle poi il Papa giustificarsi appresso del Re Filippo (2) intorno al viaggio, che il Generale de' Frati Minori avea fatto a Parigi. Contenea, dic'egli, la vostra lettera, che molti diceano che avessimo noi mandato questo Religiolo per infegnare, che le anime de' missione , cioè il trattato tra l' In- rovesciamento della Fede Cattolica. ghilterra e la Scozia , ed aver faputo, Aggiunge il Villani: Il Re di Fran-

stesso affare, partisse egli tosto col suo collega per continovare il fuo viaggio. Se non che mentre erano ancora a Parigi , l'Agente del Re di Scozia fece loro fapere, che quelto Principe nonera nel fuo Regno, nè veruno che potelle trattar con loro; che in tal formail loro viaggio riuscirebbe inutile ; ilche avendo inteso, abbiam richiamati i nostri Nunzi . Potrete voi faperlo dall' Agente medelimo del Re di Scozia, che crediamo effere ancora a Parigi. E'la lettera del decimo giorno di Marzo 13344

XXXV. Si vede dal racconto dello Rifleffina storico Giovanni Villani, come quelta ni sopra opinione del l'apa era confiderata nel l'opiniomondo (2). Ecco come ne parla : Con ne del tutte quelte proteite, diceass per cosa Papa. certa, e per gli effetti, che si vedeano, ch' egli tenea quella opinione; imperocchè le qualche Dottore o qualche Prelato gli allegava un'autorità o un pallo de Padri , che favoritte la fua opinione in qualche maniera, gli facea buon vito, e gli dava qualche benefizio. Effendo quelta opinione stata predicata in Parigi dal Generale de' Frati Minori , ch' era del paese del Papa e sua creatura, su disapprovato da tutt' i Dottori in Teologia di Parigi , da' Frati Predicatori , gli Agostiniani , e i Carmelitani , e il Re di Francia Filippo riprese fortemente il Generale, dicendogli ch' era Eretico, e che non ritrattandoli , lo farebbe morire come Patariano, non comportando egli veruna erefia nel fuo Regno; e che se il Papa medesimo volesle sostenere questa opinione, lo condannerebbe come Eretico. Aggiungendo da semplice Laico, ma da buon Cristiano, che in vano si pregherebbero i Santi, e si spererebbe falute no meriti loro, se fino al giorno del giudizio non potesse-Santi non vergono la divina effenza fe ro vedere la Divinità, nè avere la pernon dopo la rifurrezione. Noi affermia- fetta beatitudine della eterna vita: e mo avanti a Dio, che mai non vi ab- che fecondo questa opinione tutte le inbiamo pensato. Al contrario noi sup- dulgenze accordate dalla Chiesa riusciponevamo, che dopo esposta la sua com- rebbero vane, e che sarebbe questo il

se volevate voi mandare alcuno per lo cia e il Re Roberto scriffero al Papa,

<sup>(1)</sup> Bal. vit. to. 1. p. 176. 792, Rain, 1334. M. 28. (2) Vading. 1333. M. r. Rain. 1334. 4. 30. (3) Lib. 10. 6. 229.

riprendendolo civilmente, e rappresentandogli, che quantunque non fosteness' egli questa opinione per altro che per cercarne la verità, non conviene ad un Papa il fuscicare quistioni sospette contra la Fede; ma il deciderle; quando inforgeranno. Quelta rimostranza del Re appagò molto la maggior parte de' Cardinali, che disapprovavano la opinione del Papa ; e fu quella una opportunità al Re di Francia di prendere tanto ascendente fopra il Papa, che non ofava più di ricufargli cosa alcuna. Così si piegò a dare at Re di Francia l'ispezione sopra l'Italia, co' trattati, ch' erano già cominciari dal Re Giovanni di Boemia. Cosl parlava Giovanni Villani.

Nel fondo la opinione di Papa Giovanni non era tanto pericolofa, quanto si facea credere a questi Principi. Le indulgenze non fono fondate folo foora r meriti e le intercessioni de Santi, ma principalmente negl'infiniti meriti di Gefu-Crifto; e quando fosse vero, che i Santi non vedeffero ancora Dio così perfettamente, come lo vedranno dopo la rifurrezione generale, non ne foguirebbe che non giovasse il cercare la loro intercessione, poiche not la domandiamo a' Santi, che fono ancora fopra la terra,

Durando di San Purcheno famoso Dottore dell' Ordine de' Frati Predicatori (1). e allora Vescovo di Meaux, contrastò l'opinion del Papa, ma con le autorità della Scrittura tanto svolte dal lero senfo naturale, e con ragionamenti si deboli, che non si può conchiudere niente di fermo . Mandò egli questo scritto al Papa, che fecelo efaminare da alcunt Dottori, tra i quali era il Cardinal Jacopo Fournier, poi Papa; e vi trovarono degli errori, che pretefero confutare con alcune prove, the non pargano niente più forti. In quelto feritto parla Durando di San Bernardo cos): Si dee offervare, che quantunque sia stato uomo di gran divozione nelle preci, e ne'fermoni, non è flato però di grande autorità nelle spiegazioni della Scrittura ; per il che in quello fatto fi può feguirio o abbandonarlo.

Papa mandati a Coffantinopoli , vi giunfero in quell' anno, cioè Francesco di DI G.C. Camerino , Arcivefeovo di Bosforo e 1364e Riccardo Vescovo di Chersona (2). Por-Costantitavano due lettere in data del venteli- nosoli, mofecondo giorno di Febbrajo, l'una all'Imperador Andronico, L'altra a fua moglie l'Imperadrice Giovanna forella del Duca di Savoja, ch'essendo stata allevata nella religione Cattolica, potea dar mano all'opera di richiamare l'Imperadore, e fareli rinunziare allo Scifma (3). Esfendo donque i Nunzi arrivati in Coffantinopoli per trattare dell' unione, molti tra il popolo domandarono istantemente che si entrasse in conferenza con essi; ed eccitavano il medesimo Patriarca . Ma non avendo quello Prelato efercizio di parlare, e conofcendo la grande ignoranza della maggior papte de' Vescovi, che lo circondavano, andava prolungando, e non fapea como sedare i movimenti del popolo . Stimò bene di chiamare in questa occasione Ni-

ceforo Gregoras, quantunque non fosse

del Clero, perchè era avvezzo a parlar

molto. Niceforo configliò da prima a

stare in filenzio, e infirtetto affai in que-

fto avvertimento ; dicondo che bisogha-

va mostrare grandezza d'animo, e disore-

gio dell'invito de Latini; non presentan-

dofi in que la occasione la necessità di

parlare. Ma riflettendo noi, che noteva

il filenzio cagionare degli fvantaggiofi fo-

spetti, prese in disparte il Patriarca, e

alcuni distinti Vescovi, e sece loro un

lungo discorso, che si prese gran pensie-

ro d'Inferire nella fua ftoria. Vi dice in foltanza, che non fi dee permettere al primo, che venga a difoutare co' Latini che in quella difputa bifogna avere uno scopo, e convenire di un giudice . Ora , foggiung' egli , non avendo noi qui una terza persona, che ei giudichi, a nol tocca farlo. Imperocchè fi conviene dall'una e dall'altra parte, che la nostra dottrina sia buena, cioè che lo Spirito Santo proceda dal Padre; ed esti foli sostengono quel che vi aggiunfero di nuovos cioè che proceda ancora

dal

<sup>(1)</sup> Rain. 2933. n. 48. etc. (2) Rain. 1334 n. 2. 3. (3) Niceph. Greg. f. ro. c. 8.

dal Figliuolo. Dietro a questa regola si Anno darebbe causa vinta a tutti gli Eretici, or G.C. che levassero qualche articolo di fede. che per le loro colpe n'erano stati sban-1334. Gregoras feguita: Se parlano della Cattedra di San Pietro, e fanno valere la loro fuccessione, come una nuvola, che minaccia i tuoni , pretendendo che tocchi a noi eleguire quel che avranno elli profferito contra di noi fenza cognizione di caufa, divengono sempre più odiosi, esfendofi abufari della dignità della Santa Sede, decidendo a voler loro, senza riguardo alcuno alle regole stabilite da tutt'i Concilj. Si duole poi, che i Latini fi affidino troppo a' fillogifmi , e alla dialettica; e in effetto i nostri Scolastici non sapeano ragionare, se non con argomenti in forma. Ora fottien egli, che questo modo di ragionare fondato forra i fensi e la sperienza, non ha luogo nelle divine cose , che sono superiori al pensar nostro. Soggiunge, che queste dispute sono già parecchie volte state agitate da entrambe le parti; cosicche tanno i Greci come aversi a contenere . Dietro questo parere di Gregoras non si entrò a quistionare : e non veggiamo alcun effetto del viaggio de' due Nunzi.

XXXVII. In Italia la Città di Boscacciato logna si ribello al Papa, e discacciò il da Bolo- Legato Bertrando Poiet, Cardinale Vescovo di Ostia (1). Avendo gli autori gna . della ribellione congiurato fegretamente, eccitarono il popolo a sedizione, e per molti giorni di feguito fecero fonar le campane come la caso di romori. Indi il popolo raccolto andò ad affediare il Legato, che di niente sospettava, nel Castello, che avea fatto fabbricare nella Città: e lo ritennero rinchiuso per dieci giorni . Fecero tutto attorno delle trincee, per impedire che vi entraffe foccorso; e proibirono fotto gravi pene, che vi fi arrecassero o viveri, o altre cose necessarie alla vita; e frattanto gradavano: Muoja il Legato; muojano il Legato e i Francesi . Finalmente il Legato fu costretto a patteggiare per uscir co' suoi del Castello e della Città. Durante l'assedio, ruppero le prigio-

Acciaioli, e del Governatore della Cita tà pel Papa; e richiamarono tutti quelli, diti. Si avventarono al Nunzio del Papa Bertrando Arcivescovo di Ambrun, al Vescovo di Mirepoix, a quello di Bologna, agli Abati di Nonantola e di Santo Stefano di Bologna , e sopra molti altri Cherici e secolari affezionati al Legato o alla Chiesa Romana, spogliandoli di tutto de' libri de' mobili di Cappella, cavalli, vasellame d'argento abiti, armi, danaro. Appresero il fuoco al palagio Vescovile, presero tutti quelli, che poterono avere della famiglia, o della lingua del Legato, cioè Guafconi, molti ne ferirono, e alcuni ne uccifero, Finalmente demolirono sin dalle fondamenta il Castello, che il Legato avea fatto fabbricare con grandi spese.

Così fu discacciato da Bologna la settimana di Pasqua (2), dopo essere stato Legato per tutta la Lombardia circa sedici anni . Ritornò appresso il Papa, avendo quali perduto quanto aveva. Vi arrivo alla Pentecolte, che in quest'anno 1334, fu il quindicesimo giorno di Maggio. Il Papa fece prendere informazione contra i Bolognesi; ma la sua morte non gli lasciò campo di andar in-

nanzi con questo processo. XXXVIII, Nello stesso tempo badava Morte di egli a due affari difficili : la elezione di Giovanni un nuovo Imperadore, e la quistione della XXII. vision beatifica, che voleva egli decidere (3). Per questo e per altri affari indicò un Conciitoro nel fecondo giorno di Dicembre 1334. Ma la precedente notte dopo cena fu affalito da una malattia, e così in quel giorno non potè far nulla. Il terzo giorno del mese dopo Vespero sece chiamare tutt'i Cardinali, ch' erano in Avignone, e vennero tutti, fuor due, Giovanni Gaetano, che non si ritrovava nella Città, e Napoleone Orfini, che, benche vi fosse, non volle intervenire a quell' atto. I Cardinali che vi andarono furono venti, e il Papa in loro presenza fece leggere una Bolla copiata quasi simile alla sua dichiarazione ni del Vescovo di Bologna Bertrando del terzo giorno di Gennajo (4) . In

<sup>(1)</sup> Rain, 9337. ss. 27. (2) Vit. Pap. so. t. p. 177. (3) Baluz. wis. so. ti p. 277. (4) Rain. 1334. n. 36. 37. Jo. Villani In. 12. c. 19. 20. to. 11. Conc. p. 1629.

questa dice : Noi confessiamo e crediamo, che le anime separate da'corpi, e purificate fieno in Cielo nel Paradifo con Gefu-Crifto, e in compagnia degli Angeli , e che veggano Dio , e l'essenza Divina chiaramente a faccia a faccia, per quanto lo comporta lo stato di un' anima separata; che se noi abbiamo predicato, detto, o scritto qualcosa al contrario, la rivochiamo espressamente.

Fece il Papa ancora il suo testamento in presenza de' Cardinali , e raccomandò loro la Chieta, e i suoi Nipotis Rivoed tutte le riserbe, che avea fatte de benefizi, volendo che dal giorno della sua morte fossero nulle. Questo fu nella Domenica quarto giorno di Dicembre a nove ore di mattina, dopo aver egli udita la messa allo spuntar del giorno, e di effersi comunicato. Era vissuto circa novant' anni , e tenuta la Santa Sede anni diciotto, tre meli e ventotto gierni . Fu seppellito il giorno dietro quinto di Dicembre nella Chiesa Cattedrale di Avignone, dove fi vede ancora il sepolero di architettura Gotica, magnifico per quel tempo.

Giovanni XXII, fu quegli, che introduffe la fella della Santiffima Trinità (1), nella Chiefa Romana, che avanti non avea costume di celebrarla altro che con un offizio particolare ; quantunque essa da quattrocent' anni in circa fosse stata flabilita in alcune Cattedrali , e in alcuni Monisteri . Gli uni la celebravano la prima Domenica dopo la Pentecolte. e gli altri l'altima. Papa Giovanni eleffe la prima, e noi l'offerviamo ancora. XXXIX. Dopo la sua morte si ritrovò nel tesoro della Chiesa di Avignone

Teforo di Giovanni in oro contante il valore di diciotto milioni di Fiorini e più; e in Vafellame, Croci, Corone, Mitre e altri giojelli d'oro, e di gemme il valore di fette milioni (2), formando in tutto venticinque milioni di fiorini d' oro . Questo riferisce Giovanni Villani , che aggiunge: Posso io farne sicura testimonianza, perchè mio fratello uomo degno di fede, ch' era allora in Avignone, che venissero presto alla elezione del

Fleury Tom. XIV.

XII.

rieri, e dagli altri, che furono scelti a Anno computargli, ed a pelare il teloro, ed a DI G.C. farne la relazione al Collegio de' Cardi- 1334. nali, per metterlo in inventario. Il tefore fu per la maggior parte raccolto dall' industria di Papa Giovanni , che nell'anno 1319, (tabil) le riferbe di tutt' i benefizi delle Chiefe Collegiali della Criftianità, dicendo che lo facea per ischivare le fimonie, donde egli traffe un infinito teloro. In oltre, in virtù della riferba, non confermò quasi mai la elezione di Prelato veruno, ma promoveva un Vescovo a un Arcivescovado. e metteva in fuo luogo un Veicovo minore ; e ne accadea ípello , che la vacanza di un Arcivetcovado, o di un Patriarcato, producea fei promozioni o più; e ne ridondava gran fomma di danaro alla camera Apostolica. Ma il buon uomo non si ricordava del Vangelo di Gefu-Crifto , dove dice a' fuoi Apostoli (3): Il vostro tesoro sia nel Cielo. e non teforeggiate sopra la terra . Sono queste le parole di Giovanni Villani, che aggiunge : Papa Giovanni dicea, che raccogliea quelto teloro per fomministrar le spese al passaggio d'Oltremare : e forse ne aveva egli la intenzione. Poi: Fu modelto ne' suoi modi di vivere, fobrio, amando più i cibi ordinari , che i delicati ; e spendea poco per la fua persona. Quasi ogni notte si levava per dire il suo Offizio, e per istudiare. Dicea Messa quali ogni giorno, dava udienza volentieri, e spediva prontamente. Era collerico e preflo ad irritarfi , di spirito penetrante e magnanimo ne gran fatti.

XL. Dooo la morte e i funerali di Renedela Papa Giovanni XXII. i Cardinali, ch' to XII. erano in Avignone in numero di venti- Papa . quattro (4) , furono rinchiusi in Conclave, nel palagio, dov'era morto, dal Conte di Noaglies, e dal Siniscalco di Provenza, che vi comandava per lo Re Roberto. Erano in questo Conclave cuftoditi i Cardinali firettamente; affine

(1) Bal. vis. to. 1. p. 177. 793. c, S. Eat, de Frr. Thomass, feft. lib. 12. c, 18. Bail. Fest. Mob. Tren. (2) Jo. Vill. 20. (2) Matth. 6. 29. 20. (4) Vill. c, 22. Vita Pap. pt 219. B26.

ANNO la più forte era quella de Franceli, par-Di G.C. ticolarmente di Cahors, che aveano per 1335 capo il Cardinal di Perigort . Vollero crear Papa il Cardinale di Comminges, prima Arcivescovo di Tolosa, e allora Vescovo di Porto, e andarono ad offerirgii i loro voti , a condizione che prometteffe di non andar a Roma. Egli ricusò, e diffe, che rinunzierebbe prima al Cardinalato: esfendo io certo, foggiuns egli , che il Papato è in pericolo.

Essendosi dunque i Cardinali alterati insieme di nuovo, fecero scruttinio, e propofero colui, che tra effi era copfiderato il più menomo, cioè il Cardinal Bianco, o sia Jacopo Fournier, così chiamato, perchè era stato Monaco di Cifteaux , e ne tenea l'abito . Ma 1 Cardinali , fenza offervare l'ordine dello scruttinio, si accordarono, come per divina ispirazione, ad eleggerlo tutti ad una voce, dopo Vespero la Vigilia di San Tommalo ventelimo giorno di Dicembre 1334.: effendo vacata la Santa Sede quindici foli giorni . Si maravigliarono tutti di quella elezione, ed il nuovo Papa medelimo, ch' era prefente: e diffe loro : Voi avete eletto nn alino , riconoscendosi uom gosto per lo maneggio della Corte di Roma, quantunque dotto Teologo e Giurisconfuito .

Jacopo Fournier, foprannomato di Nouveau, era nato a Saverdun nella Contea di Foix (1), e suo padre era Fornajo, donde gli venne probabilmente il faprannome di Fournier, che in quel tempo fignificava Fornajo. Da giovane abbracció la vita monaftica nell' Abazia di Boulbona dell'Ordine di Ci-Reaux nella Dioceli di Mirepoix . Andò a studiare a Parigi, dov'era già Baccelliere in Teologia, quando fu eletto Abate di Fontefreddo del medefimo Ordine nel 1311. Effendosi addottorato, fu fatto Vescovo di Pamiere nel 1317. e governò quelta Chiefa nove anni, ne' quali ne aumentò le fabbriche, la giurifdizione e i diritti , e ne fradicò la Erefia,

che vi fi era avanzata per negligen-22 de' fuoi predecessori . Fu poi Vescovo di Mirepoix pel corso di ventidue mesi . Indi Papa Giovanni XXII. lo fece Cardinale Sacerdote, titolato di Santa Prisca (2), e otto anni dopo fu eletto Papa, e prese il nome di Benedetto XII.

Il giorno dietro della fua elezione. festa di San Tommaso, tenne il suo primo Concistoro, dove ordinò, che si ristaurassero le Chiese di Roma (3), tra le altre San Pietro, e San Giovanni di Laterano, e i palagi abbandonati. Diede per tal effetto cinquanta mila fiorini. e cento mila al Collegio de' Cardinali, per sovvenire a'loro bisogni . Il giorno di Natale alla pubblica Messa . che su celebrata dal Vescovo di Palestrina, diede il Papa a tutti quelli, che v' intervennero, fette anni, e fette quarantene d' Induigenza.

Il fettimo giorno di Gennajo 1335. difcele il Papa dal fuo palagio, e accompagnato da' Cardinali, secondo il costume, andò al Convento de'Frati Predicatori: e il giorno dietro di Domenica vi fu coronato da Napoleone Orfini Cardinale Diacono, Il di vegnente nono del mese, risalì al suo palagio, e in questo giorno ricusò di ricevere le suppliche, che gli venivano presentate : volendo sapere la entrata del benefizio, la condizione del supplicante, e se ne aveva altri . Nello stesso tempo sece spedire la lettera circolare (4), per dar parte a tutr'i Vescovi della sua promozione alla Santa Sede : dove nota la fua unanime elezione, e la fua incoronazione ; la data è del medefimo nono giorno di Gennajo; e l'esemplare, che ne abbiamo , è indirizzato all' Arcivescovo di Reims, a' Vescovi suoi suffraganei , e a' Superiori Ecclefiastici della Provincia . La stella lettera fu mandata a Filippo Re di Francia, ad Edoardo d'Inghilterra, a Roberto di Sicilia , cioè di Napoli , ad Alfonso di Castiglia , a Filippo di Navarra , Alsonfo di Aragona, Alfonfo di Portogalio. Carlo di Ungheria, Roberto di Svezia,

Cafi-

<sup>(1)</sup> Vita PP. p. 197. 796. Alb. Arg. p. 125. Vita P. v. 249. (2) Sup. lib. 93. n. 40. (1) Vita Pap. c. 219. Rain. n. 2. (4) Rain. 2334. n. 3.

Casimiro di Polonia, Giovanni di Boemia, Scismatici, cioè a' Fraticelli. Conchiu-Ugo di Cipro, e Lione di Armenia. de, esortandolo a rientrare ne' doveri Anno Prime azioni di mefe di Gennajo, Papa Benedetto tenne XII.

VI.I. Il decimo giorno del medefimo fuoi, e a foddisfare alla Chiefa. Benedetto un pubblico Conciftoro, dove diede congedo a tutt' i Prelati , ed a' Parrochi , affine che dopo la Candellaja fi ritiraffero a'loro benefizi (1), dichiarando loro che altrimenti userebbe contra di essi i rimedi voluti dalla legge, se non avesfero una legirtima caula di fermarfi alla Corte di Roma; di che voleva effere informato. Poco dopo scrisse a' Vescovi del Regno di Castiglia una lettera, in cul dice: Abbiamo noi faputo, con rincrescimento, che alcune persone Ecclesiastithe non meno the Secolari, collituite parimente in dignità, fi abbandonano a varie colpe , adulteri , Incesti , concubinati, matrimoni illeciti, faccheggiamenti, incendi, rapine, ed ingiuste etazioni. Queito non 'può fare a meno di non rendere dispregevole la Cattolica Religione a' Maomettani P voltri vicini, e di allontanare la protezione di Dio necessaria contra i loro infulti ; per il che vi Ti esortiamo, e v'ingiungiamo di toglier via questi abus, ed applicarvi alla correzione de' costumi . E' la lettera del duodecimo giorno di Marzo; e il festo di Maggio scrisse il Papa ful medesimo proposito ad Alfonso Re di Castiglia. In questo primo anno del Pontificato di Benedetto ricevette egli l'omaggio di Alfonso Re di Aragona per la Sardegna, e quel di Roberto per lo Regno di Napoli . Ma Federico Re di Sicilia glielo ricusò: e il Papa risolvette di pazientare, nulla offante le isfanze del Re Roberto, che, considerandolo come ribello, volea che il Papa lo perseguitafse istancabilmente (2). Il Papa non fece altro che mandareli Bertrando Arcivescovo di Ambrun con un monitorio (3), in data del quarto giorno di Maggio, dove ripiglia l'affare da' Vesperi Siciliani, e dalla usurpazione del Re Pietro, padre di Federico. Riprende questo di molte colpe , tra l'altre di aversi appropriato i beni della Chiesa, e di aver dato ricovero a degli Apostati

L'ultimo giorno del medesimo mese 1335di Maggio (4), tenne il Papa un Concilloro, dove rivocò tutte le commende fatte da juoi predeceffori, trattene quelle de' Cardinali , e de' Patriarchi ; rivocò parimente tutte le aspettative, delle quali il suo predecessore aveva aggravate le Chiefe ; e dispregiò affatto tutte le follecitazioni importane de' Principi Secolarl, e delle stesse persone Ecclesiastiche . Ricusò di dare benefizi a quelli, che ue aveano di fufficienti, fecondo la loro condizione; e quando ne

dava de' maggiori , costringevagli a la-

sciare i primi . Finalmente sbandì dalla

Corte di Roma la Simonia, e si sfor-

zò di allontanare dalla Chiefa di Dio la cupidigia e l'intereffata condotta, XLII. I Romani mandarono in Avi- Benedetgnone alcuni Deputati, che furono udi- to contiti in Concistoro avanti a' Cardinali , e nua il propofero molte forti ragioni , per le foggiorne

quali doveva il Papa trasferirli a Ro-gione. ma, dove avea la Provvidenza flabilita l'Apostolica Sede (5), e dove riposavano i corpi di tanti Santi. Avendo il Papa confiderato pefaramente co' Cardinali, conobbe che non potea non esaudire una domanda così ragionevole; e rispose : Nostra intenzione e quella de' Cardinali è di fare quel che defiderate : ma rimertiamo fino al primo di Ottobre a dichiarare la nostra volontà intorno al termine del viaegio. Questo si raccoglie da una lettera del Papa al Re Filippo di Valois, in data dell'ultimo giorno di Luglio (6) . In feguito deliberò il Papa di trasportare la sua Corte in Italia, e fare il suo foggiorno a Bologna, fecondo il pro-getto di Giovanni XXII. (7); quantunone il Cardinale d'Offia Legato del Papa ne fosse stato discacciato nell'anno precedente (8).

Benedetto XII. si proponea di andarvi, purchè volessero i Cittadini riceverlo coll'onor conveniente, e rendergli ubbidienza, e fedeltà. Lo diffe in pub-

<sup>(1)</sup> Vita PP. p. 221. 230 Rain. 1335. n. 67. (2) Rain. n. 39. 43. (3) N. 51. (4) Vit. p. 198. 222. 230. Rain. n. 67. (5) Rain. 1335. n. 3. (6) Vit, P. 199. (7) Sup. n. 23. (8) Sup. n. 37.

Anno in ogni parte, e principalmente in quelpt G.C. la parte d'Italia . Ma per illuminarsi , 1336. ed afficurarfi di quel ch'era, mandò alcuni Nunzi in Bologna a dichiarare a' Cittadini la sua intenzione : e in caso che li ritrovassero ben disposti, incaricò loro, di preparargli un Palagio, e degli alberghi per gli Cardinali. I Nunzi scoperfero la Cirtà di Bologna effere ancora piena dello spirito di ribellione, che avea fatto discacciarne il Legato; com' erano atiora quali tutte le altre Città tello stato Ecclesiastico. Al ritorno de' Nunzi, avendo il Papa intesa la relazione loro , ne rimale afflitto ; ma vedendo che allora non potea far altrimenti , cambiò di parere , e risolvette di dimorare in Avignone con la fua . Corte. Comineiò dunque a far fabbricare dalle fondamenta un magnifico Palagio per quel tempo, e ben fortificato di mura e di torri, e continuò quella fabbrica sinche vitse. Prese a tal effetto il luogo della casa Vescovile, e ordinò, che se ne sabbricasse altrove un' altra per lo Vescovo di Avignone; il che su

blico Concistoro, e lo sece pubblicare

eleguiro. Eretici XLIII. Si vede dalle lettere di Pain deverfi pa Benedetto, che regnavano allora molpanis.

te Erefie in diversi Paesi della Cristianità (1). Si ritrovavano ancora de' Valdesi nel Lionese, e nel Delfinato, in Italia de' Fraticelli e de' discepoli di Doucino. Altri seminavano i loro errori in Alemagna, in Boemia, e in Dalmazia; onde il Papa fu costretto a stabilire due Inquisitori, l'uno a Olmuts, l'altro a Praga, entrambi dell' Ordine de' Frati Predicatori ; ed a scrivere a Giovanni di Luxemburgo Re di Boemia perchè prestasse loro degli armati; come scrisse agli altri Principi, che sostenessero col loro poter temporale i procedimenti de' Giudici Ecclefiastici con-

tra gli Eretici di ogni Paese . Io offervo tra le altre lettere quella ad Edoardo Re d'Inghilterra (2), in cui il Papa parla così : Riccardo Vescovo di Ossori in Irlanda e visitando la fua Diocefi , ritrovò nel mezzo del po-

polo Cattolico degli Eretici, alcuni de quali diceano, che Gelu-Cristo era stato un peccatore giultamente crocifisto per le sue colpe . Altri rendevano omaggio a' Demonj, ed offerivano loro de' Sagrifizi e diceano, che non bisognava nè adorare, ne onorare il Santiffimo Sagramento dell'Altare , nè credere , nè ubbidire a' Decreti, alle Decretali, ne a' comandamenti de Papi; finalmente inducevano i Fedeli a consultare i Demoni , e a praticare delle pagane superstizioni. Ora non essendovi Inquisitori in Irlanda , e neppure nel resto de' vostri Stati, vi esortiamo, e vi preghiamo istantemente di ordinare al Giuffiziere, e agli altri vostri Offiziali d'Irlanda, di affiltere al Vescovo di Osfori, e agli altri Prelati del Paele , col foccorfo del braccio secolare, e ogni volta che saranno pregati, di prendere, e punire gli Eretici. E'la lettera del sello giorno di Novembre.

XLIV: Papa Benedetto si prese molto a Decreto petto di diffinire la questione della Visio- fopra la ne beatifica. Il giorno della Candellaja vitione secondo di Febbrajo 1335, sece un sermone, in cui diffe, che i Santi veggono chiaramente la effenza di Dio ; e nel quarto giorno dello stesso mete tenne un Concistoro (3), dove sece chiamare tutti coloro, che aveano predicata l'opinione contraria, cioè quella del suo predecessore, volendo intenderne il loro motivo. Il sesto giorno di Luglio del medesimo anno a fi ritirò al Ponte di Sorga vicino ad Avignone, per aver maggior libertà che nella Città (4). Quivi prese seco molti Dottori in Teologia, e avanti ad effi, e a' Cardinali, che vollero intervenirvi, fece leggere un libro, che avea composto egli sopra questa materia della visione beatifica: e sece esaminare dagli stessi Dottori le autorità, che vi avea riportate, per conoscere s' erano concludenti. Il Papa diede contezza al Re di questo fuo ritiro, e del perche vi fosse andato. Si conserva in Roma questa Opera di Papa Benedetto XII. (5), dove dice in principio : San Pletro avvertifce i fedeli, che fieno sempre appa-

(1) Rain. 1315. n. 59. 63. 1336. n. 63. (2) N. 60. (3) Vit, p. 221. Rain. n. 8. 1336. # . 1. .(4) Vit. p. 212. (5) Rain. 1325. n. g. 1336. #. 4.

recchiati a fodisidare coloro, che domandano ragione della loro feeta para di efera interruzione fino al final giodizio, avendella loro feet (1); e San Paol dice, e che un Vefcovo dev'effer capace di efortrere nella fina dottrina e, di confutare rere nella fina dottrina e, di confutare

recchiait a foddistare coloro, che domandano ragione della loro foeranza, e della loro fede (t); e San Palolo dice, che un Velcovo dev'eller caspos di efortare nella fina dottrina; e di confutare quelli, che la combutono (2). Per il che avendoni Dio collocato nel pollotio treggo nella Chieda, voltare di la confutare di diaposicità i di tri ellatta al Cardinalato. Dopo danque aver comocolo quello retatto, ed efiminazi lugamente la materia, pubblicò nel principio del l'eguence anno una Bolla, che comincia; geneticita

Deus; e in cui dice in fostanza (3): Al tempo di Giovanni XXII. nostro predecessore fu mossa una quistione tra certi Dottori in Teologia intorno alla visione beatifica, ch'egli non ha potuta decidere, come aveva in:raprefo, effendo prevenuto dalla morte. Per questo, dopo aver accuratamente deliberato co'nostri fratelli Cardinali, e col loro parere, noi diffiniamo con quella collituzione, che, secondo la comune disposizione di Dio, le anime di tutt' i Santi, che fono usciti di questo mondo avanti la Passione di Nostro Signore Gesu-Cristo, quelle degli Apostoli, de' Martiri, e de-gli altri Fedeli, che sono morti dopo effere stati battezzati , senza che nell' ora della lor morte avessero niente da purificare; quelle, che sono state purificate dopo la loro morte, quelle de' fanciulli battezzati e morti avanti l'uso della ragione, tutte queste medesime anime, prima della riunione a' loro corpi, e del giudizio generale, sono in Cielo, e nel Paradiso con Gefu-Cristo, unite alla compagnia degli Angeli, e veggono l'essenza divina di una visione intuitiva, e a faccia a faccia, fenza il mezzo di veruna interpolta creatura. Con quelta visione godono esse della divina effenza; e quello, è quello, che le rende veramente felici, e da loro la vita e l'eterna quiete. Questa visione e questo godimento della effenza divina fa ceffare in effe gli atti di fede e di fperanza, in quanto iono quelle virtà Teologali ; e cominciata che fia una volta

peccaro mortale attuale, difendono, follo all' Inferno, e vi fono tomentate ; e che tuttavia nel gierno del giudizio tutti gli acomini comparimanto e ol lora corpi avanti al Tribusale di Gefu-Grilto, per rendere costo delle loro attonio, a per per del controlo della controlo della controlo di Genato 1336. In tal modo Papa Benedetto rigetto l'opinione del fuo predectiore, e fiatenne a quella, che infernava la ficuola di Parigi con torta la Gentale del Conference al Conference del Co

Benedetto XII, era differentissimo da Giovanni XXII. anche nell'esteriore (4). Era Giovanni pallido In viso, di picciola statura, di voce debile. Era Benedetto affai alto, di viso sanguigno, e di sonora voce. La loro condotta non fu meno diversa. Si applicava Giovanni ad innalzarsi e ad arricchire i suoi parenti, a regnare fopra i nobili afcoltando volentieri le loro domande, ed avere al suostipendio un gran numero di Cavalieri . Benedetto non fece niuna di sì fatte cose. Imperocchè diceva egli, tolga Dio, che il Re di Francia mi affoggettalle in modo per mezzo de' miei parenti, che mi collringelle a fare tutto quel che defidera, come il mio predecessore. XLV. Nel principio del suo pontifica- Trattato

to il Re di Francia gli mandò degli Am- con Lubeliciatori, chicedendogli per via di effi, gi di Badi far Giovanni fuo primogenito Re di viera. Vienna, e far lui medelimo Vicario dell'. Impero in Italia, di dargli la decima delle decime per dicci anni, e, tutto il testoro della Chiefi pel foccorio di Terras-Santa, Ogolet domande (paventarono talmente il Papa e i Cardinali, che rifelevettero di reconstilario dell'. Minerali della chiefi pel di periodi di promone di promo

modo fommesse. Il Papa dal suo canto

(1) r. Petr. 3. 15. (2) Tit. r. 9. (1) Rain. 1336, m. 2. 3. Bollar. co. a. Bon conff.4. (4) Alb. Argent, p. 125. (5) P. 136.

scriffe a' Duchi di Anstria alleati di Lui- zione a Luigi, e si sperava che la desse gi , che riceverebbe questo Principe con DI G.C. piacere, fe volesse ritornare in grembo 1336. della Chiefa . Sono queste lettere del

mese di Aprile 1335. (1)

Gli Ambasciatori dell' Imperadore erano Luigi (2), Conte di Oettingen, con tre Cherici e tre Cavalieri , che giunfero apprello Benedetto il ventelimottavo giorno di Aprile 1335, e il quinto giorno di Luglio partirono da Avignone con le condizioni richieste dal Papa per pervenire all'accomodamento. Ritornarono il feguente anno 1336, con una proccura in data del quinto giorno di Marzo (3), co' loro nomi, cioè Luigi il vecchio , e Luigi il giovine Conte di Oettingen , Errico di Sifingen , Commendatore dell' Ordine Teutonico, Everardo di Tummou Arcidiacono, Marcardo de Randec Canonico, e il Dottor Udalrico di Ausburgo, Protonotario dell' Imperadore, che con queita proccura rivoca tutto ciò che ha fatto contra Papa Giovanni XXII. e tutti gli editti, che pubblicò a Roma, aggiungendo molte promesse per confermare l'accomodamento. Essendo gli Ambasciatori giunti in Avignone, fu data loro udienza in Conciltoro pubblico , Marcardo di Randec parlando per gli altri . Domandarono, che Luigi di Baviera fosse assoluto dalle censure date contra di lui da Giovanni XXII. offerendosi di soddisfare alla Chiefa . Benedetto XII. diffe, che delibererebbe co'Cardinali, per condurre quelto affare a buon fine , quangunque foste difficile; ma non decise cosa alcuna.

Alberto di Strasburgo, autore contemporaneo, foggiunge (4): che il Papa rispoie grazioiamente, ch'egli e i Cardinali farebbero molto contenti, che l' Alemagna, così nobil ramo della Chiefa. fi riunifie al tronco in modo tanto onorevole per la Santa Sede . Si estese intorno alle lodi dell' Alemagna, e di Luigi , che diceva essere il più nobile Signor del mondo, attribuendo alla vacanza dell'Impero i disordini dell'Italia e la perdita dell'Armenia e di Terra-San-

il giorno dietro, Ma il Re di Francia, e il Re di Napoli aveano da ciò distolti quafi tutt' i Cardinali ; imperocchè per opporvisi erano venuti alla Corte di Roma due Arcivescovi, due Vescovi, e due Conti per parte del Re Filippo, ed altrettanti per parte del Re Roberto; i quali sostemeano, che non era fatto ragionevole il preferire così grand' Erefiarca a'loro Signori fedelissimi alla Chiefa; e che il Papa dovea guardarsi dall' effer creduto fautore degli Eretici. Il Papa diffe : Che vogliono dunque i vostri Signori? Vogliono, che non vi sia più Impero? Risposero essi alteramente: Santo Padre, non fate dire a' nostri Signori, ed a noi quello, che non diciamo. Non parliamo noi contral' Impero. ma contra la periona di Luigi condannato. E mentre che dicevano, aver egli fatto molto contra la Chiefa, il Papa rispose: Al contrario siam noi, che abbiamo operato contra di lui . Sarebbe egli venuto con un baftone alla mano a' piedi del nostro predecessore, se avess' egli voluto riceverlo ; e tutto quel che fece quelto Principe, fu per efferne stato stimolato . Ma quantunque Il Papa afficuraffe, che vorrebbe da Luigi alcune migliori condizioni per gli due Re, che fe lo teneffero in una torre, nulla potette egli guadagnare , perchè il Re di Francia avea tolte in tutt' i suoi Stati l'entrate de' Cardinali.

In quello medelimo tempo Giovanni Re di Boemia, ed Errico Duca di Baviera suo genero, aveano scritto alla Corte di Roma, che coll' ajuto del Re di Ungheria, del Re di Cracovia, cioè di Polonia, e di alcuni altri, voleano stabilire apertamente un altro Re de' Romani; il che induse ancora i Cardinali a distogliere il Papa dall' assoluzione di Luigi, dicendo: Poichè questi medesimi del fuo partito lo vogliono deporre, farebbe fatto imprudente per la Santa Sede l'offendere tanti Principi per un uomo debole e senz' appoggio, Così prese il Papa un altro termine per deliberare, e gli Ambasciatori di Luigi ritornata . Conchiuse che dovea dare l'assolu- rono indietro senz'aver ottenuto nulla .

<sup>(1)</sup> Rain, 1335.m.2.2. (2) Vita p. 221. (3) P.222. 223. Rain. 1336.m.17.18.etc. (4) Albert p. 126.

Aftri ne mando lo stesso anno (1), cioè Guglielmo Conte di Juilliers, e Roberto di Baviera zio di Luigi, che arrecavano una proccura in data del ventelimottavo giorno di Ottobre 1336. dove confessa di aver cercata la intrusione dell' Antipapa Pietro di Corbiera, non fapendo che fosse una Eresia il credere, che l'Imperadore possa deporre il Papa, e farne un altro. Dice che se ne pente, come di avere affiffito i Vifconti e i Frati Minori ribelli della Chiefa, tra gli altri Michele di Cesena, Guglielmo Ocam, e Buonagrazia di Bergamo, dichiarando di averlo fatto come Cavaliere ignorante, che non intende nè le Scritture, nè le fottigliezze de' dotti . Si scusa di aver ricevuto Marsilio di Padova, e Giovanni di Giandun, ed abbjura le loro erefie; domanda perdono di non aver offervato l'interdetto, e rinunzia alla fua incoronazione fatta a Roma (2). Quelle due proccure fono in forma di lettera indirizzata al Papa (3); e Luigi gliene scrisse una terza il terzo giorno di Dicembre del medelimo anno col medelimo fine di ottenere la sua assoluzione. Frattanto il Re Filippo confultò Il Papa intorno ad un'alleanza, che volea fare con Luigi di Baviera ; ma il Papa nel distolfe, rappresentando gl'inconvenienti di quell'alleanza, fin a tanto che Luigi non fosse assoluto, e la difficoltà della fua affoluzione , nella quale dovevano effere compresi tutt' i Principi dell' Alemagna impegnati nel suo partito (4)4 E' la lettera del ventefimoterzo giorno

di Nosembre,

Balduino, XLVI Uno degli olazoli alla ricondi Treveci clitzzione di Linigi era l'amminitraziotinususia spe della Sede di Magoras, futupata di
Magoras, Balduino di Luxemburgo Arciveforo
di Treveri (5), Per faria ccifare, mandò ti Papa a Liuji di Baviera, in quatità di Legaro, i Vectoro di Magoralona, Potrevino di Montefiquio i, poi
Cardinale, Insperocche quantanque pareffe, che Balduino aveffe ceduso ad
Errico di Virueberg nel 1232 no mega-

lasciò di continovare l'amministrazione

effettiva dell' Arrivefcovado di Magonza, nulla offante i procedimenzi, che faceva Errico contra di lui nella Corre di Rc. of G.C. ma, Finalmente fi accordanon in queft 13361 anno 1336. Balduino rimife al Capitolo

ma, rinamente i saccocatonis in quanto anno 1336. Balaino rimite al Capacol di Magoraz l'amministrazione dell'i Capatolo, chiera del partico dall'Imparedar Lugli, siccevette Exico dall'Imparedar Lugli, siccevette Experimente del magorato i partico medismo (67), in ficurezza di che il Capitolo ritema peggato a feguire il partico medismo (67), in ficurezza di che il Capitolo ritema del monto di fei Calellati. Indi Baladuno mando al Paya la rinunzia formude dell'amministrazione di Magoraza, in dara del daolecimo giorno di Novembre 1336. del Errito rello pacifico posificiore. Ma fedelmente mantenne la tua promelfa, e contantemente di del partico di Lugii (7).

Il missifiero anno Pisto Bencketto nos derò le fipedi falla vifita de Prelati tropdorò le fipedi falla vifita de Prelati troppo gravofa alle Chiefe; pubblicando una gran Bolla, che contieno una dilitara raffa di fipedi fecondo la diverfità del paedi, de Vifitzori, e delle Chiefe vifitate; il tutto calcolato in tomedi d'argento, dodici del quali fi valturamo un forino d' oro; e problice, che s' abbia a protoro dicioteffino di Dicembre 1236.

XLVII. Papa Benedetto attele parti- Rifotma colarmente alla riforma de' Religiofi, Il di Ciprimo anno del suo Pontificato commise seaux. ad Arnoldo di Verdale, poi Vescovo di Maguelona (8), e ad Édeso Decano di San Paolo di Fenouillet, che visitassero nelle provincie di Narhona e di Arles le Chiese Cattedrali e le Collegiate, i Monasteri di San Benedetto, di Clugal, di Premofrato, e degli Agostiniani, e di farne la conveniente riforma (9). Intorno a che si dee offervare, che molte di queste Cattedrali e Collegiali erano offiziate da Canonici regolari . Il Papa represse anche la inquietudine e l'ambizione de' Monaci e Canonici Regolari, che si faceano trasferire da un Monistero all'altro, per ottenere benefizi e dignità; e ordinò che ciascuno dimorasse nel Monistero, dove fece professione. Diede fuori molte Bolle per la rifor-

ma di diversi Ordini Religiosi (10), La pri-

<sup>(3)</sup> Rain.n. 30.31. (2) N. 31. (3) N. 38. (4) N. 30 (7) Sup.n 13. Albert. 227. (6) Rain.n 30. (7) Conc. 20. 22. 2. 2. (8) Rain. 23.3 (2) Vit. 20. 2. 2. 2. 2. 2. 2. (2) Bul. conf. 3. Bened.

ma per quello di Cifteaux, dond'egli era Anno ulcito; e per estenderla prese il parcre DI G.C. de' Superiori principali dell' Ordine, cioè 1336. degli Abati di Citteaux, della Fertè, di Chiaravalle, e di Morimond. Questa Bolla provvedea da prima alla contervazione de' beni temporali de' Monisteri (1), proibendo agli Abati di alienar cosa alsuna, se non con le formalità, che vi sono prescritte, e di prendere a prestanza a proporzione . Renderà conto l' Abate ogni anno dell' entrate del Monistero, e gli Offiziali minori lo renderanno quattro volte all'anno (2). Non potranno i Visitatori soggiornare in ciafcun Monistero altro che tre giorni franchi , nè condurre maggior numero di cavalli che quello prescritto da' Canoni (3), Gli Abati, che mancheranno d'intervenire al Capitolo Generale, paeheranno il doppio di quel che loro fosse costato il viaggio (4). Si regola la efazione e l'impiego delle contribuzioni per gli affari comuni dell' Ordine (5) .

Non fi riceveranno in avvenire nell' Ordine per Monaci, o Conversi, se non persone capaci ; e non saranno ricevuti altro che dagli Abati, o dagli altri Superiori (6). Gli Abati non anderanno vestiti altro che di bruno o di bianco; e non conduranno seco loro de damerini in divifa, o con vesti rigate. Questo perchè gli Abati e gli altri Signori tenevano al loro fervigio de' gentiluomini, che noi chiameressimo paggi (7). E'vietato l'uso di mangiar carne ne conviti, e fi sivocano tutte le permissioni di mangiarne. Tuttavia gli Abati, e gli altri confiderabili foggetti dell' Ordine, ritrovandoli in altri Monisteri, potranno mangiar carne in camera dell'Abate o nella infermeria (8). I Monaci non avranno camere. e dormiranno tutti nel dormitorio fenza celle, che vi faranno abbattute, se vi si foffero fabbricate (9). In effetto quelle, che veggiamo negli antichi dormitori, furono fatte lungo tempo dopo questa Bolla. Proibifce l'abuso delle porzioni monacali introdotte in alcuni Monisteri, dove fi dava a ciascun Monaco una certa

quantità di pane, di frumento, di vino, o di danaro in forma di pensione per vitto e vestito . Proibizione ancora di dividere i beni del Monistero tra l'Abate o alcuni Offiziali, e la Comunità. Proibizione a' femplici Monaci (10) di aver cavalli, e si permette a'soli Ottiziali, per ischivare i viaggi e le spele superflue. Finalmente è proibita ogni proprietà (11); e particolarmente lo fono le frodi de' Monaci, che fotto nomi supposti possedeano bestiami o altri beni, de quali fi valevano, o li trafficavano e Gli Abati toglieranno loro questi peculi, e gli

applicheranno in profitto del Monistero. L'ultima parte di questa Bolla regola gli studi de' Monaci, affine che con la loro dottrina riescano utili alla Chiesa. Vi saranno delle scuole di Teologia in Parigi, in Oxford, in Tolofa, e a Montpellier, e se ne stabiliranno in Bologna e a Salamanca (12), Si regolano le Provincie Ecclesiastiche, i cui Monaci deggiono andare in ciascuna Università, il numero di quelli, che dee mandarvi ogni Monistero, e la pensione di ogni Monaco studente (13); e parlando della Università di Parigi, il Papa dice ch'è la principale, e la forgente di tutte le altre; e che vi si possono mandare de' Monaci di ogni Nazione, E'la Bolla data da l'ontesorga il duodecimo giorno di Luglio 1335. XLVIII. Il seguente anno il ventesi- Riforma

mo giorno di Luglio, essendo Papa Be- de'Monanedetto in Avignone diede fuori una ci Neri. Bolla confimile per la riforma de' Monaci Neri ; cioè di Clugnì , e di tutti gli altri Benedettini (14) . Prese consiglio da Pietro di Chalus, che Giovanni XXII. avea fatto Abate di Clugni e da Giovanni Abate della Casa-di-Dio, Gilberto di San Vittore di Marfiglia, Raimondo di Pfalmodi, Guglielmo di Montolieu , e da Gregorio d'Issoire. Sono questi sei Abati qualificati Dottori in Decreto, cioè in Legge Canonica. Conferma primieramente la Bolla (15) l'ordinanza del Concilio Lateranese intorno alla tenuta de' Capitoli Generali in ciascun Regno, ogni tre an-

<sup>(1)</sup> Art. 3. 4. (2) Art. 7. (3) Art. 9. 10. 11- 12. (4) Art. 18. (5) Art. 19. 20. etc. (6) Art. 25. (7) Cang. gloff. Demicellus. (8) Art. 29. 32. (9) Art. 33. 34. (20) Art. 38. (21) dr. 39. (12) dr. 42. (13) dr. 43. 44. (24) Bull. confl.5. 20. 1. p. 242. Bibl.Clun. p. 1673. (25) C. In fing. 7, Extra de flat. Monach.

ni ; poi ordina fra lo stesso termine i Capitoli provinciali , e determina in particolare ogni Provincia, contando per una quelle di Reims, e di Sens, e per un'altra Roano e Tours, e così del refto.

Questa Bolla fi estende molto sopra l' articolo degli studi , e ordina , che in ciascun Monistero vi sia un Maestro, che infegni le primitive fcienze, cioè la Grammatica, la Logica, e la Filosofia, ienz' ammettervi fecolari (1); dopo di che i Monaci istruiti in queste prime scienze faranno mandati nelle Università, per istudiare Teologia, o Legge Canopica. Tra' Monisteri fi nominano speffo le Cattedrali , perchè ve n' erano molte offiziate da' Monaci ; particolarmente in Inghilterra e in Alemagna . Quelle due costituzioni danno a vedere in qual rilateiamento fotle caduto l' Ordine Monaffico; e n'era andato lo spirito in tal dimenticanza che non si facea più parola di orazione mentale, nè di lavoro di

XLIX. Papa Benedetto diede ancora de Frati nello ttesso anno una lunga Bolla per la Minori . riforma de' Frati Minori , intorno alla quale prefe il parere di cinque Cardinali, del Patriarca titolare di Coffantinopoli, e del Vescovo di Brescia (2), degli Abati di Marfiglia, e di Montolieu, di Gerardo Generale dell' Ordino . e di otto Provinciali . In questa Bolla raccomanda a' Frati Minori primieramente l' affiduità, e la modellia nell'offizio divino; poi la uniformità negli abiti secondo la Costituzione Quorandam exigit, dotto pena di scomunica contra quelli, che in questo punto non ubbidiranno a Superiori . Condanna in generale , non Iolo i Fraticelli , ma tutti quelli , che Iono loro favorevoli e che introducono, o fostengono delle opinioni sospette; e pare che fosse questo lo scopo principale di questa Bolla, ch'è in data del ventesimottavo giorno di Novembre 1336.

. Essa su ricevuta e pubblicata secondo un ordine espresso del Papa, nel Capitolo Generale tenuto a Cahors (3) nel feguente anno il mese di Giugno, poi Fleury Tom. XIV.

mandata in ciascuna Provincia dell' Ordine. Molti trati Minori, e i Supe- Anno riori medefimi, stimarono che cuesta Bol. DI G.C. la fosse stara estefa dal Consiglio . ad 1336.

ittanza del Generale Eude Gerardo dell' Ordine, ch'effi accutavano di favorire il rilateiamento. Era egli allogato, ed avea fuperbe fuppellettili riguardo alla povertà, di cui faceano professione. Si cibava di delicate vivande, e agevolmente perdonava i mancamenti contra l' offervanza . E i Frati però fi doleano, che in questa costituzione avesse il Papa introdotte molte novità, edaboliti molti antichi decreti dell'Ordine. In fomma tendeva essa più al rilatciamento che alia riforma, come s'è poi veduto per esperienza. Così ne parla il Padre Luca Vading, the compose gli Annali dell' Ordine trecent' anni dopo.

L. I Frati Minori contano tra le San- Fine di te del terz' Ordine di San Francesco, la Santa E-Regina di Portogallo Santa Elifabetta, lifabetta

che morì in quell'anno 1336. Il prece- di Portedente anno avea fatto per la feconda vol- gallo. ta il pellegrinaggio a San Jacopo di Galizia (4); avendo faputo che il Papa in quell'anno vi aveva accordata indulgenra plenaria . Fece quelto fecondo viaggio, veitita da povera pellegrina, a piedi, e domandando la limofina, accompagnata folamente da alcune donne vellite com'esta. Dopo il suo ritorno, intese che il suo figliuolo Alfonso IV. Re di Portogallo aveva avuta una differenza con Alfonfo VII. Re di Calliglia fuo nipote, e che si apparecchiava a far guerra (5). Per accomodarli, parti ella da Conimbra, e ando ad Estremos, dov'era fuo figlio, nulla offante la fua età avanzata, e i bollori della state, Ma per la fatica del visggio fu forpresa da una violenta febbre, e ne morì il quarto giorno di Luglio 1336, ineta di sessantacinque anni. Il Resuo figliuolo fece riportare il corpo da Effremos a Conimbra, dove fu feppellito presso alle vergini di Santa Chiara, come aveva ella ordinato nel suo testamento. Si fecero molti miracoli al fuo fepolero, che diedero motivo di procedere alla M

<sup>(1)</sup> C. 6. (2) Rain. 1336. H. 65. (3) Vading. 1336. H. 40. 1337. H. 3. 6. (4) Vading. 1335. H. 12. (5) Vading. 1336, N. 3. 4. Cc.

fua canonizzazione circa dugent' anni dopo. Anno Ma fu terminata folamente nell' anno DI G.C. 1625. da Papa Urbano VIII. (1). LI. Pietro Frerot Arcivescovo di Tours

Greci .

di Castel conne un Concilio Provinciale a Castel Contiero, Gontiero quest'anno 1336, il Mercoledi avanti San Clemente (2) cioè il ventefimo giorno di Novembre; dove pubblicò un decreto di dodici articoli, che tendono, per la maggior parte, come quelli degli altri Concili del medesimo tempo, al mantenimento della giurifdizione della Chiefa, e de' suoi beni temporali; ed a reprimere le usurpazioni e le violenze contra i Prelati, e il rimanente del Clero Vi fi notano fei domeniche nelle quali non è permesso di dire la Messa nelle Cappelle domestiche (3); e vi si ordina l'esecuzione de' decreti di molti Concili della stessa Provincia, cioè di Saumur del 1315. di Nantes del 1264. di Castel Gonriero del 1268. di Rennes del 1273, e di Bourges del 1276, ch' erano mal efeguiti ; ma non vi fi propongono altro che le medefime pene, cioè le tanto dispregiate censure.

LII. Un Cavaliere chiamato Stefano

vo di riu. Durino Dandolo diffe a Papa Benedetnione co' to: Essendo appresso all'Imperador Andronico Paleologo, io gli diffi, come anche a' Grandi della fua Corte, ch' erano prefenti (4) : Il Papa intele con allegrezza, che defideravano tutt'i Greci di riunirfi alla Chiefa Romana . Andronico rispose coll'affenso de Signori, che tutt' i Greci desideravano la riunione, e ch' erano apparecchiati' ad entrare in trattato in tal proposito, e di mandare a Napoli de' Nunzi e degli Apocrifiari, se anche il Papa ne mandasse dal canto suo: perchè aveva egli fiducia nel Re Roberto. Aggiungendo, che s' egli e i Greci conoscessero di essere in qualche errore, erano pronti ad abbandonarlo . Dopo questa relazione del Cavaliere, scriffe il Papa ad Andronico, che non chiama Imperadore, ma folamente moderator de' Greci, per non pregiudicare alle pre-

tensioni de' Latini sopra l'Impero di Co-

stantinopoli . Lo esorta a considerare i

vantaggi spirituali e temporali , che ne ritornerebbero a' Greci dalla loro riunione alla Chiesa Romana, e lo prega a mandare più presto che sia possibile i fuoi Nunzi alla Santa Sede per tal effetto . E' la lettera del giorno diciassettelimo di Gennajo 1337.

Non credeva il Papa, che convenisse alla dignità della Chiefa Romana (5) il trattar questo affare alla Corte di un altro Principe. Per quelto scrisse nello stefso giorno al Re Roberto, pregandolo di adoprarsi in questo affare, e di contenersi in modo che Andronico mandasse i suoi Nunzi alla Corte di Roma . Ma riusciva più comodo a' Greci l'andare a Napoli, che in Avignone, e dove avrebbero avuta maggior libertà. Il Papa scrisse in particolare sopra di questo alla Imperadrice Giovanna moglie di Andronico, chiamata da' Greci Anna, ch' era figliuola del Conte di Savoja (6) . Tocca a voi , le dice il Papa, che traete la vostra origine da una cafa Cattolica, lo affaticarvi efficacemente per quelta riunione, per voi, per lo marito voltro, e per gli voltri figliuoli (7). Ma questo progetto di riunione non ebbe effetto, per la discordia de' Latini tra essiche impediva il mandare a'Greci i foccorsi, che prometteano loro contra i Turchi. Imperocchè in quest'anno 1337.cominciò la lunga e funesta guerra tra' Genovesi, e i Veneziani (8).

LIII. Frattanto il Re Filippo di Va. Decim lois protestava sempre di voler proseguire la Crociata, e in quelto medelimo anno, dopo aver visitate le rimote parti del suo Regno (9), andò a ritrovare il Papa Benedetto accompagnato da fuo figliuolo Giovanni Duca di Normandia. Giunfe il Re in Avignone il terzo giorno di Marzo 1336, cioè 1337, avanti Pasqua, giorno offervabile per una eclisfi del Sole . Il Papa e il Re conferirono segretamente da solo a solo intorno al passaggio d'oltremare, che doveva essere cominciato il primo giorno del precedente Agosto, e il Re andò poi a Marfiglia a visitare il Sepolero di San Luigi di Tolofa, ed a vedere la flotta,

(1) Mart. Rom. 4, Jul. (2) Te. 21. Conc. p. 1842. (3) Art. 12. (4) Rain. 1337. n. 31-(5) N. 31. (6) Ducang. femil. Byz. p. 138. Rain. n. 33. (7) N. 34. (2) Jo. Villani 21. c. 68. (9) Cont. Nag. 7. p. 767. Villa PP. p. 214. 827.

che faceva appreffare per lo fuo paffaggio. to de' loro benefizi , fooghandoli con fi faceano l'un l'altro; intorno a che il Papa scriffe in questo modo al Re Filippo (1): Voi fapete, "che i vostri proccuratori mandati alla Santa Sede giurarono in voltro nome, che non avrefte voi distratto in altro uso quel che vi fu per lo passaggio d' Oltremare . Se dunque fi fa ora al contrario , adoperando le decime in altre guerre, principalmente contra i Cristiani; considerate, oltre l'offesa di Dio e la vendetta, che dovreste temerne, quel che si direbbe di voi e di noi; perchè non potevamo ac-cordarvi quella grazia : fegretamente, e fenza il configlio de' Cardinali. Si vede presentemente, direbbero ess, come la Chiefa e il Re fi fanno beffe di noi; imperocchè questo danaro destinato a ricuperar Terra-Santa dalle mani degl' Infedeli , s'impiega a spargere il tangue de' cristiani ; e se vi fosse occasione di far il pallaggio d'Oltremare, e che voleffe la Santa Sede imporre delle altre decime, altri se ne riderebbe, e si direb-

giorno di Aprile 1337. Il Papa doleva-fi ancora del cattivo ufo fatto delle decime in Inghilterra, e in Portogallo (2). LIV. Faceva egli pure delle altre laze del Pa- gnanze contra il Re di Francia (3), copa contra me si vede da una lettera a'due Nunzi, il Re di che avea mandati per proccurar la pace Francia : tra la Francia e l'Inghilterra, cioè Pietro Gomes Spagnuolo, Cardinale Sacerdote titolato di Santa Prassede, e Pertrando di Mont-favès , Cardinal Diacono titolato di Santa Maria in Aduiro . E' la lestera del ventesimoterzo giorno di Giugno, e dice in sostanza: Abbiamo noi faputo per le doglianze di molte persone, che gli Offiziali del Re di Francia

delle prime . E' la lettera del quarto

Avevano il Re di Francia e il Re violenza, ed usurpando i loro beni. Nel- Anno d'Inghilterra efatte delle decime fopra la vacanza delle Chiese Cattedrali, quan- DI G.C. il Clero de' loro Stati , col pretefto di do Il-Re pretende aver diritto di Rega- 1337. quella crociata, che non si eseguiva; e lia, conferisce egli I benefizi, che il Paadoprarono i danari nella guerra, che pa o i Collatori ordinari hanno conferito prima che vacasse il Vescovado, se i promoffi non ne prefero poffedimento; e così fanno di quegli, i cui posseditori avrebbero potuto per legge rimanerne privi per colpe od altri motivi ; quantunque il giudice ecclesiastico non abbia daaccordato dalla Santa Sede , fuori che ta veruna fentenza contra il poffessore . Questo dicono i nostri Giurisconsulti. Francesi poter bastare per dar luogo alla Regalia, cioè che il benefizio sia vacante di fatto, o di diritto .

Seguita la lettera: Se inforge qualche differenza in tal proposito, il Re ne attribuifce la cognizione a lui, ed alla fua Corte . In oltre estende la Regalia a molte Chicle, dove non avea luogo fotto a' Re suoi predecessori; come sarebbe la Chiesa di Tours, e molte altre; e durante la vacanza delle Chiefe gli Offiziali del Re ne devastano le terre; sotto pretesto di custodirle; alienano gli stagni, i boschi, i molini, o li distruggono, per modo che per lungo tempo non fi possono ristabilire. Ordina il Papa a'suoi Nunzi di esortare vivamente il Re a correggere tntti questi abusi (4).

be, che non sarebbero meglio impiegate Gl' incaricò di una lettera al Re d' inghilterra Edoardo, ch'è in data del medefimo giorno ventefimoterzo di Giugno. e ripiena di confimili doelianze (5); che i fuoi Offiziali e molti nobili maltrattavano gli ecclefiastici, gli spoglia-vano de'loro benesici, de'loro beni, e de' loro dirittl; e che il Re lo diffimulava. Si vede da questi esempi la follevazione universale de'laici contra i Chericl.

LV. Si vede ancora questo da'regolamen- Concilio ti del Concilio di Avignone tenuto in quest' di Avianno 1337, nel terzo giorno di Settembre gnone. nel Monistero di San Rufo, dov'era stato tenuto quello dell'anno 1326. (6). Vi presedettero i tre Arcivescovi delle medefime Provincie, cioè Gasberto di Arles, molestano gli ecclesiastici nel possedimen-Bertrando di Ambrun, e Arnoldo di

M 2 Nar-

<sup>(1)</sup> Rain. 1337. n. 22. (2) Rain. n. 21. 25. (3) N. 15. Vita PP. p. 202, Rain. n. 17. (4) N. 18. (5) N. 20. (6) Sup. lib. 93. n. 23.

Anno ch'era succeduto a Jacopo di Concos, de Franchi, finalmente su ridotto a sog- al Re di pt G.C. morto nel 1329. Si ritrovarono a questo 1338. Concilio di Avignone otto Vescovi del-

la Provincia di Arles, cinque di quella di Ambrun, e quattro di quella di Aix, formando co' tre Arcivescovi il numero di venti Prelati in tutto (1); e vi fi pubblicò un decreto di sessantanove articoli, ripetuti per la maggior parte dal Concilio del 1326. Ecco quel che mi pare di più offervabile negli altri. I figliani non riceveranno a Pasqua la Eucariffia altro che dalle mani de' loro Parrochi (2). I Cherici beneficiati o coffituiti negli Ordini Sacri, fi alterranno dal mangiar carne tutt'i fabbati inonore della Beata Vergine, e per dare buon esempio a' laici (3). L'aitinenza del sabbato erastata ordinata trecent'anni prima, in occasione della tregua di Dio (4); e qui si vede, che non era ancora stabilità universalmente, come si-

raccoglie ancora d'altronde (5). Alcuni giudici ecclesiastici (6), vedendo che gli scomunicati stavano molto. tempo fenza darli penfiero delle cenfure, faceano gittar pietre alla casa dello scomunicato, come si fece a Parigi l'anno 1304. (7). Altri facevano andar un prete vestito con gli ornamenti suoi, o portare una bara, come se si volesse sotterrare lo scomunicato. Proibisce il Concilio di Avignone questi procedimenti straordinari , e ordina di usare i rimedi della legge. Ma questi rimedi non vanno oltre la scomunica. Gli altri regolamenti del Concilio riguardano principalmente le niurpazioni de'beni ecclefiaftici , e le violenze contra le persone de' Cherici (8) . Si obbligano i Canonici, medesimi delle Cattedrali, a soli due mesi di residenza, e si da un anno a quelli, le cui dignità domandano gli Ordini Sacri, perchè vi sieno promotsi (9). Sarebbe stato atto più canonico il dichiararnegli indegni ; poiche li dispregiavano, ne cercavano altro che a godere de' beni della Chiefa, non già ad offiziarla. LVI. Leone Re di Armenia, dopo

gettarfi al Sultano di Egitto ; e pro- Armenia. mettergli per giuramento datogli fopra i Vangeli , in presenza del suo Inviato, che non manderebbe nè Ambasciatori nè lettere al Papa, o alla Corte di Roma. Avendolo il Papa saputo per altra parte, scrisse al Re di Armenia una lettera, in cui dice (10) : Un tal giuramento è contrario alla volontà di Dio, e alla giustizia, e deroga alla voftra dignità ; dall'altro canto non è effo voloatario, ma carpito dalla violenza del nemico; per il che ve ne difgraviamo con l'autorità Apostolica, e dichiariamo, che non fiete obbligato a mantenerlo. E la lettera del primo giorno di Maggio 1338, ma dopo tali dispense, qual fondamento poteano fare gl'infede-

li fopra i giuramenti de' Cristiani?

LVII. Il trattato di Luigi di Baviera Affare di per la sua riconciliazione col Papa non Luigi di ebbe buon effetto; onde questo Principe Baviera . richiamò indietro i fuoi Ambasciatori. Roberto Duca di Baviera, e Guglielmo Conte di Juilliers (11) : ed Errico di Virneberg Arcivescovo di Magonza, affezionato a Luigi , raccolle a Spira i Vescovi di Strasburgo, di Ausburgo, di Eichiter, di Spira, di Coira, e alcuni altri de'fuoi Suffraganei. Kifolvettero di spedire al Papa, per domandargli l'assoluzione di Luigi (12); e se la ricusava, raccoglierfi poi , e deliberare quel che avellero a fare . Furono gl' Inviati Ulrico Vescovo di Coira, e Gerlaco Conte di Nassau, che il Papa accolse graziofamente; ma diffe loro all'orecchio quali piangendo: Io fono ben disposto per lo voltro Principe, ma il Re di Francia mi ha scritto, che se io l'assolvo fenza il fuo affenfo, mi tratterà più male che i suoi predecessori trattarono Bonifacio. In feguito il Delfino di Vienna, ad istanza del Papa, conduste gl' Inviati per ali monti fino a Lofanna, Così

racconta la cosa Alberto di Strasburgo. H Papa non rispose niente all' Arcivescovo di Magonza, che teneva egli

(1) Gall.Chr. Nova to. I. p. 321. (2) Art. 4. (5) Art. 5. (4) Sup. lib. 50. n. 28. (5) V. Thomas, jeunes 2. part. Ch: 16. n. 8. (6) Conc. Avent. art. 8. (7) Sup. lib. 90 n. 45. (8) Art. 49a. (9) Art. 51. (10) Rain. 1337. n. 24. (11) Sup. n. 45. (12) Alb. Argent. p. 127.

per ficomunicato come fpergiuro e ribello (1); ma feriffe all' Arcivescovo di Colonia e a' fuoi fuffraganei una lungalettera, in cui dice: Che il trattato furotto dall' Impazienza degl' Inviati di Luigi di Baviera; che quelto affare non dovea maneggiarfi altro che alla Corte di Roma, e che il maggiore offacolo alla riconciliazione di Luigi fono i preparativi di guerra, ch' egli facea contra il Re di Francia, i cui interessi non possono mai essere abbandonati dalla Chiefa Romana; non essendo mai essa stara abbandonata dalla Francia. La lettera è del primo di Luglio 1338.

Il quindicesimo giorno del mese, gli Elettori dell'Impero, trattone il Re di Boemia (2), si raccolfero a Constaim, nel Territorio di Magonza, dove dichiararono che tale era il diritto e l'antico costume dell' Impero. Colui, ch'era eletto Re de'Romani da Principi Elettori, o dalla maggior parte di esti, anthe in differdia, non ha bifogno di approvazione, di confermazione, ne di alfenso della Santa Sede per darsi il titolo di Re, o per amministrare gli averi, e i diritti dell' Impero . Si raccolfero parimente a Rens sul Reno (3), dove s'impegnarono con giuramento a mangenere l'Impero, e i fuoi diritti contra chiunque, miuno ecceteueto, e di obbligarvi rutti quelli , che poteffero , nulla oftante ogni difpenfa o affoluzione

Indi l'Imperador Luigi convocò una Corte o Dieta a Francfort , dove , per configlio di alcuni Frati Minori , pubblico un Decreto in data dell'ottavo giorno di Agosto, che dichiara nulli i procedimenti fatti-contra lui da Giovanni XXII. (4), fostenendo che il Papa non-può far nulla di simile contra l'Imperadore che per solo attentato ; perche le Ioro giurifdizioni fono diffinte - H Decreto è ragionato, e vi fi combatte primieramente quella proposizione: La posfanza Imperiale viene dal Papa, e colul, che viene eletro Re de' Romani - non può effere chiamato Imperadore, e non ha veruna autorità o giurisdizione, se non è prima confagrato e coronato dal'

Paoa con l'ampiezza della fua potettà al nel temporale che nello spirituale. Si con- ANNO futa quelta proposizione con molte autorità DI G.C. del Decreto di Graziano e della glofa, 1338.

In feguito d'Imperador Luigi (5) oppose alle Bolle di Giovanni XXII. molte nullità nella forma; era le altre, che non ebbe riguardo all'appellazione da lui fatta al futuro Concilio - Intorno a che diceasi per parte del Papa (6), che non può altri appellaris dalle sue ordinanze, non avendo celi superiori a lui-Ma risponde l'Imperadore, che il Concilio generale è superiore al Papa, quando si tratta della fede, e del diritto divino, e lo prova con molte autorità di-Graziano, e della glosa; perchè alloranon fi andava più oltre -

Il Dottore Alberto di Strasburgo fur mandato dal suo Vescovo in Avignonaa portare al Papa alcune copie di queflo Decreto di Luigi, e della rifoluzione de' Principi dell'Impero (7), per fostenerne i diritti , e rappresentare al-Papa, she il Vescovo di Strasburgo non potrebbe più resultere all' Imperador Luigi , nè dispensaris dal rendergli omaggio, ne dal riconoscere, che tenea da-lui i diritti di Regalia. E' Alberto quegli, che riferifce questo fatto nella fur Cronica, e vi aggiunge: Il Papa miparlò aspramente del Principe , cioè di Luigi; ed io gli diffi: Il voltro discorso favorevole refelo più glorioso, che se gli aveste donati cento mila marchi d'argento - Allora il Papa apertamente ridendo - diffe: Oh! vuol dunque egli rendermi mal per bene? E questo suo ridere diede a vedere, che le sue aspre parole non venivano dal fondo del fuo cuore ..

LVIII. Verso il medesimo tempo l' Im- violenze peradore Luigl di Baviera arrestò un vio- contra i lento moto de' Popoli, ch'era inforto in Giudei. Alemagna contra i Giudei, e ch'era cominciato in Austria nella seguente occasione (8). In una Città chiamata Pulca nella Diocesi di Passavia , un uomo Laico ritrovò avanti alla porta di un Giudeo un' Offia infanguinata nella ferada fotto della paglia. Stimo il popolo, che queil' Oltia fosse confagrata , e fecela levare dal Parroco-

(1) Rain. 1338. n. 3 4. 6'r. (2) N. 10. Rebdorf. p. 426. (3) Alb. p. 129. Hervard. 10. 2. #. 751. (4) P. 762. (5) P. 765. (6) P. 773. (7) Alb. p. 229. (8) Rain, 1328, m. 18.

del tuogo, e portare nella Chiefa, dove ANNO fi fece un gran concorfo di divozione; DI G.C. supponendo, che il sangue ne fosse uscito 1338. per miracolo da' colpi, che le aveano dato i Giudei . Per questo sospetto, e fenza altro esame, ne giuridico procesfo, cominciarono i Crittiani ad avventarfi a' Giudei, e molti ne uccifero; ma le più favie persone credettero, che fosse più tosto per saccheggiare i loro be-

ni, che per vendicare il pretefo facrilegio. Questa conchiettura veniva avvalorata da un simile accidente, occorso qualche tempo avanti a Neirmibourg, nella fteffa Dioceft di Paffavia (1) : dove un certo Cherico pose in una Chiesa un' Ottia bagnata di fangue, ma non confa-grata; e confesso poi in prefenza del Vescovo Vernardo, e di altre persone degne di fede, che aveva egli infanguinata quell'Oftia, per indurne una prefunzione contra i Giudel . L'Oftia fu adorata per qualche tempo come il corpo di Gesu-Cristo: ma finalmente su trovata rofa da' vermi. Un altro Cherico ne pose in cambio di quella una simile infanguinata, e non confagrata, che si adorò come la prima ; e quelto errore durava ancora, quando Alberto Duca d' Austria scrisse a Papa Benedetto una lettera, în cui, dopo aver riferiti questi fatti, domandava, come aveile a contenerfi. Il Papa rispose (2): Meritano questi fatti di effere efaminati con gran cura; imperocchè il rendere un culto ad un' Oftia non confagrata, è un deridersi del Sagramento, ed ingannare i fedeli. Dall' altro canto se i Giudei hanno commeffa la colpa, che si sospetta, non si possono lasciare impuniti, senza ricoprir di vergogna la nostra Religione, ed attrarfi fopra la divina indignazione. Per ciò incarichiamo il Vescovo di Passavia, che s' informi esattamente di tutte le circoftanze di quello affare : prendendo seco lui de' soggettl prudenti e timorofi di Dio , e interrogando i testimonj de luoghi, dove occoriero i fatti; ed implegando in fomma tutt' i convenevoli mezzi per iscoprire certamente la verità. Dopo questo, se i Giudei si ritrovano colpevoli, darà loro il meri- che per respingere gl'infedeli, o gli scis-

tato gastigo; se sono innocenti, eserciterà il rigore de Canoni contra eli autori della impoltura . Quando si sarà dal Vescovo eseguita così la sua commissione, voi, e gli altri fedeli vedrete chiaramente come vi converrà regolarvi in tale incontro. Questa lettera e la commissione del Vescovo di Passavia sono del medelimo giorno ventelimonono di Agosto 1228.

Queste violenze contra i Giudei andarono più oltre nell' Alemagna superiore, dove un particolare, che si facea chiamare il Re Armelidero, raccolfe una quantità di Paesani, e faceva uccidere tutt' i Giudei, che riscontravano, fotto il pretesto dello zelo di Religione. Ma finalmente le sue truppe si rivolfero ancora contra i Cristiani . Il che indusse ad opporsi loro; e principalmente l'Imperadore Luigi di Baviera intraprese di farlo; e si diportò si bene, che prese il capo di questa fazione . e lo fece morire; dopo di che gli altri

si dispersero e sparirono. LIX. Frattanto i Vescovi di Unghe-Doglianze ria scrissero al Papa una lunga lettera, del Ciero con le loro doglianze contra il Re, e di Unghecontra i Signori, che si riducono a quel dische segue (3): Tosto ch'è morto un Prelato, s'impadroniscono gli Uffiziali del Re di tutt'i suoi beni ecclesiastici, e patrimoniali ; per modo che il fuo corpo resta insepolto per molti giorni, perchè i fuoi parenti fuggono via, per paura di effere costretti da' tormenti a rendere quel che hanno avuto dal defunto, quantunque giustamente. Per mettere in possedimento colui, che ha l'amministrazione di una Chiesa, gli Offiziali del Re gli fanno pagare una grofsa somma, sicche restano impegnati i beni della Chiesa. Il Re conferisce le Chiese Cattedrali lungo tempo avanti la morte de' Prelati , cosieche da ventitrè anni in poi non fu eletto veruno altro, che per comandamento del Re, e così fono intrufe perfone incapaci e simoniache. Si fanno marciare alla guerra de' Prelati secolari e regolari, quan-tunque non abbiano obbligo di farlo,

(1) N. 16. (1) N. 20. (3) Baluz. vit. to. 1. p. 203. 223. 236. Rain. 1338. n. 22.

cinquanta.

Si conducono i Cherici a' tribunali secolari, fenza riguardo a' loro privilegi: per giudicare delle loro contese spesso sono condannati ad un singolar combattimento per far loro perdere i diritti, che hanno, per timore di violare i Canoni. Si fono vietate le affemblee degli Stati, dove si regolava il governo del Regno. Si spogliano i Nobili de' loro offizi, e de' loro beni fenza formalità di giudizio Sono ab'liti tutt'i buoni costumi e anche la libertà e i diritti conceduti da' Santi Re , Stefano , e Ladislao ; quantunque il Re regnante abbia spesse volte promeffo con giuramento di riftabilirli nel primo flato; e che il termine, che s' era preso per la esecuzione di questa promessa, sia spirato; onde tutti gli Ungari tornarono alla ribellione; e fi dee molto temere, che la Religione Criftiana non vada estinta in questo Regno. Finalmente, quantunque, fecondo l'antico costume, deggia il Re governarsi secondo i consigli de' Vescovi, egli non porge loro orecchio, quando gli parlano delle vedove e degli orfani , e vergognosamente li discaccia . Conchiudono i Prelati, pregando il Papa di rimediare a tutti questi disordini. Il che fa sunporre, che credano effi, che abbia dirigto di prender cognizione della condotta de' Re anche nel temporale, e che possa correggerli, secondo la pretensione di Bonifacio VIII. e la dottrina di Agostino Trionfo, Papa Benederto XII. non fece altro che scrivere a Carlo Redi Ungheria una esortazione, in dara del ventelimo giorno di Settembre 1338.

LX. In principio di quest'anno giunde Tarta fero in Avignone degl' Inviati del gran ri, e degli Can de' Tartari, con una lettera, in cui Alsei al si chiama Imperador degl' Imperadori; e Tapa. parla così (1): Noi mandiamo il nostro Nunzio Andrea Franco, unito aquindici compagni, al Papa, Signor de Cristiani

in Francia: di là da sette mari, dove si

corica il Sole, per aprire il cammino a' Nunzi, che noi manderemo spesso al Pa. Anno pa, ed a quelli del Papa verso di noi, DI G.C., per pregarlo, che ci mandi la sua benedizione, e che faccia sempre commemorazione di noi nelle sue fante preci , e che abbia per raccomandati gli Alani Cristiani, nostri servi, e suoi figliuoli. Che ci conducano ancora dall' Occidente de cavalli ed altre maraviglie. E'in data di Cambalec o Cambalu Qui si vede qual' idea del Papa avessero data i

Missionari a questo Principe, che lo

chiama non il Padre o il Pontefice ma il Signor de' Criftiani .

Quattro Principi della nazione degli Alani scriffero parimente al Papa, dicendo in sostanza: Noi siamo stati per lungo tempo istruiti nella Fede Cattolica. e governati utilmente dal vostro Legaro Fra Giovanni , romo di gran merito, ma già morto otl' anni sono (2). E' questi Giovanni di Montecorvino Arcivelcovo di Cambalu, morto in conseguenza verso l'anno 1330. Seguita la lettera: Da quel tempo in poi siamo restati senza Superiore, e senza consolazione spirituale : quantunque abbiamo inteso dire che voi ci provvedeste di un altro Legato; ma non è giunto ancora . E'questi Niccolò dello stesso Ordine de' Frati Minori , confagrato Arcivescovo di Cambalunel 1222. Per guefto, continova la lettera, supplichiamo la Santità Vostra di mandarcene uno più presto che sia possibile ; e ancora di scrivere graziosamente all' Imperador nostro Signore, per istabilire il commercio di questi reciprochi Invisti, ch'egli vi domanda, e per legare amicizia tra voi e noi, donde ne seguirà un gran bene per la falute delle anime ; laddove la fua indignazione cagionerebbe una infinità di mali.

Il Papa fece buona accoglienza a quest' Inviati, onorandoli molto, e regalandoli. Li rimandò indietro con molte lettere, in data del tredicesimo giorno di Giugno 1338, tanto al- Gran Can, e agli altri Principi Tartari, che a' Principi Alani (3); a' quali mandò ancora una confessione di fede, interamente simile a quella, che Clemente IV. avea

(1) Vading. 1318. n. t. a. Cc. Rain. ced. n. 73, 74. Cc. (2) Sup. n. 4 (3) Rain. n. 78.

dinali .

'mandata a' Greci . Onattro meli dopo Asso Papa Benedetto mandò in Tartaria quat-DI G.C. gro Frati Minori ; in qualità di fuoi 339. Nunzi (t), cine Niccolò Bonet, Profesfore in Teologia, Niccolò di Molano, Giovanni di Firenze, e Gregorio di Ungheria, la cui commissione è in data del lecondo giorno di Novembre, e non do-

vea fervire altro che per dieci anni. V'erano allora in Italia alcuni Impostori Armeni (2), che chiamandosi Vescovi maltrattavano i Cattolici della loro nazione. Atanagio pretefo Vescovo di Veric era in Roma, dove infegnava degli errori contra la fede; e valeafi di privilegi, e di altre false lettere, fabbricate fotto i nomi di alcuni Papi, Perfeguitava in varie forme gli Armeni Catsokci; aveva in orrore quelli, ch'erano stati batterzati secondo il rito della Chiefa Romana; chiamavali rinnegati, gl' imprigionava, e facea loro spetto molte altre persecuzioni per ricondurgli a'loro primi errori. Effendone il Papa avvertito mando ordine al Vescovo di Anagni fuo Vicario a Roma, di mettere Atanagio in prigione; al Vetcovo di Firenze, e a quello di Padova, di far parimente imprigionare due altri Armeni colpevoli delle steffe colpe, cioè Pietro, che fi chiamava Patriarca di Geruialemme, e Vescovo di Nazaret, ch' era a Padova, ed Ezechiele suo Vicario, residente a Pirenze.

Promozio- LXI. Il Venerdì de' quattro tempi ne di Car dell' Avvento giorno diciottelimo di Dicembre 1338, Papa Benedetto fece una promozione di fei Cardinali, il primo de' quali fu Gocio di Rimini, così chiamato dal luogo della fua nascita; il suo cognome di famiglia era Delle Battaglie. Avealo fatto il Papa Patriarca titolare di Costantinopoli, il quatterdicesimo giorno di Giugno 1335. (3). Fu egli dichiarato Cardinale Sacerdote, essendo assente; imperocchè quest'anno 1338, il Papa lo mandò Legato in Sicilia, con Ratiero Velcovo di Vaifon . Il fecondo Cardinale fu Bertrando di Deuce, allora Arcivescovo di Ambrun. Era nato celi nel Castelio di Clandiac nel Siniscalcato di Beaucaria, e nella Diocesi di Uses. Di Prevo- Guglielmo di Aure, ch' ebbe il titolo di

sto della Chiesa di Ambrun, ne su fatte Arcivescovo nel 1333, e nel medelimo anno Papa Giovanni XXII. lo mandò a Roberto Re di Sicilia e a Francesco Dandolo Doge di Venezia, per confultarli del modo di arreffare i procedimenti de' Turchi. Era ancora assente quando fu dichiarato Cardinal Sacerdote.

Il terzo Cardinale fu Pietro Ruggiero di Maumont Arcivescovo di Roano, e poi Papa Clemente VI. Il quarto fu Guglielmo di Court, nativo della Diocesi di Tolosa, cioè di Mirepoix, prima che fosse un Vescovado particolare, Guelielmo di Court era Monacodell'Ordine di Citteaux e Dottore in Teologia. Fu fatto Vescovo di Nismes l'ultimo giorno di Aprile 1337. e il terzo di Dicembre fu trasferito al Vescovado di Albi , di cui era invettito, quando fu fatto Cardinal Prete . Il quinto fu Bernardo di Albi, nativo della Diocesi di Pamiers. L'anno 1336, fu fatto Vescovo di Rodes, e l'anno seguente Inviato in Ispagna, per accordare il Re di Castiglia, e il Re di Portogallo ; e vi era ancora , quando fu fatto Sacerdote Cardinale. Il tetto ed ultimo di quelta promozione fu Guglielmo di Aure, che di Monaco di Lefat fu fatto Abate di Montolieu da Giovanni XXII. nel 1325. e impiegato da Benedetto XII. nel 1336, quando si composero gli Statuti per la riforma dell' Ordine di San Benedetto (4) . Fu nominato Cardinale Sacerdote, ed ebbe in fuccessore nell'Abazia di Montolieu Raimondo Ruggiero d'

Aure fuo parente. Effendo tre di questi Cardinali affenti, quando la promozione si fece, non ricevettero i loro titoli, che un mele dopo (5), cioè nel giorno fedicesimo di Gennajo 1339. in Avignone nella Camera del Papa. Erano questi tre l'Arcive scovo di Ambrun, Bertrando di Deuce, che ricevette il titolo di Cardinal Sacerdote; il Cardinal Bianco, Guglielmo di Court, ch' era stato Monaco di Cifteaux, ed ebbe il titolo de' Quattro Coronati; e il Cardinale di Montolieu

11. Gr. Rain. m. 80. (a) Rain. ibid. (3) Baluz. vit, to. 1. p. 209. 810. (1) Vading. n. 11. Ge. Rain. n. 80. (2) Rain. ibid. (3) Baluz. vit, to. 1. p. 209. vic. 242. Rain. n. 2335. n. 63. (4) Sup. n. 48. (5) Rain. n.87. Mul. Ital. to. 1. p. 432.

LIBRO NOVANTESIMOQUARTO.

Santo Stefano al Monte Celio, Questo è quanto afferma un autore contemporaneo, cioè il Cardinal Jacopo Gaetano nel suo ceremoniale della Corte di

Roma.

cilia .

LXII. Gocio, il primo de' nove Carmenti con-dinali, era frattanto in Sicilia con Ratra Pietro tiero Vescovo di Vaison, e procedeano contra Pietro di Aragona, che pretendeva effere Re di Sicilia (1). Era questi il primogenito di Federico, ch' era morto il ventelimoquarto giorno di Giugno 1337. avendo fatto coronar Pietro mentre ch' era vivo, quantunque folle quali infensato (2). Allora il Re Roberto sperò di ricovrare la Sicilia, e ne scriffe a Papa Benedetto, che con una dua lettera del ventefimottavo giorno di Agolto gli promife di non comportare. che niuno intraprendelle cola in fuo pregiudizio (3), ed anzi di affilterio a fuo potere. Pietro di Aragona, che si chiamava Pietro II. Re di Sicilia, mandò no di Settembre mandarono in Sicilia a domandare a Papa Benedetto la investitura di questo Regno (4), per mezzo di due Cavalieri, la cui proccura era in data dell'ultimo giorno di Marzo 1228. Ma il Re Roberto di Napoli mandò ancor egli Ambasciatori al Papa, e gli fece rappresentare, che Federico non avea da godere il Regno della Sicilia . altro che fua vita durante ; domandandogli giustizia, come a Signore Sovrano di quelto Regno.

Il Papa mandò in Italia Gocio Patriarca titolare di Costantinopoli, e Ratiero Vescovo di Vaison, con una lunga Bolla (5), in cui ripiglia l'affare della Sicilia dalla invafione di Pietro L.: poi riferifce il trattato conclufo tra Car-lo lo Zoppo e Federico, e confermato da Papa Bonifacio VIII. nel 1303. (6). Ora avea Federico fatte molte contravvenzioni a quello trattato; la principal' era quella di aver fatto coronare Re di Sicilia Pietro suo primogenito; e di avernelo istituito erede nel suo testamento ; quantunque egli medelimo non ne avesse il godimento altro che vitaliziamente. Per ciò commette il Papa a' suoi due Nunzi di trasferirsi nell' Isola

Fleury Tom. XIV.

di Sicilia , e di dichiarare Pietro di Aragona, e gli altri figliuoli o eredi Anno di Federico decaduti dal possedimento di Di G.C. quell'Ifola, la quale era ritornata alla 1339. Chiefa Romana, e restata in conseguen-

za unita al restante Regno, cioè alla Sicilia di qua del Faro, e che appartiene essa al Re Roberto, come vero Feudatario della Chiefa . Il Papa foggiunge : Voi comanderete frettamente al detto Pietro, e a' suoi fratelli, di ristituire la Sicilia al Re Roberto in un tal dato termine; in difetto di che incorreranno nelle più rigorofe pene spirituali e temporali. E'la Bolla del quar-

to giorno di Luglio 1338.

Per metterla in esecuzione i due Nunzj Gocio e Ratiero (7) si trasferirono a Reggio Città d'Italia la più proffima alla Sicilia, distante da Messina solamente tre leghe col mare tra l'una e l'altra. Di qua il ventesimoquinto giorquattro Frati Minori, ch'essendosi mes-si in una barca, vollero entrare in Mesfina ; ma fu loro impedito , e vennero condotti al Conte Matteo di Palice Governator di Messina per lo Re Pietro. Gli esposero il motivo, per cui erano mandati : e non fu loro permesso nè di entrare nella Città, nè di presentare a niuno le lettere, che portavano; aggiungendo , che non vi lascerebbero entrare i Nunzi, se vi capitassero, nè il Papa medefimo. Dopo averli tenuti così tutto il giorno senza bere, nè mangiare, li costrinsero a ritornarsene a' Nunzi.

Per questo il terzo giorno di Ottobre i Nunzi dichiararono coll' autorità del Papa, che Pietro di Aragona, e i suoi fratelli erano interamente decaduti da ogni diritto foora la Sicilia : commettendo loro di ristituirla, fra due mesi, al Re Roberto, sotto pena di scomunica; o di presentarsi in Terracina, dopo i due meli , a produrre le loro ragioni . Essendo spirato il termine il quarto giorno di Dicembre, i Nunzi furono a Terracina, dove scomunicarono per iscritto Pietro, e i suoi aderenti, come contumaci ; concedendo loro ancora un mese

(1) Rain. 1339. n. 44. 45. (2) Jo. Vill. 21. c. 70. (3) Rain. 1337, n. 26. (4) Id. 1388. 18. (5) Id. n. 36. (6) Sup. lib.87. n.65. lib. 90. n. 23. Rain. n.42. 45. (7) Rain. 1939. n. 44.

di tempo, prima di pronunziar la fen-ANNO tenza. Spirata questa dilazione, il Mar-DI G.C. tedl quinto giorno di Gennajo 1339. i 1339. Nunzi prolungarono ancora la dilazione:

e finalmente nel quinto giorno di Aprile diedero la definitiva sentenza loro contra Pietro e i fuoi aderenti , come rifulta del loro procetto verbale, in data del settimo giorno del medesimo mele di Aprile: e tale fu tutto il frutto

della loro commissione.

LXIII. Carlo o Caroberto Redi Undel Re di gheria, nipote di Roberto Re di Napo-Ungheria ii, effendo ancora giovanetto, e vedendo come gli veniva contrastato il Regno, fece in diverse volte alcuni voti di dire in certi dati giorni un tal dato numero di Pater, di Ave, e di Salve Regina, per modo che qualche giorno ne recitava cento, e qualche altro dugento : il che finalmente lo aggravava, avendo a tenere configli, e a trattare gli affari del suo Regno. Prego dunque il Papa, che gli commutaffe questi voti : il che gli concederte il Papa, e reltriale quelle preghiere a quindici al giorno, col debito di nudrire dodici poveri que giorni, in cui s'era impegnato di dire più di cinquanta di quette orazioni . E la Bolla del giorno diciassettesimo di Gennajo 1339. e mostra quali fossero le divozioni di quel tempo.

Avea Caroberto sposata in prime nozze Maria sorella di Casimiro Re di Polonia, e ne aveva avuto un figliuolo chiamato Luigi, che fu disegnato Re di Polonia in quelto medelimo anno; imperocchè il Re Casimiro suo Zio, vedendosi fenza figliuoli, e temendo che dopo la fua morte il suo Regno restatte esposto a' faccheggiamenti , tenne una dieta generale la vigilia di Santo Stanislao (1), feito giorno di Maggio, dove fece eleggere in suo successore suo ninote Luigi. Andò egli medefimo in Ungheria con due Velcovi e con alcuni Signori ; e ritrovandosi a Vissegrado col Re Carlo nel fettimo giorno di Luglio, conclufe l'affare a certe date condizioni .

LXIV, Nel precedente anno aveva il pel Re di Papa mandato due Nunz) in Polonia, Polonia. Guillardo di Chartres Prevolto di Ti-

toul, nella Diocesi di Colocza, in Ungheria, e Pietro Gervasio Canonico del Pui in Velai , la cui commissione dicea (2): Abbiamo noi ricevuta la doglianza di Calimiro Redi Polonia, contenente che il Maestro e i fratelli dell' Ordine Teutonico dimoranti in Prussia avevano occupato , armata mano , e ritenevano ancora alcune terre del Regno di Polonia, cioè Culmo, e la Pomerania , e poi altre ancora ; il tutto con gran pregiudizio di questo Regno e della Chiefa Romana, di cui è tributarios ed oltre la quale non riconosce , dopo Dio, altro Superiore sopra la terra. Per questo col consiglio de' Cardinali nostri fratelli, vi commettiamo che v'informiate di quelte invalioni , e de' mali , che ne feguirono, condannando i colpevoli, e facendo eseguire il vostro giudizio. E'la commisfione del quarto giorno di Maggio 1338.

Fecero in confeguenza i due Nunzi citare avanti a loro il Maestro q i Fratelli dell' Ordine Teutonico, e nominatamente molti Commendatori , fino a venticinque . Nel giorno , o nel luogo deputato, comparve avanti i Nunzi Bertoldo di Ratibor Giurisconsulto, con la proccura del Re di Polonia, che presentò la sua supplica, perchè i Nunzi procedessero contra l'Ordine Teutonico, e i Commendatori citati, fecondo la loro commissione. Comparve dall' altra parte Jacopo Parroco di Arnouille nella Diocesi di Culmo, Proccuratore dell' Ordine Teuronico, che protesto di non riconoscere i Nunzi per Giudici; e dopo effersi appellato da esti al Papa, per certi motivi , che parvero loro frivoll , fi ritiro subitamente senza il loro congedo,

Intorno a che i Giudici, dopo aver dichiarati giuridicamente contumaci il Maestro ,e i Commendatori dell' Ordine, diedero la loro sentenza definitiva , che dice: Conita a noi per sufficienti prove, che Fra Tierri di Aldemburgo, presentemente Maeftro dell' Ordine Teutonico, e allora Maresciallo sotto il Maestro Lutero di Brunsuic, e i tali Commendato. ri , che sono i venticinque già nominati, sono entrati in corpo di armata, e a inlegne spiegate nel Regno di Polonia,

e vi diedero il gualdo; abbruciazono le tall e tall Chiefe, e a nominazono nove, dopo avenne tolti I libri , tea. lici, i teorir, e i depodiri, con le Reliquie, e con le Immagini. Per quebiamo la loro affolazione alla Santa Sede, li condanniamo a rifabbricare quefic Chiefe, e a rititurire i mobili tolta; ted in oltre ritijutizano la Pomerania con le tali e tall altre terre, i frutti che ne hanno percepti; e i danni e intereffi; il tutto taffato da noi vintereffi; condo l'affermazione del Re; e 1000, marchi pore e prefer Data di Variavia nella Chiefa di San Giambatti fi l'anno 1337, il quaddiceffico giorno

di Settembre (1). LXV. Criftoforo Re di Danimarca ne del Re effendo stato scacciato dal Regno per le di Svezia. fue violenze, e la fua mala condotta, gli abitanti della Scania o Paese di Schonen, si diedero a Magno Re di Svezia, per liberarsi da molti piccioli tiranni, che gli opprimeano (2). Magno mandò a Papa Benedetto, pregandolo di confermare il possedimento della Scania a lui, ed a' fuoi posteri; e permettergli ancora di fottrarre, potendo, altre terre dal poter de' tiranni; atteso principalmente, foggiung' egli, che il Regno di Danimarca non è mai stato soggetto all' Impero, ma alla Chiefa Romana, alla quale paga tributo, che io fono disposto a continovare. Il Papa rispose : La giustizia , e l'antico uso de' nostri predecessori non ci permette di procedere alla confermazione, e alla concessione de'beni temporali, senza ci-

e vi diedero il guaffo ; abbruoisarono tar coloro, che deggiono effere chiamate tali e tali Chiele, e ne nominarono ti, e fenza effere informati dello finza Anno nove, dopo averne toli il libri, i ca- de beni, di cui fi tratta. Per queffo ti C.C. lici, i tefori, e i depofiti, con le non abbiamo portuto fare quel che deli-Reliquie, e con le Immagini, Per que- derate. E la lettra del ventefinoretto.

giorno di Gennajo 1330. LXVI. Papa Benedetto diede in Riforma quest'anno una lunga Bolla per la ri- de Canoforma de' Canonici Regolari , come ne nici Reavea data una per gli Monaci tre anni golari. prima (3). Regola da prima la rice-zione de Canonici, e la loro professione (4). Ordina la tenuta de Capitoli, sieno giornalieri in ciascun Monistero, sieno annuali o provinciali ogni quattro anni ; imperocchè gli aveano già ridotti a quefto termine , laddove il Concilio Lateranese gli ordinava ogni tre anni. Questa Bolla molto si distonde sopra gli tludi de' Canonici o ne'loro Monisteri , o nelle Università (5). Regola molto particolarmente la qualità e la forma de' loro abiti fecondo l'uso del tempo (6). e commette loro l'astinenza dalla carne i giorni di Sabbato, e durante tutto l'Avvento; senza pregindizio delle astinenze più grandi ulitate in tutt' i Conventi (7) . Saranno i dormitori fenza celle, non se ne fabbricheranno di nuove; ma resteranno quelle, che vi sono fabbricate (8); in modo però che dinanzi fieno tutte aperte. I Canonici refidenti in comunità diranno la Messa almeno due volte alla fettimana (9) . Quelli, che non fono Sacerdoti, fi confelleranno ogni quindici giorni, e si comunicheranno ogni mese (10). Questa costituzione per altro è molto simile alle due spettanti a' Monaci. E'in data del quindicesimo giorno di Maggio 1329.

1 2 SO

(1) P. to53. B. (2) Rain. 1339. n. 84. (3) Sup. n. 47. (4) P. 259. c. 5. 6. 7. 00.17. Come. p. 1799. Bull. tes. 1. (5) C. Infign. Entr. de Stes. Man. (6) C. 26. (5) C. 29. (2) C. 27. (6) C. 28. (6) C. 30.

# SOMMARIO DEL DISCORSO OTTAVO

### SOPRALASTORIA

## ECCLESIASTICA.

#### abactactactactacta

1. ORigine de Religiofi. Monaci di Egine, II. Regola di S. Benaletto. Censonico, III. Ordine di Gilguen. I. V. Ordine di Gilguen. V. Frest Lieve. VI. Studi del Monaci. VII. Meltiplicazioni di Ordine Religiofi. VIII. Religiofi Mendicani. VI. Nevera' Vargolica. X. Riloficamento de Religiofi Mendicani. VI. Scifma trei Fresti Minori. XII. Riloficamento generale del Religiofi. XIIII. Efonzioni. XIV. Novel distrumento de Religiofi. XIIII. Efonzioni. XIV. Deveni Vargolica. X. Riloficamento del Religiofi. XIIII. Efonzioni. XIV. Novel distrumento del la morale Crificiana. XV. Novel distruzioni.

#### RELIGIOSI.

Origina I. A Vendo in totto il corfo di quede figlide del progrefio della vita Religiofa,
saci di
Egirse, quando è caduro in acconcio, ho creduto bene di raunare in un difcorfo i
mie rifictioni fopra di querlo grande
quarrodecimo; tempo, in cui querla
fanta Infliuzione era nella fua maggior

decadenza.

Chiunque conofee lo fpirito del Vanglo, non può dubitare, che la profeion Religiofa non fia d'ilituzione Diviua, poiché effa confille effervialmenre in praticare due configil di Gefu-Criviua, poiché effa confille effavialmenre in praticare due configil di Gefu-Crie al beni temporali, e coll'abbracciar la
continenza perfetta, e la povertà. Tannio, da San Pacomio, e dagli altri Monaci di Egitto, riconoficiuti dall' Antichità per gli più perfetti di tutti gli altri, e che in confeguenza debbono in
tutt' feccoli ferviri di modello a coloro,
li ligito di modello a coloro,
li coloro di modello a c

Oltre le vite particolari di un gran numero di questi Santi, abbiamo nelle opere di Gassiano, e particolarmente nelle sue Istituzioni, una descrizione esatta della loro maniera di vivere, che io ho riferita nella Storia (2), e che

contiene quattro principali articoli : fa folitudine, il lavoro, il digiuno, e la orazione. La lor folitudine (donde hanno avuto il nome di Monaci ) non confilea folamente in separarsi dagli altri uomini e rinunziare alla loro focierà; ma ancora in allontanarsi da luoghi frequentati, ed abitar ne deserti. Questi deserti non erano, come s'immaginano molti , valte foreste , o altre terre abbandonate da poterfi sterpare, e ridurre a cultura : erano luoghi non folo inabitati , ma anco inabitabili ; pianure immense d'aride sabbie, montagne sterili, rupi, e sassi . Stabilivano il lor foggiorno ne' siti , dove trovavano dell' acqua, e vi fabbricavano le lor cellette di canne, o di altra materia leggiera; e per trovarli conveniva spesso fare parecchie giornate di strada nel deserto. Colà nessuno lor disputava il terreno: e per istabilirvisi non era bisogno che dimandaffero licenza adalcino. Sol lungo tempo dopo i Monaci si avvicinarono all'abitato, e fino dentro le stesse Città : ed allora il Concilio Calcedonese proibì di fabbricare alcun Monastero fenza il confenso del Vescovo (3).

Il lavoro delle mani veniva confiderato come essenziale alla vita Monassica: e l'avversione al lavoro su principalmente la cagione, per cui si condannarono gli

<sup>(1)</sup> Matt. 19. 11. 21. (1) Stor. l. 20. n. 3. 4. Gr. (3) Stor. l. 27. num. 22-

Eretici Maffaliani (1). I veri Cristiani consideravano che fin dallostato della innocenza Dio avea posto l'uomo nel Paradifo Terreitre affinche lavoraffe (2) : che, dopo il di lui peccato, gli fu dato per penitenza il peso di lavorare la terra, e di guadagnarfi il pane col fudore del volto: che i più gran Santi dell' antico Testamento erano stati pattori, ed agricoltori : e finalmente che Gefu-Crifto stefso avea passata la metà della sua vita mortale in un mestier faticoso e noioso. Imperocchè non appar che da' dodici anni fino a' trenta dell' età fua egli abbia farta altra cofa che l'avorare affieme con S. Giuseppe; laonde veniva chiamato non folo figlio di un falegname, ma falegname lui stesso (3) . Così egli ci ha mostrato col suo esempio, che la vocazion generale di tutto il genere umano è di lavorare in silenzio; quando Dio non ci chiami a qualche pubblica funzione per servizio del prossimo.

dea principalmente a due fini ; cioè a fuggir l'ozio, e la noja infeparabile dalla solitudine, ed a guadagnarsi il vitto senza effere di aggravio ad alcuno. Imperocchè effi intendeano letteralmente le parole di S. Paolo (4) : Se alcuno non vuol lavorare, non dee nè pur mangiare: non vi cercavano in esse nè glosa, nè spiegazione. Sceglieano però lavori facili, e compatibili colla tranquillità dello spirito, come il fare sporte, e stuoje, al che li applicavano i Monaci di Egitto (5) . I Siri, secondo S. Efrem (6), facevano anche corde , carta , e tela: Taluni non isdegnavano di girar la mola a guisa de' più miserabili schiavi . Quelli , che aveano qualche pezzo di terra, lo coltivavan da se: ma desideravano attendere più tofto a mestieri, che a beni stabili , mentre questi esigono troppa attenzione, e traviamento di fpirito, e danno bene spesso occasione a differenze, e litigi.

Il lavoro di questi primi Monaci ten-

differenze, e litigi.

Ritorno agli Egiziani, che fono di
tutti gli altri i più perfetti, e i più noti
per le relazioni di Caffiano (7). Effi di-

giunavano tutto l'anno, fuorchè le Domeniche, e'l tempo Pasquale : e fosse giorno di digiuno, o no, tutto il loro nutrimento confiltea in pane ed acqua; al qual modo di vivere fi erano determinati dopo lunghe sperienze. Avevano anche mifurata la quantità del pane ad una libbra Romana al giorno, cioè a dire dodici once : le dividevano in due piccoli pasti, l'uno de' quali si faceva a nona, l'altro fu la fera. Ne' giorni poi, che non erano di digiuno , non si faceva altro più che avanzare il primo pafto al mezzogiorno, fenza però aggiungervi cos' alcuna al folito pane. Voleano però , che non fi paffaffe alcun giorno fenza prendere cibo.

In questo consisten turta la loro auferità i non poravano nè cilisti, nè cateme, nè seri, come accostumavano alcani Monasi della Siria: ci fiagellaziozi, e displime non si faceva in que' tempi de pur meazione. L'austieria degli Egizi consisten nella persevenana colante in una vita perfetamente uniforme, il che alla natura riesce più diacontante in una vita perfetamente uniforme, il che alla natura riesce più ro che l'alternativa delle più alpre pepreporzione come alla guerra, il soldino toffre ogni forta di fatiche, colla dolce speranza di godere un giorno di riposso, e di piacere.

La preghiera de' Monaci Egiziani era regolata colla medefima prudenza. Non si radunavano per pregar in comune che due volte ogni ventiquattr' ore, la fera e la notte : ciascuna volta recitavano dodici Salmi, e dopo ciascun Salmo una orazione; ed in fine vi aggiungeano due lezioni della Scrittura. Dodici fratelli in giro cantavano ciascheduno il suo Salmo, stando in piedi in mezzo all' assemblea; e tutri gli altri afcoltavano ftando a federe offervando un profondo filenzio, fenz' affaticarsi ne il petto, ne il restante del corpo ; il che loro non permettevano i quotidiani digiuni, ed i continui lavori. Per chiamare alle preghiere un corno di bne facea le veci di campana, e questo era bastante nel silenzio delle loro vaste

foiitudini ; e le stelle , che in Egitto femore fi veggono, fervivano ad effi di Oriuolo: il tutto conforme alla lor povertà. Il restante del giorno pregavano nelle loro cellette, lavorando (1); avendo eglino riconosciuto, che nulla è sì atto a fillare il peafiero, e ad impedir le difrazioni , quanto la occupazione continua : così tendevano alla purità del cuore , la cui ricompensa sarà il veder Dio (2). La loro divozione era, se mi è lecito il dirlo, ful gusto medesimo delle piramidi, e delle altre opere degli antichi Egiziani , cioè grande , semplice , mafficcia. Tali erano que' Monaci tanto stimati da' più gran Santi . S. Basilio intraprefe molti lunghi viaggi per andargli a conoscere in periona (3); e di essi parlando, dice (4), che vivendo- come in una carne non propria, moltravano cogli effetti cofa voglia dire l'effere viag-Riatori qui in terra, e cittadini del Cielo. Avete veduto come San Glo: Grifostomo (5) li poneva in un grado molto superiore a quello de Filosofi Pagani: e in tre libri, che compose su questo argomento, prese la lor difesa contra coloro, che biasimavano tale Istituro . S. Agoltino (6) fa ad effi elogio in diversi luoghi delle sue opere, e particolarmente nel trattato de costumi (7) della Chiefa cattolica dove sfida i Manichei a contrastargli le maraviglie, che ne racconta.

Repola di II. La vita monastica si estese ben S. Bene. tosto per tutta la Cristianità ; e il nudetto. mero de Monaci era si grande, che nel Canonici. folo Egitto, dove viveasi con tanta perfezione, se ne annoveravano verso la fine del quarto fecolo più di settantasei mila, fenza contar quelli, de'quali non abbiamo il catalogo . La regola di S. Benedetto scritta verso l'anno 530. (8) ci mostra con distinzione lo ttato della vita monastica in Occidente : ed è confiderabile, che questo gran Santo non dà la fua regola come un modello di perfezione, ma folo come un picciol principio molto lontano dalla perfezione de' secoli precedenti (9). Il che fa vedere,

quanto fiafi intiepidito il fervore ne tempi posteriori , allorchè si è riguardata quelta regola come groppo severa : e quanto fiendi allogranari dallo spirito della lor vocazione coloro, che in tante gulfe hanno pretefo di mitigarla.

S. Benedetto credea di aver usata una grande condificendenza coll' accordare a' Monaci un po' di vino, e due pietanze oltra il pane, senza obbligargli a digiunar tutto l'anno. S. Gregorio Papa, che vivea nel medefimo fecolo, e che praticava la detta regola, ne loda in particolare la discrezione (10) : ma la natura corrotta fa trovar sempre pretesti per lufingarfi, e per autorizzare il rilascia-mento. Tali pretesti verranno da noi in feguito esaminati : qui dico solo, che è meglio restare nello stato di una vita comune , di quello che tendere alla perfezione per una strada imperfetta.

Intanto in parecchie Chiese si erano formate certe comunità di cherici, che conducevano una vita quali fimile a quella de' Monaci, per quanto le lor funzioni glielo potean permettere. Santo Eus febro (11) Vercellense è il primo Vescovo, che si trovi aver fatto vivere in tal guisa il suo Clero : e Sant' Agostino seguì il di lui esempio (12), come rileviamo da' fuoi due difcorfi fopra la vita comune. Questi Cherici furono chiamati Canonici; e verso la metà del settimo secolo S. Crodegango Vefcovo di Mets (13) diede doro una regola, che fu di poi ricevuta da tutt' i Canonici , come quella di S. Benedetto lo era da tutt'i Monaci. Ecco dunque due sorte di Religiosi ; gli uni Cherici , e gli altri Laici ; imperocchè i Monaci eran Laici per la maggior parte . L' oggetto dell' Istituto de' Monaci era di operare per la loro par- . ticolar fainte, fia conservando la innocenza , fia riparando per una feria penirenza a' difordini della vita paffata . I Cherici vivendo in comune imitavano la vita monastica, a fine di cantelarfi contra le tentazioni della vita attiva e del commercio co Secolari .

(1) Lib, 11, c. 14. (2) Matth. 5. 8. (3) Ster. lib. 14, m. t. (4) Ep. 79. (5) Ster. l. 19. n. 4. 8. (6) Ster. l. 19. m. 27. (7) Demore. Etal. c. 31. (8) Ster. l. 32. n. 14. (6) Res. Bendl.-pel. 6r. a. li. (10) Disk. (11) Stere. l. 13, m. 14. (12) Sterel. 44, 6. (13) Sterel. 43, m. 37.

trecent' anni dopo i tempi di S. Benedetto, i Monaci fi trovarono lontanissimi dalla offervanza efatta della regola; perchè i Monatteri sparsi per tutto l'Occidente, essendo indipendenti gli uni dagli altri, introdussero insensibilmente diversi usi sopra ciò, che nella regola non trovali scritto; com'è la qualità del cibo, e'l colore, e'l taglio dell'abito; e questi differenti usi furono poi tanti pretelli pel rilasciamento. Ad oggetto di rimediarvi, nell'anno 817. nel principio del Regno di Luigi il Pio, fu fatto il regolamento di Aquisgrana (1), per cura di S. Benedetto Abate Anianense, e col configlio di parecchi altri Abati di tutto l'Impero Francese. Qui si raccomanda il lavoro delle mani, da cui non andava esente ne pur l'Abate medesimo : e dal regolamento stesso appare, che in que tempi vi era ancora tra Monaci poco numero di Sacerdoti. L'anno precedente 816, (2) parecchi

Nel principio del nono fecolo, quali riduse a persezione lo stabilimento di Clugal, e vi uni parecchi altri Monasteri , de quali egli avea la direzione , facendo che tutti mantenessero lo stesso ordine, cioè a dire la stessa offervanza: donde in seguito è venuto il nome di Ordine applicato a diverse Comunità, le quali praticano la medefima regola, come l'Ordine di S. Benedetto, di S. Agostino, di S. Francesco, e ali altri. L'Ordine Cluniacense su celebratissimo per la virtù, e dottrina de suoi primi Abati S. Majeul, S. Odilone, e S. Ugo: ma in capo a dugent'anni cadde in una grande oscurità, e dopo Pietro il Venerabile non trovo più alcun altro, che siasi distinto.

Due cagioni io veggo di questa decadenza; le ricchezze, e la moltiplicazione delle preghiere vocali. Il merito fingolare de' primi Abati Cluniacensi acquiitò loro la ftima e l'affetto de' Principi, de' Re, e'degl' Imperadori, che li colmarono di benefizi : fin dal tempo di Sant' Odone (6), il numero di tai be-Vescovi radunati nel medesimo luogo nefizi su si grande, che ancor vi restadiedero à Canonici una regola , ch'è no centottantotto Diplomi . E' da te-quafi una clientione di guella di S. Cro nerfi , che quefii Santi non aveffero degango ; ella fu mandata per tutto fatta abbatinaza rifictione fu gl'inconl'Impero, ed offervata per alcuni secoli. venienti della ricchezza, così ben indi-Ordine di . III. Ma dentro lo stesso secolo nono, e cati nel Vangelo, e conoscluti ancora Clugal . nel principio del decimo le stragi , che fa- da' Filosofi Pagani . I ricchi sono natucevano i Normandi, e le offilità univer- ralmente orgogliofi, perfuafi di non fali tta' Cristiani rovinarono molte Chie- aver bisogno di alcuno, e di non manfe, e la maggior parte de' Monisteri, co- car mai di nulla. Perciò San Paolo racme si vede dalle querele del Concilio di comanda (7). a Timoteo di esortare i Trosle (3) celebrato l'anno 909. La of-, riechi a non elevarsi ne'loro pensieri, e fervanza monastica erasi, per così dire, a non porre la loro speranza nelle ricestinta nell'Occidente, allorche Dio su- chezze incerte. I gran beni eligono granscitò alcuni santi uomini, l'ardentezelo di sollecitudini per la loro conservaziode'quali le diede quasi un nuovo prin- ne; e queste non possono bene accordarsi cipio. L'anno seguente 910. Gugliel- colla tranquillità della contemplazione, mo Duca d' Aquitania (4) fondò il Mo- che dee effere l'unico scopo della vita nastero di Cluent, e diede la condot- monastica : così in una Comunità ricca ta di esso all'Abate Bernone, il qua- il Superiore almeno, e quelli, che l'ajule col foccorfo del Monaco Ugo ufcito del tano nel maneggio degli affari, quando Monastero di S. Martino d' Autun, raccol- veramente hanno lo spirito del loro stase la tradizione della più pura offervanza to, si accorgono benissimo di potere apdella regola di S. Benedetto, la qual tradi- pena meritarfi il nome di Monaci. Agzione erali conservata in alcuni Monasteri. giungetevi, che spesso l'amor proprio si ma-Sant' Odone, successor di Bernone (5), schera sotto il nome specioso di bene del-

<sup>(1)</sup> Tom 7. Conc. p. 1505. Stor. l. 46. n. 18. (2) 16. n. 22. (3) Stor. l. 54. n 44. Tom. 9. Conc. p c10. (4) Id. p. 565. Seer. l. 54. n. 45. (5) Seer. l. 55. n. 24. (6) Seer. l. 55. n. 24.

la Comunità ; e che un Proccuratore, o un Cellerario feguirà la fua inclinazion naturale, per rifoarmiare, o per far danaro, fotto il preteflo, che da ciò ad effo non ne-rifulta alcun parti-

colare vantaggio.

La ricchezza comune è pericolosa anche per gli particolari . În una Badia di venti Monaci, che abbia trenta mila lire di entrata, ciascheduno di essi si rende più altero, fapendo di aver parte a quella gran rendita ; ed è tentato a disprezzare le Comunità povere, ed i Religiosi Mendicanti di professione. Vuol profittare della ricchezza della casa , e trarne de' comodi particolari per aver buoni alimenti , buoni vestiti , e buon alloggio, per quanto dalla offervanza gli vien permeflo, e talvolta qualche cola di più . Tanto appunto è feguito in Clugnì, come appare dall'Apologia di S. Bernardo (1). I Monaci faceano la miglior tavola, che far si potelle di magro, e veltivano panni del più gran prezzo. Gli Abati marciavano con un gran treno, feguiti da una quantità d'equipaggi, e di cavalli : le Chiefe eran fabbricate magnificamente. e riccamente adornate; e i luoghi regolari a proporzione.

L'altra cagione del rilasciamento fu la moltiplicazione delle preghiere. Parlo della Salmodia , e delle altre preci vocali, che i Cluniacensi avevano aggiunte a quelle, che vengon prescritte dalla regola di San Benedetto, come si vede da costumi di Clugni (2), scritti da Sant' Ulrico, che vivea verso la fine dell'undecimo secolo. Tra le altre cose vi avevano aggiunto l'uffizio de' morti. di cui eglino eran gli Autori, e che tra loro fi cantava tutto l'anno. Questa lunga Salmodia lor levava il tempo di lavorare i il che non nega Pietro il Venerabile (3) nelle risposte, che dà alle obbiezioni di S. Bernardo. La regola, dic'egli, lo comanda folo per fuggir l'ozio, che noi fuggiamo, impiegando il nostro tempo in fanti efercizi. nella preghiera, nella lettura, nella falfe per questi esercizi assegnato abbastanza di tempo, e non avesse dall'altro canto buone ragioni per ordinare di soprappiù sett'ore intere di lavoro.

Può essere che Pietro il Venerabile. e gli altri , ch' erano della stessa opinione di lui, abbiano preso errore per gli pregiudizi del loro tempo, ed abhian considerata la fatica corporale come una occupazione baffa e fervile. L'antichità, come altrove io ho mofirato, non giudicava così: e fenza parlare degl' Ifraeliti (4), o degli altri Orientali, è certo che i Greci, e i Romani se ne sacevano onore : ma le nazioni Germaniche, e i Barbari del Settentrione, avvezzi a non occuparfi in altro che nella caccia, e nella guerra, hanno sempre disprezzata l'agricoltura , e le arti , come anche oggidì si vede

ne' costumi della nostra nobiltà.

IV. Dugent' anni dopo la fondazione Ordine di di Clugnì, Dio mandò altri grandi uo- Ciffeaux. mini, che fecero rinvigorire lo spirito della regola di San Benedetto. Parlo de' Fondatori dell' Ordine Cisterciense (5), e particolarmente di San Bernardo, che io riguardo come la maraviglia del fuo secolo. Parea che Dio si avelle preso il piacere di unire in lui folo tutt' i vantaggi della Natura, e della Grazia: nobiltà, virtù de' parenti, bellezza di corpo, perfezioni di spirito; vivacità, penetrazione, discernimento acuto, giudizio folido, cuor generofo, fentimenti sublimi, coraggio fermo, volontà retta, e costante. A questi doni naturali aggiungali una buona educazione: ftudi i migliori che far si potessero al suo tempo, sia per le scienze umane, sia per la Religione; una meditazione continua fulla Sacra Scrittura, una gran lettura de' Padri; una eloquenza viva e forte; nno stile veramente un po'troppo ornato, ma conforme al gnito del suo secolo . Unitevi anco gli effetti della Grazia. Umiltà profonda, carità illimitata, zelo ardente ; e finalmente il dono de

nella preghiera, nella lettura, nella falmodia. Quali che S. Benedetto non avef- lui zelo non fu abbastanza regolato dal-

miracoli.

<sup>(1)</sup> Stor. l. 67. n. 49. Opufe. 5. (2) Stor. l. 63. n. 60. Spicil. Tom. 4. p. 21. (3) Stor. l. 67. n. 50. (4) M. Ifr. n. (5) Stor. lib. 64. n. 64. l. 66. n. 21.

la discrezione in ciò che concernea la propria fanità, ch'egli rovinò di buon' ora colle aufterità troppo eccessive; e il fue illustre amico Guglielmo de Campi, come avete veduto, si tenne obbligato a tener cura di lui (1). Io simo più gli Egiziani, e gli altri antichi Monaci, i quali fapevano accordar così bene l'austerità colla salute, che viveano speso fo preffo a cent' anni .

Prati Lais. V. San Bernardo eramolto affezionato al lavoro delle mani, che fu seriamente riffabilito nella offervanza Cifterciense : ma vi s' introdusse una novità, che coll' andar del tempo non ha contribuito poco al rilasciamento; e questa fu la diffinzione tra i Monaci di Coro, e i Fratelli Laici. La regola non ne fa di ciò alcuna menzione ; e sino all'undecimo secolo i Monaci faceano da se ogni forta di fervizi , e fi occupavano

enti ne' medelimi impieghi .

S. Gio. Gualberto (2), fu il primo, the iftitul i Fratelli laici nel suo Monastero di Vallombrosa, fondato verso l' anno 1040. La cagion di questa istituzione fu verifimilmente la ignoranza de' laici, i quali per la maggior parte, ancorchè fossero nobili , non sapeano ne pur leggere; per modo che il Latino non effendo più la lingua volgare, come lo era al tempo di San Benedetto . effi non potevano imparare i Salmi a memoria, nè profittar delle lezioni che fi facevano all' uffizio divino: e dall'altra parte i Monaci fin d'allora erano per lo più Cherici, o almen destinati al chericato. Pare però, che quegli, i quali hanno introdotta quella diffinzione. non consideraffero, che si può giungere alla perfezion più fublime ancora fenz' alcuna eognizione di lettere. Gli antichi Monaci di Egitto per la maggior parte non fapeano leggere; e Sant' Antonio il primo. Pure Sant'Arfenio ellendosi ritirato tra effidiceva: Io so le scienze de' Greci, e de' Romani, ma non ho per anche imparato l'alfabero di quello mente uniti . Effi, benche fenza fludio, vecchio, che voi trovate sì rozzo.

le fatiche corporali, a' fervigi della cam- confiderandofi come i più necessari pel

Fleury Tom. XIV.

pagna, e agli affari esteriori: per orazioni fi era loro prescritto un certo numero di Paternostri ad ogni ora canonica; e affinche potessero con facilità, e puntualità numerarli, portavano indoffo alcune pallottoline infilzate, donde ci fono venute le corone, e i rosarj. Andavano vestiti un po'diversamente da' Monaci, e portavano la barba lunga come gli altri laici. I Certofini, quei di Grandmont, e i Cisterciensi ebbero fin dal loro principio tal forta di fratelli: e tutti gli Ordini Religiosi, che di poi sono stati istituiti, hanno seguito l'esempio di quelli . Finalmente quella distinzione è passata anco tra le Religiose, dove sono distinte le Monache di Coro dalle Sorelle Converse: quantunque qui non vi fia la stessa ragione che milita per gli Religiosi; mentre per l'ordinario tanto le Monache, quanto le Converse sono egualmente ignoranti nel La-

Tal distinzione tra' Religiosi è stata una gran sorgente di rilasciamento . I Monaci di Coro vedendo i Fratelli laici in grado ad effi inferiore, gli hanno considerati come uomini ignoranti, e materiali, destinati a servirgli; ed han riguardato se stessi come Signori; che tanto appunto fignifica il titolo Don fincopato da Dominus, o Domnus, che in Italia, ed in Ispagna è ancora un titolo per la nobiltà. Non credo, ch'effo fia stato attribuito a' semplici Monaci orima dell' undecimo secolo; e almeno la regola di San Benedetto lo attribuisce folo all' Abate (3). Principalmente dunque dopo quello tempo hanno confiderato il lavoro delle mani come indegno del loro carattere; trovandoli dall'altro canto abbastanza occupati nella pregbiera, e pello studio.

Dall'altra parte i Conversi hanno data occasione alle divisioni ne' Monasteri, ch' effendo composti di due corpi così differenti , non sono più stati perfettae spesso senza educazione, si sono qual-I Fratelli Laici venivano occupati al- che volta messi in capo di dominare,

<sup>(1)</sup> Store lib. 61. m. 24. (2) Stor. b. 61. n. 4. b. 63. m. 38. Mab. Prof. 2. Sonc. n. 9. Annal. (3) Reg. c. 63.

temporale, ch' è la base dello spirituale : imperocché non fi può nè pregare, nè studiare, se non si vive. Si è veduto quel che seguì nell' Ordine di Grandmont fotto Papa Innocenzio III. (1), e com' egli fu obbligato a reprimere la insolenza de' Fratelli , che voleano dar regola anche allo spirituale; dalla qual divisione l'Ordine non si è mai più ben riavuto. E' verifimile, che fimili esempi sieno stati la cagione, per cui tutt' i Religiosi in generale si sono creduti obbligati a tenere i fratelli Conversi molto umiliati, e molto sommessi; il che è difficile di fare fenza follevarsi sopra di essi . La uniformità della regola di San

Benedetto era più ficura. VI. I Monaci, abbandonato ch' eb-Monaci . bero il lavoro delle mani , credettero, che lo studio fosse una occupazione più degna di loro : e la ignoranza de' secolari, ed anche del Clero, a ciò gl'impegnava per una spezie di necessità. Non si contentarono però di applicarsi solo a quelle scienze, che lor erano più convenevoli , come alla Sacra Scrittura , a' Padri, e in fomma alla Teologia ; nel che avrebbero imitato S. Girolamo, ed alcuni altri antichi Monaci : ma dall' ottavo, e dal nono fecolo in poi fi occuparono in ogni forta di studi, come appar da Alcuino, e da altri. Aggiunfero alla Teologia lo studio de Canoni, ch' è una parte della scienza Ecclesiastica, ma più convenevole a' Vescovi, e a' Sacerdori destinati al governo de' Popoli . I Monaci non lasciarono di applicarvisi con calore, come si vede dal famolo Graziano autor del Decreto; e quello studio si strascinò dietro quello della Legge civile, principalmente dopo la scoperta del Digetto, e degli altri libri di Giustiniano.

I Monaci si applicarono anche ad un altro fludio affai più lontano dalla lor professione, cioè alla Medicina. Rigordo Monaco di San Dionigi era Fifico, cioè Medico del Re Luigi il Groffo, di cui anche scriffe la Storia: e S. Bernardo parla di un Monaco del fuo Ordine, che fi era refo celebre in quest'ar- questo rimedio ha avuto poco effetto; e

te. Voglio credere, che i Monaci aveffero incominciato ad applicarvisi, indotti dalla carità per gli ammalati: ma ficcome facea d'uopo uscire per visitarli ; così questa era sempre una occasione di diffipazione. Lo stesso può dirsi della Giurisprudenza, che gl'impegnava almeno in Consulti.

Ma se aveano principiati questi studi per carità, li continuarono per intereffe; ora per conservare la lor propria falute, o i beni della Comunità; ora per guadagnar denaro, nulla meno di quello che avrebbero fatto i fecolari . Tanto rileviamo dal Concilio di Reims (2), celebrato dal Papa Innocenzo II. nell'anno 1131. il quale proibifce a' Monaci, e a' Canonici Regolari lo studiare le leggi civili, e la medicina; ed aggiunge : E l'avarizia quella, che gl'impegna a farsi Avvocati, ed a piatir cause o giuste, o ingiuste che sieno, senza distinzione. E' l'avarizia quella che gl'impegna a sprezzar la cura delle anime per intraprendere la guarigione de corpi , e fissare à lor occhi sopra oggetti, di cui il pudore non permette ne pur di parlare. Queste proibizioni furono replicate nel Concilio Lateranese, celebrato dal medesimo Papa nel 1139. (3), ed anche dal Concilio di Tours, tenuto da Alessandro III. nel 1162. (4), dove le professioni di Medico, e di Avvocato vengono proibite a' soli Religiosi , e non a' Cherici fecolari ; perchè i laici, non effendo letterati, erano per esse professioni affatto incapacl.

Nel principio del secolo seguente si permetteva anche a' Religiosi l'esercitar l'officio di Avvocati per gli Regolari, come si vede dal Concilio di Parigi, celebrato dal Legato Roberto di Courfon (5), nell' anno 1212, e questo steffo Concilio indica un gran ritafciamento nelle Comunità religiose dell'uno, e dell' altro sesso. Ciò appare ancor meglio dal gran Concilio Lateranese, tenuto tre anni dopo, il quale per applicarvi rimedio ordina, che di tre in tre anni fi celebrino i Capitoli generali . Ma

<sup>(1)</sup> Stor. 1. 75. 11. 28. (2) Con. 6. Stor. lib. 68. 11. 9. (3) Can. 8. Stor. 1. 68. 11. 54. (4) Can. 8. Stor. 1. 70. n. 63. (5) Stor. leb. 77. n. 6.

da quel tempo in poi tanto i Monaci, quanto i Canonici regolari hanno sempre più continuato a rilasciarsi , finchè fon venute le ultime riforme. Dall'altra parte i Capitoli generali hanno i loro inconvenienti, e la distrazione inseparabile da' viaggi, che per tal motivo s'intraprendono, è molto grande: e quanto più fono lunghi, tanto maggiori fono i dispendi, per supplire a'quali convien mettere delle imposte su i Monasteri, il che dà occasione a querele, e a mormorazioni, E qual mai è il frutto di questi Capitoli? Nuovi regolamenti, e deputazione di Visitatori per fargli eseguire : cioè moltiplicazion di viaggi, e di spese, e il tutto fenza gran vantaggio, come ha fatto veder la sperienza di quattro secoli . S. Benedetto non ha mai dati ordini -di tal natura, benchè egli abbia avuta in un medefimo tempo la condotta di più Monasteri. Ogni Monastero era go-

vernato dal fuo Abate, ed ogni Abate

avea per inspettore il suo Vescovo,

Moltipli-

che , effendo colà , era più proprio di ogni altro a far offervare la regola. VII. Lo stesso Concilio Lateranese (1), cazioni di nel 1215, proibì d'inventar nuove Religioni , cioè nuovi Ordini , o Congre-Religiofi. gazioni ; affinchè , dice il Canone , la lor troppo gran diversità non arrechi confusion nella Chiesa. Ma chiunque vorrà entrare in Religione, abbraccerà una di quelle, che fono approvate. Questa proibizione era prudentistima, e conforme allo spirito della più pura antichità . San Bafilio (2) nelle fue regole ricerca se sia espediente, che in uno stesso luogo vi sieno due Comunità Religiose ; e risponde di no . Non parla di due Ordini diversi, ma solamente di due case dello stesso Istituto, Egli rende due ragioni della fua risposta negativa; la prima, ch'è difficile di trovare un buon Superiore, e molto più di trovarne due; la seconda, che la moltiplicazion de' Monasteri dà occasione a discordie. Sul principio non farà che una gara lodevole in praticare con più efattezza la regola: ma in feguito la gara si convertirà in gelofia, in disprezzo, in avversione; si cer-

cherà a screditarsi , e a nuocersi l'un l'altro: tal'è la corruzione della natura. I Pagani medelimi (3), han mello per fondamento della politica, che la Repubblica abbia ad effer una, per quanto fia poffibile, e che s'abbia a tener lontano da' Cittadini ogni seme di divisione. Quanto maggiormente deesi studiare a prefervar da questo male la Chiesa di Gesu-Cristo fondata fulla unione de' cuori , e fulla perfetta carità? Que-fta è un fol corpo, di cui egli è il Capo; ed i fuoi membri debbono avere una intera corrispondenza, e convenire

in tutto gli uni cogli altri .

I diversi Ordini Religiosi sono tanti corpi, e quafi tante piccole Chiefe nella Chiesa universale. Egli è moralmente impossibile , che un Ordine abbia di un altro istituto una stima egual che del fuo; e che l'amor proprio non ecciti ciascun Religioso a preferir l' Istituto . ch'egli ha scelto, e a desiderare, che la fina Comunità fia più ricca, e più stimata di ciascun' altra; compensando così il dispiacere, che soffre la natura in non poter possedere cos' alcuna in proprietà. Lascio a ciascun Religioso l'esaminar se stesso di buona fede su questa materia. Ma se non vi fosse che una semplice emulazione di virtù, fi vedrebbero eglino litigi e processi sopra il grado, la mano, gli onori? si sentirebbero dispute di tanto impegno, per saper di qual Ordine foffe il tal Santo . o l'autore del tal libro di pietà?

Il Concilio Lateranele (4) avea dunque prudentissimamente proibito d'istituir nuove Religioni; ma il di lui decreto è stato così male offervato, che dopo di esso se ne sono stabilite più che in tutt' i secoli precedenti . Ne suron fatte querele nel Concilio di Lione che si celebrò sessant' anni dopo: la proibizione fu replicata; alcuni nuovi Ordini furon soppressi; ma la moltiplicazione non ha lasciato di continuare, e di accrescersi sempre plù.

VIII. Se gl'inventori de'nuovi Ordi- Religioù ni non fossero Santi la maggior parte ca- Mendi nonizzati , si potrebbe sospettare che si fos- canti .

(1) C. 13. Ne nimia, entra. 9. entra de Relig. Dom. (2) Reg. fuf. n. 36. (3) Plat. Rep. I. 5. p. 418. Gr. (4) Ster. lib. 27. n. 54.

fero lasciati sedurre dall' amor proprio, e che avellero voluto diffinguerfice raffinare fopra degli altri . Senza pregiudizio però della loro fantità fi può diffidare de' loro lumi, e temere che non abbian faputo quello, che farebbe stato spediente che sapessero . S. Francesco credea, che la sua regola non fosse che il puro Vangelo , attaccandoli particofarmente a queste parole (1): Non posfederete nè oro, nè argento, nè bifaccia per viaggiare, nè calzamenti, con quel che segue. E perchè Papa Innocenzo III. (2) avea difficoltà di approvare quello Litituto sì nuovo, il Cardinal di S. Paolo, Vescovo di Sabina gli diffe : Se voi rigettate la ricerca di questo pover'uomo, guardatevi di non rigettare il Vangelo. Ma il fatto è, che nè questo buon Cardinale, nè il Sento stesso avevano abbastanza considerato il contesto. Gesu-Cristo inviando i fuoi dodici Apostoli a predicare, lor diffe in prima: Guarite gli ammalati, rituscitate i morti, purificate i lebbrofi. scacciate i demoni, date gratis quello che avete ricevuto gratis . Poi aggiunge : non possederete nè oro , nè argento, con quel che segue. E' chiaro, che qui egli non vuol altro se non se tenerli lontani dall'avarizia, e dal defiderio di mettere a guadagno il dono de'miracoli, il che Giuda non avrebbe mancato di fare : ed in tal caso che non si farebbe lor dato per la rifurrezione di un morto? Il Salvatore dice in oltre: l' Operajo si merita il suo alimento; quali che avelle detto: non temete, che fia per manearvi cos'alcuna; nè che quegli, a cui voi darete la falute, o la vita, vi lascino morir di same. Tale è il vero fenfo di questo passo del Vangelo.

Ma da ciò no ne fegue, che il Mondo foffe obbligato a dar da mangiare a
quella buona gente, che fenza far miracoli; e fenza da rontraflegini di una
miffinore fluzordinaria, andava qua, e là
predicando la penitenza. Tano più che
i Popoli poteano dire: Noi abbiamo absultanza aggarato per la fuffilleraz de nofiri Paflori ordinari; a' quali paghiamo le
decime, e di attri canfi. Deef duuque at-

tribuire alle virai perfonali di S. Franceico, e de l'uni primi dificepoli la benedizione, che. Dio diede alle loro fatiche:
elfa fu data in ricompenia del logo ardente zelo per la faiture delle anime, a
del lor perfecto difinereffe, della loro profonda umittà, della loro pazienza invincibile. Vennero a proposito in to ficcolo corrottifismo per imprimer di nuocon perio in la dia della carità, e
della femplicità Crifitina, pe per fupplire al difetto del Pathori ordinari, per la
maggior parte ignoranti e negligenti, e
parecchi ancor corrotti, e kanadiofi.

Sarebbe stato, a mio credere, più utile alla Chiefa, che i Vescovi, e i Papi si fossero applicati da vero a riformare il clero secolare, e a ristabilirlo sul piede de' quattro primi secoli, senza chiamarvi in foccorfo queste truppe forestiere: di modo che non vi foffero che due forte di persone consacrate a Dio; cioè Cherici destinati alla istruzione, e alla direzion de' Fedeli, e perfettamente foggetti a' propri Velcovi ; e Monaci interamente separati dal Mondo, ed occupati unicamente a pregare, e a lavorare in filenzio. Nel tredicefimo fecolo l'idea di quelta perfezione era andata in dimenticanza; e molti erago penetrati da' disordini , che avevano innanzi agli occhi; cioè dall'avarizia del Clero, dal fuo luffo, dalla fua vita molle e voluttuofa , la quale era paffata anco ne' Monasteri, che godeano rendite.

Si stimo dunque, che fosse bisogno di cercare il rimedio nella estremità opposta, col rinunziare al possesso de' beni temporali, non folo in particolere, fecondo la regola di S. Benedetto tanto fevera su questo punto (3), ma anco in comune; cosicchè il Monastero non avesse alcuna rendita fissa. Tale appunto era lo stato de' Monaci di Egitto: imperocchè quali rendite potevan eglino trarre dalle aride fabbie, che abitavano? Ora quegli, a' quali mancan le rendite, non hanno che due mezzi per suffistere; o lavorare, o mendicare. Era impossibile a' Monaci il mendicar ne' diserti, ove viveano da per se soli: bifornava dunque, che necessariamente lavoraffero ; e quello appunto era il par-

tito, che aveano prefo.

Ma i Frati Minori, e gli altri nuovi Religiosi del tredicesimo secolo scelsero la mendicità. Effi non eran Monaci, ma destinati a convertire nel Mondo per cooperare alla conversione de' peccatori : così non mancavano persone, da cui poteffero sperar limosine; e dall'altro canto la loro vita errante, e la neceffità di preparar ciocchè dovean dire a' popoli, loro non pareano compatibili col lavoro delle mani . Finalmente la mendicità pareva ad effi uno de' più ficuri mezzi per conservar l' umiltà ; atteso ch' essa è l'infimo stato della umana società, al di fotto de lavoranti , de facchini , de' sportajuoli . Tanto più che sino a quel tempo essa era stata sprezzata, e rigettara da' più fanti Religiosi . Il Venerabile Guido nelle Costituzioni de' Certofini tratta di odiola la necessità di mendicare : e'l Concilio di Parigi tenuto l' anno 1212. (1) vuole che a' Religiofi, i quali viaggiano, fi dia il necessario per suffirtere , affinche non sieno ridotti a mendicare con disonor del loro Ordine.

Egli è vero, che S. Francesco aveva a' fuoi discepoli ordinare il lavoro, lor permettendo di mendicare solo nell' estreme necessità. Voglio lavorare, dic' egli nel suo testamento, e voglio risolutamente, che tutti gli altri Fratelli si applichino a qualche onesto lavoro; quelli che non fanno lavorare, imparino: e quando non fiam pagati, ricorriamo alla tavola di nostro Signore, dimandando limolina di porta in porta (2) Conclude il fuo tellamento, proibendo elprefsamente di dimandare al Papa alcun privilegio, nè di dare spiegazione alcuna alla fua regola . Ma una tal femplicità non veniva permessa dallo spirito di cabala, e di disputa, che regnavano al-

tora.

Non eran per anche paffati quatte' anni dalla morte del Sant' Uomo (3), quando i Frati Minori adunati in Capitolo nel 1230. ottennero da Papa Gregorio IX. una Bolla, la quale dichiara, ch'ess non sono obbligati alla offerran-

za del di lui reflamento, e fpiega in oltre la regola in parecchi articoli. Così il lavoro delle mani tanto raccomandatonella Scrittura Santa, e tanto flimatodagli antichi Monaci, è diventato odifo; e la mendacità 3 che per l'innanzi era odiofa, è diventata onorevole.

Confesso, che il merito personale de' Religiosi Mendicanti vi ha contribuito affai. Avendo essi preso per oggetto del proprio Istituto la conversione de peccatori, e in generale la istruzion de' Fedeli, considerarono lo studio come un dover principale, e vi riuscirono meglio della maggior parte degli Studiofi de' tempi loro, perchè csi operavano con intenzioni pure , non cercando che la gloria di Dio, e la salute del proffimo; ed all' opposto gli altri Cherici, o Monacistudiavano spesso per conseguir benefizi, o dignità ecclesiastiche. Per tal via i Religiosi Predicatori , e Minori sin dal principio de loro Ordini si resero molto confiderabili nelle nascenti Università di Parigi, e di Bologna; dove furono riguardari come luminari del loro secolo; Alberto Magno, ed Aleffandro di Ales, e poi S. Tommaso, e S. Bonaventura, Non esamino qui quali fossero in realtà i loro studi; questo esame l'ho fatto in un altro discorso (4) : basta per altro, che questi Santi Religiosi vi riuscissero meglio degli altri.

Nel tempo medelimo le loro virtù li facevano amare, e rispettare da chiunque: la modestia , el' amore della povertà, e della abbiezione, lo zelo della propagazion della Fede, per cui andavano tra el Infedeli a cercare il martirio. Perciò furono ben tofto accolti, e favoriti da' Papi, che lor diedero tanti privilegi; e similmente da' Principi, e da' Re, a fegno che San Luigi dicea (5), che se egli aveffe potuto dividersi in due , avrebbe data una metà della sua persona a' Predicatori, e l' alica a' Minori. Fin dal principio furon fatti molti Vescovi dell' uno, e dell' altro di questi Ordini ; e ben tosto se ne videro ancora alcuni decorati della dignità Cardinalizia.

I Frati Predicatori nel loro principio

<sup>(1)</sup> C.70. Stor. h.67. n.58. (2) Stor. lib 79. n. 26. (3) Stor. l.79. n. 63. (4) Dife.5. n. 4. (5) Stor. l. 36. n. 6. G. de Belio ioco c. 22.

Vangeli-

erano una nuova Congregazione di Canonici Regolari più tosto che un nuovo Ordine . În fatti Jacopo di Vitrì (1), autore contemporaneo, li chiama Canonici di Bologna, S. Domenico prima di lasciare la Spagna, e di pensare alla fondazione dell'Ordine, era Canonico Regolare della Cattedra di Ofma; e la prima approvazione del suo Istituto lo qualifica Priore di S. Romano di Tolofa; e conferma a quella Chiefa il possedimento di tutt'i fuoi beni. Solo nel primo Capitolo Generale tenuto l' anno 1220. (2) egli e i suoi Confratelli abbracciarono la povertà intera rinunziando alle possessioni, e alle rendite certe, ad esempio de' Frati Minori ; il che li ridusse ad essere Mendicanti come loro. Ma i Predicatori praticarono la povertà più semplicemente, e più nobilmente: e tra essi non trovo quelle frivole dispute fulla proprietà, e ful femplice uso di fatto, che divisero si crudelmente i Minori , e produssero in fine la erefia de'

Fraticelli . IX. Questo sarebbe il luogo di trattare a fondo la materia della povertà Vangelica : e in ciò non potremmo feguir guida migliore di S. Clemente Alestandrino (3), ch'era stato istruitoda' Discepoli degli Apostoli . Egli ha fatto un Trattato sopra tal quistione : Qual è quel ricco, che si salverà? dove discorre così. La ricchezza è da se indifferente come la forza, e la bellezza del corpo: questi sono instrumenti, de' quali ce ne possiamo servire bene, o male; e fono spezie di beni . I beni temporali , l'abbondanza de'quali forma la ricchez-2a, fono la materia necessaria di molte buone opere comandate da Gesu-Cristo: s'egli comandasse a tutt' i Fedeli di lafciarle, fi contraddirebbe: e in fatti ciò non comandò a Zaccheo (4); egli si compiacque che ne confervaffe la metà. All'opposto la estrema povertà è in se un male più tosto che un bene : essa è un ostacolo alla virtà , e una sorgente di molte gagliarde tentazioni , d'ingiustizia, di corruzione, d'impudenza, di

viltà, di ficoraggiamento, di disperazione: perciò la Scrittura dice (5): non

mi date ne ricchezze, ne povertà. Non bisogna dunque prendere materialmente il precetto di vendere tutt'i fuoi beni; siccome non si dee prendere materialmente quello di odiar suo Padre. Gefu-Crifto come potrebb' egli comandarci di odiarlo politivamente, egli che ci comanda di amare anche i nostri nemici? Egli vuol folo con espression sì forte farci intendere, che noi non dobbiamo preferire a Dio le persone, che ci sono più care, ma abbandonare ancor queste, occorrendo, per attaccarci a lui . Così comandandoci di rinunziare alle ricchezze. ci obbliga folo a combatter le passioni, ch' effe eccitano naturalmente , l' orgoglio, il disprezzo de' poveri, l'amor de' piaceri sensuali, il desiderio di arricchirci all'infinito, ed altre simili. Un ricco, che ben si serva delle sue ricchezze, e che sia sempre disposto a perderle, come Giobbe, fenza mormorare, egli è un vero povero di spirito. Tali son le massime di questo gran Dottore del secondo secolo della Chiefa; massime molto superiori a' sofismi della Scolastica moderna.

X. Ma lasciamo i raziocini, e venia- Rilasciamo alla sperienza. Trent' anni dopo la mento de' morte di S. Francesco, si vedea già un Religiosi rilasciamento considerabile negli Ordini Mendicanti. Non riferirò nè le querele di Matteo Paris (6), nè quelle di Pietro delle Vigne (7) in nome del Clero Secolare ; perche questi erano parti in-teressate . Mi contenterò della testimonianza di San Bonaventura (8) , che non può esser sospetta. Questa si trova nella lettera , che scrisse l' anno 1257. in tempo ch'egli era Generale dell'Ordine, a tutt' i Provinciali, e Custodi. Egli si lagna della moltitudine degli affari, per gli quali essi andavano in cerea di dinaro ; dell' ozio di alcuni Con-

fratelli; della lor vita vagabonda; della

importunità a dimandare; delle gran fab-

briche ; dell' avidità delle sepolture , e

de'testamenti. Ciascuno di questi articoli merita qualche rissessione,

I Re-

<sup>(1)</sup> Stor. 1, 78. n. 34. Hifl. Eccl. c. 27. (2) Stor. 1, 76. n. 28.1.78. n. 5. (3) Combef. Auct. Bibl. PP. p. 165: (4) Luc. 27. 8. (2) Prov. 30. 9. (6) Stor. 1.82. n.7. (7) Stor. 1.84. n. 43. (6) Opple. Tom. 11. p. 358.

di carità, s'intromettevano in ogni for- non fon curiofi, se non che di sentir ta di affari sì pubblici, che privati. Entravano nel segreto delle famiglie , e s'incaricavano di far eseguiro i Testamenti. Accettavano deputazioni per trattar la pace tra le Città, e i Principi: Papi principalmente lor davano volentieri delle commissioni, considerandoli come persone di nessuna dannosa conseguenza, ad effi interamente confacrate, e che viaggiavano con poca spesa. Gl' impiegavano anche talvolta a raccoglier le imposte (1). Ma l'affare, che più li distraeva, era la Inquisizione. Imperocchè quantunque essa abbia per iscopo la conservazion della Fede, l'esercizio però è fimile a quello de' Magistrati criminali : informazioni , catture de' rei, prigioni, torture, condanne, confiscazioni, pene che portano infamia, o pecuniarie, e spesso corporali col ministero del braccio secolare. Dovea parere strano, almeno ne' primi tempi, il veder Religiofi, che faceano professione della più profonda umiltà, e di una povertà la più esatta, vederli, dico, trasformati tutti ad un tratto in Magistrati; avere a lor disposizione bidelli. e famigliari armati, cioè guardie, e tefori a loro disposizione; rendendosi terribili a tutti.

Il disprezzo del lavoro delle mani ha introdotto l'ozio tra' Mendicanti , non meno che tra gli altri Religiosi . Non è facile il conoscere, se il tempo destinato alla orazion mentale, o allo studio, fia impiegato con fedeltà : flando in ginocchioni, e in positura del più grande raccoglimento fi può pensare a unel che fi vuole. Un Religiolo ferrato nella fua cella può, fotto pretesto di studio, occuparfi in letture, non dirò già cattive, ma inutili, e di femplice curiofità: può anche shadigliare, e addormentarfi. Non fuecede il medelimo del lavoro, effo è fensibile; e l'opera che rimane ne fa testimonianza. Di più, i talenti propri allo studio non sono comuni ; la maggior parte degli uomini non si esercita molto in raziocinare, ed in peníare or-

I Religiosi Mendicanti , sotto pretesto dinatamente : moltissimi sono quelli , che novelle, o piccioli fatti particolari, che danno materia a giudizi temerari, e a maldicenze . Gli antichi sapeano studiare, e lo sapeano più che i moderni; del che ne fan fede i loro medelimi fcritti : e pure S. Basilio (2), e S. Gregorio Nazianzeno nel loro ritiro non isdegnavano d'impiegarsi ne più vili lavori. Può taluno vantarsi per aver fatto un buon libro, ma non già per aver fatte delle cette, e delle sporte : e dall'altro canto a queste opere uno può stare applicato tutto il giorno, giacchè non vi abbifogna nè buon umore, nè capo ripofato. Il terzo difetto, che S. Bonaventura rimprovera a' suoi Confratelli, è la vita vagabonda di parecchi, che per dare, dic'egli, follievo al corpo, fono di aggravio a' loro ospiti, e scandalezzano in vece di edificare . I viaggi troppo frequenti danno occasione di eccedere nel mangiare, e nel dormire, fotto pretelto di rimettersi dalla fatica : e per tal via sconcertano la uniformità della vita regolare. Il quarto difetto è la importunità in dimandare, che fa temere, dice S. Bonaventura , l'incontro de'nostri Fratelli, quanto quello de'ladri. In fatti questa importunità è una spezie di violenza, a cui pochi fanno refiitere, spezialmente riguardo a quelli, che per lo loro abito, e professione hanno acquistato del rispetto : e dall' altra parte il dimandare è una conseguenza naturale della mendicità: Imperocchè alla fine fi ha da vivere: tofto che la fame, o qualche altro premuroso bisogno si sa sentire, si supera il pudore di una onesta educazione: e quando fi fia una volta fuperata la vergogna, fi ha per merito. e per onore il saper far bene il mestiere , e portare a casa limosine più abbondanti di quelle, che portano gli altri. La grandezza, e la fingolarità delle fabbriche, continua il Santo Dottore, turba la nostra pace, incomoda i nostri amici, e ci espone a cattivi giudizi deeli uomini. Le fabbriche turbano la pace de' Religiosi, attese le sollecitudini.

<sup>(1)</sup> Stor. 1. 81. n. 45. (2) Stor. L. 14 n 2.

e gl'impacci, che i Superiori, e quelli, che operano fotto i loro ordini, fono obbligati a prendersi per esaminare i difegni, e i piani, e per vegliare alla elecuzione; ma principalmente per supplire alla spesa, in tempo che non hanno alcun fondo certo: e quello è appunto quello, che incomoda gli amici. Finchè fi fia in fabbrica, la pace di tutta la Comunità vien turbata dall'imbarazzo de materiali , e degli operai . Quanto poi a cattivi giudizi degli uomini ful propolito di queste fabbriche, Pietro delle Vigne (1) gli esprime abbastanza, dicendo: Quelli Frati, che nel principio della loro Religione parean calpeltare la gloria del Mondo, ripigliano il fasto, che han disprezzato: non avendo cos' alcuna, poffeggono tutto,

Finalimente S. Bonaventura rimproverra <sup>2</sup> fiui Confratelli l'avidità delle fispolture, e de tetlamenti, che ci acquifin, egli dice, si indignazione del Clerro, ed in porticolare de Parrochi. Di cuqueffe parole: Sone folleciti in affiltere alla morte de grandi, e de ricchi, con pregiudizio de Pathori ordinari; fono avidi di lucro, e carpificono de tetlamenti fegret i; non raccomandano. Che il loro

e sono più ricchi de' ricchi medesimi .

Ordine, e lo preferiscono a tutti gli altri. XI. Ma dopo di S. Bonaventura, il rilasciamento sece maggiori progressi tra i Religiosi Minori, per l'infelice scisma, che divife tutto l'Ordine in due classi, cioè in Fratelli Spirituali, e in quelli della offervanza comune . Il buon Papa San Celestino (3), il cui zelo era maggiore della prudenza, autorizzò quelta divisione, con istabilir la Congregazione de' Poveri Eremiti fotto la condotta di Frate Liberato . Quello però , che innoltrò la divisione all'ultimo eccesso, fu la famosa disputa sulla proprietà delle cofe, che si consuman coll'uso, come il pane , ed il restante degli alimenti. S. Bonaventura medefimo (4) fostenea, che i Minori rinunziavano a quelta proprie-

tà, e ch' ess pessava nel Papa, e nella Chicsa Romana; il che su accettato dal Papa Niccolo III. (5). Ma Giovanni XXII. (6) consutò quella proprieta immaginaria; e dichiarò, che il semplice uso di fatto, a cui i pretesi Spirituali volcan ridursi, sarebbe un uso ingiusto, essendo popilato do gni diritto.

Dichiard in oltre (7), che la obbedienza è la principal virtù de' Religiosi, e da preferirli alla povertà : imperocchè questi Frati indocili sosteneano, che non si dee ubbidire a' Superiori , quando quel, che comandano, è contrario alla perfezione. Questo era un effetto delle dispute scolastiche, nelle quali essi fi efercitavano continuamente. Si trattavano tutto giorno nuove questioni, e si mettevano in opera tutte le sottigliezze, e le cabale possibili. Si cercava, per esempio (8) : Se la regola obblighi fotto pena di peccato mortale, o pur solamente di peccato veniale : se obblighi esta a' consigli del Vangelo, egualmente che a' precetti . Se ciò che essa prescrive in forma di ammonizione, di esortazione, o d'istruzione, obblighi egualmente, come quel ch' effa esprime in termini imperativi. Per tal via s'introdusse l'uso di sottilizzare anche sul Decalogo, e ful Vangelo.

Gli effetti di queste vane dispute non furon che troppo importanti . Avendo Papa Giovanni XXII. (9) ardito di condannare questi indocili Religiosi, eglino di lor propria autorità lo dichiararono Eretico, e appellarono dalle di lui Costituzioni al futuro Concilio. Finalmente la ribellione · si avanzò a tanto , che questi Frati sostenuti dall' Imperatore Luigi di Baviera (10) fecero deporre Giovanni XXII. e porre in fuo luogo l'Antipapa Pietro di Corbiera ch'era lor confratello, il quale per sostenere la sua dimità, fu ridotto a far danari per ogni verso . E qui andò a terminare la umiltà de'buoni Religiofi, e il loro zelo per la povertà, e per la perfezione Vangelica.

Scilma

tra' Fra-

<sup>(2)</sup> I. Ep. 37. I. 82. m. 7. (2) peg. 347. (3) Ster. I. 89. m. 3. 30. (4) Ster. I. 84. m. 2. (5) Ster. I. 87. m. 33. (6) Ster. I. 93. m. 14. (5) Ster. I. 92. m. 12. (8) Sep. Exil de Frit. Fign. in 6. Chim. Exivit and (9) Ster. I. 93. m. 32. (5) Ster. I. 93. m. 32. (6) Ster. I. 93. m. 32. (7) Ster. I. 93. m. 32. (8) Ster. I. 93. m. 33. (8) Ster. II. 93. m. 33. (

Del resto, quantinque la mendicità de' Religiosi non sia stata nella Chiesa autorizzata, che dopo il tredicesimo secolo, la invenzione però era antichiffima. In ogni tempo fi fon veduti de' mendicanti, anche fotto pretesto di Filosofia, o di Religione. I Filosofi Cinici mendicavano, e si trovò una volta Diogene (1) a dimandar la limofina ad una statua, per esercitarsi, diceva egli, a sopportare le negative . Gli Eretici Maffaliani diedero occasione a Sant' Epifanio (2) d'indicar gl'inconvenienti della mendicità, infiltendo fulle vili compiacenze, nelle quali essa impegna verso i ricchi, e quelli, che godono beni mal acquistati; vifite attive, e paffive, adulazioni, conversazioni di novelle, o di altre materie mondane, e la compiacenza peggior di tutte le altre, la quale consiste nella facilità delle affoluzioni, e nella rilaffatezza della Teologia morale. Guglielmo Durandi Vescovo di Mendes (3) ne suoi avvertimenti pel Concilio di Vienna, fa vedere, ch'egli aveva nna grande stima per gli Religiosi Mendicanti; ma, forgiunge egli , fi dovrebbe provvedere alla loro povertà, per modo che avesfero in comune rendite sufficienti , o pure fuffifteffero col lavoro delle lor

mani, come gli Apostoli. XII. I Monaci, e gli altri antichi mento ge Religiosi caddero in un grande avvilinerale de' mento, da che furono introdotti i Men-Religiofi. dicanti . Eglino non eran più venerabili, come altre volte erano stati per l'amor del ritiro, per la frugalità, pel difintereffe :- fi abbandonavano per la maggior parte all' ozio, e alla dappocaggine: e gli studi stessi, che si pretendeano fostituiti al lavoro delle mani, erano molto declinati: in una parola, non parea che foffero più di gran vantaggio alla Chiefa . All' opposto fi vedevano i Mendicanti occupar degnamente le Cattedre delle Scuole, e delle Chiefe, ed indefeffi nella fatica, supplire alla negligenza, e alla incapacità de' Prelati, e degli altri Pastori. Tale avvilimento eccitò gli antichi Monaci a rimetter tra loro gli Fleury Tom. XIV.

Rilafcia-

fludi, come abbiamo veduto nella fondazion del Collegio de' Bernardini (4) in Parigi : ed il Papa Benedetto XII. (5). nella sua Bolla della riforma de' Monaci. neri , fi estende molto sopra gli studi.

Ma siccome allora non si credea di potere studiar bene altrove , che nelle Università ; perciò cola vi si mandavano i Monaci, affinche profittaffero: ma questa fu appunto una nuova sorgente di rilasciamento, attesa la diffipazione di spirito inseparabile da' viaggi, la conversazione inevitabile cogli Studenti secolari, che il più delle volte erano poco regolati ne lor costumi , la vanità di acquistare il Dottorato, o gli altri gradi, e le distinzioni, che i gradi medesimi danno ne' Monasteri . I Monaci in generale, non solo quelli della gran regola, ma anche i Cluniacensi, e i Cifferciensi eransi già moltissimo rilasciati; come appare dal Concilio di Cognac celebrato nel 1238. (6), dove viene indicato, ché i Monaci, e i Canonici Regolari ricevevano in danaro gli alimenti, e 'l vestiario; cosicchè le piazze Monacali erano come tanti piccoli benefizi . I Monaci nscivano senza permissione, mangiavano in Città nelle case de' secolari, e in esse anco vi dimoravano di nascosto. Avevano il lor peculio in proprietà , prendevano ad imprestito danaro in lor proprio nome, e faceano pleggeria per altri. Mangiavan carne, portavano biancheria, e dormivano in celle, o camera particolari.

Qui parmi sia il luogo di esaminare le cause, o, per meglio dire, i pretesti del rilasciamento de' Religios: tra' quali pretefti il più compete , e 'l più spezioso è, che la natura uni indeboli. ta. I corpi, diceasi, non son più tali, quali lo erano mille e più ann fa, ne tempi di S. Antonio, e di S. Benedetto: gli uomini non vivono più tanto, e non hanno più la forza di prima. Questo è un pregiudizio antichissimo, che trovasi anche in Omero, e in Virgilio; ma è sempre per altro un mero pregiudizio, non folo fenza prova, ma anche

<sup>(1)</sup> Diog. Laett. Har. 80. n. 4. 5. 6. (2) Stor. lib. 19. n. 25. (3) Stor. lib, 91. n. 520 (4) Ster. I. 82. 11. 47. (5) Ster. I. 94. 11. 48. (6) Ster. I. 81. 11. 12.

distrutto da una costante serie di fatti . prendere la vita Religiosa, come negli Sino da' tempi di Mosè, fino da tre mila anni fa, la vita gmana erafi limitata a cento, o cento vent'anni; anzi in un Salmo (1), che paffa fotto il di lui nome, effa vien ridotta a fettanta, o ottant' anni . Scorrete tutte le storie; per lo spazio di tre mila anni, non troverrete quali nessuno, che abbia vissuto tanto, quanto i Monaci antichi : e per venire alla Francia, in mille trecent'anni, che dura la Monarchia, nessuno de' nothri Re ha vissuto più lungo tempo del Monarca ultimamente defunto.

. Fa d' nopo dunque rinunziare a ouesto popolar pregiudizio, che ha prodotto un rilasciamento sì grande non solo tra' Religiosi, ma anche in tutta la Chiefa. Da questo errore è nata la libertà di avanzar di quattro, o cinque ore l'unico patto della Quarefima, e di aggiungervene un secondo . Fin dal duodecimo (ecolo Pietro il Venerabile (2). volendo scutare il rilasciamento della offervazione Cluniacenfe, dicea, che la natura umana si era indebolita da' tempi di S. Benedetto In poi e tuttavolta S. Bernardo nello stesso tempo attesta, che tutt'i Fedell digiunavano ancora la Quarefima fino alla fera . Intanto su questo falso pregiudizio il pasto si è avanzato da vespro a nona. come lo era a' tempi di S. Tommafo d' Aquino (3), e da nona a mezzo giorno, come lo è anche oggidì, senza che alcuna Comunità Religiosa, per austera che sia, abbia conservata l'antica mfanza.

La più general cagione del rilasciamento de' Religiofi è la leggerezza dello spirito umano, e la rarità degli uomini stabili e costanti in perseverar per lungo tempo in una medelima rifoluzione. I voti sono stati saggiamente introdotti a fine di filfare la naturale inquietudine; e questi voti sono di essenza della profession Religiosa : e perchè essi non follero temerary, fi erano stabiliti colla prudenza medelima rigoroli esperimenti. Non che allettare i Secolari ad intraultimi tempi fi è creduto non fol permesso, ma anche meritorio; gli antichi impegnavano anzi tutt'i mezzi atti a differre coloro, che non avevano nna flabile vocazione: e ciò viene espressamente condannato da S. Benedetto (4). Non è necessario, che nella Chiesa vi sien Religiosi, ma se ve ne sono, esti debbon tendere alla perfezione, e lor non è più permello di ellere mediocri Cristiani. Il Beato Guido Certofino dicea con ragione (4): Se è vero, che sia stretta la strada, che conduce alla vita, e che pochi fian quelli , che la trovano ; quell' Istituto Religioso , che ammette meno persone, è il migliore, e'I più fublime, e quello, che ne ammette più, è meno stimabile.

Un Monaco rilafciato è dunque un uomo, che perpetuamente si contraddice. Ha promesso a Dio di vivere in ritiro, e in filenzio, e cerca compagnie, e converfazione; va raccogliendo novelle, e raccontandole agli altri. Ha promello di offervare un'efatta povertà, e di ridursi al necessario; e pure non gli dispiace di avere in sua-particolarità qualche libro, qualche picciol mobile, qualche poco di danaro, con una camera più propria, e più comoda di un altro. Affifte all' uffizio : ma brama le occasioni di dispensariene, fi spedisce presto, quali che egli avesse a fare di poi qualche cofa di più importante. Non parlo de' rilasciamenti più sensibili , nè di que Religiosi , i quali pare che abbiano vergogna del loro abito, e della lor professione, e si sforzano, per quanto possono, d'imitar l'esteriore de' Secolari : che fono i cari , e i buoni compagni ne' pasti, e ne' viaggi; e che vengono ricercati da questo e da quello come persone, che san tenere viva, ed allegra la compagnia.

Altri poi più seri pretendono di-stinguersi per lo loro singolare talento: uno sa i segreti incogniti a tutta la facoltà della Medicina : l'altro è eccellente nelle Matematiche, nell' Archi-

<sup>(1)</sup> Pf. 89. 10. (2) Stor. lib. 72. n. 50, (3) S. Th. 2. 2. q. 147. s. 7. (4) S. Th. 2. 2. 9. 189. s. 9. Caff. IV. Inflit. c. 3. Reg. c. 58. (5) C. 80. m. 21. Ster. f. 67. m. 58.

tettura, o in qualche altra arte ragguardevole: l'altro in somma, come intendente della condotta degli affari o pubbliei, o privati , è , o almeno fi suppone di effere capace di governare non folo famiglie, ma Stati interi. Tutti quessi, a mio credere, sono del numero di quelli, che, dopo aver messa la mano all' aratro, riguardano indietro. A qual fine lasciar il Mondo, e poscia rientrarvi per tante porte? Un vero Monaco, e ogni altro Religiofo a proporzione, non cerca che dimenticarli del fecolo, e porlo per sempre interamente in dimenticanza .

Tra le cause del rilasciamento conto le ricreazioni introdotte negli ultimi templ : imperocchè nè la Regola di S. Benedetto (1), ne alcun' altra Regola antica , che io sappia , fa di esse parola . Quest' uso par fondato sulla opinione di elcuni Teologi moderni, i quali han creduto, che la converlazion libera e allegra fia un follievo necessario dopo l'applicazion dello spirito, come lo è il ripolo dopo la fatica del corpo; ed hanno chiamata virtù di Eutrapelia il buon uso di questo sollievo di spirito . Ma non hanno veduto, che quella pretefa virtà cavata da Aristotile , sotto il nome medesimo di Eutrapelia, viene annoverata da San Paolo tra' vizi : e lo shaglio si è preso per mancanza di cognizione della lingua Greca: nella verfion Latina di S. Paolo non hanno trovato, che la parola, Scurrilità ; e quefla per verità non hanno mancato di collocarla tra' vizi. Così la stessa parola di S. Paolo in Latino fi fa fignificare un vizio, ed in Greco una virtà. Questa, s'io non m'inganno, è la origine delle ricreazioni.

In realtà non è vero, che la converfazione fia necessaria per rimetterci dall' applicazion dello spirito . Il moto del corpo, come una passeggiata, o una moderata fatica, più a quello contribuisce : perchè un tal moto rimette alle altre parti del corpo gli spiriti animali, che per l'applicazione eransi uniti , ed agitati nel cerebro . La conversazione all

opposto mantiene, e spesso accresce quest agitazione di spiriti ; senza poi calcolare le tentazioni , alle quali essa espone , i motti pungenti, le maldicenze, i giudizi temerari fu gli affari della Chiefa . o dello Stato: giacchè le gazzette sono bene spesso il soggetto delle ricreazioni. Mi riporto alla sperienza; e prego i Religiosi a pensare, qual sia la materia più ordinaria delle loro sì frequenti confeffioni .

Temo pure, che le austerità corporali , tanto accostumate negli ultimi secoli , abbiano data occasione al rilasciamento. Queste non sono indizi infallibili di virtà . Si può senza umiltà , e senza carità fare la disciplina, portare il cilicio, camminare a piè scalzi. L'amor proprio, che tutto avvelena, può ad uno spirito debole persuadere, ch' egli è un Santo, da che ei pratica quette divozioni esteriori : e per rifarcira in parte da' fuoi patimenti, farà tentato a prendersi per altra via qualche lecito piacere, o qualche follievo. In fomma taluni s'immaginano di poter in certo modo compeníare una cofa coll'altra . com: quell' Italiano , che dicea : Che vuoi tu fare, Fratello? un po' di bene, un po' di male; già il buon Dio ci farà misericordia . La Scrittura per altro non parla così : Ecco le sue parole (2): Sviati dal male, e fa il bene. C'infegna a lasciare il peccato prima di farle buone opere, se vogliamo, che queste sien utili . Io stimo più la vita perfettamente uniforme degli antichi Monaci di Egitto, che quella di un Religioso scalzo, il quale dopo essersi data la disciplina , non isdegni di comparie con piacere a un buon definare, e di farsi colà distinguere col suo bell'umore.

XIII. L' esenzioni furono senza dub- Flouriebio uno de' principali motivi del rilafcia- ni . mento de' Religiosi, come S. Bernardo (3) lo ha molto ben considerato . Avete veduto ciò che ne dice, principalmente in due luoghi de' fuoi scritti, la lettera ad Errico Arcivescovo di Sens, intorno a' doveri de' Vescovi (4), e nel libro della Considerazione al Papa Eugenio (5). In

<sup>(1)</sup> S. Th. Introd. S. Franc. 8. (2) Pf. 33. (3) Opufe, 1. cap.35. (4) Opufe, 2. cags. Seer. lib. 67. m. 57. (5) 3. c. 4. Stor. J. 69. m. 57.

uno di questi scritti si lagna de' Monaci; e degli Abati, che otteneano l' esenzioni; nell'altro fi lagna de' Papi, che le accordavano. Arriva fino a rivocare in dubbio la facoltà del Papa in tal materia : della qual facoltà in fatti non trovo altro fondamento, che la idea confusa data dalle false Decretali , che il Papa possa tutto . Ora gl' inconvenienti dell' esenzioni sono sensibili . Non aver altro Superiore, che un lontanissimo, ed occupato in più gravi affari, è non averne ; ed è motivo di non far conto de' Vescovi , ne del Clero , che ad essi è soggetto. Questa è nella Chiefa una forgente di discordia, mentre per tale strada si forma una particolar gerarchia. Leggete la disputa mossa su quelto argomento nel tempo del Concifio di Vienna (1) tra Egidio di Roma Arcivescovo di Bourges, che impugnava l' esenzioni de' Monaci, e l' Abate di Chailli, che le tostenea.

Questo Abate però combattea fortemente l' esenzioni de' Mendicanti , ch' erano le più odiofe al Clero Secolare ; atteso che questi Religiosi esercitavano. in virtù de' loro Privilegi, la maggior parte delle funzioni Ecclesiastiche, nelle quali allora i Monaci appena s'intromettevano . I Mendicanti in fatti furono guelli, che avanzarono all'eccesso le pretenfioni dell'autorità del Papa. Leggete gli Estratti, che io ho riferiti (2), di Agostino Trionso, e di Alvaro Pelagio, l'uno Agostiniano, e l'altro Francescano. Per voler troppo rilevare la potestà del Papa, la rendono odiosa; mentre la innalzano sopra tutte le Potestà temporali, non solo quanto alla eccellenza, e alla dignità, ma anche quanto alla facoltà effettiva di erigere , trasferire, e sopprimere i Regni , e Ri Imperi, e di stabilire, correggere, o deporre i Sovrani : per modo che, fecondo il loro sistema, non v'ha nel Mondo che un fol Sovrano, il quale esercita la potestà spirituale per se medesimo, e per mezzo de' Cherici, a cui ne commette qualche porzione; e la poteilà

temporale per mezzo de' Laici, a' quali ei fi compiace di darne tal cura. Quefto non è il fistema del Vangelo, nè la tradizione de' primi secoli.

La nuova Gerarchia de'Religiofi esenti ha avute delle moleite confeguenze, sì al di dentro i loro respettivi corpi, che al di fuori in tutta la Chiefa. Al di dentro fono stati occupatissimi nel governo, nella celebrazion de Capitoli Generali, o Provinciali, nella elezion de' Superiori, e degli altri Offiziali . I Religiofi fono diventati politici, attenti più agli affari dell' Ordine , o della Congregazione , che alla loro perfezion particolare alla falure del proffimo , fe fono stati chiamati a travagliarvi. Non parlo folo de' maneggi, che si fanno per conseguire le cariche, o per innalzarvi, o escludervi gli altri; ma anche de' movimenti. che convien darfi per paffare da un Convento all'altro, per feguire un Superiore amico, o per evitarne uno, che non vada a genio : il tutto con pregiudizio del ritiro, del filenzio, e della tranquillità dello spirito, ch' è il sostanziale della vita religiosa. I più espotti a simili tentazioni sono i Mendicanti . e eli altri, che spesso mutano i Superiori, e non hanno residenza fissa . La stabilità degli antichi era prudentiffima : e coloro, che amano il moto e l'azione, doveano restare nel secolo.

L'umiltà resta pregiudicata a cagion delle diffinzioni tra Religiosi. Un Generale d' Ordine si considera come un Prelato, e un Signore; ed alcuni ne prendono anche il titolo, e l'equipaggio. Un Provinciale s' immagina di effere quafi in possedimento di comandare a tutto il popolo della fua Provincia; e in certi Ordini, dopo terminato il suo tempo conserva il titolo di Exprovinciale. Nell' intervallo dell'elezioni , gli ipiriti iono agitati per gli proffimi Capitoli: fi formano cabale, e leghe, o per se, o per altri; talvolta per un vero zelo, per lo bene dell' Ordine, per la regolarità della offervanza; talvolta per amor proprio, o per una naturale inquietudine, mascherata

col nome di zelo : e quel che dà occafione a tali inquietudini, è l'ozio.

Da che il lavoro delle mani è stato sprezzato, e scordato, i Religiosi, che vivono d'entrata, si sono abbandonati per la maggior parte, e principalmente ne' paesi freddi, all'accidia, e alla crapula . I Mendicanti , massime ne' Paesi , ove gli spiriti sono più vivi, e più inquieti, hanno atteso a studi curiosi, alle sottigliezze, e sossiticherie della Scolastica, o agl'imbrogli, e alle furberie della politica monacale, di cui parlo. Si entra in religione per far fortuna. In Italia, per esempio, un Domenicano studia colla speranza di diventar in Roma Teologo di un Cardinale . Confultore in qualche Congregazione, Inquifitore, Vescovo, Nunzio, e finalmente Cardinale : o pure se limita i pensieri alle cariche del suo Ordine, si porrà in mente di ascendere a grado a grado sino alle prime dignità. E questo si chiama aver coraggio, ed industria.

Il rilasciamento, fattoli generale, ha data occasione alle mitigazioni, introdotte o per semplice tolleranza, o per Costituzioni espresse, accordate alla durezza del cuore, e alla importunità de' Religiosi; e per lo più fondate sul pretesto, che la natura siasi indebolita: pretello che io credo di avere abbaltanza confutato ; e credo anche di aver mostrato, che non si è già indebolito il corpo, ma bensì il coraggio. Si suppose, che i Religiosi imperfetti sieno qualche cosa di meglio della comune de secolari: e quelli, che hanno abbracciata una regola sul piede della mitigazione , si contentano per l'ordinario di non cadere in rilasciamento maggiore. Tale non è lo spirito del Vangelo. Gefu-Critto diffe a tutt'i suoi Discepoli, cioè a tutt' i Crittiani : Siate perfetti , com' è perfetto il vostro Padre celeite (1); ed in oltre : Sforzatevi di entrare per la porta piccola; non v'entrerà chiunque vorrà (2).

Dico dunque, ch' essendo ogni Crifitano obbligato a tendere alla perfezione secondo il suo stato, è meglio restar nel secolo, sacendo sempre qualche avanzamento verso la perfezione, anzi che ripofarfi all'embra di un Monistero, e di un abito Religioso, quasi che col fare i voti fi fosse messa in sicuro la propria falute. I Religioli tiepidi, e indifferenti per la perfezione, io gli stimo poco più di que' morti, che si portano al sepolero vestiti dell'abito di qualche Religione, come si pratica in Upagna. Essa è una spezie d'ipocrissa il professare una regola, che non si offerva se non che imperfettamente : egli è un cercare l'onor di una vita superiore alla comune, senza soffrirne la fatica, che ne fa il merito. Con tanto efaltare la perfezione del loro stato . i Religiosi hanno trascurata la via della perfezione effettiva: e pare, che abbiano creduto di veltirsi di quelta, vestendo l'abito regolare. Questa idea ha fatto, ch' effi non abbiano itima di chiunque non sia del loro stato; nè pur de' Preti, e de' Vescovi, de'quali hanno stimato che si potesse far a meno, ogni volta che non fosse necessario di ricever da quelli la cerimonia della Ordinazione.

au quent la cerimona della Ordinazione.

XIV. Il rilaciamento de Religioli ha Debilitafenza dubbio nociuto affai a tutt' i cri-mento
fitami. I fecolari han detto: Se quelli, fical: amothe debbono effere i modelli della perfezione, fi fanno lecita la tale, e la tal
fezione, fi fanno lecita la tale, quel-

cola, noi possiamo ben farci lecito qualche cosa di più: Se essi non giudicano, che la tale, o la tale azione sia peccato, noi non dobbiamo effere più scrupolosi di loro. Credo anche, che dalla stefsa sorgente sia venuto il rilasciamento della Teologia morale introdotto da quattro, o cinquecent' anni in qua. I Casuisti, che hanno scritto in questi ultimi fecoli, erano la maggior parte Religiofi, e Religiofi Mendicanti, che si trovavano quali foli in posfesso degli studi , e dell'amministrazione della Penitenza. Ora la mendicità è un grande ostacolo alla severità, e alla sermezza, massime quando si tratti con coloro, da' quali fi ritrae la propria sussitenza. In oltre questi Casuisti non aveano cognizione dell'antica disciplina su la Penitenza, salvo il poco, che si trova nel Decreto di Graziano ; giacchè essi, come dalle loro

citazioni si raccoglie, non risalivan più al-

to.

chi canoni penitenziali , nè de diversi gradi di penitenza, nè delle forti ragioni, per cui tal direzione erafi flabilita. Così , anche senza pensarvi , hanno introdotti due mezzi di lafciar regnare il peccato; l'uno coll' iscusare la maggior parte de peccati; l'altro con facilitarne le affoluzioni. L'infegnare agli uomini, che non è peccato quello che credevano essi che lo fosse, è un voler togliere il peccato, almeno dalla opinione degli uomini; e questo è appunto quello, che hanno pretefo di fare i Dottori moderni colle loro distinzioni, e sottigliezze

trina del probabilismo. Quanto poi a peccati, che non fi posseno sculare, il rimedio è la pronta affoluzione, fenza mai negarla, anzi ne pur differirla, per frequenti che fieno le ricadute. Per tal via il peccatore vi , trova il suo conto, e sa quel che gil pare. Ora gli si dice, che per verità pecca, ma che il rimedio è facile, e che può peccare ogni giorno, col confeffarsi ogni giorno. Una tale facilità par neceffaria ne' Paesi d' Inquisizione ; ove il peccatore abituato, che non vuol correggersi, non osa tutta volta mancare al dover Pasquale, per timore di esfere denunziato, fcomunicato, e in capo all' anno dichiarato fospetto di erefia, e come tale venire chiamato in giuflizia. E' offervabile, che ne' detti paesi d' Inquisizione sieno vissuri i Casuisti

più rilasciati . Questa facilità delle affolyzioni in certo modo riduce al nulla il peccato, poichè essa ne toglie l'orrore, e lo sa considerare come un male ordinario, ed inevitabile. Si temerebbe la febbre, se per guarirne non fi ricercasse altro che trincare un bicchier d'acqua? Si temerebb' egli di rubare, o di ammazzare, se con una lavata di mani si potesse ostenerne il perdono? La confessione è quasi altrettanto facile, qualora non si tratti che di dire una parola nell'orecchio ad un Sacerdote ; senza temere nè dilazion di affoluzione, nè una faticofa foddisfazione, nè la necessità di abbandonar l'oc-

to. Non aveano notizia ne degli anti- casione. Ma io insensibilmente mi vo 'dilungando dal mio argomento.

XV. Aggiungero nulla di meno, che Noove dile divozioni nuove introdotte da alcuni vozioni. Religiosi hanno contribuito al medesimo effetto, di diminuire l'orror del peccato, e di far trascurare la correzion de' costumi . Si può portare uno scapolare . si può dire ogni giorno il rosario, o. qualche famola orazione, fenza perdonare al nemico, senza restituir le sostanze mal acquistate, senza abbandonare la concubina. Quelle fono quelle divozioni . che ama il popolo, perchè non lo impe-. gnano a rendersi migliore. Uno, che prascolastiche, e principalmente colla dottichi tali picciole divozioni , non lafcia di stimarsi qualche cosa di più di coloro, che non le praticano ; e si lusinga di poter fare mediante esse una buona morte : imperocchè allora è il tempo, in cui si desidera di essere convertiti; il convertirsi in tempo di gioventù , o di falute, costerebbe troppo. Quindi è nata ancora la divozion esteriore al Santiffimo Sacramento . Si defidera più tosto di adorarlo esposto, o di accompagnarlo in processione, che di disporsi a riceverlo degnamente nella Santa Comunione.

Da che il lavoro delle mani tra' Religiosi è ceffato, essi hanno esaltata al fommo la orazione mentale, ch' è in fatti l'anima della Religione Cria stiana, poiche essa è l'attuale esercizio dell'adorazione in ispirito, e in verità, prescritta da Gesu-Cristo medesimo (1). Ma è cosa facile, che in ciò nascano degli abufi . In questi consistea principalmente la erefia de' Maffaliani (2). condannata nel quarto fecolo ; e perciò i Cattolicl loro rimproveravano il difprezzo del lavoro , e la mendicità L Fraticelli degli ultimi tempi erano molto simili a detti Eretici : e presso 1 Cattolici stessi la orazion mentale ha fervito di pretefto a parecchi inconvenienti . Allorchè un Monaco Egiziano pregando continuamente lavorava stuoje, e panieri, si vedea bene, che non perdeva il fuo tempo : ma neffuno fa, fuorche Dio, in che s'impieghi colui, che per lo spazio di un'ora o due

sta inginocchioni, e colle braccia in croce.

Questa divozione oziosa, e per conseguenza equivoca, è stata la più usitata da circa cinquecent' anni in qua; ed in particolare tra le donne, che naturalmente fono più neghittofe, e di una immaginazione più viva. Quindi le vite delle Sante di questi ultimi secoli, come di Santa Brigida, di Santa Caterina di Siena, della B. Angela di Foligno, non contengono quali altro che i lor pensieri, e i loro difcorfi , fenz' alcun fatto confiderabile. Queste Sante impiegavano senza dubbio molto tempo in render conto del loro interiore a' Sacerdoti, che le dirigevano ; ed i Direttori prevenuti in favore delle lor penitenti, delle quali conosceano la virtù, prendeano facilmente i lor pensieri per altrettante rivelazioni; e tutto quello, che ad esse di straordinario accadea , lo valutavano per miracolofo.

Questi Direttori allevati nel metodo, e nelle fortigliezze della Scolastica, che regnava allora, non mancarono di applicar questo studio alla orazione mentale; della quale effi hanno fatta un' arte ben lunga e difficile; pretendendo di distinguere esattamente i diversi stati di orazione, ed I gradi di progresso nella perfezione Cristiana. E siccome già da gran tempo correa la moda di tirar tutta la Scrittura a sensi figurati, perchè non s' intendeva il senso litterale; così i detti Dottori vi trovarono in essa tutto quelto che vollero, e si formò la Teologia Millica, che noi veggiamo negli scritti di Rusbrochio, di Taulero, e di altri fimili. A forza di sottilizzare impiegavano bene spesso dell'espressioni troppo innoltrate, ed avanzavano paradoffi, a' quali non era sì facile il dare un buon fenso: di tal carattere sono quelli del Domenicano Ecard (1), che furono condannati da Papa Giovanni XXII.

Simili escessi andati ancora più oltre aveano prodotto nel principio dello steffo secolo gli errori de' Beguardi, e delle Beguine (2), condannati nel Contilio di Vienna. Può dirli, che in ogni tempo il Demonio fi è fervito dello flesio artificio, di immergree gli uomini nei più materiali , e più vergognosi peccati totto il pretedio della perfection più faiblime. Tale fu sin dal iecondo fecolo Gerpoctate, e i tuoi fassi fonosici (3); e tale e fatto i cempi noltri Molinos, propositi della propositi della primatili tropognomo della mana (4), e del Monaci Greto del Monac

un agragilo, e un adimazione funcione. Ritomiamo dunque all'adorazione in ilipirito, e in verità; icò a dire, a una orazione templice, e foliale at le quale la veggiamo ne' primi tempi della Chiera, ico abbia per foggetto, e per fondamento le verità di fede; e la parola della Scrittura Santa; non opinioni foolalische, non ifforie favolole, non raprefenzazioni immaginarie, come quelle di S. Bonaventura (5): una orazione in follanza, de confila, come dice S. Agollino (6), più in affecti, che in penferi, e che tenda directramente a renferi, e che tenda directramente a ren-

dercí migliori.
Diciamo alcuna cosa anche della preghiera pubblica, che da più secoli in qua è diventata la principale occupazione de' Religiosi. Dobbiamo chiedere a

Dio, che quetta fiz una vera orazione, e che il. canto, e le ceremonie efteriori fieno foftenute, ed animate dallo fiprito di una finera pierb. Dobbiam chiedere di poter dire con 3. Paolo (?): cantero di poter dire con 1. Paolo (?): cantero di fia accompagnata dal movimento della ficaria i altirimenti i canto non è più una prephiera, ma un efercizio di petero, e un finoso fimile a quello degli organia, e degli altri ilfrumenti inania. Per rendere la prephiera feria e grave, histopererbe fare più atternionati. Per rendere la prephiera feria e grave, histopererbe fare più atternionati. Per rendere la prephiera feria e grave, histopererbe fare più atternionati. Per rendere la prephiera feria de silva finoso di l'estati di contenta dei l'estati di rendere di lumeno quel Utificio, affia di intendere limeno quel

Per (1) Ster. 1. 93. m. 59. (2) Ster. 1. 92. m. 59. (3) Ster. 1. 3. n. 20. (4) Ster. 1. 95. m. 9. (5) Ster. 1. 36. m. 3. (6) Ep. ad Prob. (7) 2. Cor. 14. 15.

che si dice.

di pensare, che la divozione sia una invenzion nuova de' Monaci, introdotta per intereffe, o per altri umani motivi. Per tal effetto convien risalire sino a' primì fecoli della Chiefa, e confiderare qual vita proponga San Clemente Aleffandrino (1) nel suo Pedagogo a tutt'i Cristiani, e qual descrizione ne'suoi Stromati faccia del Cristiano perfetto a da lui chiamato Gnoffico; e riflettere, che tutto quello è feguito prima che vi foffero Monaci. Là si vede, che la vera divozione non è una fortigliezza degli ultimi tempi, ma una pratica di ciò, che hanno infegnato gli Apostoli, e che la più pura tradizione ha traf-

Per quanto ci è politibile, non dobbiamo lafair agil Eretici alcun peretto divotione grande, nobile, fodis, e indi penfare, che la divozione la una infinamente lontara da quelle minute, venzion nuova de Monaci, introdotta che degenerano in diperiti\u00fane e non per intereffe, o per altri umani motivi. divozione, che non è alla portata fe. Per tal effetto convien rialire fino a prinon di coloro, che vogliono con ferietà mi fecoli della Chiefa, e confiderare diversar migliori.

Qui pongo fine alle mie rifieffioni fullo fiato de Religiofi : ma perchè veggo, che non iffà bene l'abbandoanse in el rilaficamento, che regava verso i princip del secolo quindicessimo; avversifico il Lettore, che ni tre seguenti fecoli si sono formate diverse fante piecoli si sono formate diverse fante piecoli si sono diversa la maggiore con establica della considera della consi

\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$0\$\$

## LIBRO NOVANTESIMOQUINTO.

I. T Reattato di Barlaam per l'unione. II. Alberto, e Massino della Scala, Si-gnori di Verona. III. Decime distratte dal Re di Francia. IV. Avviso a Pietro IV. Re di Aragona. V. Discasa de Mori in Ispagna. VI. Riduzione di Boloena all' ubbidienza del Papa VII. Secondo tentativo di Filippo di Majorica. VIII. Sommissione di Milano, e de' Visconii . IX. Quiesissi del Monte Athos. X. Morte d' Andronico . Giovanni Paleologo Imperadore . XI. Errori degli Armeni. XII. Morte di Benedetto XII. Clemente VI. Papa. XIII. Promozione di Cardinali. XIV. Concilio di Londra. XV. Riduzione del Giubbileo. XVI. Morte di Roberto Re di Napoli. XVII. Morte di Caroberto. Luigi Re d'Ungheria, XVIII. Monitorio a Luigi di Baviera . XIX. Collazioni del Papa in Inghilterra . XX. Nuovi Cardinali . XXI. Trattato con Luigi di Baviera . XXII. Praga' Metropoli . XXIII. Riferbe .: gettate in Inghilterra . XXIV. Concilio di Reims . XXV. Il Papa dà le Canarie a Luigi di Spagna. XXVI. Creciata contra i Turchi. XXVII. Avviso al Maestro de' Rodiani, XXVIII. Smirna presa da' Crociati, XXIX. Uccissone di Andrea Re di Napoli. XXX. Concilio di Parigi. XXXI. Chiesa di Alemagna. XXXII. Ultima fentenza contra Luigi di Baviera. XXXIII. Carlo IV. eletto Imperadore, XXXIV. Tregua co' Turchi. XXXV. Legati per l'Armenia. XXXVI. Doglianze contra l'Inquisitore a Firenze, XXXVII. Università di Praga.XXXVIII. Canonizzazione di Santi. XXXIX, Niccolò Lorenzo Tribuno di Roma, XL, Morte di Luigi di Baviera . XLI. Giovanni Patriarca di Costantinopoli deposto . XLII. Gregorio Palamas anatematizzato. XLIII. Cantacuzeno Imperadore. XLIV. Avi-gnone acquistato dal Papa. XLV. Peste generale. XLVI, Vescovi Stranieri. XLVII, Giudei perseguitati. XLVIII. Ravvedimento de Particiani di Luigi di Baviera. XLIX. Ravvedimento de Frati Minori, L. Nuovi Flagellanti, LI. Giubbileo del 1350. LII. Trattato coll' Imperadore Cantacuzeno . LIII. Morte d' Isidoro. Callisto Patriarca di Costantinopoli, LIV. Morte di Filippo di Valois, Giovanni Re di Francia. LV. Nuovi Cardinali. LVI. Umberto Dolfino Patriarca. LVII. Pri-

gioni de Monisteri. LVIII. Doglianze contra i Religiosi Mendicanti . LIX. Prigioni de Cherici. LX. Privilegi al Re di Francia. LXI. Quistione intorno il Sangue ANNO Dt G.C. di Gefu-Crifto. 1339.

di Barla-

Trattate I. A Ndronico Imperador di Costan-di Barla- A tinopoli mandò a Papa Beneam per l' detto XII. Barlaam Abate del Moniunions. stero del Salvatore con Stefano Dandolo Nobile Veneziano e Cavaliere : ch'efsendo giunti in Avignone l'anno 1339. ebbero udienza dal Papa e da Cardinali , dove Barlaam presentò delle lettere di Filippo Re di Francia, e di Roberto Re di Napoli (1), contenenti tra l'altre cose, che andavano questi due Inviati in nome di Andronico, per la riunione de' Greci con la Chiesa Romana. Domando loro il Papa, se avevano effi facoltà fufficiente dall' Imperadore. dal Patriarca de' Greci , o dagli altri Grandi , affine che il loro trattato non fosse illusorio, com'era stata la riunione del Concilio di Lione (2). Rispofero gl'Inviati, che non aveano facoltà in iscritto; e tuttavia il Papa, e i Cardinali, defiderando oltremodo la riunione, si fecero porre in iscritto quel che i Legati volcano proporre, per comprendere se potessero ritrarne alcuna

> Diede dunque Barlaam la fua propofizione di quello tenore (3): Si pollono immaginare due mezzi di far la riunione, la forza e la violenza, o la persuasione. Certamente si dee rinunziare al primo mezzo, poichè voi medefimi ne convenite. Il fecondo è ancora in due aspetti, l'uno per gli dotti, l'al-tro per lo popolo. Se trenta o quaranta de nostri sapienti verranno alla Santità Vostra, mi assicuro che agevolmente si accorderanno feco voi , perchè voi tratterete senza passione , nè cercherete altro che il vero. Ma quando saranno i nostri ritornati in Oriente, non potran-no indurre il popolo a credere quel che avrete voi accordato; e si troverranno genti , che per invidia , per vanità , o per credere di far bene , diranno loro : Fratelli miei , guardatevi dal non effere da regali, o da lufinghe; non istate a Fleury Tom. XIV.

cambiar punto degli usi vostri. Così i dotti nomini, che faranno convenuti con voi, non potranno far cofa alcuna, e porranno in pericolo se medesimi.

Ecco dunque il modo di riunire il popolo co fapienti. Il popolo intele dire, che si sono tenuti sei Concili generali ; e che ciascuno ha corretti gli errori, ch'erano allora nella Chiesa; onde il popolo è persuaso, che si abbia a stare a quel che sarà deciso da un Concilio generale . Se dunque ne sarà prefentemente convocato nno intorno alle vostre differenze co' Greci, tutti gli Orientali riceveranno volentieri quanto avrà esso determinato. Se alcuno v'è che dica, esfersi ciò già fatto nel Concilio di Lione, dee sapere, che non persuaderà mai alla comune de' Greci di riceverlo senza un altro Concilio; perchè i Greci, che intervennero al Concilio di Lione , non furono mandati ne da' quattro Patriarchi, che governano la Chiesa di Oriente, nè dal popolo; ma dal folo Imperadore, che si sforzò di fare la unione con voi, non volontariamente, ma per violenza. Se dunque volete voi tenere un Concilio generale in quelto proposito, cominciate dallo spedire alla Chiefa di Oriente alcuni Legati timoroli di Dio, e ripieni dello spirito di umiltà, e di pazienza, con lettere d'invito a Patriarchi di Costantinopoli, di Alesfandria, di Antiochia, e di Gerusalemme, e agli altri Vescovi affine che si raccolgano con voi in qualche luogo a trattarvi caritatevolmente le quittioni, e a decidere quello che lo Spirito Santo farà per ispirarvi. Questo è il mezzo di ricondurre il popolo, e di riunire la Chiesa.

Palla poi Barlaam all'interelle temporale, e dice: Hanno da lungo tempo conquistate i Turchi quattro gran Città de'Greci in Natolia, e soggettarono per forza gli abitanti alla loro religio-, sedotti ; costoro sono stati guadagnati o ne (4). Questi , volendo ritornare al Cristianelimo, secero intendere all' Impe-

(1) Rain. 1339. n. 19. Allat. conf. p. 788. (2) Sup. lif. 86. n.4. (3) Rain. n.20. (4) N,22.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

rador mio Signore, che andasse con un' Anno armata, e che gli darebbero in potere bi G.C. quelle Città; ma non penfando l'Impe-1339 radore di aver bastevoli truppe per se solo, ci manda al Re di Francia a chiedere soccorsi per tal motivo. Ora riprese che avessimo noi queste Città, i Turchi perderebbero tutte le loro forze marittime; tutte le Città che sono tra noi, e quelte quattro si darebbero a noi; edavremmo grande apertura pel passaggio di Terra-Santa. Vi supplichiamo dunque che sia mandato soccorso in quelle contrade, prima che vi vadano i vostri Legati, o nello stesso almeno; imperocchè i Greci, vedendo il voltro ajuto già anticipato, faranno meglio dispofli ad ascoltare i vostri Legati; e potrà l'Imperadore dir al Patriarca, e agli altri Prelati: Vedete quanto buona gente fono i Latini, che cereano la nostra amicizia non folo con le belle parole, ma con gli effetti; dobbiamo anche noi cercare di riunirci seco loro . In secondo luogo, sin tanto che l'Imperador sarà in guerra co' Turchi, non potrà egli raccogliere i quattro Patriarchi, e gli altri Vescovi, nè intervenire egli medesimo al Concilio.

Quanto a quello, che dicono poi alcuni tra voi: Bisogna che i Greci comincino da se a riunirsi con noi , e allora marceremo contro a' Turchi; non polfo esfere del loro parere, per molte ragioni. Primieramente i Turchi non affaliscono i soli Greci, ma ancora gli Armeni, i Cipriotti, e i Rodiani, che sono foggetti a noi, etutti gl'Isolani. Onde dovreste voi mandar soccorso almeno per esti. I Turchi non assaliscono i Greci. come Greci, ne come divisi da voi; ma come Cristiani; e marciando voi contra i Turchi, non anderete propriamente in ajuto de' Greci, ma della Religione . Sinche fusfithera l'Impero de' Greci, vi farà agevol fatto lo abbattere i Turchi, unendovi all' Imperador Greco; perchè i Greci conoscono il modo, con cui fanno i Turchi la guerra. In tutte le terre de Turchi, e de Saraceni , vi è gran numero di Cristiani , e di rinnegati molto affezionati al Dominio de' Greci . Ma se accadesse . che Dio nol voglia, che i Turchi rovesciasfero l'Impero de' Greci', diverrebbero tanto forti che vi riuscirebbe difficilisfimo il potergli abbattere. Adoperatevi dunque presentemente, fenz' attendere il tempo, in cui avrete a pensare, non ad affatirli, ma a difendervi da effi.

Se i Turchi venissero a voi, pregandovi di unirvi feco alla diffruzione de' Tartari, e de' Saraceni, voi dareste orecchio loro; perchè vi tornerebbe meglio co' Turchi far la guerra a' Tartari e a Saraceni, che lo affallre tutti tre da voi foli. Riesce a voi lo stesso lo unirvi co' Greci , piuttofto che 'affalire da voi foll i Greci e i Turchi . Sappiate ancora e certiffimamente, che non 'è tanto la differenza de' dogmi, che allon-tana i Greci da voi, quanto l'odio, che hanno conceputo per gli gran mali, che i Latini fecero loro in vari tempi ; le che tutravia feguitano fempre a far loro; e non può seguire l'unione, se non li principia a far ceffare quell' odio com qualche benefizio fatto da voi : fenza di che non vorranno ascoltarvi ne pure . Sappiate finalmente, che non è il popolo de' Grecl, che a voi mi mandi, ma il solo Imperadore, e segretamente, per modo che fe prima non gli viene mandato soccorso, non oserà egli dichiarare che desidera l'unione con voi.

Il Papa e i Cardinali avendo con grand' attenzione veduta ed efaminata quella propofizione di Barlaam, risposero: Non par a propolito di moltrare presentemente, che si rivochi in dubbio quel che è stato deciso solennemente nel Concilio di Efefo, in quel di Toledo, e di Lione, e in molti altri, che lo Spirito Santo procede dal Padre, e dal Figliuolo, come da un tolo principio ; quel che'i Greci professarono espressamente al tempo di Papa Ormifda , di Giovanni Patriarca di Coltantinopoli, e dell' Imperador Giustino; e affai tempo dopo un altro Patriarea Giovanni, e l'Imperadore Michele Paleologo, con la lettera

Sinodica mandata a Giovanni XXI. 'Conviene spiegar queste citazioni . Il Concilio di Efelo non tratto direttamente altro che del Mistero della Incarnazlone contra la Eresia di Nestorio; e folo incidentemente si parlò della processione dello Spirito Santo in occasione del nono anatema di San Cirillo, e del falso simbolo denunziato dal Prete Carifio (1). Si vede per altro manifellamente, che San Cirillo e tutto il Concilio credeano, che lo Spirito Santo procedesse dal Figliuolo (2) . Il Concilio di Toledo, di cui qui si parla, è il terzo tenuto l'anno 589, dove per la prima volta fi ritrova l'addizione Filieque (3), Quanto a Papa Ormifda abbiamo una lettera da lui scritta all' Imperador Giuflino nel 521. dove dice espressamente: E' proprio dello Spirito Santo il procedere dal Padre, e dal Figliuolo; senza che i Greci fi fieno mai doluti allora di questa espressione. Il Concilio di Lione è quello dell'anno 1274, dove si fece la unione proccurata da Michele Paleologo (4).

Gl' Inviati dell' Imperadore Andronico, avendo veduta la risposta del Papa, differo (5): Se non si può persuadere a' Greci il professar l'articolo del simbolo, come i Latini; resti ciascuno nella sua credenza, senza pregiudizio della unione. Si rispose loro: Questo non si può soffrire. La Chiesa Cattolica non ha che una sola credenza, e non opponendofi all'errore, parrebbe acconfentirvi - Tuttavia il Papa volendo sempre facilitare la unione, disse agl' Inviati : Fate che il vostro Patriarca, e il vostro Imperadore raccolgano in Concilio i pretesi Patriarchi di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme co' loro Vescovi, il loro Clero, e i principali laici , e ch' eleggano alcuni dotti uomini per mandarli qui in Occidente con la bastevole sacoltà; perchè conferiscano essi con alcuni Commissari deputati dalla Santa Sede, non per modo di disputa, ma per l'istruzione de' Greci . Imperocchè la convocazione di un Concilio generale non par convenevole, particolarmente in questi tempi di turbolenze, e di guerra, per motivo del lungo tempo, delle

spese, e delle fatiche ch' esigerebbe. Barlaam confegnò ancora un'altra me. Anno moria, in cui diceva: In vece che potef. DI G.C. fe un esame nuocere ad una verità (6), 1339+ che' si tiene per manisesta, esso serve anzi a renderla più evidente; come fi sa maneggiando i profumi, ch'esalano meglio il buon odore. I Padri di Nicea vedcano chiaramente; che il Figliuolo è consustanziale al Padre; ma perchè gli Ariani ne dubitavano, vollero ciaminarlo per proccurare la loro falute. Ritornerà in voltra gloria, se farete voi lo stesso riguardo a' Greci; e torrete loro il pretesto di dire, che voi temete di questo esame, diffidando della vostra causa. Quanto a quello che propose la Santità vostra (7) di far venire dall' Oriente de' Deputati, con piena facoltà dell' Imperadore, e de' Patriarchi, mi pare impossibile, le non accade un miracolo. Non ofa l'Imperadore dichiarare il suo dilegno di riunirsi con voi : imperocchè molti grandi, e il popolo medefimo, credendo, che li volette trattare come fece Michele Paleologo, cercherebbero un occatione di farlo morire . In oltre la Chiefa di Coffantinopoli non manderebbe Nunzi per quello affare fenza l'affenso degli altri tre Patriarchi, che difficilmente si potrebbero raccogliere per cagion delle guerre. Ed è tatto incerto che voleffero venire, e che fi accordassero di mandare i loro Nunzi; e quando fossero accordati , non darebbero loro ampia facoltà se non a tali condizioni che non farebbero da voi ammelfe. Barlaam aggiunse di viva voce, che nulla offante tutte queste difficoltà, si maneggerebbe fedelmente, a proccurar l' unione . Così prese congedo dal Papa, per ritornariene in Grecia.

Papa Benedetto gli contegnò due lettere (8), in risposta di quelle, che gli avea portate del Re di Napoli, e del Re di Francia. La lettera al Re Roberto in data del trentefimo giorno di Agosto 1339, non è altro che una promessa di scrivergli più disfusamente. La lettera al Re Filippo è del quarto

Q 2 (1) Sup. lib. 25, n. 22, 56. (2) Lequien. Differt. 1. Damase. 10, 5, Conc. p. 1000. (3) Sup. lib. 34, n. 36, lib. 35, n. 48, n. 4. Conc. p. 1553; B. (4) Sup. lib. 86, n. 44, (5) Rain. n. 26, (6) N. 38, (7) N. 37, (8) Ah. Allat, & Genp. p. 738, Rain. n. 31, 37, 37 r339.

giorno di Settembre, e contiene il racconto di tutto quel che s'era fatto in BI G.C. questa conferenza; e il Papa ne mandò boi una copia al Re Roberto. In que-Da lettera, e in tutti gli atti concernenti quello affare , il Papa non diede mai ad Andronico il titolo d'Imperadore, ma solamente di Moderatore de' Greci, per non pregiudicare a' diritti di Caterina di Courtenai, che fi chiamava Imperadrice di Costantinopoli; e per la medefima ragione, parlando de quattro Patriarchi di Oriente, dice : Quelli, che si chiamano Vescovi di Costantinopoli, di Aleffandria, di Antiochia, e di Gerusalemme ; per motivo de' Latini , a'

rons.

quali aveva egli dati questi titoli. II. Alcuni de tiranni di Lombardia , e Mailino per dare qualche colore al loro titolo di della Sca. Dominio, fi soggetteranno al Papa, a ri di Ve- certe condizioni, tra le altre di un tributo annuale, e ricevettero da loi la qualità di Vicari dell' Impero, pretendendo il Papa di averne l'amministrazione , durante l'interregno (1) , imperocchè reneva egli l'Impero per vacante. Così confermò il Papa nella Signo-

ria di Verona Alberto, e Mastino della Scala fratelli . E' la Bolla in loro favore del primo giorno di Settembre 1339. ed ha tra le altre condizioni, che pasheranno alla Chiefa Romana un tributo annuo di cinque mila fiorini d' oro. Era la Sede di Verona vacante dalla

strage del Vescovo Bartolommeo della Scala, che dopo due anni di Pontificato resto ucciso da Mastino suo german cugino il giovedì ventelimofettimo giorno di Agosto 1338. Si era riferito a Ma-fino, che il Vescovo trattasse co' Veneziani, e co' Fiorentini suoi nemici capitali, perche gli toglieslero la Cirtà di-Verona, e uccidessero a tradimento lui medelimo. Aveva egli prova di quelta congiura, si per lettere, ch'erano state trovate, che per l'afférzione di gente degna di fede, come per gli discorsi del Vescovo, che se n'era vantato, e s'era sforzato di aver seco de Veronesi, e degli Stra-. nieri. Mastino dunque incontrandosi nel Vescovo, che di nulla sospettava, avan-

ti alla porta del Vescovado, gli si avvento addoffo accecato dalla collera , e accompagnato da Albuino della Scala fuo parente; lo trapassarono con molri colpi di spada, e l'uccisero.

Avendo il Papa intela quella strage, scrisse al Patriarca di Aquileia, Metropolitano di Verona, che procedeffe contra i colpevoli , e dichiaraffe loro , ch' erano incorsi nelle pene portate da' canoni, e pochi giorni dopo riferbò a fe la provvista del Vescovado di Verona, proibendo al Capitolo di provvedervi.

Sono queste lettere del giorno ventesmoquarto, e del ventefimottavo di Settembre 1338. Ma il Capitolo nel primo giorno dello stesso mese aveva eletto un Vescovo, che non mai potè ottenere la fua confermazione ; e la Sede di Verona vacò circa cinque anni.

Frattanto Alberto della Scala e Mastino suo fratello (2), avendo fatto il loro trattato col Papa, volle anche Mastino aver l'affoluzione della fua colpa; e a tal fine mando in Avignone in fuo nome, e in quello di Albuino fuo complice, un Proccuratore, con facoltà speziale, attefo che non potevano i delinquenti. andarvi in periona, fenza esporre la loro vira a pericolo. Avendo il Papa udito questo Proccuratore, ed avendo riguardo. al pentimento, che mostravano i dne rei, diede commissione al Vescovo di Mantova, che gli affolvesse; con obbligo di fare la feguente penitenza: Orto giorni, dopo la loro affoluzione, anderanno a piedi in camicia, e a testa nuda, dall'entrata della Città di Verona fino alla Chiefa Cattedrale, ciafcuno con un torchio in mano acceso di libbre sei, e facendone portare avanti a loro altri cento di simili, essendo arrivati alla Chiesa una Domenica a ora della messa solenne, offriranno i torchi, e domanderanno perdono della loro colpa a' Canonici. Ne' feguenti sei mest offriranno nella medesima. Chiesa una immagine d'argento della Beata Vergine, di peso di trenta marchi, e dieci lampade d'argento, ciascuna di tre marchie, con la rendita necessaria per mantenerle d'olio in perpetuo. Dentro

dell'anno fonderanno nella medefima Chiefa sei Cappellanie, con entrata per ciascuna di venti fiorini d'oro, Il giorno, in cui fu uccifo il Vescovo, ciascuno de' due penitenti nudrirà e vestirà ventiquattro poveri; ed entrambi per tutta la lor vita digiuneranno ogni venerdì . Quando si farà il passaggio generale in Terra-Santa, vi manderanno essi venti Cavalieri , e li manterranno per un anno; e se non vi sarà passaggio nel corío della lor vita, daranno il pelo a' loro eredi di adempiere quella parte della loro penitenza. La Bolla, che la prescrive è del ventesimosecondo giorno di Settembre 1339, e non veggo quasi niente che gli uomini ricchi non poffano eleguire tenza conversione del cuore.

Il medefimo anno e il primo giorno di Ottobre , il Papa istitul a Verona una Università (1), ma solamente per tre facoltà, la Legge, la Medicina, e le Belle arti. Ora, eccettuata la Legge Canonica, io non comprendo come l'autorità del Papa fosse necessaria per sì fatti studi . La guerra si accese più che mai tra la Francia e l'Inghisterra, nulla ostante gli sforzi, che faceva il Papa con le sue lettere, e co' suoi Nunzi, per riconciliare i due Re Filippo e Edoardo, e per distogliere i Fiamminghi dall' unirfi a questo (2); e perchè egli medefimo non facesse lega con Luigi di Baviera (3). Finalmente Edoardo giunse fino a prendere il nome e le armi del Re di Francia (4), e non ebbe verun riguardo alle rimostranze del Papa intorno a quello intraprendimento (5), contenute nella fua lettera del fettimo giorno di Marzo 1340.

III. Per fovvenire alle spese di questa guerra , il Re Filippo ottenne dal Papa le decime di due anni (6), ma non ritrovandole bastevoli, risolvette France d'impiegare anche il danaro delle decime destinate alla Crociata (7); intorno a che scriffe al Papa in questi termini: a che ferile al Papa in quein termini: e quei che la Condo di Aprile 1340. I Prelati e gli altri , che compongono lettera del fecondo giorno di Aprile 1340. Il nosfro Consiglio , ei disfero tutti ad IV. Pietro IV. Re di Aragona, por riero

împiegarle alla difefa del nostro Regno; alla quale deggiono tutt' i nostri ANNO ludditi contribuire, ecclesiastici non me. Di G.C. no che secolari, trattandosi del loro co. 1340. mun intereffe. Supplichiamo noi dunque la Santità Vostra di affolyerci dalla efazion delle decime destinate al pasfaggio di Terra-Santa, e dal giuramento fatto in nostro nome in tal proposito (8); imperocché tutto in questo ca so è a voi possibile. Che se non vole te voi rimetterci tutta quella fomma, dateci almeno alla ristituzione tempifei anni, dopo la fine delle nostre guer-re. E la lettera del ventesimo giorno

di Marzo. II. Papa rifoofe: Non poffiamo abbastanza maravigliarci, che i Prelati e le fagge persone ardiscano dirvi, che potete voi in coscienza distrarre ad altri usi le decime impotte per fine cost pio. Ci ricordiamo noi del giuramento folenne che fecero i vostri Inviati a Papa Giovanni XXII. in prefenza de' Cardinali, tra' quali eravamo noi , e di una gran moltitudine di Clero e di popolo; e fentiamo noi con dolore le mormorazioni, e le doglianze, che si fanno contra di voi per questo passaggio d'oltremare, del quale foste voi allora dichiarato il capo. I rimproveri fiestenderebbero anche contra di noi, se questi danari esatti per la liberazione di Terra Santa, s'impiegaffero col nostro affenso a spargere il sangue de' Cristiani. Il Re d'Inghilterra ci accennò già in qualche lettera, che il peccato, di che vi aggravalte per aver voi mancato alla Crociata, gli dà fiducia nell'impiegare le fue forze contra di vol . Giudicate da quello quel che direbbero gli altri, se noi vi accordassimo quel che chiedete. Quanto alla proroga, considerate quando e come fi farà questa ristituzione; e giudicando dell' avvenire dal passaro, guardate quel che fecero i vostri predecessori in tal caso; e quel che n'e loro accaduto. E' la:

una voce, che potremmo noi con buoli soprannomato il Cerimonioso, era suc- IV. Re di pa coscienza esiger queste decime per ceduto a suo padre Alsonso nel 1336. Aragona.

<sup>(3)</sup> Lighel, pr 864, (4) Raint 1917- n. 76 (1) 7918- n. 56. (4) 1319 n. 65. (5) Id. 1340 n. 4. (6) N. 18 (7) N 19. (8) Sup lib 94. n. 26.

Nel mele di Novembre 1339, andò in Anno Avignone, e diede omaggio a Papa Bepi G.C. nedetto pel Regno di Sardegna (1). 1340. Era quelto Principe ancor giovanetto, e fu in quello viaggio accompagnato dal Re Jacopo di Majorica , ch'era come fuo Governatore ; e da Giovanni Chimene, Arcivescovo di Tarragona. Durante il foggiorno del Re Pietro in Avignone, il Papa gli diede molti avvertimenti fopra la fua personale condotta, e fopra il governo del fuo Regno; e in particolare fopra la troppa libertà, ch' egli vi concedeva agl' Infedeli. Per rinnovargliene la memoria, ritornato che fu egli in Aragona, il Papa gli scrisse una lettera, in cui diffe : Abbiam noi faputo per relazione di molti fedeli abitanti de' vostri Stati, che i Giudei e i Saraceni, che vi sono in gran copia, aveano dentro le Città, e gli altri luoghi della loro dimora, alcune abitazioni feparate, e rinchiuse di muraglie, perchè fossero lontani dal troppo frequente commerzio de Cristiani, e dalla loro pericolofa famigliarità. Ma al presente quest' Infedeli estendono i loro quartieri, o gli abbandonano interamente, ed albergano alla rinfusa co' Cristiani, e talvolta nelle case medesime . Vanno a cucinare a' medefimi forni , fi fervono de' medefimi bagni; ed hanno infieme comunicazione scandalosa e pericolosa. In oltre fabbricano i Giudei le loro Sinagoghe, e i Saraceni le loro Moschee, e le mantengono in mezzo de' Cristiani . In questi luoghi i Giudei bestemmiano contra Gefu-Cristo, e i Saraceni lodano pubblicamente Maometto, contra la proibizione del Concilio di Vienna . Intanto che i Cristiani fanno il divino servigio nelle Chiefe appresso alle quall stanno in qualche parte Sinagoghe o Moschee, o quando fi porta il Sagramento agl' infermi, gl'Infedeli scoppiano di ridere, o sano altre derifioni. Vi abbiamo istantemente pregato di far cellare quelli disordini, e voi graziosamente cel promettelle; per il che ve ne preghjamo ancora; e perchè l'effetto sia più pronto, ne scriviamo il Re di Benemerino, cioè Alboacem, agli Areivescovi di Tarragona, di Sanon meno che contra il Re di Granata.

ragozza, e a'loro suffreganei, perchè vi follecitino. E' la lettera dell'ottavo giorno di Gennajo, 1340. Io non veggo, che fi applicallero alla conversione di questi Musulmani soggetti al Dominio de' Crifliani : mentre che fi apparecchiava la crociata contra quelli di Afia e di Africa, e che si mandavano de' Missionara tanto lontani a predicar la Fede a' Tartari e agl' Indiani .

V. Due mesi dopo il Papa fece pub- Discesa blicar la Crociata in Ispagna contra i de' Mori Mori d'Africa , ch' erano il precedente in Ifpaanno entrati in Ifpagna in quella occa- 814. sione (2), Maometto Re di Granara della Stirpe degli Alamari, sentendosi stretto dall'armi Cristiane, e non po-tendo per sua debolezza resistervi, passo in Africa, e andò ad implorare il foccorso di Alboacem Re di Marocco, della slirpe de' Merini o Benimerini . Mando questo Principe alcune truppe in Ispagna sorto la condorta di suo figliuolo Abumelia, che passò lo stretto di Gibilterra verso la fine dell'anno 1222. Dopo avere per lett' anni riportat; alcuni vantaggi contra i Cristiani , restò uccifo in una rotta l'anno 1338. Suo padre Alboacem, più animato per questa perdita, mando per tutta l'Africa uomini stimati , i più divoti e zelanti tra' Musulmani , ad eccitare i popoli " a prender l'armi per la difesa e lo accrescimento della Religione de loro antenati. Quelto era dal più al meno come predicar la crociata fra' Cristiani . Così raccolse Alboacem settanta mila Cavalli, e quattrocento mila uomini d'infanteria con una flotta di mille dugento cinquanta Vascelli, e settanta galee.

I tre Re di Spagna, cioè di Castiglia, di Aragona, di Portogallo, s'erano unitì per opporti agl' Infedeli (3); e Alfonfo Re di Caltiglia, i cui Stati erano i più esposti, mandò al Papa due Cavalieri, a domandargli foccorto . Il Papa , colparere de' Cardinali, gli accordò una Crociara per gli Regni di Cathglia, di Aragona, di Navarra, e di Majorica, contra

<sup>(1)</sup> Indic. p. 184. Baluz. co. z. p. 204. Rain. 2340. m. 56. (2) Mariana 166. 26, c. 26 (3) Rain. 1340. N. 40.

che avrete voi tolte agli Arabi, vogliamo, che si fabbrichino delle Chiese Cattedrali, come faranno da noi ordinate quanto alla qualità, e alla comodità de' luoghi, con un Clero convenevole che fia fecolare. Le Collegiali e le altre Chiefe minori potranno effere fondate per ordine de Prelati , e degli altri , che ne avranno diritto, Ne' luoghi acquiftati contra i Mori, dove fono mescolati co' Cristiani, non si permetterà loro di andar alla Mecca in pellegrinaggio, ne di profferire ad alta voce il nome di Maometto. Io intendo qui la proclamazione per invitare alla orazione. Seguita la Bolla: Noi vogliamo ancora, che nel Regno di Granata, e negli altri luoghi conquistati contra i Mori, facciate voi pagar le decime , e le primizie per la fussifienza degli Ecclefiaftici . E' la Bolla del fetti-

La grand' armata di Alboacem spese cinque mefi a paffare in Ifpagna, e fi raccolfe vicino ad Algezira unita allo Stretto, Ecco il fallo di Gilberto Ammiraglio di Aragona (2), che comandava tutta l'armata navale de Cristiani. Non potendo comportare le riprenfioni , che gli venivano fatte di aver lasciati passar gl' Infedeti, ei gli affall imprudentemente , per modo che fu rotta la sua flotta, ed egli medesimo restato ucciso. Scriffe il Papa per questo motivo una lettera al Re di Castiglia, in cui dopo averlo confortato ed efortato a confidare in Dio (3), foggiunge: Noi vi preghiamo di confiderare, quanto importi ad un Principe, andando alla guerra, di aver la pace seco lui ; cioè nella sua coscien-Es. Pensate dunque, se sentite vol forse de' combattimenti dentro a voi medefimo in ordine a quella concubina, a cui folte sì lungo tempo affezionato, con pregradizio della voltra falute, e della mordere intorno a quel Maeltro dell' mente (o) pubblicò una Bolla, in cui

mo giorno di Marzo 1340.

Era la Crociata conceduta per tre ap- Ordine di Alcantara, che avete voi fatto mi, con una efazione di decime sopra i morire, quantunque religioso, e in dis- Anno beni Ecclesisfici; e il Papa la permise pregio delle censure ecclestastiche, Di G.C. a queste condizioni (1). Nelle Terre, Questi, di cui parla qui il Papa, era #340.

Gontalvo Martines, the nel 1338, riportò una gran vittoria contra i Mori . in occasione che restò ucciso Abonnelia (4). Ma fu poi accusato di tradimento appresso il Re di Castiglia, che nulla offante la rimoftranza del Papa, lo fece decapitare, e abbruciare, Seguita la lettera efortando il Re ad allontanare la sua concubina, a far penitenza per aver la benedizione di Dio sopra le fue armi (4). E' in data del ventefimo giorno di Giugno 1340. Si diede la battaglia il Lunedi trentefimo giorno di Ottobre, vicino a Tarif, ch' era affediata da' due Re di Marocco e di Granata. Era l'armata Cristiana comandata da'due Re di Caftiglia e di Portogallo prefenti perfonalmente ; i quali allo spuntare del giorno fi confessarono e comunicarono, e su seguito il loro esempio da tutta l' armata. Appresso il Re di Caltiglia v'era Egidio di Albornos, Arcivescovo di Toledo, che nel combattimento non lo abbandonò, con altri Vescovi. Un Cavalier Francese portava lo stendardo della Crociata, per ordine del Papa (6). In questa giornata furono i Mori interamenre sconfitti. Ne restarono morti più di ventimila, o prefi co' loro bagagli (7); vi fi trovarono immente ricchezze ; e Alboacem ripalso tofto in Africa.

VI. Avendo la Città di Bologna dif- Riduziocacciato il Legato Bertrando di Pojet ne di Bonel 1334. Papa Giovanni XXII. fece logna all' prendere informazione intorno la quella za del Paviolenza. Ma essendo morto nel medeli- pa. (mo anno, non petè egli andar oltre con questo affare (8) . Essendogli succeduto Benedetto XII. risolvette di trattarla più umanamente, e mandò a Bologna Bertrando di Deuce , Arcivescovo di Ambrua, in quantà d'Intermuncio, ad efortare i Cittadini, che ritornassero al dover lo-ro. Ma l'Arcivescovo non potè riconvoltra riputazione; e fe vi fentite ri- durgli; e avendogli il Papa citati formal-

<sup>(</sup>x) N. 42. (x) Mar. 7. (3) Rain. n. 43. (4) Mar. 6. 7. (3) Rain. 2339 n. 77. (4) Gia. Williago c. 219. (7) Mar. 62 8. (8) Sup. 410. 94 n. 37. Rain. 1337. n. 29. (e) Gio, Vill. 10. c. 69.

rivocò tutt' i privilegi della Università credito lo sece passere dal Vescovado di Anno di Bologna; e ordino a' Professori e agli Tieti a quello di Como il ventesima-Dr G.C. studenti di ritirarsi sotto pena di scomu- quarto giorno di Novembre 1339. Go-2340. nica. Citò egli i Magistrati, e i princi-pali Cittadini, tra gli altri Taddeo Pe-e fu da Papa Benedetto trasferito a poli a comparire fra tre mesi. E'la Bol-

la del secondo giorno di Gennajo 1337. Il seguente anno la Città di Bologna mando al Papa alcuni Ambasciatori (1) che furono ascoltati in pubblico Concifluro ; e dopo avere implorata la clemenza del Papa, confessarono, che la loro Città, ed il suo territorio, apparteneva interamente, anche nel temporale, al Papa, ed alla Chiesa Romana, promettendo di non ricevervi Luigi di Baviera, nè alcun Imperadore, fenza la permissione della Santa Sede, con alcune altre condizioni . E' l'atto dato in Avignone il duodecimo giorno di Ottobre 1338. e nel medelimo giorno il Papa commife a Guido di San Germano suo Internuncio, che andasse in Bologna a prenderne possedimento, in nome della Santa Sede, a levar l'interdetto, a ristabilire la Università, e a dare l'affoluzione. Ma inforfero alcune puove difficoltà, che non lafciarono efe-

guire il trattato. Finalmente otto mesi dopo (2), nel giorno quarto di Aprile 1340, mandò la Città di Bologna al Papa degli Ambasciatori con piena facoltà di dichiarare una intera fommissione alla tua giurifdizione ; pregandolo di accordar loro per amministratore de' diritti della Santa Sede Taddeo Pepoli, che avea nella Città l'autorità maggiore; e promettendo di pagare al Papa un censo di otto mila fiorini d'oro all'anno . Accettò il sione di stabilire Taddeo Pepoli Governator di Bologna per anni tre. E'la commissione del giorno sedicesimo di Maggio.

Beltrarmino Paravicino, nativo della Diocesi di Milano (4), era per quel tempo dottiffimo uomo, e molto amato da Azzone Visconti, il quale col suo succedette Beltrarmino.

quella di Bologna, il quinte giorno di Settembre 1340. Ma non ne prese posfedimento altro che il primo giorno di Agosto 1344. (5). Il Papa gli diede queño Vescovado in premio de' suoi buoni offizi fatti nella raffeenazione della Città all' ubbidienza della Santa Sede.

Era egli il quarto Velcovo, che Bologna avelle avuto da dodici anni (6). Quando vi giunte il Legato Bertrando di Pojet , ritrovò fopra essa Sede Arnoldo Sabatiero, Bolognese, che di Canonico di Meaux era stato eletto Vescovo di Bologna nel 1322. Ma fu accufato dal Clero di aver comperato il Vescovado; ed essendosi verificata la simonia, il Legato ne lo spogliò nel 1329. Tuttavia nel medesimo anno il Papa lo trasferì a Ries in Provenza, e pose nella Sede di Bologna Stefano Agonet Francese della Provincia di Narbona, Arcidiacono di Parma, Cappellano del Papa, e Cancelliere del Legato. Era brutto, gobbo, e di costami rincrescevoli, il che fecelo odiofo al popolo di Bologna (7). Ma morì egli a capo di due anni . In fuo luogo il Legato fece dare il Vescovado di Bologna a Lamberto di Pojet suo nipote, nativo di Cahors, che su confagrato nell'Ottobre 1333, (8); ma nell'anno feguente , nella follevazione del popolo di Bologna, fu rinchiuso nel Castello con suo zio, la cui imperiosa condotta, e l'introduzione di questi Vescovi stranieri, avea molto contribuito Papa le condizioni, e mandò a Bolo- alla ribellione di quella Città, Essendo gna Beltrarmino Vescovo di Como in Lamberto liberato, seguitò suo zio in qualità di Nunzio (3), eon la commif- Francia, e rinunziò al Vescovado di Bologna nel 1336. Ma il quinto giorno di Giugno 1332, aveva il Papa conferito quello Vescovado ad Alberto Acciajoli Fiorentino, eletto Vescovo di Apt in Provenza, e n'ebbe l'amminifirazione fino all'anno 1340, quando gli

(1) Rain. 1338. st. 30. (2) Id. 1340. st. 59. (3) N. 60. (4) Ughell. st. 5, p. 308. (5) Id. 10. 2. p. 29. Rain. 1340. st. 62. (6) Ughell, p. 228. (7) Sigon, de Epif. p. 172. (8) Balus. vit. s. z. p. 728.

Molte Città di Lombardia che aveano feguitato il partito di Luigi di Baviera (1), e dell' Antipapa, ritornarono all' ubbidienza di Papa Benedetto ; e mandarono un Sindaco con la loro proceura, in data del lunedì giorno trentelimo di Ottobre 1340, a dichiarargli, che si assoggettano agli ordini suoi per gli eccessi, che aveano commessi contra lui, e contra la Chiesa Romana. Che non eredono, che l'Imperadore possa deporre il Papa, e farne un altro, ma che tengono questa proposizione per eretica. Promettono di non aderire a Luigi di Baviera , nè ad alcuno Scismatico : e domandano perdono di avere ubbidito a lui, ed a Matteo Visconti; e di aver ricevuti i Nunzi dell'Antipapa . I Cittadini di Novarra, di Vercelli e di Como fecero la stella fommissione per via del medelimo Sindaço; e furono tutti affoluti dalle censure.

di Majogica .

VII. Abbiamo veduto che Filippo di Maiorica avea domandato a Papa Giovanni XXII. la permissione di praticare alla lettera la regola di San Francesco. e che il Papa gliel'avea negata (2), Ritornò a tentarlo dodici anni dono. domandando a Papa Benedetto la medefima permissione, e per ottenerla più agevolmente fi valle della raccomandazione di Roberto Re di Napoli , al quale rispose il Papa (3): Quel che ha negato di fare il nostro predecessore, dopo averne ampiamente deliberato in Concistoro, non dee facilmente rimetterfi ad efame. I Papi nostri predecessori diedero molte spiegazioni intorno a questa regela, ad istanza de' Prelati dell' Ordine ; alcune delle quali furono collocate fra le Coftieuzioni autentiche. Ora se si accordasse questa domanda, la loro autorità ne farebbe offesa, shandita la union dell' Ordine de' Frati Minori, dove pur troppo regnano delle discordie . In oltre la Santa Sede non approva altro che quattro Ordini di Religiosi Mendicanti ; e questo ne sarebbe un quinto : il che non erediamo espediente di dover accordare a' tempi nostri . Filippo aggiunge nella fua supplica, che ritrova infiniti ostaco-

li nella offervanza letterale della regola; ma fe, noi leviamo questi ostacoli, Anno si potrebbe credere, che noi fossimo più di G.C. favorevoli a quella nuova religione, che 1340. all' antica approvata da tanto tempo . Un'altro inconveniente ne feguirebbeed è che molti fratelli di quest Ordine, e degli altri, che i loro Superiori voleffero correggere, fingcrebbero di voler pafe fare a quello nuovo Ordine, e ne prenderebbero occasione di andarsene vagabondi.

Finalmente .la persona di Filippo è odiofa; egli è notoriamente premotore, e difensore della setta de' Beguini. Tenne pubblicamente molti discorsi scandalofi contra Papa Giovanni, e la Santa Sede, the violentemente lo rendono fospetto di eresta; e non sappiamo ancora, che abbia egli dato alcun contraffegno di pentimento. Per tutte queste ragioni non possiamo noi in coscienza concederali quel che domanda, e voi offuschereste la vo-Ara gloria, fe comportafte un fimil uomo nel vostro Regno . E' la lettera del settimo giorno di Agosto 1340.

li di Matteo, si riconciliarono con Pa- Milano e pa Benedetto. Era Lucchino in possedi- sconti. mento di Milano, dalla morte di Galeazzo suo fratello primogenito, e Giovanni era Vescovo di Novarra dall' anno 1220, al quale Papa Giovanni diede questo Vescovado (4), dappoiche ebbe rinunziato allo scisma, e al titolo di Cardinale, che aveva avuto dall' Antipapa. Mandarono dunque questi due fratelli al Papa Guidolo di Galie'a, Cittadino di Milano; quello stesso, che avea trattato l'accomodamento di Bologna, e delle altre Città di Lombardia . Avea la proccura di Giovanni, e di Lucchino Visconti, e sece in loro nome le medesime dichiarazioni, e le medesime promesse di sommissioni, e ubbidienza al Papa (5), confessando, che non poteva estere deposto dall' Imperadore, con promefsa di non aderire mai a Luigi di Baviera, ne ad alcun Imperadore, che non folse approvato dal Papa; di pagare al Pa-

pa e a' Cardinali cinquanta mila fiorini

VIII. L'anno feguente i due Fratel- Sommifli Giovanni e Lucchino Visconti, figliuo- fione di

Fleury Tom. XIV. 

d'oro in compensazione di tutt' I dan-Anno ni fatti da esti e dalla loro famiglia a' DI G.C. Legati e a' Nunzi del Papa. Confessa-1341. rono finalmente, che nella vacanza dell' Impero, come vacava allora, il Papa, ne avea l'amministrazione; e che volevano in confeguenza riconofcere dal Papa, e dalla Chiefa Romana il governo di Mi-Mno, e delle sue dipendenze. Nel fondo importava poco a' Visconti, e agli altri piccioli Signori di Lombardia , di foggettarsi con le parole al Papa o all' Imperadore, purchè in effetto dimoraffero padroni delle Città, delle quali erano in possedimento.

Dopo que le dichiarazioni , e quelle promete fatte in Conciltoro, il Papa accordò a' due fratelli, lor vita durante, il governo della Città di Milano e del suo territorio (1), con tutta la giurisdizione e tutta la possanza temporale, come Vicari della Chiefa Romana, durante la vacanza dell' Impero; e in rifarcimento de' paffati falli, impofe alla Città di Milano la seguente penitenza (2): Farete voi fabbricare due cap pelle in onore di San Benedetto, l'una nella Chieta principale, l'altra nella Chiefa di Sant' Ambrogio, in ciascuna delle quali un Sacerdote ogni giorno celebra la messa, ricevendone trenta fiorini d'oro in rendita; e nel giorno di San Benedetto farete voi limolina a due mila poveri , dando a ciascuno un pane di dodici once. A quelle condizioni fu levato l'interdetto, con tutte le altre centure . La Bolla è del quindicelimo giorno di Maggio 1341.

IX. L'Abate Barlaam al fuo ritorno del Mos- di Avignone, andò novamente in Tefte Athos. salonica , dove avea già passati alcuni enni; e vi furono grandi dispute con alcuni Monaci del Monte Athos (3), che pretendeano di aver innalzata l'orazione a tal perfezione di giugnere fino con gli occhi corporali a veder una luce, ch'era il medefimo Dio, e di effere arrivati allo stato della quiete sublime. Barlaam gli accufava, che rinnovaffero la

chia verso la fine del quarto secolo (4), e chiamavali Onfalopsichi, cioè aventi l'anima nell'ombelico. Veniva loro que-Ro rimprovero dalla politura in cui si poneano questi pretesi Quietisti per orare (5), e ch'è descritta in un trattato spirituale di Simone Abate del Monitlero di Xerocerche a Costantinopoli verso la metà dell' undecimo secolo. Ecco le sue parole: Essendo solo nella tua cella, chiudi la porta, e fiedi in un angolo. Innalza il tuo ipirito sopra tutte le vane e passeggere cose; poi appoggia la tua barba fopra il tuo petto (6), gira gli occhi con tutto il tuo pensiero alla metà del tuo ventre, cioè all' ombelico. Ritieni il tuo respiro anche per le narici. cerca nelle tue viscere il luogo del cuore, dove riseggono per ordinario tutte le potenze dell' anima. Da prima vi ritroverai dense tenebre, e difficili da disgombrare; ma se tu seguiterai in questa pratica notte e giorno, troverai, forprendente maraviglia, una letizia fenza interruzione; imperocchè tosto che lo spirito ha trovata la fituazione del cuore, vede quel che non seppe mai; vede l'aria che è nel cuore, e vede se medesimo luminoso e pieno di discernimento. Tal era il metodo dell' orazione di questi Quietisti, ovvero Esicasti, che così ancora venivano chiamati.

Il capo di questi, combattuto da Barlaam (7), era Gregorio Palamas, dal quale Niceforo Gregoras avea sentito dire, che vedea con gli occhi fuoi la efsenza divina. Dicea Nicesoro di averlo fentito dire da Palamas, e da Drimiro suo compagno, in presenza di molte perfone, prima che Barlaam andaffe in Grecia, cioè avanti l' anno 1328. Sin da allora gli avea vivamente riprefi, avvertendone il gran Logoteta, e alcuni dotti Prelati (8), che differo ch' era quella la erefia de' Maffaliani , e gli ordinarono di fuggire la compagnia di quella gente. Ritrovandosi dunque Palamas in Tessalonica, quando vi ritornò Barlaam (9), fostenneche questa divina luce, di che si traterefia de' Mafialiani condannati in Antio- tava, era apparia a molti Santi, come a'

<sup>(1)</sup> Ughell. p. 305. Rain n. 33. (2) N. 25. (3) Sup. n. t. (4) Sup. leb. 19 m. 29. 26. (5) Cave p., 429. (6) Allat. de Conf. p. 829. (7) Nic. Greg. 19. 61ft. c. 1. (8) Boiv. Visa Nic. Greg. (9) Cantac. 11b. 2. c. 29 p. 322.

Martiri nelle perfecuzioni, e al gran Sant' Antonio . E per rifalire più alto, aggiungeva egli, e fino al primo efempio, è quella luce che videro gli Apo-ftoli ful Taborre nella Trasfigurazione, il cui splendore non poterono essi sostenere. Se dunque, effendo ancora uomini imperfetti , videro effi questa divina e increata luce, farà forse da maravigliarfi che I Santi illuminati dal Cielo la veggano ancora presentemente?

A queste parole Barlaam esclamò (1): che affurdo è mai questo! La luce del Taborre increata! Secondo voi, effa dunque è Dio; imperocchè fuorche Dio non v'ha cofa increata (2). Se dunque questa luce non è nè una creatura, nè l'effenza di Dio, perchè niuno ha veduto ancora Dio, che rimane a fare, se non che di adorare due Dij ; l'uno creatore del tutto. e invisibile, l'altro visibile secondo voi, cioè quelta luce increata? Quanto a me non foffrirò mai, che si chiami niuna cosa increata, che fia distinta della effenza di Dio.

In feguito Barlaam paísò a Collantinopoli, e mise tra le mani del Patriarca Giovanni d' Apri, quel che aveva egli scritto contra i Monaci Quietisti, e lo pregò di raccogliere un Concilio, pretendendo di convincerli di errori contra la Fede. Mandò il Patriarea a chiamare i Monaci, ch'erano in Tessalonica; e ritornando l'Imperadore nel medelimo tempo dalla guerra in Costantinopoli . cerco da prima d'imporre filenzio a' due partiti , e di riconciliarli ; ma non potendo riuscirvi, permise che si tenesse il Concilio. Fu tenuto a Santa Sofia l'undecimo giorno di Giugno 1341. e vi prefederre l'Imperador Andronico col Patriarca Giovanni, co' Vescovi, co' Senatori , e molte perfone costituite in dignità . Si fece parlare primo Barlaam , come acculatore, e non fi trattarono altro che due articoli , quello della luce del Taborre, e quello dell'orazione. Intorno a questi due articoli Barlaam fu condannato; di che non essendo contento, fi ritirò, e ritornò in Italia. X. L'Imperador ch' era già ammala-

sto Concilio; e vi parlò con tanta veemenza che fi accrebbe il fuo male, e Anno mort quattro giorni dopo, il venerdì or G.C. quindicesimo giorno di Giugno 6849. 1341-secondo i Greci , 1341. secondo moi . Androni-Avea quarantacinqu'anni, e ne avea re- co. Giognati dodici (3), e tal fu il fine di An- vanni Padronico Paleologo il Giovane, Lafeiò due leologo figliuoli, Giovanni în età di nove anni, Impera-e Michele di quattro, fotto la direzione della Imperatrice Anna loro madre.

Allora il Patriarca Giovanni di Apri (4), pretese di aver diritto neeli affari in virtù di uno feritto di carattere dell'Imperadore Andronico , col quale , endando un tempo alla guerra, l'aveva incaricato co' Vescovi ch' erano appresso di lui di prendersi cura dell'Imperatrice fua moglie e de figliuoli faoi. Imperocchè è giusto e necessario, dicea questo Patriarca , che la Chiefa fia unita all'

Impero, come l'anima al corpo.

Ma il gran Domestico Giovanni Cantacuzeno fostenea, che la tutela de' giovani Principi (5), e la reggenza dell' Impero apparteneva a lui. E'noto a tutto il mondo, diceva egli, qual parte mi dava il defunto Imperadore nel governo degli affari, e la intera confidenza che aveva egli in me; a legno di darmi gli ornamenti imperiali, e di farmi regnar feco lui, se avessi voluto accettarlo. Mi è testimonio l'Imperatrice Anna, che mi raccomandò parecchie volte. che dopo la morte prendelli penfiero della fua famiglia, e dell'Impero. Quanto allo feritto, che il Patriarca riferifce presentemente, era una cautela voluta per un dato tempo, perchè restalle alcuno in Coltantinopoli con autorità, mentre che io era alla guerra coll' Imperadore . Nulla ostante questa rimostranza (6), il Patriarca per allora reftò superiore. e rimale apprello l'Imperatrice per alfifterla co' fuoi configli . Cantacuzeno tuttavia non desistette dalla fua pretenfione, ebbe un poderofo partito : e vedendosi molestato, stimò bene per sua sicurezza di prendere gl'Imperiali ornamenti, come fece il giorno di San Deto, fece uno sforzo per affiltere a que- metrio, ventefimofello di Ottobre (7), R 2 quat-

<sup>2)</sup> P. 335. (2) 1. Jo. 4. 12. (3) N. Greg, lib. 12. c. a. (4) Niceph, lib. 12. c. 2. n.3. Cantac. lib. 3. (1) Nic. c. 3. (6) C. 4. (7) C. 12.

mi .

pa G.G. re altro che il collega e il protettore 1341 · del giovane Imperadore Giovanni .

Avendo ciò inteso il Patriarca, si fcatenò contra Cantacuzeno (2), dicendo apertamente che quest'azione scopriva l'intenzione che da lungo tempo celava di ufurpare l'Impero; e per avvalorare la fua qualità di tutore del giovane Principe, rifolvette il Patriarca di coronarlo (3): il che fece con tanta precipitazione, che non attefe nè pure un giorno di festa, secondo il costume (4), ma lo coronò il giorno diciannovefimo di Novembre del medesimo anno 1341.

Errori de- XI. Leone Re di Armenia affiitto gli Arme dalle incursioni degli Infedeli suoi vicini , che continovamente devastavano il fuo Regno, mandò due Ambasciatori a Papa Benedetto, il primo de quali era Daniele Frate Minore, Vicario del suo Ordine in Armenia , e nativo del paese (s). Esti domandavano soccorso, e il Papa rispose loro: Noi abbiamo saputo con dolore, che nell' Armenia tuperiore e nella inferiore molti tengono, ed infegnano degli errori contra la fede ; e se questa relazione fosse vera , non potremmo noi convenientemente foccorrere gli Armeni . Per illuminarcene , e foddisfare a' doveri della nostra coscienza, abbiamo fatta fare una giuridica ricerca dove furono elaminati molti tefilmon, e ci furono presentati i libri, de'quali si servono gli Armeni comunemente; e quelti errori furono manifestamente provati . Quello è quel che contiene la lettera del Papa al Re Leone, e vi aggiunge una lista degli errori in quistione .

> Il Papa scrisse pure al Cattolico o Patriarca degli Armeni una confimile lettera in cui aggiunge (6): Vi preghiamo di convocare un Concilio, dove farete voi condannare questi errori, e ordinare, che la purità della fede fia tra voi integnata tal quale la infegna la Romana Chiefa . E iarebbe utilistimo l'ordinare, per quanto si crede, nel vostro

quattro mesi dopo la morte dell' Impe- Concilio, per isradicare interamente queradore (1), ma non prentendea di effe- fli errori, che i vostri Prelati, e il vostro Clero avessero i libri, de' Decreti L delle Decretali, e de'Canoni che feguita la Chiefa Romana; perchè foste voi meglio istruiti della sua fede e delle fue offervanze. Ben chiaramente di qua si vede quanto allora si apprezzasse il Decreto di Graziano, e le Decretali. Continova la lettera: Noi siamo perfuali, che se questi errori venissero disfipati, i nemici della fede non prevalerebbero contra di voi. In fomma ci pare spediente, che, per deliberazione del Concilio, fi mandaffero a noi degli uomini dotti , e zelanti , co' quali ci fia dato di conferire fopra quelle materie : e se lo stimassimo a proposito, ne manderemmo ancor noi dal canto nostro. Le due lettere al Re, e al Cattolico fono dello itesso primo giorno di Agosto 1341. La lista contenente gli errori degli

Armeni contiene in fostanza (7): Il nofiro Santo Padre Papa Benedetto XII. e lungo tempo prima Giovanni XX. avendo inteso che in Armenia s'integnavano diversi errori contra la tede , chiamarono avanti a loro molti Armeni , e alcuni Latini, ch'erano stati nel paese, e li fecero giurare di dire il vero , gli uni così richiesti dal Papa stesso, gli altri dal Cardinal Bernardo di San Ciriaco. S'interrogarono per interprete quelli che non sapevano altro che l' Armeno; si presentarono al Papa alcuni libri Armeni, de' quali fi fervivano comunemente, e furono elaminati con grande attenzione ; e da questa informazione , estesa da un Notajo Apostolico, rifulta che gli Armeni credono e infegnano le feguenti propofizioni. Contiene quelta memoria cento diciassette articoli, ed ecco. quelli , che mi parono più importanti .

Seguitano gli Armeni l'eresia di Eutichete (8), e dicono, che nella Incarnazione la natura umana fu cambiata nella divinità; ma Dio, secondo che voles, pareva avere un corpo umano, quantunque non lo avesse. Ammettono tutte le conteguenze di questa dottrina (9), che in

<sup>(</sup>r) Cantac. lib. g e. 29. (2) Nic. e. ra. m.4. (3) G. 13. (4) Cant. 3. c.36 (5) Rain. 2341. n. 45. Vading. red. n. 1. (6) N. 46. 47. (7) Rain. n. 48. (8) drt. 3. 4. 20. 21. 25. 28. (9) Art. 29.

Gefn. Crifto non v'ha che nna fola natura. e che la divina natura è quella ch'è morta. Riggettano essi il Concilio di Calcedonia, come quello che corruppe la fede de' primi secoli; ed onorano in confeguenza come un Santo, Diofcoro, che vi fu condannato (1), e condannano il Papa San Leone, la Chiefa Romana, e la Chiefa Greca; dicendo che la vera Chiefa è folo appreffo di effi (2), e che la remissione de' peccati non si ottenne altro che nella loro Chiefa per questo ribattezzano quelli che capitano ad effi dalle altre comunioni.

Pervertifcono l'amministrazione de Sagramenti, quantunque la maggior parte battezzano nell'acqua. Alcuni, benchè in picciol numero, battezzano col vino o col latte; e non credono, che un fanciullo fia ben battezzato, se non riceve nel medefimo tempo la Santa Crefima, e l' Eucaristia. Questa imputazione par fondata nella ignoranza de Latini, che non sapevano allora, che per molti secoli si davano tutto ad un tratto ancora a fanciulli i tre Sagramenti del Battelimo. della Conformazione, e della Eucarittia. E per questo può darsi, che dicano parimente che gli Armeni non danno la conformazione. Imperocchè generalmen te (3) I nostri Scolastici non aveano cognizione ne dell' Antichità, ne delle tradizioni dell' altre Chiefe, nè ragionavano intorno a' Sagramenti le non lecondo l' uto di allora delle lor Chiese. Forse anche gli Armeni, e i loro Interpreti non & faceano intender bene, non effendo avvezzi allo ftile delle nostre fcuole. Per questo io lascio a' dotti Teologi lo esame della maggior parte di queste riprensioni, per giudicare se appogranfi a fondamenti ben fodi

Due punti sono tuttavia da offervare (4), fopra l' Eucariftia. L' uno, che fi biafimano a ragione che non pongano acqua nel calice, contra l'ulo di tutte le Chiese dal principio del Cristianesimo; di che rendono per ragione, che l'acqua, che usel del costato di Gesu-Criflo, non diede forza altro che al Sagramento del Battefimo; e conchiudono che quelli, che mescolano l'acqua al vino del ANNO fagrifizio, hanno perduta la virtà del bi G.C. Bartesimo. L'altro punto è, che in que- 1342. sta informazione si accusano gli Armeni di non credere la transustanziazione, e di dire, che non è il vero Corpo di Gelu-Cristo, ma solamente la figura. Il che doveva effere o un errore particolare di alcuni, o una confeguenza dell'errore di Eutichete (5), che dicendo, che Gelu-Cristo non aveva avuto vero Corpo, non potea riconofcerlo nella Eucaristia, Imperocchè certa cosa è dall' altro canto, che avanti il quattordicesimo secolo, e poi fino al prelente hanno gli Armeni fempre creduta la prefenza reale, come

gli altri Cristiani. Una gran parte degli articoli contenuti nella informazione di Benedetto XII. (6), non fono tanto errori contra la fede, quanto tono effi favole avanzate fenza prove intorno alla rifurrezione, all'estremo giudizio, all'Inferno, al Paradiso terrettre o celeite, allo stato delle anime dopo la morte, e a quel de demoni, e ad alcune altre materie (7). In quello gran numero di articoli questo riguarda la storia del tempo. Vengono in Italia alcuni Vescovi Armeni, che si dicono discacciati dalle lor Chiefe da' Saraceni, quantunque non lo sieno, e si chiamano Arcivescovi quantunque in Armenia non ve ne sieno; il che fanno per vendere de' Vescovadi a de' Religiosi Mendicanti. Molti con quello mezzo ricavarono di grandi fomme, e in Corte di Roma diedero a molti il Sacerdozio o il Diaconato per danaro. Perleguitano gli Armeni, che hattezzano lecondo il rito della Chiefa Romana, e che tengano la fua credenza.

XII. L'anno seguente 1342. Bene- Morte di detto XII. mor' per un tuo vecchio Benedetto mal di gambe , il cui umore fcor- XII. Llerendogli più dell' ordinario, i medici vi l'appe vollero arrefferlo (8), il che aggiunto ad alcumi altri accidenti diede morte all' infermo il giorno di San Marco ventesimoquinto di Aprile dopo aver te-

(1) det. 34. 35 36. (2) det. 38. 37. (9) des. 63. (4) des. 39. 71. (5) Arnaud. Perper Jib, 51. 6. 6. 7. 8 9. (6) det. 6. 8 9. 10. 22. 12. 14. 15. 27. 28. 19. 22. 23. 24. ( 104- 105: 206, 171. (7) Art 93. (8) Balus. wir. 10.1. p 210. 336. 795. Papebr. coner. p. 83.

nuta la Santa Sede sett' anni, quattro Anno mesi e sei giorni (1). Fu seppellito nel-Dt G.C. la Cattedrale di Avignone, dove si ve-1342, de ancora il fuo sepolero, e lasciò molti scritti, la maggior parte de' quali pon

fono ancora impreffi (2). La Sante Sede vacò solamente undici giorni, e il settimo giorno di Maggio venne eletto Pietro Ruggiero, Cardinale titolato di San Nereo, che prefe il nome di Clemente VI. (3). Era di nobile famiglia, nato nel Castello di Maumonto nella Diocesi di Limones verso l'anno 127t. e figliuolo di Pietro Ruggiero Signor di Roliera. Entrò d'anni dieci nell' Abazia della Cafa-di-Dio, in Auvergna, dove abbracció la regola di S. Benedetto; poi fu mandato a studiare in Parigi, e di anni trenta vi fu addottorato in Teologia. Il Cardinal Pietro di Mortemer, che lo amava come figliuolo lo chiamò in Corte di Roma, cioè in Avignone, dove ottenne primieramente dal Papa Giovanni XXII. il Priorato di S. Baodillo di Nimes; poi per raccomandazione del medefimo, e di molti altri Cardinali fu provveduto dal medelimo Papa dell' Abazia di Fecamp, e poi del Vescovado di Arras. Mentre che lo aveva, il Re Filippo di Valois lo ammife al suo Consiglio, e al Parlamento, e fecelo custodire de' fuggelli, Dopo la morte di Guglielmo di Melun, occorfa il ventefimolettimo giorno di Ottobre 1329. (4), fu eletto Pietro Ruggiero Arcivescovo di Sens, e in questa qualità fostenne le pretenzioni del Clero contra Pietro di Cugnieres (5), Il quattordicesimo giorno di Dicembre 1220, fu trasferito all' Arcivescovado di Roano (6), essendo allora provveditore della Casa di Sorbona a Parigi, come fi vede da un atto del feguente anno. Finalmente Papa Benedetto XII. lo creò Cardinale il mefe di Dicembre 1338. (7).

Dopo la morte di Benedetto, i Cardinali in numero di diciassette entrarono in Conclave nel palagio di Avignone.

1742, e il Martedi fettimo giorno antivigilia dell' Ascensione , elessero Pietro Ruggiero, Fu incoronato il giorno della Pentecolte, diciannovelimo dello fleffo mese, nella Chiesa de' Frati Predicatori con gran ceremonia; alla quale intervennero Giovanni Duca di Normandia, primogenito del Re di Francia, Jacopo Duca di Borbone, Filippo Duca di Borgogna, Umberto Delfino del Viennese, e molti altri Signori di Francia e di Guafcogna (8) . Era allora Papa Clemente d' anni cinquanta. Tosto mandò al Re Filippo di Valois (9), e agli altri Principi Cristiani una lettera circolare data del ventunelimo giorno di Maggio, per dar loro parte della fua elezione e della fuz incoronazione; ed una fimile a' Prelati secondo il costume.

In quest'anno mando de' Nunzi (10) a trattare la pace tra la Francia e l'Inghilterra; a ricondurre i Fiamminchi all' ubbidienza del Re Filippo, e un Legato a pacificare la Lombardia. Ma tutto ciò non produffe altro che alcune tregue. Nel cominciamento del sno pontificato (12) pubblicò una Bolla, con la quale promettea delle grazie a tutt'i poveri Cherici. che si presentassero fra due mesi ; e ne andò sì gran copia in Avignone; che se ne contarono sino a cento mila. Fece nel medefimo tempo una quantità di riserbe di Prelature, e di Atazie, computando per invalide l'elezioni de' Capitoli, e della Comunità, e quando gli li rappresentò, che i suoi predecessori non aveano fatto tali riferbe, si dice che avesse risposto: I nostri predecessori non sapevano esser Papi.

XIII. Il Venerdi de' quattro tempi Prome ventefimo giorno di Settembre 1342. Pa- zione pa Clemente fece una promozione di die-ci Cardinali; cioè Elia di Nabilan (12) Frate Minore della Diocesi di Perigueux. allora Arcivescovo di Nicolia in Cipro. Cardinale titolato di San Vitale. Poco tempo prima avealo fatto il Papa Patriarca titolato di Gerufalemme (13) dopo la la Domenica quinto giorno di Maggio morte di Pietro della Palu, accaduta l'ul-

(2) Rain. 1342. n. q. (3) Cave app. p. 27. (3) Bal. p. 247. 280. 829. 835. (4) Gall. Chr. r. 1. (7) Sap. 185. 94. n. 3. (6) Bal. p. 836. Debonial p. 230. (7) Sap. 185. 94. n. 3. (6) Bal. p. 836. Debonial p. 230. (7) Sap. 185. 94. n. q. (10) N. 12. 16. (11) Baller. p. 244. 231. (12) P. 244. 285. 836. (12) Valing. 1342. n. 4. Reg. p. 245. Labbe foripr. rs. a. p. 269.

LIBRO NOVANTESIMOQUINTO.

tion siorno di Gennio di quell'anno 21. La Boll and Gennio di quell'anno 11. La Boll and di duodecimo giorno di Laglio re nel medifino tempo, prechi avefe di che mantenerfi, il Papa confervò a lui Pamminifirazione della Chiefa di Nicoffir. Verfo lo fleffo tempo Roberto Re di Napoli ottenne dal Sultano di Egiste (1), che dodici Frati Minori postafalemme nella Chiefa del Sunto Spolifico di Chiefa del Sunto Spolifico di Chiefa del Sunto Spolifico di Chiefa del Sunto Spolifico del del del del Papa Clemente in data del rentefino giorno di Novembra 3421. e qualit Religio fin a fono per 1941.

ancora in poffedimento. Il secondo Cardinale fu Guido di Bologna Arcivescovo di Lione (2). Era di nobiliffima famiglia, figliuolo di Roberto Conte di Bologna, e di Auvergna, e di Maria di Fiandra. Dopo essere stato in fua giovinezza Canonico di Amiens, fu provved to dell' Arcivescovado di Lione nel 1340. Il suo titolo di Cardinale fu di Santa Cecilia. Il terzo fu Emerico di Chastelus nella Diocest di Limoges, dove da prima fu Canonico della Cattedrale (3); in feguito Arcidiacono di Oltre-Vienna nella Chiefa di Tours. Era famolo Dottore in Legge, e fu lungo tempo Auditore del Pa-Japin Apoliolico, Nel 1322, Pana Giovanni lo fece Arcivescovo di Ravenna (4), e Governatore della Romagna, e dieci anni dopo lo trasferì al Vescovado di Chartres; e lo avea quando Clemente VI. lo fece Cardinale Sacerdote titolato di San Martino a' Monti.

Il quarto fu Andrea Ghini Malpigli Nobile Fiorentino (3) chianatto comunemente il Cardinal di Firenze: Fu primieramente Cherico del Re Carlo il Bello, e Canonico di Tormai, poi ma 1330, fu fatto Veforo di Ariza, e nel mederino anno fondo » Parigi il Calina no gl'Italiani (6). Nel 1334, fu trasforito alla Sede di Tournai (7) del Veforo quando Papa Clemente fo fese Veforo quando Papa Clemente fo fese

Cardinal Sacerdore titolato di Santa Sufanna. Pervenne a quella dignità ad ilitanza di Talerando Cardinale di Perigord, pt G.G., e per raccomandazione del Re Filippo 1342di Valois. Il quinto Cardinale fu Stefano Auberto Limofino, allora Vefcoro di Clermont, e poi Papa fotto il nome d'Innocerno VI, Fu Cardinale Sacerdore titolato di San Giovanni, e di San Paolo,

Il fello fu Upo Ruggiero (3) fratello di Papa Clemente VI. Nella fua finciultara fu polto, ficcado (1 ufo di
quel-tempo, nel Monilero di Tullo
quel-tempo, nel Monilero di Tullo
di San Giovanni d'Angeli, e
cominato Velcovo di Tulla il diciottefimo giorno di Luglio 1142, ma non vi
ti conligatoro e quelta nomina da altro
non gli ferri che a dargli il nome di
Cardinal di Tolla; il fuo cittolo era di

San Lorenzo in Damafo:

Il settimo Cardinale su Emaro Roberto (o) di antica Nobiltà del Limolino, Dottor in Legge, e allora Notajo della Santa Sede, Cardinal Sacerdote titolato di Santa Anastasia. L'ottavo Gerardo della Guardia, parimente Limolino, e parente del Papa (10). Entrò nell'Ordine de' Frati Predicatori nel Convento di Brive, del qual fu Priore nel 1323. Dopo avervi infegnata la Teologia, egli la infegnò a Parigi; ed era Generale del suo Ordine, quando su fatto Cardinale Sacerdote titolato di Santa Sabina. Questi otto furono Cardinali Sacerdoti. i due ultimi non furono altro che Diaconi (11) . Il nono era Bernardo della Torre in Auvergna, allora Suddiacono del Papa . Avendo fuo nipote sposata in questo medefimo anno una nipote del Papa, il Papa in favore di queito matrimonio lo creò Cardinale Diacono titolato di Sant' Eultachio (12). Il decimo ed ultimo fu Guglielmo le Juge o della Jugie, nativo della Diocesi di Limoges, e Dottore in Legge civile. Era figliuolo di una forella del Papa , che lo fece Cardinale Diacono titolato di Santa Maria in Cof-

<sup>(5)</sup> Vad. 1518. n. 17. (2) Bal p. 245. 288. 237. (3) P. 240. (4) Ughell 10. 2 p. 183. (5) Bal p. 244. (6) Vill. 12. 17. (6) Daboulai 14.p. 235. (7) Gall. Chr. 1.p. 1076. (2) Bal. p. 245. 245. 245. (2) P. 255. (2

medino. Ecco i dieci Cardinali di que-ANNO sta promozione, de' quali uno solo era pi G.C. Italiano , ma stabilito in Francia , e i 1343 nove altri Franceli

XIV. Giovanni di Stretford, Arcive-Concilio

di Lon- 'fcovo di Cantorberl , tenne in quest' anno dra. in Londra il decimo giorno di Ottobre un Concilio provinciale, dove pubblich una Costituzione di dodici articoli (1). Proibilce il primo le Messe nelle Cappelle domeftiche fraza la permissione del Vescovo, che non dee concederia altro che a' Nobili dimoranti molto lontani dilla Parrocchia. Tendono molti articoli a riftringere l'efazioni degli Arcidiaconi, e de loro offiziali, per gli attestati , per le spedizioni delle lettere , per prendere i possedimenti, per le infinuazioni de' testamenti , e per la loro esccuzione , per gl'inventari e i conti, le visite delle Parrocchie, e per le procsure in argento o in ispezie (2). In tutto ciò fiscopre un'avarizia trascendente. Gli Offiziali affettavano di tenere le loro feffioni ne luoghi, dove fi trovavano appena le cose necessarie alla vita (3). Avevano una folla di Bidelli a piedi e a cavalio, che non cercavano altro che depredare. Dopo aver fatta pagar l'ammenda per un peccato notorio, n'efigevano una feconda per la recidiva. Tal era l'esercizio della giurisdizione Ecclefialtica, di cui il Clero era tanto geloso.

Il medelimo Arcivescovo tenne ancora un Concilio (4) l'anno seguente il Mercoledi dopo Sant' Edoardo Martire, cioè il ventefimo giorno di Marzo 1343. avanti Paíqua , che in quest' anno fu il tredicesimo giorao di Aprile . Questo Concilio si tenne parimente a Londra, e v'intervennero undici Vescovi, col Metropolitano, e i deputati degli affenti. Vi fi pubblicarono diciaffette Canoni contra molti abuli tra quali io nogo questi (5): Si usavano varie frodi per non pagar le decime ; e quanto alle offerte lasciate nelle Chiese o ne'Cimiteri , davanti gli Altari , le Croci , le immagini , o le reliquie , venivano tolte da' Laici per farme quel che piacea loro ; il che in molti luoghi era

paffato in costume. Era un'antica divozione, che quando alcuno era morto, i parenti, e gli amici, ed altri fedeli, si raccoglicano nella cata per vegliare intorno al corpo, e paffare la notte in orazioni. Ma quette notturne affemblee fi erano cambiate in divertimenti , in diffolutezze, in occasioni di atti impuri, e di latrocini. Per ciò fono proibite dal Concilio, eccettuando folo i parenti e gli amici , che volessero d're de Salmi per gii defunti. Dappoichè gli scomunicati, dimoravano lungamente, in ostinazione, erano i Velcovi in postesso d'implorare l'autorità del Re, per farli mettere in prigione. Ma talvolta questo prigionieri ottenevano un ordine dal Re di effere laiciati andare, dando eauzione per dover soddisfare al Vescovo; di che si duole il Concilio come di un grande abufo.

XV. Tatt i Re e tutt'i popoli man-, Riduziodarono Ambasciatori al nuovo Papa Cle- ne del mente; ma il popolo Romano fece la Gun più tolenne deputazione che fosse (6), mandando diciotto de' fuoi Cittadini, fei di ciascuna condizione, grande, mezza-, na, e inseriore. Gli secero tre domande. principali: la prima di accettare le qualità di Senatore, di Capitano, e degli altri offizi della Città, che gli offerivano folamente durante la fua vita, e non come a Papa Clemente VI. ma come a Signor Pietro Ruggiero. La seconda, che andaffe a Roma, e alla Chiefa di Laterano la prima di tutte e sua propria Sede, dopo sì lunga affenza. La terza domanda era, che volesse ridurre a cinquant'anni la indulgenza dell' anno centefimo istabilita da Bonifazio VIII. attefo che pochi uomini erano quelli che vivessero cent'anni.

. Alla prima domanda il Papa rispose, che accettava le cariche della Città di Roma, a condizione che non gli arrecassero pregiudizio (7): In fatri non si convenivano con la sovranità, come s'è già offervato . Alla feconda domanda il Papa rispose, che per quanto defideraffe di andar a Roma, allora non potea farlo; ma concedette la terza domanda, e pubblicò una Bolla che comincia Unigenitus, e contiene in

<sup>(1)</sup> To. 11. p. 1876. (2) Art. 2. 3. 6. 7. (3) Art. 8. 9. (4) F. 1886. (5) Art. 4. 5. 6. (6) Bal. p. 286. 913. (7) Gio. Vill. 12. c. 10.

Softanza (1). Il Figliuolo di Dio ci acquiltò un teloro infinito di meriti, alquale si agginngono anche quelli della Beata Vergine e di tutt'i Santi; e lasciò la distribuzione di questo tesoro a San Pietro e a' fuoi Successori. Sopra questo fondamento Papa Bonifacio VIII. ordinò, che tutti quelli, che l'anno 1300. ed ogni cent'anni in feguito (2) venifsero alle Chiese di San Pietro e di San Paolo in Roma, e le visitatiero un certo numero di giorni, acquitterebbero la piena remissione di tutt'i loro peccati. Ora abbiamo noi considerato, che nella Legge Molaica, che Gelu Cristo venne ad adempiere spiritualmente (3), ogni cinquant' anni v' era il Giubbileo, e la remissione de' debiti . Abbiamo anche avuto riguardo alla brevita della vita degli nomini, pochissimi de' quali giungono a' cent' anni ; e volendo che un maggior numero partecipi di quella indulgenza, noi l'accordiamo a tutt'i Fedeli, ch'essendo veramente pentiti e confessati, visiteranno le Chiese di San Pietro e di San Paolo, e di San Giovanni di Laterano l' anno 1350, e così in feguito perpetuamente di cinquanta in cinquant' anni ; a condizione che coloro, che vorranno guadagnare quella Indulgenza vifiteranno quette Chiete. fe faranno Romani, almeno trenta giorni di feguito ; e se sono forellieri , quindici giorni. E' la Bolla del ventelimolettimo giorno di Gennajo 1343. Essa aggiunge la Chiefa di Laterano a quelle degli Apostoli. E' questa la prima Bolla, che paragona quetta indulgenza al Giubbileo dell'antica Legge.

XVI. Nel medesimo tempo cioè il giorno diciannevesimo di Gennajo morli Red Na Roberto Re di Napoli, in età d'anni feffantaquattro in circa, dopo averne regnati più di trentatre (4). Quello è quel che ne dice Giovanni Villani, il quale aggiunge: Fu egli il più taggio Re, che avelle avuta la Cristianità da cinquecent' anni si pel buon fenio naturale, che per la scienza, essendo gran Teologo, ed eccellente Filotofo, Era dolce, Fleury Tom. XIV.

amabile, e dotato di ogni virtà; se non che dappoiche cominciò a invecchiare. Anno fu gualtato dall' avarizia, fotto pretelto bt G.C, della guerra per ricuperar la Sicilia. Co- \$343. sì laiciò egli un gran refore alla Regina Giovanna fua nipote, che gli succedette in mancanza di maschi. Era essa figliuola di Carlo Duca di Calabria, figliuolo del Re Roberto, e morto nell'anno 1328. e il Re suo Avo la maritò con Andrea figliuolo di Caroberto Re di Ungheria. Ma essendo entrambi in minore eta, il Re Roberto nel luo tellamento nam:nò per amministratore del Regno di Napoli, fino a tanto che la Regina Giovanna avelle venticinque anni. Sancia di Aragona Regina di Napoli (5) fua Avola, Filippo Cabaffola Veicovo di Caviglione, Cancelliere del Regno. due Conti , e un altro Signore ; e dopo la morte del Re Roberto cominciarono

Ma Papa Clemente VI. pretendea come Signor diretto e immediato, che appartenelle a lui il governo di questo Regno, durante la minore eta della Regina. Per il che col parere de' Cardinali diede fuori una Bolla, con la quale dichiara, che il Re Roberto non dovea nè potea dare tutori alla Regina Giovanna, e che quanto aveano fatto in nome di quelta Principella, era invalido, proibendo loro fotto pena di fcomunica, d'ingerirsi per l'avvenire in quest' amministrazione, alla quale commette il Cardinal Emerico di Chastelus, che nel precedente anno aveva egli mandato in Italia iuo Legaro. E' la Bolla del ventesimottavo giorno di Novembre

ad efercitare la loro facoltà.

1343. (6).

XVII. Carlo o Caroberto Re di Un. Morte di gheria era morto il martedì avanti Santa Carobero Margherita, giorno fedicesimo di Luglio gi Re di 1342. lasciando tre figlioli, Luigi, An-Ungheria. drea, e Stefano. Luigi in età di anni diciassette su successore del Regno di Ungheria, e coronato la Domenica avanti San Jacopo ventunesimo giorno di Luglio (7), nella Chiefa di Albareale da Canadi Arcivescovo di Strigonia accom-

<sup>(1)</sup> Extrau com de jun. 6. 2. (2) Sup.lib 70.n.69. (3) Levit. 25. 8. (4) Gio. Villani 12. 6. 9. 8al. es. 2. p. 242 288. (5) Rain n. 75. Bal. p. 2819, 1010. (6) Bal. p. 246. Rain. 2343. n. 22. (7) Gio. Vill. 22. c. 6. Bonfin. p. 325. Dlug. 10. 2. p. 2063.

Monito-

rio a Lui

gi di Ba-

viera .

pagnato da fette Vescovi ; cioè quel di ANNO Cinque-Chiese , Agria , Vesprim , Jaut G.C. varino, Sirmico, e Bosnia. Andrea se-1343 condo figlipolo di Caroberto fu Re di Napoli, e Stefano Duca di Schiavonia. Il Re Andrea procacció per lungo tempo appresso il Papa la permissione di farfi coronare, che finalmente gli venne accordata il secondo giorno di Febbrajo 1344. (1), e la commissione su data al Cardinale Emerico di Chastelus, che ricevette parimente l'omaggio della Regina Giovanna il giorno trentunelimo del seguente Agosto.

Era frattanto la Sicilia in interdetto (2) dopo la sentenza profferita contra Pietro di Aragona per mezzo de' Nunzi di Papa Benedetto XII. nell'anno 1339, il che diede motivo a Papa Clemente di riferbarsi la disposizione di tutt' i principali benefizi elettivi, che vacavano allora, e che fossero per vacare in quell' Ifola, cioè i Vescovadi, le Chiefe Collegiali , le Abazie , e i Priorati Conventuali ed elettivi regolari o secolari . Dovea questa riferba durare due anni, cominciando dal primo di Giugno 1343, dove terminava quella, che avea fatta Giovanni XXII. e non si estendeva a' Monisteri delle donne . La Bolla di Clemente VI. è del quinto gior-

no di Mangio del medefimo anno. XVIII. Volendo il Papa far eleggere un Imperadore di Alemagna fenz' aspettare, che morisse Luigi di Baviera, riprese I procedimenti di Giovanni XXII. (3), e il Giovedì Santo decimo giorno di Aprile pubblicò una lunga Bolla, dove ripete tutto quel che s'era fatto dalla morte dell' Imperadore Errico di Luxemburgo, e tutte le riprenfioni fatte a Luigi di Baviera (4); poi conclude così: Non potendo più dunque lungamente diffimulare le sue colpe continovate e moltiplicate . e non potendo far a meno di punirle noi lo ammoniamo di defiltere fra tre meti dall'amminifirazione dell'Impero, di fasciare il ritolo di Re , d'Imperadore o di altra dignità e di vonire in persona ad as-

foggettarfi agli ordini noftri , per riparare a tante colpe, e a tanti danni fatti alla Chiefa; dichiarandogli che ciò non facendo egli, procederemo noi contra lui secondo la enormità delle sue azioni . Mandò il Papa quella Bolla a tutti gli Arcivescovi (5), accompagnata da una lettera in data del duodecimo giorno di Aprile, con la quale commette loro di mandarne copia a' loro fuffraganei, perchè sia solennemente pubblicata in tutte le Chiese.

Fece il Papa affiggere quelto monitorio alla Chiefa di Avignone (6), e nel termine de' tre mesi Luigi di Baviera mandò molte volte degli Agenti al Papa, e al Re di Francia, dal quale lo credea sempre dipendente, e non tenea per sincera la intercessione del Re appresso il Papa. Questo maneggio non ehbe effetto, ed effendo (pirato il termine del monitorio, cioè de'tre mesi, tenendo il Papa un Conciftoro, fece proclamare in Latino e in Alemanno: Se vi era niuno, che si presentasse per Luigi di Baviera; niuno comparve, e il Papa fecelo dichiarar contumace . Ma avendo Luigi scritto al Re di Francia: Se il Papa farà qualche cosa contra di me , io me ne dorrò con voi ; questo Principe feriffe al Papa di non andar più oltre.

XIX. Tra i Cardinali, che avea crea. Collezioti il Papa nell'anno precedente, due ve ne ni del Pafurono, a' quali diede de' benefizi in Inghilterra, cioè Emaro Roberto titolato di Santa Anastagia e Gerardo della Guardia, titolato di Santa Sabina, entrambi Limofini (7), Mandarono effi in Inghilterra i loro Proccuratori, per ottenere l'effetto di quelle grazie ; ma gli Offiziali del Re impedirono loro di efeguire la commiffione avuta; e avendoli meffi in prigione. li discacciarono vergognosamente dal Reeno, Avendolo faputo il Papa, ferifse così al Re d'Inghilterra Edoardo III, Da lungo rempo abbiamo noi giudicato, che dopo la creazione de nuovi Cardinali era convenience di dar loro di che fuffiftere con decoro fecondo il loro flato; imperocché sono a parte con noi de'

<sup>(1)</sup> Ruin. 1344. n. 16. 17. (2) Sup. bib. 94. n. 62. (3) Ruin. n. 42. (4) N. 57. (7) N. 58. (6) Alb. Argent. p. 135. (7) Sup. n. 12. Th. Valling. p. 263.

travagli negli affari della Chiefa; e totto ben confiderato, non trovamon oni mezzi meno gravofi alle Chiefe, che quelli di provvedere co' benefa; vacanti quelli Cardinali; o con quelli, che vaaffero mi diveri paefi, fino ad una certa fomma. In tal modo abbiamo provveduto i due Cardinali Enzar e Gerardo nativi del voltro Ducato di Aquirana de' benefit fiusti nel voltro Regno.

Racconta poi il Papa il modo, col quale eli Agenti de due Cardinali furono trattati, ed aggiunge: Certa cosa è che abbiamo noi concedute di confimili prazie agli altri nuovi Cardinali quali in tutt'i paesi Cattolici, senz' aver udito parlare di follevazione alcuna; e crediamo che sia onor vottro e vostro intereffe, che i Cardinali naturalmente affezionati al fervigio voltro polleggano de' benefizi ne' vostri Stati; e Dio voglia che quelli, che sono innalzati co benefizi della Chieta Romana, non fieno gli autori di quelle violenze; come verifimilmente fi crede. Termina pregando il Re, che faceia rimediare a quel che venne fatto contra gli Agenti de' Cardinali , e di concedere loro la fua protezione per gli affari loro imposti . E' la lettera in data del ventelimotravo giorno di Agolto 3343. (1).

Il Re rispose un mese dopo con una lettera, in cui dice (2): E' cola notoria, che sin dal natcimento della Chiesa i Re nostri predecessori , e i Signori d' Inghilterra, hanno fondate le Chiefe, e dati loro beni e privilegi, flabilendovi degni Minstiri per la iltruzione de' popoli, e per la propagazione della Fede. Ma è coia mala che per le provville, che vengono da Roma, cadano questi beni in mano di persone indegne, principalmente di franjeri, che non rileggono ne' loro benefiz), e non conolcono il loro gregge, e non intendono la lingua, non cercando altro, che il profitto temporale. Così è diminuito il servigio divino, tralcurata la cura dell' anime, ceffata l'ospitalità, fi perdono i diritti delle Chiefe, e rovinano le fabbriche . Frattanto gli uomini dotti e virtuoli del Regno, che potrebbero

utilmente governar l'anime, e servire" ne' nothri Configli , abbandonano i loro Anno study, disperando di ottenere de' benefi. Di G.C. zj. Dall' altro canto il diritto di jus pa- 1343. tronato, che noi e i fudditi nostri abbiamo sopra i benefiz), è diminuito; delufa la nostra giurisdizione ; e vanno vergognotamente diffruggendofi i diritti della nostra corona ; passano le ricchezze del nottro Regno in potere degli stranieri , per non dire de nottri nemici , forfe per un fegreto difegno di debilitare il nottro Regno, abbassando il suo Clero, e confumando le sue ricchezze. Tutti questi inconvenienti furono da poco tempo efpoiti alla nottra prefenza nel nostro Parlamento, al quale parvero intollerabili , e ci pregò iflantemente , e tutti ad una voce, di porvi rimedio. Noi vi preghiamo dunque di permettere, che nelle Chiese Cattedrali, e nelle altre ancora, abbiano luogo le libere elezioni: tanto più che un tempo i nostri Predeceffori conferivano queste Chiese per diritto della loro corona; e in feguito, ad istanza della Santa Sede, accordarono l' elezioni a' Capitoli fotto alcune condizioni; e questa concessione su confermata dalla Santa Sede. E' la lettera del ventelimoletto giorno di Settembre.

Contiene essa due fatti importanti contrari alla verità; il che era effetto della ignoranza del tempo. Il primo, che i Re d'Inghilterra foffero i fondatori di tutte le Chiese de' loro Regni, essendo certo, che fotto il Romano Impero era la Religione stabilita nella gran Bretagna, ed i Velcovadi per la maggior parte fondati avanti l'entrata degl'inglefi-Saffoni, e degli altri Barbari. Lo vedeste voi nel corto di questa Storia (3). L'altro fatto falso è , che i Re avesfero originariamente il diritto di conferire i Vescovadi, e che l'elezioni si follero introdotte per la loro permissione. Vedeste voi , che sotto l'Impero Romano i Vescovi erano eletti e ordinati dal Concilio della Provincia, senza che l'Imperadore o i fuoi Offiziali fe ne ingeriffero, Dopo lo stabilimento de popoli barbari, i loro Re talvolta fi rendeano dispositori dell' elezioni; ma S 2 quan-

quanto a quelle de' Capitoli, s' induffero Anno a poco a poco, e trovo, ch'erano stabipi G.C. lite nel duodecimo fecolo, fenz'averne 1344 potuto rintracciare il cominciamento.

Nuovi

XX. Il giorno ventelimolettimo di Cardinali Febbrajo 1344. Papa Clemente fece due Cardinali; era il fabbato de quattro tempi di quaresima (1). Il primo Cardinale fu Pietro Bertrando il giovane, nipote di quello, che s'era segnalato nella disputa con Pietro di Cugnieres, e che ancora vivea (2); fua forella Margherita Bertrandi sposò Bartolommeo di Colombiere nella Diocesi di Vienna, e di loro nacque il giovane Pietro che Papa Benedetto XII. fece Canonico di Autun; poi fu Vescovo di Nevers, e poi di Arras nel 1339. Papa Clemente fecelo Cardinale Sacerdote Titolato di Santa Sufanna ; accordò la fua promozione alle istanze della Regina di Francia, Giovanna di Borgogna. Il Papa lo confelsò egli medelimo nel discorso, che fece a' Cardinali in quel Concistoro (3). Dio, dic' egli, m'è testimonio, che giovedì pensava io tanto poco a dare gli ordini che niente più . Ma la fera molto tardi mi capitarono delle lettere della Regina di Francia, che nel cominciamento della mia creazione mi scrisse, che dovea concederle un Cardinale; e dopo molte volte mi follecitò più vivamente per questo Prelato con lettere ed Ambasciatori . Se avessi preveduto di aver a fare una ordinazione, l'avrei fatta più numerofa; ed avrei preso uno o parecchi Italiani, Volle il Papa, che questo Prelato si chiamasse il Cardinal di Arras.

Il secondo di questa promozione fu Niccolò di Besse nipote del Papa, figliuolo di fua forella Dolfina Ruggiero, e di lacopo di Besse (4). Prese il Papa cura della sua educazione, e lo fece studiare in Parigi, poi studiò ad Orleans, e vi era Professore quando il Papa lo chiamò alla sua Corte . Avealo fatto Vescovo di Limoges nel precedente anno 1343, ma non fu mai confagrato: e ad istanza di tutt' i Cardinali fecelo

il titolo di Santa Maria in via lata. XXI. Avendo il Re Filippo di Vac Trattate lois ottenuto dal Papa di sospendere i con Luigi procedimenti contra Luigi di Baviera (5), ra questo Principe mando al Papa e al Re di Francia per sapere qual ostacolo ponevali alla sua riconciliazione : poichè

era disposto a fare tutto ciò che gli sosse imposto dal Papa, Il Re Filippo gli rispose: Il Papa dice, che voi non domandate grazia nel modo che vi converrebbe. Gl' Inviati di Luigi domandarono una formula di proccura, di cui fofse contento il Papa; e si diede loro una tanta vergognosa ed aspra, che essi non credeano, che Luigi avelle a servirsene nè pur se fosse stato prigioniero. Imperocchè dava facoltà a suo zio Umberte Dolfino del Viennese, a' Prevosti delle Chiese de Ausburgo, e di Bamberga, e al Dottore Ulrico di Ausburgo, di confessare tutti gli errori, e l'Eresie, che gli venivano attribuite, di rinunziare all' Impero, e di non riprenderlo, che per grazia del Papa; e di rimettere se medesimo, l suoi figliuoli, i suoi beni , e il suo Stato alla disposizione del Papa.

Luigi di Baviera non folamente suggellò quelta proccura, ma giurò parimente in presenza di un Notajo mandato dal Papa, che la offerverebbe, e non la rivocherebbe (6). Di che il Papa e i Cardinali fi maravigliavano giudicando, che fosse molto impacciato . I quattro Ambasciatori si presentarono avanti al Papa in Concistoro pubblico il giorno sedicefime di Gennajo 1344, e fecero il giuramento in conformità della proccura : poi follecitarono il Papa a dar loro gli articoli della penitenza, che ingiungeva a Luigi. Ma il Papa diede loro degli articoli, che avevano a fare collo Stato dell' Impero, non con la persona del Principe. Avendoli Luigi ricevuti, ne mando copia 4 tutt'i Principi di Alemagna, particolarmente agli Elettori (7) e alle gran Città; convocandogli a Francfort per tenere una Dieta in tal proposito. Si raccolsero i loro deputati il mese di Settembre 1344. e il

<sup>(1)</sup> Bal. Vis. p. 249. 870. (2) Sup. lib. 96. m. 4. (3) Bal. p. 869. (4) P. 874. (5) Alb. Argent, p. 133. (6) Rain, 1344. n. 62. (7) P. 134.

Dottore Viguer Protonotario dell' Arcivescovo di Treveri parlò così per ordine di Luigi: Signore, gli Elettori e gli altri Vaffalli dell'Impero prima d' ora raccolti in Colonia avendo esaminati eli articoli, che domanda il Papa per la voltra riconciliazione, hanno giudicato tutti ad una voce, che tendono effi alla distruzione dell'Impero; e che nè voi, nè effi, dopo il giuramento che avete voi fetto all'Impero, potete accettarli, Risolvettero di mandare al Papa, e di pregarlo a defistere ; se ricusa farlo, presero un termine per raccogliersi con voi a Rens fopta il Reno, e deliberare, come fi

deggia opporfi a tali intraprendimenti. L' Arcivescovo di Magonza , ch' era presente, e i Deputati degli altri Principi confermarono la relazione del Protonotario; ed avendo i Deputati delle Città deliberato tra essi, quello di Magonza diffe a Luigi in nome di tutti: Signore, le Città non possono sussistere senza l'Impero; e se volesse il Papa persistere in questo disegno, noi saremo sempre disposti a ubbidire, e a mantenere i diritti, l'onore e la conservazione dell'Impero per tutte le vie, che ritrovarono Principi . L'Imperador Luigi li ringra-2iò e disse: Fra otto giorni ci raccoelieremo a Rens i Principi ed io, con Carlo mio zio Marchese di Moravia, e vi faremo l'apere la nostra risoluzione. In effetto si raunarono a Rens, e conferirono fopra quel che aveano da ferivere al Papa. Ma Luigi non potè accordarsi con Giovanni Re di Boemia (1), e con Carlo suo figliuolo intorno alle differenze che avevano insieme ; imperocchè Luigi aveali crudelmente offesi ; così si divilero nemici. Frattanto gl' Inviati de' Principi dell' Impero riferirono al Papa le obbiezioni contra gli articoli del-le sue domande. Ma non avendo essi verun poter di trattare, stimò il Papa che si bestassero di lui; e si sdegnò maggiormente contra Luigi di Baviera. Per abbatterlo, prefe alcune misure co' Principi della cafa di Luxemburgo, con Gio-

di Moravia suo figliuolo, e col loro zio Balduino Arcivescovo di Treveri; Anno e se ne vide l'effetto due anni dopo. DI G.C. XXII. Ma in questo medesimo anno 1344-

1344. alla calda istanza del Re Giovan-Metropeni, e del Duca Carlo, il Papa ereffe in li. Metropoli la Città di Praga, prima Vescovado suffraganeo di Magonza, e per dare de' suffraganei al nuovo Arcivescovo (2) ereffe in Vescovado l'Abazia di Lutomasso o Litomissels dell' Ordine di Premoltrato, e della Diocesi di Praga: e îmembro dalla Provincia di Magdeburgo Olmuts in Moravia, e Meissen in Sassonia. Oltre al desiderio del Redi Boemia, aveva il Papa una particolar ragione di diminuire l'autorità dell' Arcivescovo di Magonza, perchè Errico Buíman che allora occupava quella Sede teneva il partito di Luigi di Baviera (3) . Per quello tre anni prima Papa Benedetto VII. dichiarò il Vescovo di Praga esente dalla sua giurisdizione con una Bolla del ventesimoterzo giorno di Luglio 1341. (4); e pol volendo il Re Giovanni far coronare suo figliuolo Carlo per afficurargli la successione del Regno di Boemia, il Papa ne diede la commissione al Vescovo di Praga, quantunque quelta funzione per antico costume appartenesse all' Arcivescovo di Magonza. Ma questo Prelato era sospeso in virtà de procedimenti fatti contra lui dal Papa. La commissione è del quindicesimo giorno di Ottobre del medesimo anno. Clemente VI. feguitò gli atti contra l'Arcivelcovo Errico; e il diciassettesimo giorno di Ottobre 1343. (5) lo citò a comparire avanti a lui fra quattro mesi .

Praga fu eretta in Metropoli l'ultimo giorno di Aprile 1344. (6); e il suo primo Arcivescovo su Ernello di Pardubits, che n'era Vescovo, ed al quale il Papa mandò il Pallio il ventelimoquinto giorno di Agolto (7). Nello stesso Concistoro del trentelimo giorno di Aprile il Papa eresse in Città Vescovile la Città di Algezira in Andalusa (8), che Alsonso Re di Castiglia vanni Re di Boemia, con Carlo Duca avea conquistata contra i Mori di Granata, XXIII.

<sup>(1)</sup> Rebdorf. an 1144 (2) Bal pit, p 212. (2) Sup. lib. co. n.46. (4) Rain. an 1340 n. 16. 17. (5) Rain. 1343, n. 61. (6) Dlug. p. 1073. (7) Rain. 1344. n. 64. (8) Id-#. 51. Baiut. nor. p. 871.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

XXIII. Edoardo III. Re d' Inghilterra ANNO mandò a Papa Clemente Andrea di Of-DI G.C. ford suo Cherico, con una lettera di que-1344 flo renore: Sono stato molto impacciato rigettare intorno alla provvilta del Vescovado di in Inghil- Norvic, che avete voi dato a Guglielno Bareman, in virtà della riferba che ne avete fatta ; perchè questa provvista non fi accorda con la convenzione fatta un tempo nel mio Parlamento per la confervazione de' diritti della mia corona : che vi venne notificata con mie lettere e con quelle de' Nobili , e del popolo d'Inghilterra. De una parte io volea compiacervi, e favorire quelto Vescovo; dall'altra io temeva il pericolo di cui era minacciato ; imperocchè quafi tutt'i Prelati e i Signori mi diffuadeano dal ricevere questo Vescovo. Finalmente per rispetto di voi, e per considerazione del merito personale di questo Prelato, e fenza fervire di efempio, gli diedi il possedimento de' beni temporali del tuo Vescovado . Ma ben vi supplico di voler soprassedere dalle riterbe, edalle provviste de' Vescovadi del mio Regno, e di lasciare a'

> Il Papa rispote: Pare che vogliate far intendere, che fia permesso a voi e al voltro Parlamento di ordinare alcuna cofa intorno alle riferbe, e alle provviste delle Chiefe, e che quelle che fa la Santa Sede, dipendano dalla vottra volontà : e che possiate a piacer vostro ristringere la sua possanza. E' vero, che non pretendiamo noi di usare di quette riferbe, e di queste provviste, che per so-Io vantaggio delle Chiefe in qualità di Pastore universale, ma non crediamo già, che ignoriate quel che occorte in quello propolito al tempo de'Papi vostri predeceffori e che niuno s'è mai opposto alle loro provviile de benefizi d'Inghilterra . Non vi farete ne pure scordato, che voi alcuna volta ci avete fatto domandare alcune riferbe; e non è ignoto a' vostri Configlieri, che vi fono delle pene Canoniche contra coloro, che fanno regolamenti pregiudiciali alla libertà Eccleliastica.

> Capitoli la libertà dell' elezioni, che fu-

rono loro accordate da' nostri Antenati,

e confermate dalla Santa Sede .

Abbiamo inteso noi co' nostri fratelli Cardinali, che furono mandati in diverse contrade del vostro Regno alcuni editti e lettere, che derogano a quella libertà, alla primazia della Chiesa Romana, e all'autorità della Santa Sede; per non parlare della prigionia di molti Ecclefiaflici, e dell'audacia, con la quale s'impedifce la esecuzione delle nostre grazie; essendo tale che appena vi ha chi ardisca in Inghilterra presentare le nostre lettere . Indi ; Considerate che non furono già gli Apostoli, ma il Signore medelimo, che ha dato alla Chiesa Romana la primazia fopra tutte le Chiefe del Mondo. Ella istitul tutte le Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, e tutte le dignità, che vi fi ritrovano. Al Papa appartiene la piena disposizione di tutte le Chiefe, le dignità , i personati , gli offizi, e i benefizi ecclesiastici. E' facile lo avanzare una così vasta pretensione; ma conveniva averne date le prove, e questo è quello che veruno non farà mai. E la lettera dell' undecimo giorno di Luglio 1344. Il di quattordicesimo del seguente Settembre, mando Papa Clemente in Inghilterra, in qualità d'Internuncj (1), Niccolò Arcivescovo di Ravenna, e Pietro Vescovo di Astorga, con facoltà di raccogliere in Concilio i Prelati del Paese, con la facoltà di abolire quel che il Papa pretendeva effersi innovato contra la fua autorità. L'Arcivescovo di Cantorberl Giovanni di Stretfort passava per l'autore di questa refistenza al Papa.

XXIV. Giovanni di Vienna occupava Concilio da dicci anni a Sede di Reims, dove di Rims, a di Californi di Giova di Californi di Califor

e fi enbblicarono diciassette Canoni , il primo de' quali contiene le querele tanto frequenti in quel tempo contra coloro, che impedivano il corso della Ecelefiaftica giurifdizione; cioè che fi sforzavano di limitare la estensione eccessiva che il Clero le avea data; e che si accrescea di giorno in giorno. Il Concilio di Nojon rimette in questo punto alla costituzione del Concilio tenuto a Senlis nel 1318, fotto l' Arcivescovo Roberto di Courtenai (1), E'proibito agli ecclefialtici di fare le disfide formali, fecondo l'uso di quel tempo ; e reciprocamente proibito ancora a' Laici di disfidarli (2) . Proibizione a' buffoni , e a' recitanti di farse di far marciare il popolo in processione con pretefi ceri benedetti e a Sacerdoti di solennizzare nelle loro Chiefe alcuni pretefi miracoli fenza la permissione dell' Ordinario (3). Si ordina a' Religiosi Mendicanti e agli altri Predicatori di efortare il popolo a pagare fedelmente le decime, fotto pena di perdere la facoltà di affolvere da cafi riferbati al Vescovo (4). Si sforza il Concilio di reprimere le veffazioni de' promotori, de'quali fi faceano gran doglianze, e così l'avarizia de' proccuratori, che distruggevano i Clienti a forza di spese per cause ingiuste o da nulla (5). Ora questi proccuratori erano Cherici. Il Papa dà XXV. Si attrovava allora alla Corte

a Luigi di della Cerda, e comunemente Luigi di Spagna . Spagna , discendente da Ferdinando primogenito di Alfonso il Saggio Re di Castiglia, e di Bianca figliuola di San Luigi. Esfendo questo Signore andato in Avignone Ambasciadore del Re di Francia (6) domando a Papa Clemente la proprietà delle Isole chiamate allora Fortunate, ed al presente Canarie dal nome della principale di effe, esponendo ch'erano abitate dagl' Infedeli, e non foggette a verun Principe Criftiano; e ch'era egli disposto ad esporre gli averi e la vita, per istabilirvi la Religione. Il Papa accordò a Luigi di Spagna lo

Concistoro lo creò Principe dell'Isole Fortunate, dandogliene per Apostolica Anno autorità il dominio con tutta la tem- pi G.C. porale giurisdizione; e gli pose di sua 1344mano sopra la testa una Corona d'oro. in fegno d'investitura ; coll'aggravio di pagare ogni anno alla Chiefa Romana un censo di quattrocento fiorini d'oro, e con altre condizioni espresse nella Bolla del quindicesimo giorno di Novembre 1344.

Questa donazione non ebbe effetto. e Luigi della Cerda non fece la conquista delle Canarie (7). Ma serve a mostrare, che i Papi conservavano la pretensione sopra tutte le Isole, accennata da Papa Urbano II. nella fua Bolla dell'anno 1091. (8), in cui donò l'Ifola di Corfica al Vescovo di Pisa. E col medefimo fondamento Adriano IV. diede l'Irlanda ad Errico II. Re d'Inghilterra, come si vede dalla Bolla dell'anno 1156, (9). In che mi par fopra tutto considerabile, non la pretensione de' Papi, ma la credulità de' Principi.

XXVI. L'anno 1343. avea Papa Crociata Clemente fatta pubblicare una Crociata contra i contra i Turchi, e a tal effetto avea Turchi. riunito Ugo Re di Cipro, il gran Maestro de Rodiani, e il Doge di Venezia (10). Il Papa stesso erasi posto alla testa di questa lega, e somministrava le Canarie di Francia un Signore chiamato Luigi un certo numero di galee a spese della Camera Apostolica. L'Impresa era per tre anni . Per sovvenirvi aveva il Papa accordate le decime; e tutto questo progetto è spiegato in una Bolla indirizzata all' Arcivescovo di Milano, e a' suoi Suffraganei , in data del terzo giorno di Settembre 1343. Il Papa ne mandò alcune altre confimili agli Arcivescovi della restante Italia, di Dalmazia, di Ungheria, di Francia, di Spagna, e di tutta la Cristianità. Il ridotto delle galee era a Negroponte, e il termine agli Ogniffanti del medelimo anno. XXVII. In occasione di questa impresa diede il Papa i seguenti avvisi ad de Ro-Elione di Villanova , Maeftro de' Ro-dini . scopo della sua richiesta, e in pubblico

(1) Sup, lif. 92. 37 37. (2) C. 3. (3) C. 7. 22. (4) C. 9. (5) C. 16. 17. (6) Raia, 2344, 3. 39. Balot. voit. 55. 2. 5. 250. 952. Th. Valleng. p. 165. (7) Uphell 18. 3. 9. 443. (8) Sup. lis. 44. a. 8. (9) To. 10. Conc. 2. 1144. Sop. lis. 90. 31. 16. (20) Rain 1843. 33.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

diani: Abbiamo faputo da molte confi-Anno derabili perfone (t), che voi, e i Frapt G.C. telli vostri, non fate quasi verun buon 1345- uso de beni innumerabli da voi posse-

duti di qua e di là dal mare. Quelli, che gli amministrano, montano belli, e gran cavalli, tripudiano, vestono superbamente, fi fervono di vafellame d'oro e d'argento, mantengono cani, e uccelli per la caccia , raccolgono amp) telori e fanno poche limoline. Fimilmente non pare che si prendano pensiero della propagazion della fede, e della difeia de' Cristiani ; particolarmente d'Oltremare, per la quale furono dati loro questi gran beni. Per questo si è deliberato, occorrendo, che fia dalla Santa Sede creato un nuovo Ordine militare, che sia dotato di una parte de' vostri averi, perchè nasca emulazione tra questi due Ordini, come un tempo fu tra voi, ed i Templari. Spiega poi il Papa il progetto della fua imprela contra i Turchi, eiortando i Rodiani a concorrervi; e foggiunge: Molti si dolgono, che regnino tra voi grandi inimicizie, e che non paghiate le pensioni de'vostri fratelli serventi, e de voîtri Sacerdoti. E' la lettera dell'ottavo giorno di Agolto 1343.

Smirne XVIII. Papa Clemente fece fuo prida da Legato per condurre tutta la imprefa freede Frico IV. Patriara Latino di Colianguei inspoli, e diede il comando particolare delle fice quattro galee a Marinto Zaccheria gobile Genovele, Capitano fierimentato, che fee eja Ammirgilo della flotta (3). Ma effendo quello Capitano na tempo fato maltratto dall'imperal'Ifolia di Scio, per renderfine patrone; il che ricipatoti del Papa, termedo che quell'azione difioglieffe i Greci dal riunirii alla Chiefa Komana, fece intenda-

> Turchi, E la lettera del giorno diciottessimo di Settembre 1344. (3). Essendo dunque la stotta Cristiana partita da Negroponte (4), andò sotto Smirne in Natolia tenuta da Turchi, l'assedio , e la prese il giorno di San

> re al Legato Errico, che defistesse da

quella impresa, e marciasse contra i

Simone ventelimottavo di Ottobre . I Cristiani la preiero a forza, e ne segul una grande strage di Arabi e di Turchi, passandosi tutti a fil di spada (5), nomini, donne, e fanciulli. Îndi fece il Papa purificar le Moichee, e vi si celebrò il divino Offizio; e ridusse la Città in ittato di difeia, giudicando, che dovesse tosto essere assalita. In effecto il Turco Morbatfano, che comandava nel Paete, ando ad atfediare Smirne con trenta mila Cavaili . e innumerabile Fanteria (6). Ma dono aver l'affedio durato più di tre meli, vedendo Morbafiano, che perdea molta gente fenz' avanzar nulla , si ritirò con la maggior parte delle tue truppe ne' vicini monti, laiciandone un picciol numero a continuare l'atledio; il che vedendo gli attediati, fecero una gran fortita, uccifero una quantità di Turchi, polero gli altri in fuga, prefero e faccheggiarono il loro campo . Il Legato vi celebrò la Messa in rendimento di grazie, come in giorno di feita con grand: allegrezze .

Allora Morbaliano avvertito da alexa ilegan disce dei monti, e trovando i Criltani in difordine, agrvolmente gli fonofile. Firomo in quell'azione accisi il Patriarva di Colhantinopoli Legato, Martino Zachoria, Pietro Zeno Veneziano, Mareficiallo del Re di Cipro, motti Cavaieri di Rodi, e più di cin-quecento valorofi Critinoi. Era il giorno di Sant'Autonio diciallettefimo di Genazio 1345. Gli altri entrarono in smirre, e continuarono al diffenderii vi-

gorolamente.

Avendo il Papa intefe quelle notizie (7), mominò per Legato della Crocata Raimondo Saquet, Velcovo di
Teruna, e per Capitano Bertrando di
Bauce, Signore di Cortedon nella Diocefi di Avignone; e de erato in putto
di partire, quando il Re Filippo di
partire, quando il Re Filippo di
piacre che quello Prelato e quello Cavaliere facelfero così lungo viaggio. Toflo il Papa loro permile, che il unifermaffero al Vodere del Re; e gii dehia-

(1) N. 5. (2) Rain. 1344. n. 2. (3) Rain. 1337. n. 34. (4) Id. 1344 n 3. (5' Gio. Vill. 2a, e. 38. Rain. n. 5. (6) Id. 1345. n. 5. Hift. Cortal. (7) Rain. n. 2. & Gr.

rò, che non aveva egli pretefo, che la anni diciannove; e fu la Regina lua se al Regno di Francia, e che niuno se ne partifle con quelto ditegno, pel timore, che fi avea de' movimenti di guerra con gl' Inglefi. E' la lettera del duodecimo giorno di Maggio 1345, e vi nota il Papa, che alcuni bialimavano quetta impresa contra gl' Infedeli; dicendo che mon ferviva ad altro che ad innafprirli contra i Cristiani (1), Raimondo Saquet era del Configlio del Re, e suo confidente. Fu Vescovo di Teruana l'anno 1334 e venti anni dopo Arcivescovo di Lione .

Per comandare l'armata Cristiana scelfe il Papa Umberto Dolfino del Viennese, che lo desiderava, e che ne accettò la commissione in Avignone, in presenza de' Cardinali. Premife di partire incessantemente, e d'imbarcarsi alla più lunga il fecondo giorno di Agosto; e di effere all'Itola di Negroponte nella metà di Ottobre: di condurre seco lui cento uomini d'arme, Cavalieri e Scudierì, mantenendogli a fue spese, durante la lega tra il Papa, il Re di Cipro, i Rodiani, e i Veneziani. Indi il Papa gli diede pubblicamente di sua mano la Croce e lo stendardo della Chiesa Romana. E' la sua commissione del ventefimolello giorno di Maggio. Il Dolfino partl in effetto, e s'imbarcò in Venezia con molti Crocefignati Italiani, ed altri (2); ma non ebbe il fuo viaggio avvenimento veruno.

XXIX. Andrea il giovane Re di Nadi Andrea poli era in punto di farfi coronare, e di Napoli n'erano dati tutti gli ordini, quando fu affaffinato in Avería (2), dove fi ritrovava con la Regina Giovanna sua moglie. Era il giorno diciassettesimo di Settembre 1345, e mentre che volea coricarli, alcuni de' fuoi domestici lo trasfero fuori della fua camera fopra una terrazza, fotto colore di volergli narrare qualche novella; ma gli pofero una corda intorno al collo, lo strangolarono, e lo gittarono in un giardino, che v'era fotto. Co-

sì morì quelto Principe in età di foli li comincia come la decretale Clericis Fleury Tom. XIV. (1) Gall. Chr. to. s. p. 328. to. z. fol. 431. (2) Gio. Vill. 12 c. 38. Vita Pap. p. 258. 270. (3) Ibid. p. 246. 270. 860. Sio. Vill. 12. e. 50. (4) Rain. 1346. n. 47. (5) To. 21. Conc. p. 1908. Spieil. ee. 5. p. 128. Dubois bifter. Per. ee. 2. p. 639.

indulgenza di questa Crociata si estendes- moglie avuta in grandissimo solpetto di Anno efferne complice; effendo già in molto DI G.C. discredito, come donna abbandonata a 1346. molti altri .

Essendo il Papa informato pienamente di questo delitto, pubblicò una lunga Bolla (4), dove fenza mentovar veruno. li dichiara tutt' infami , incapaci di far testamento, e verun altro atto legittimo: ordina che sieno abbattute le loro case, che niuno paghi ad effi quel che loro decne sia obbligato di risponder loro in giultizia. Confichiamo, aggiung'egli, in profitto de' Signori tutt'i loro beni e i loro diritti, li priviamo di tutt' i benefiz, e dignità ecclesiastiche, senza speranza di rellituzione, di tutti gli onori, ed offizi secolari, rendendogli inabili ad ottenerne di simili; sciogliamo noi i loro vassalli e i loro iudditi dal giuramento di fedeltà. Vi si aggiunge l'interdetto in tutt'i luoghi, dove si ritirassero, e le pene a coloro, che li celeranno, e faranno loro fautori; e tutte le altre clausole delle più rigorose censure. Si ordina a tutti coloro, che hanno cognizione de' colpevoli o delle circostanze del fatto, di andare a rivelarle avanti a' due Cardinali, che doveano mandarfi Legati in Italia. Finalmente rivoca il Papa ogni facoltà di affolvere riguardo a quese censure. E' la Bolla del primo giorno di Febbrajo 1346.

XXX. Nella seguente quaresima Gu- Concilio glielmo di Molun, Arcivescovo di Sens, di Parigi. tenne a Parigi nella cafa Vescovile un Concilio Provinciale (5), dov' egli presedette , e v'intervennero cinque

Vescovi , Fulco di Parigi , Pietro di Auxerre, Filippo di Meaux, Giovan-ni di Nevers, e Giovanni di Trojes, co' Vicari de' Vescovi di Chartres e di Orleans . Cominciarono a raccogliersi il Venerdì della terza settimana di quarefima , continovarono fino al feguente Mercoledì, giorno quattor-dicelimo di Marzo. Quello Concilio fece tredici Canoni il primo de' qua-

Anno tica inimicizia de' laici contra il Clero; DI G.C. e fi duole, che i Giudici secolari di gior-1346. no in giorno ne facciano imprigionare, mettere fotto a' tormenti, e condannino ancora a morte degli Ecclefiaffici; ma non dice già, che sieno innocenti: si lagna folo, che fi faccia quelto in pregiudizio della giurifdizione ecclefiaftica.

. Seguita il Concilio (2). La scomunicato, che dopo l'anno non fi fia fatto affolvere fra tre mesi, sarà processato come sospetto di eresia. Ora possono gli Ordinari prendere gli eretici, o quelli, che ne fono foipetti; e a richiesta loro fono i Giudici fecolari obbligati a farli prendere fotto pena di effere ancor effi icomunicati. Il restante di quello Concilio riguarda principalmente i beni temporali della Chiefa, e termina coll'indulgenza dell' Angelus (3), accordata a coloro, che lo dicono alla fine della giornata (4).

Chiefa di Alemagoa .

XXXI. Bertoldo Vescnyo di Strasburgo avea mandato il fuo Offiziale verso la fine dell'anno precedente con piena facoltà di rimetterfi interamente agli ordini del Papa, di confessare il suo commello fallo, ricevendo da Luigi di Baviera, quantunque suo mal grado, i beni temporali della fua Chiela, e facendogliene omaggio . Prometten parimente di non ubbidire a Luigi, e di non aver feco lui verun commercio, sin a tanto che non fosse riconciliato con la Chiesa Romana. Era la proccura del quinto giorno di Novembre 1345, (5). Il Papa n'ebbe confiderazinne, ed accordo al Vescovo l'affoluzione da tutte le censure, nelle quali era incorfo; ordinandogli in penitenza la fondazione di due Cappelle. E' la Bolla del ventefimosecondo giorno di Marzo 1346.

Ma Errico Bufman (6), Arcivefcovo di Magonza, quantunque innalzato fopra quelta gran Sede da Papa Giovanni XXII. era tuttavia affezionato a

Laicos (1) di Bonifacio VIII. per l'an- detto XII., e poi da Clemente VI.. che nell'anno 1343, pubblicò contra questo Prelato una lunga citazione; e dopo avergli accordate molte dilazioni, come contumace lo condanno giuridicamente, e al fine lo depose dall' Arcivescovado di Magonza, e da ogni dignità, con fentenza del fettimo giorno di Aprile di queit anno 1346. In fuo cambio pofe il Papa nell' Arcivefcovado di Magnaza Gerlaco figliuolo del Conte di Naffau, ch' era stato eletto dal Capitolo nell'anno 1330, ed avea disputata questa Sede ad Errico. Era Decano della Chiefa Metropolitana, e sperava il Papa che con la fua ricchezza, e la fua poffanza abbattelle, e distruggesse il partito di Errico.

Ma Errico dilpregiò la fentenza del Papa, e fi mantenne Arcivescovo per sempre ; il che produsse uno scisma nella Diocesi di Magonza, che durò anni otro, duranti i quali fopravvisse Errico. Prese ancora per coadjutore Conone di Falchemburgo, Canonico della Chiefa di Magonza, uomo dotto e prudente; la cui abilità e il soccorso de' suoi parenti servirono molto a fostenerlo contra Gerlaco. Ciascuno de' contendenti esercitava tutta la spirituale autorità, e la temporale ne' luoghi, dov'erano padroni. Si fcomunicavano reciprocamente; ed era una guerra aperta ; i faccheggiamenti e gl'incendi desolavano tutta la Diocesi. La Chiesa di Magonza non potè in un secolo ripa-

rare tutte le perdite di questi otto anni. XXXII. Frattanto Papa Clemente ter- Ultima minò i procedimenti cominciati da lungo fentenza tempo contra Luigi di Baviera con una contra Luigt di lunga Bolla , che pubblicò il Giovedì Baviera Santo, tredicesimo giorno di Aprile di quell'anno 1346. Ripiglia l'affare dal monitorio, che avea dato contra quello Principe tre anni prima (7). Lo accusa di avergli mancato molte volte di parola; e confermando le condanne di Giovanni XXII. proibifce a chiunque di rendergli ubbidienza, di offervare i trat-Luigi di Baviera, come avea promefio tati conclusi seco lui, di riceverlo appresal Capitolo; e non si scosse per gli pro- so di loro, di dimorare nella sua cocedimenti fatti contra di lui da Bene- munione; finalmente lo carica di maledi-

(1) Sup. lib. 29. m. 42. (2) C. 3. 4. (3) C. 13. (4) Sup. lib. 93. m. 32. (5) Rain. n. 21. (6) Sup. leb. 94. 11. 14. 46. Rain, 1343. 11. 64. 45. 05. 16. 1946. Trifh. Cac. Hirf. an. 1346. (7) Sup. n. 17.

lettera agli Elettori (2), in cui loro rappresenta i mali accagionati dalla vacanza dell'Impero, cui conta egli dalla morte di Errico di Luxemburgo; e gli eforta a raunarfi tolto per la elezione intorno alla convocazione di Gerlaco Arcivescovo di Magonza, ma senza chiamarvi, nè ammettervi' il detentore del Marchesato di Brandeburgo. Era questi Luigi primogenito di Luigi di Baviera, che il Papa pretendea non avervi verun diritto . E' la lettera del ventelimottavo giorno di Aprile.

XXXIII. Frattanto il Re di Boemia eletto Im-Giovanni di Luxemburgo, e il fuo priperadore monenito Carlo Marchele di Moravia. erano in Avignone (3), dove maneggiavano col Papa la promozione di Carlo ail' Impero, Sopra quello affare i Cardinali erano discordi e in due fazioni .. Dell'una era capo il Cardinale di Perigord, che volea la elezione di Carlo co' Cardinali Francesi; ed era l'altra fazione quella de' Guafconi, che avea per capo il Cardinal di Cominges (4). Giunfero gli uni e gli altri fino a ingiuriarfi avanzi al Papa in pubblico Concittoro; Il Cardinal di Cominges rinfacciò a quello di Perigord, di effersi macchiate le mani nella strage del Re Andrea; e si chiamarono l'un l'altro traditori della Chiefa, e si alzarono dalle sedie per venire alle mani; e l'avrebbero fatto. fe altri non si fossero frapposti; imperocchè erano entrambi forniti di armi offensive. La Corte di Roma su mella tutta foffopra; i cortigiani e i domeflici de' Cardinali fi armarono, i due capi delle fazioni fecero delle barricate alle loro cale, e stettero molto tempo su la difeta. Finalmente il Papa e gli altri Cardinali li riconciliarono almeno in apparenza.

Il ventelimofecondo giorno di Apri-

zioni (t). Indi ingiunge agli Elettori le 1346, in Avignone in camera del dell'Impero di procedere immediatamen- Papa in presenza di dodici Cardinali Anno te alla elezione di un Re de' Romani; Carlo di Luxemburgo fece al Papa una Di G.C. altrimenti che la Santa Sede vi provve- promeffa di quelto tenore (5): Se Dio 1346. derebbe, come quella che avea dato il mi fa la grazia di effere eletto Re de'

diritto e la facoltà agli Elettori. Romani, io adempierò tutte le promes-Oltre quelta Bolla scrisse il Papa una se, e le concessioni dell'Imperadore Errico mio Avolo, e quelle de' fuoi predecessori. Dichiarerò nulli, e rivocherò tutti eli atti fatti da Luigi di Baviera in qualità d'Imperadore (6). Io non acquisterò nè occuperò in verun modo Roma, Ferrara, o le altre Terre, e Piazze appartenenti alla Chiesa Romana dentro o fuori d'Italia, come la Contea Veneffina; nè i Regni di Sicilia, di Sardegna, e di Corfica. E per evitare l'occasione di contravvenire a questa promessa, non entrerò io in Roma prima del giorno destinato alla mia incoronazione (7), e ne uscirò il giorno medefimo con tutta la mia gente . Indi mi ritirerò immediatamente dalle serre della Chiesa Romana, nè vi ritornerò più fenza la permissione della Santa Sede (8): Prima di entrare in Italia, e di disporre di nulla, io procaccerò apprello di voi l'approvazione della mia elezione, e ratificherò poi quella promella, e ancora dopo la mia incoronazione (o). Il Re di Boemia approvò e confermò la promella di fuo figliuolo.

In confequenza ferifle il Papa a' tre Elettori (10), Valeriano di Juliers Arcivescovo di Colonia, Balduino di Treveri, e Rodolfo Duca di Saffonia, be giudicava Carlo di Luxemburgo degno dell'Impero. Fu dunque la Dieta convocata da Gerlaco Arcivescovo di Magonza(11), non a Francfort, secondo il costume, perchè quella Città attenevali a Luigi di Baviera, ma a Renfa vicino a coblens. Vi furono chiamati tutti gli Elestori, ma solo cinque v'intervennero. Balduino di Treveri, Valeriano di Colonia, Gerlaco di Magonza, Giovanni Re di Boemia, e Rodolfo Duca di Saffonia; é tutti ad una voce eleffero per Re de Romani Carlo di Luxemburgo Marchele di Moravia, l'undecimo giorno di Luglio 1346.

(1) Rain. n. 8. (2) N 9. (3) Alb Arg p. 135. (4) Gio, Vil. 12. c. 59. (5) Rain. 1346 n. 19. (4) N. 20. (7) N. 21. (8) N. 22. (9) N. 25. (10) N. 30. (11) Vite Bald. to. 1. Mifc. p. 153. Trith. Chr. Hirf. an. 1346.

Lo nominarono Carlo IV. Avendo il Anno Papa udita la fua elezione, gli scrisse DI G.C. per rallegrariene il trentefimo, giorno dello stesso mese (1). Avendo poi il Papa ricevuta un' ambasciata solenne per nome di Carlo confermò la elezione con le formalità, in una Bolla, in cui dice da prima, che Dio ha dato al Papa nella persona di San Pietro l'ampia facoltà dell'Impero celefte, e del terrestre (2). E'la Bolla del sesto giorno di Novembre; e il giorno ventelimoquinto Carlo fu coronato in Roma; perchè non

Tregua co' Terchi .

fi volle riceverlo ad Aquifgrana. XXXIV. Frattanto la Crociata contra i Turchi andava profequendo debolmente fotto la condotta del Dolfino Umberto . I Criffiani tenevano ancora Smirne . dove morì in quell'anno il giorno ventottesimo di Marzo (2) Venturino di Bergamo zelante Missionario de' Frati Predicatori, che avea due anni prima avuta commissione di predicare questa Crociata in Lombardia; e vi fi era refo famefo dall'anno 1334, con un gran numero di conversioni (4). Sapendo dunque il Papa, che i Turchi proponevano una tregua, scriffe così al Dolfino: Voi sapete, che la guerra è talmente accesa quafi in tutte le parti della Cristianità (5), che quelli, che fi erano proposti il viaggio di Oltremare pel servigio di Dio, non possono adempiere i loro voti, e non si possono esiger le decime e gli altri sussidi imposti per ral effetto. Per il che ci pare non folo espediente, ma necessario di adoprarci per la tregua, della quale ci fate menzione nelle vostre lettere. E poi: Come quella impresa è contra i Turchi, e non contra i Greci , dappoiche farà fatta la tregua, voi non dovete prendere parte negli affari di Cantacuzeno nè degli altri Greci, de' quali mi scrivete. Questo perchè Giovanni Cantacuzeno facea la guerra al Giovane Imperadore Giovanni Paleologo, anche col foccorfo de' Turchi. La lettera del Papa è del

XXXV. Il Cattolico degli Armeni,

avendo ricevuta la lettera, che gli scris-Legati per se Papa Benedetto XII. nel 1341. (6) l'Armeraccolle come pote un Concilio, dove fu- nia. rono condannati gli errori, il novero de' quali gli era stato spedito dal Papa (7); e il Cattolico mandò al Papa il rifultato di quello Concilio per quattro Deputati, cioè due Vescovi, Giovanni di Merchur, e Antonio di Trebisonda, il Frate Minore Daniele, e un Gentiluomo chiamato Gregorio Cengi (8); que' medefimi, che il Re di Armenia avea mandati due anni prima. Daniele è certamente l'Autore di un libro composto per ordine del Re in giustificazione degli Armeni (9), e ch' è ancora custodito in Roma. Nella lettera confegnata a questi Ambasciatori, diceva il Cattolico: Se ne'libri, de'quali noi ci ferviamo comunemente, vi fono altri errori contrari alla fede della Chiesa Romana, da noi riconosciuta per capo di tutte le Chiefe, siamo pronti a levargli; ed a servirci de' decreti, e delle Decretali, che usate vol , pregandovi umilmente di mandarle a noi. Il Papa rispose (10): Affine che poffiate voi diffinguere più chiaramente, e più agevolmente confutare gli altri errori, che il Demonio si sfor-7 rebbe di seminare tra voi, vi mandiamo in qualità di Legati Antonio Vescovo di Gaeta, e Giovanni eletto Vescovo di Coron, col Decreto, e con le Decretali, che ci avete domandati . Vi preghiamo di ascoltarli docilmente; e vi promettiamo di ajutarvi ne' voltri bifagni, per quanto farà possibile. E'la lettera dell'ultimo di Agosto 1346, (11); ma i due Legati non partirono così presto, poiché la loro commissione non è al-

tro che dell'ultimo giorno di Novembre. L'anno precedente aveva il Papa (12) dato l'Arcivescevado di Seleucia sotto il Patriarca di Antiochia . ad un Frate Minore chiamato Ponzio con una Bolla del settimo giorno di Agosto; ma intese poi, che questo Prelato ventesimottavo giorno di Novembre. avea composto e tradotto in Armeno un comentario sopra il Vangelo di San

<sup>(1)</sup> Rain. n. 3. (2) N. 33. 54. (3) N. 71. (4) Rain. 1344. n. r. 6io Vill 13. c. 13. (5) Rain. 1345. n. 66. (6) Sup. n. 13. (7) Rain. 1365. n. 68. Vad. eed m 2 (8) Vad. 1344. n. 1. (9) Rain. 1374. n. 318. (10) Rain. 1346. n. 69. (17) Bid. n. 679. (12) Vad. 1345. n. 8. Reg. p. 328. Rain. 1346. n. 70.

LIBRO NOVANTESIMOQUINTO.

Giovanni, in cui fostenea l'errore con- ni degli sbirri, a' quali i Priori delcomentario a molti Orientali, e ne dava fuori delle copie .- A questo avviso il Papa scrisse all' Arcivescovo di Sultania, e a' suoi Suffraganei : Informatevi diligentemente di questi fatti, ed essendo veri, proibite a tutt'i Fedeli, fotto le pene, che giudicherete voi a proposito, di prestar fede a quel comentario, o di predicarne la dottrina; deggiono al contrario rigettarla o confutarla come condannata dalla Chiesa Romana. Quanto all' Arcivelcovo Ponzio, obbligatelo ad abbjurare pubblicamente queflo comentario, in prefenza del Clero e del popolo raccolto infieme, e a predicare il contrario; altrimenti, se non vuole ubbidire, o se ricade dopo la fua abbjura, voi lo citerete a comparire avanti a noi fra quattro meli. E' la lettera dell' ultimo giorno di Luglio 1345. Ma era difficile il far esegnire una fimile citazione; ed ecco gl'inconvenientl delle missioni tanto lontane. Il Papa fu ancora avvertito, che gl' Inquisitori del medesimo Ordine de' Frati Minori erano affai negligenti a procedere contra i Fraticelli, che si ritrovavano nelle loro provincie; di che non è

Doeliansore a l'i-ECRZC .

dine.

XXXVI. A Firenze era Inquisitoze contra re Pietro dell' Aquila del medesimo Ordine de' Frati Minori, uomo superbo e danarofo, che per defiderio di guadagno s' era fatto proccuratore del Cardinal Pietro Gomes di Barros Spagauolo per la riscossione di dodici mila fiorini d'oro dovuti al Cardinale dalla compagnia degli Acciajoli, ch'erano falliti (t). Effendo stato messo l'Inquilitore la possedimento di alcuni beni della compagnia dalla Reggenza della Repubblica, e avendone presa una sufficiente cauzione, fece prendere da tre Sbirri Silvestro Baroncelli , uno degl' interessati della compagnia nell' oscir che facea di Palazzo. Quest'azio-22, & tolle il prigioniero dalle ma-

da maravigliarsi, essendo del loro Or-

dannato intorno alla pretesa povertà di la Città secero tagliar le mani, e li Anno Gesu-Cristo; che avea mostrato questo bandirono per dieci anni . Sdegnato Dr. G.C. l'Inquisitore, e temendo per se mede- 1346. fimo, fi ritirò a Siena, scomunicò i Prlori, e il Capitano di Firenze, interdicendogli, se fra sei giorni non gli ristituivano Silvestro Baroncelli per far-

lo prigione. I Fiorentini fi appellarone al Papa della scomunica e dell'interdetto, e mandarono in Avignone sei Ambasciatori con un Sindaco per la Répubblica, Aveva egli cinque mila fiorini effettivi, per pagargli al Cardinale per conto degli Acciajoli, obbligandofi in nome della Repubblica di pagare in un tal dato termine gli altri fette mila restanti. In oltre questo Sindaco portava le prove in iscritto delle concusfioni dell' Inquisitore; e si scopriva, diceasi, che in due anni avea riscossi più di fette mila fiorini da diversi Cittadini fotto pretelto di erefia; e tuttavia Intal incontro atteffa Giovanni Villani, che mai più in Firenze non v'erano stati meno Eretici. Ma, foggiunge, per ricavar danaro da ogni menoma parola profferita contra Dio, e per aver detto che l'usura non era peccato mortale, condannava l'Inquisitore ad una grossa somma il colpevole, a mifura delle fue facoltà. Furono ben accolti gli Ambasciatori dal Papa, e da' Cardinali, e proposero in pubblico Concistoro le querele dell'Inquisitore, che su convinto di mala fede, e di concuffione, ottenendo per un tal dato tempo la sospensione delle censure

In questa occasione i Fiorentini fecero un decreto, come s'era fatto a Perugia, in Ispagna, ed altrove, che non potesse verun Inquisitore inserirsi in altro che nel suo offizio, nè condannare verun particolare in pene pecuniarie, ma al fuoco, scoprendo che fosse Eretico. Si levò all' Inquisitore la prigione, che Firenze gli avea data, e gli fi ordinò, che mettesse nelle pubbliche prigioni con gli altri quelli, che in avvenire facesse egli prendere. Si ordinò in oltre, che il Pone deitò gran mormorazione nella piaz- destà, il Capitano, o alcun altro Magistrato non desse ne spirro, ne permissio-

da lui date.

(1) Gio. Vill. 12. c. 57. Vading. 1346.

ne di far prendere verun Cittadino a ANNO richiesta dell' Inquisitore, o del Vescovo Di G.C. fenza l'affenfo de' Priori , per levare i

1346. motivi di scandalo, e di querele. Che non potesse l'Inquisitore aver più di sei se alla Ecclesiastica libertà. domestici, che portassero armi offensive, nè dar permissione di portarne a più di sei; che i domestici del Vescovo di Firenze foffero ridotti a dodici, e quelli del Vescovo di Fiesole a sei. Questo perchè lo Stato di Firenze comprende anche questa Diocesi . Ora l' Inquisitore Pietro dell' Aquila avea conceduto di portar l'armi a più di dugento cinquanta Cittadini , il che gli rendea più di mille fiorini d'oro per ciascun anno; ed era un mezzo a' Vescovi di farsi degli

Dappoiche gli Ambasciatori di Firenze furono partiti da Avignone, non ebbe termine l'affare. Non era il Cardinal di Barros contento dell'accordo, che s' era fatto feco lui; e veniva anche stimolato dall'Inquisitore, che s'era ritirato in Avignone . Il Cardinale ottenne dunque una commissione dal Papa di far citare alla Corte di Roma nuovamente il Vescovo di Firenze, e tutt'i Prelati, che non avevano offervato l'interdetto, co' Priori, e gli altri Magistrati della Città; il che vi cagionò gran turbolenza contra la Chiefa ; e si ricominciò a fare un Sindaco, ed a mandare alla Corre di Roma, Ma il principal motivo di questa citazione fu, che voleva il Papa che i Fiorentini rivocassero certi articoli pubblicati nel precedente anno contrari alle pretensioni del Clero (1). In effetto il quarto giorno di Aprile 1345. i Magistrati di Firenze secero una legge, che dicea tra gli altri articoli , che ogni Cherico , il qual offendesse un Laico in materia criminale, potesse venir castigato dal Magistrato secolare ne' beni, e nella persona, non eccettuata dignità veruna; e che qualunque Cherico o Laico, il quale ottenesse dal Papa o da un Legato alcun privilegio nella fua caufa, non fosse ascoltato da alcun Magistrato; ma che i parenti

dell'impetrante fossero costretti co' loro beni, e con le persone, a farlo rinunziare al fuo privilegio. Teli erano le leggi, che il Papa volca far rivocare, come danno-

XXXVII. Il nuovo Re de Romani Univerfi-Carlo IV. era divenuto Re di Boemia 12 di Praper la morte del Re Giovanni suo pa- ga. dre, ucciso nella battaglia di Creci il veniclimolello giorno di Agolto 1346, e per illustrare questo Regno, ad istanza di Carlo, il Papa eresse una Università in Praga, che n'è. la Capitale, ordinando, che in avvenire vi si dessero lezioni in ogni facoltà, e che i professori e gli studenti godesfero di tutt' i privilegi goduti da tuste le altre Università (2). Aggiunge il Papa: Quelli, che vi avranno studiato, e che domanderanno la per-missione d'insegnare, e il titolo di Dottore, faranno prefentati all' Arcivefcovo di Praga, il quale avendo raccolti i Dottori attualmente professori nella medesima facoltà, efaminerà il postulante, o lo farà esaminare da un altro; e ritrovandolo capace, gli darà la licenza e il titolo di Dottore. E'la Bolla del giorno ventelimofesto di Gennajo 1347. Il Re Carlo per quel tempo era uomo dotto, ed avea molto sfudiato in Alemagna e in Parigi . Si adoprò affai per la fondazione della sua nuova Università, e fiorì per cinquant'anni.

Nel medelimo anno i Dottori di Parigi condannarono gli errori di Giovanni di Mercoeur (2) Monaco dell' Ordine di Cifleaux; con proibizione a tutt'i Baccellieri, che spiegavano i libri delle Sentenze, d'infegnarli fotto pena di restar privi di ogni onore della facoltà. Furono questi errori ridotti a trentanove articoli; aleuni de' quali furono qualificati per erronei, gli altri sospetti nella sede. Eccone alcuni, che faranno giudicare degli altri . Gefu-Crifto (3) per iua volontà creata può aver voluta qualche cofa , che non dovea mai accadere . In qualunque modo che Dio voglia, vuole efficacemente che sia così (5). Dio vuole che un tale pecchi, e che sia pecca-

<sup>(1)</sup> Jo. Vill. 12. e. 42. (2) Vitm PP. p. 253. Trith, Chr. Hirf. an. 1346. 1360 Rain. 1347. 19, 11, (3) Bibl, PP, Patil. te. 4. p. 1147. Duboulai te. 4. p. 298. (4) Art. t. (1) 3.

tore, e le vuole per sua volontà di beneplacito (1). Niuno pecca volendo altrimenti che Dio non vuole ch'egli voelia (2). Dio fa che il mal fia , e che il peccato fia (2). Colui, che pecca, conforma la fua volentà a quella di Dio (4), e vuole come Dio vuol ch'egli voglia. Ecco gli effetti delle vane quirtioni , e delle male fortigliezze, che regnavano

Santi .

allora nelle scuole. XXXVIII. II fedicefimo giorno di zazioni di Luglio 1347. Papa Clemente canonizzò Sant' Ivo di Treguier, morto quarantaquatte anni prima, cioè il giorno diciannovesimo di Maggio 1303. (5). A questa occasione io stimo a proposito di riferire l'intero procedimento della Canonizzazione, com'è descritta da un Offiziale, che ne aveva avuta la commissione in Corte di Roma . Eccone la follanza (6) . Avendo inteso il Papa per relazione di gravi persone, che un certo era in concetto di fantità; ed avendo ricevute calde e reiterate istanze per la sua Canonizzazione, propone l'affare a' Cardinali; e per loro configlio commette alcuni Vescovi del Paese di colui, che diceasi Santo, o di altre autorevoli persone, per prendere informazione della sua riputazione, de' suoi miracoli, e della divozione della gente verso di lui. Quelta informazione non dev' effere altro che generale, e fopra la voce comune, non sopra le particolarità, e la verità; ma folo per conoscere, Te fi debba paffare alla informazione particolare. Se fopra il loro rapporto il Papa stima a proposito, commetterà egli l' esame agli stessi o ad altri, che informeranno della credenza, delle virtù, e de miracoli del pretefo Santo, a norma degli articoli , che gli faranno spediti .

Avendo il Papa ricevuta (7) questa informazione, ne commette l'elame ad alcuni de' fuoi Cappellani, o ad altre perfone capaci, per formarne le rubriche, o ne la relazione in esteso al Concistoro, quarantene, poi si ritira.

e a' miracoli. Prima di andar oltre, de ANNO libera il Papa co' Cardinali, se la perse. Di G.C. zione della sua vita sia bene esaminata: 1347. poi si leggono le deposizioni de' testimoni intorno a' miracoli; e fopra ciascuna il Papa decide, se l'arricolo sia sufficientemente provato; e un Cardinale lo ferive. Terminato l'esame, domanda il Papa l' opinione de' Cardinali, per sapere se si debba farne la Canonizzazione ; fe affermano che sì, il Papa la determina segretamente. Allora si chiamano tutt'i Prelati, che fi ritrovano in Corte di Roma, ed avendo il Papa raccontato loro in pubblico Concistoro quanto s'era fatto, domanda parimente il parer loro.

Poi il Papa affegna un giorno,e un luogo, in cui abbia a raccoglierfi co' Cardinali, e con gli altri Prelati della fua Corte, il Clero e il popolo; indi elegge sette od otto Prelati per predicare pubblicamente in quel giorno, che dev' effere un mefe dopo, o circa ; perchè abbiano il tempo di apparecchiarfi. Finalmente il Papa commette due Cardinali per comporre l'Offizio del Santo. L'uno comporrà la Leggenda, e l'altro i Responsori, le Antisone, e l'Orazione. Venuto il giore no destinato, la mattina, all'ora del Conciltoro, vi anderà il Papa in cappa roffa, con la mitra ricamata di perle, i Cardinali, e i Prelati in abito ordinario. Quando il Papa e i Cardinali sono affifi per ordine, come in Concittoro, il Promotor dell' affare fi leva dirimpetto al Papa, e avendo preso un testo, ne spiega il motivo, e supplica il Papa a prestar orecchio ad alcuni Prelati, che vanno a parlarne, e a diffinire, che colui, del qual si tratta, è Santo; che dev'esfere messo nel Catalogo de' Santi, e onorato da' fedeli, e celebrata la fua festa ogni anno nel giorno dettinato dal Papa. Allora i Prelati scelti a predicare, i principali capi del processo; e poi it lo fanno succintamente, e coll'ordine Papa confegna tutto ad esaminare a tre che gli accennò il Papa (8). Termina-Cardinali, ad un Vescovo, ad un Pre- ti i sermoni, il Papa dà una indulgente. e un Diacono; the deggiono poi dar- za di uno o due anni, e di altrettante

Indi in un'altra Seffione si leggono le Il Papa poi stabilisce in Concistoro il

<sup>(1) 4. (2) 1. (3) 8.</sup> (4) IL. (5) Sup. lib. go. n. 31. (6) Rain. 1349. n. 34. (7) N. 15. (8) N. 18. 400

Anno remonia della Canonizzazione . Venuto DI G.C. il giorno, e ben fornita la Chiesa e il-1347. luminara, affilo il Papa avanti all'Altare, farà un fermone, in cui eforterà il popolo ad orare per lui, affine che Dio non permetta, ch'egli s'inganni in quefto affare . Poi li canta il Veni Creator (1), si prega in ginocchioni, e si levano, e il Papa dichiara pubblicamente, che colui, del quale si tratta, è Santo, e dee come tale onorarsi, e celebrarsi la sua feita nel tal giorno. Allora si canta il To Deum . Recita il Papa l' Orazione del nuovo Santo : e concede una indulgenza di fert'anni

e sette quarantene. Celebra finalmente

la Messa solenne in onore del medesi-

Niccolò Lorenzo Tribuno di Roma. mo Santo.

XXXIX. Tra' Deputati, che i Romani mandarono in Avignone nel principio del Pontificato di Clemente VI. per pregarlo di ritornar a Roma, v'era un certo chiamato Niccola Lorenzo, in Italiano Niccolò di Rienzo, e in abbreviatura Cola Rienzo (2). Era figliuolo di un mugnajo, e notajo in Roma, ma eloquente e ardito in modo, che in un gran Parlamento tenuto in Roma nel giorno della Pentecolle ventesimo di Maggio 1347, sece la relazione della fua Ambalciata d' Avignone, e parlò tanto artifiziolamente, che fu eletto per acclamazione Tribuno del popolo, come aveva egli concertato con alcuni della plebe. Fu messo in possedimento del Campidoglio con ampla autorità; e tosto lo tolle interamente a' nobili di Roma, e delle sue vicinanze; ne sece prendere alcuni de' principali, che sostenevano i ladri in Roma, e in quei contorni, e ne fece così severa giustizia. che si poteva andar sicuramente di giorno e di notte.

Il primo giorno di Agosto festa di San fece armare Cavaliere dal Sindaco del popolo a San Giovanni di Laterano; e come quelta ceremonia cominciava da un bagno, lo fece per grandezza nel Tino. in cui credevali allora che Costantino fosse stato battezzato da San Silvestro

Papa. A quella fella di farsi armare Cavaliere tenne una gran Corte, ed avendo raccolto il popolo fece un fermone . in cui diffe, che volea rimettere tutta la Italia forto l'ubbidienza di Roma nell'antica forma, mantenendo le Città nelle loro libertà , e ne' diritti loro. Indi fece pubblicare una lettera in data del primo giorno di Agotto in quetti termini .

A gloria di Dio, degli Apostoli San Pietro e S. Paolo, e di S Giovanni Batitta, ad onore della S. Chiefa Romana nottra Madre, per la prosperità del Papa noitro bignore, per l'accrescimento della Santa Citta di Roma, della fagrata Italia, e di tutta la Fede Crittiana (3), Noi Niccolò Cavaltere Candidato dello Spirito Santo, severo e clemente liberator di Roma, zelatore dell'Italia. amatore dell' Universo, ed Augusto Tribano, volendo imitare la libertà degli antichi Romani Principi, facciamo faper a tutti, che il popolo Romano ha riconoiciuto col parere di tutt'i Savi, ch' egli ancora tiene la medefima autorità. pollanza, e giurifdizione in tutto l'Universo, com' ebb. nel cominciamento, ed ha rivocati tutt'i privilegi conceduti in pregiudizio della fua autorità. Noi dunque per non parere ingrati o avari del dono e della grazia dello Spirito Santo, e per non lasciar più a lungo distruggere i diritti del popolo Romano e dell'Italia, dichiariamo e fentenziamo, che la Città di Roma è la capitale del Mondo, e il fondamento di tutta la Religion Crittiana, e che tutte le Città e tutt' i popoli d'Italia fono liberi e Cittadini Romani.

Noi dichiariamo ancora, che l'Imperoe la elezione dell'Imperadore appartiene a Roma e a tutta l'Italia, dinunciando a tutt'i Re, Principi, ed altri. che pretendono diritto all'Impero, o Pietro in Vinculis, il nuovo Tribuno si sall' elezione dell' Imperadore, che abbiano a comparire avanti a noi, e agli altri Offiziali del Papa e del popolo Romano, nella Chiefa di San Giovanni di Laterano, e questo nella prostima Pentecoste, ch'è il termine, che gli concediamo il più lungo; altrimenti procede-

remo

<sup>(1)</sup> N. 39. (2) Sup. n. 14. Gio. Vill. 12. c. 89. (3) Hoyem, Leod, lib. 2. c. 35.

LIBRO NOVANTESIMOQUINTO.

reme noi secondo il diritto, e secondo Carlo di Luxemburgo, a Luigi di Bala grazia dello Spirito Santo. In oltre, facciamo citar nominatamente Luigi di Baviera e Carlo Re di Boemia, che si chiamano Imperadori eletti, e i cinque altri Elettori . Il tutto senza derogare all'autorità della Chiesa, del Papa e del Sagro Collegio. Queffa patente è

in data del primo giorno di Agosto. In questo medefimo giorno sece parimente il Tribuno (1) pubblicare certi privilegi del Papa, che gli davano commissione di governare Roma, E questo, perchè i Romani avevano eletto per Rettori, e Governatori della Città, Raimondo Vescovo di Orvieto, Vicario del Papa a Roma nello Spirituale, e Niccolò Lorenzo seco lui : e il Papa avea loro confermata quella qualità di Rettori, per quanto tempo gli fosse piaciuro. Ma non peníando Niccolò ad altro che al suo interesse particolare (2), escluse dal governo il Vescovo di Orvieto, il quale non potendo più soffrire i suoi procedimenti, uscl di Roma. Questo racconta il Papa medesimo in una sua Bolla indirizzata al popolo Romano, in cui aggiunge, parlando sem-pre di Niccolò Lorenzo.

Non ha avuta paura di estendere le fue mani sacrileghe alle usurpazioni delle terre e de'diritti della Chiesa, e di aggravare i fuoi fudditi di nuove impofizioni. E poi : In difpregio della Cristiana Religione, riprese le antiche ceremonie de Pagani, ricevendo diverse stravaganti corone. In effetto Niccolò si fece dare cinque corone di foglie differenti, cioè di Quercia, di Edera, di Mirto, di Lauro, e di Olivo per le prime dignità delle cinque differenti Chiese (3). Ora perché i Pagani rignardavano questi alberi come consagrati a certe divinità , i primi Cristiani teneano per atti d' idolatria l'uso di queste corone, e Tertulliano ne fa un trattato espresso (4).

Il Papa accenna poi la citazione fatta da Niccolò Lorenzo all' Imperadore Ottobre allegro e pien di letizia (9),

Fleury Tom. XIV.

viera, e agli Elettori dell' Impero, e Anno dice a Romani: Questo sciaurato non pr G.C. confidera, quanto lufingandovi in tal for- 1347. ma vi attragga di pericolo , eccitando contra voi la indignazione del Re Carlo, e di tutti gli Alemanni; e quanto intiepidifca la nostra benevolenza verso di voi , adoprandofi a distogliervi dalla divozione verso di noi, e verso la Chiefa Bestemmia contra la Chiefa universale dicendo (5), che la Chiesa, e la Città di Roma sono la medesima cosa, rendendosi in tal modo sospette di scisma, e di eresia. Citò con una ordinanza affiffa i Cherici Romani, dimoranti fuori di Roma, a ritornarvi. Aggiunge un Autore contemporaneo (6). che il preteso Tribuno scrisse a Papa Clemente, che se dentro l'anno non ritornava a Roma, e non vi risedea,

153

farebbe un altro Papa unito a' Romani, Seguita la Bolla: Noi abbiamo fatto avvertire il detto Niccolò dal nostro Legato Bertrando, Sacerdote Cardinale titolato di San Marco (7), che rinunziasse alle sue pazzie e agli errori suoi . Ma restò nel suo orgoglio ostinato. Per il che vi ammoniamo, e vi configliamo di desistere assolutamente di seguire il detto Niccolò, di non dargli ajuto veruno, non favore, non configlio, ma di abbandonarlo , e di perfiltere nell'ubbidienza della Chiefa; per attrarvi la continovazione delle nostre grazie e de nostri paterni favori. E la data del terzo giorno di Dicembre 1347. Ma frattanto alcuni Nobili Romani eccitati dal Cardinal Bertrando congiurarono contra Niccolò Lorenzo, ch' effendo abbandonato dal popolo lasciò Roma (8), e fuggì il quindicesimo giorno di Dicembre travestito per mare a Napoli, e paísò appresso Luigi Re di Ungheria,

XL, Nel medelimo anno morì l'Imperador Luigi di Baviera . Amando Luigi di egli oltremodo la caccia , uscl di Mu-Baviera . nic la mattina dell' undecimo giorno di

<sup>(1)</sup> Gio. Vill sup. Rain 1347. n. 17. (2) N. 18. (3) Hocsem. p. 505. (4) Sup. lib. d. m 2. de Cor Mil. (5) Rain. n. 19. (6) Alb. Argen. p 240. (7) Rain. n. 20. (8) N. 12. Bal. wir p. 256. 884. Giot Vill. 12. c. 104. (9) Rebdotf. on. 2147. Alb. Argent. p. 141. Gio: Vill. 12, c. 105.

Anno guiva un Orfo: ma sul mezzogiorno vi si opponevano, uniti a tutti coloro, ch' Dr G.C. tutto ad un tratto fu colpito di apo- erano meglio istruiti nella Religione; e 1347. plesia, e cadde di cavallo in mezzo alla fua gente, due miglia discosto da Munic; e morl subitamente nel trentefimoterzo anno del suo Regno come Re de' Romani, e diciannovelimo come Imperadore. Fu confiderata la fua morte come un divino gastigo ; imperocchè da alcuni anni metteva Officiali e Giudici, che opprimevano i poveri, e facevano ingiustizie. Ne' suoi viaggi riusclva molto gravofo, per allogiare fe e i figliuoli suoi, a' Prelati, alle Chiese, e a' Monisteri . Odiava il Clero Secolare, e dicea spesso, che se avesse potuto raccogliere l'argento a guifa di fango, non fonderebbe mai Capitoli di Collegiali. Morl in tal modo, senza essere stato assoluto dalle scomuniche date contra di lui da Papi, e tuttavia fu seppellito nella Parrocchia di Nostra-Signora di Munic con grandi ceremonie come Imperadore, per attenzione di Luigi suo fi-

, depollo .

gliuolo, Marchele di Brandeburgo. XLI. In Costantinopoli irritata la Patriarea Imperatrice Anna de' procedimenti di di Coffan- Cantacuzeno, non potea compiacerfi de' configli di pace, che le dava il Pa-triarca Giovanni d'Apri; e lo prese in tanta avversione che risolvette di farlo deporre . Stimò che il miglior mezzo fosse quello di prendere la protezione di Gregorio Palamas, e de Settatori suoi i Quietisti del monte Athos, nemici del Patriarca per motivo della condanna del loro Tomo o fia esposizione della sua dottrina (1). Tenea la Imperadrice rinchiuso Palamas in una delle prigioni del palazzo, ed avea feritto in una lettera a' Monaci del monte Athos, che ciò facea per cagione de' nuovi dogmi da lui infeguati, per gli quali turbava la Chiefa. Ma allora fi cambiò e prese direttamente contrari sentimenti, rivolfe a lui tutta la fua benevolenza, approvando la fua dottrina, e lasciandosi aperramente guidare da' suoi radrice resistito in vano, su costretta a configli . Subitamente si risvegliò la nuova dottrina, spargendos nella Città di Cofantinopoli, che ne rimale tutta in tumul-

che gli fosse nato un figliuolo, e inse- to; imperocchè i Vescovi e i Sacerdote ciò producea continove diffensioni .

La Imperadrice consultò in questo particolare Niceforo Gregoras, e gli propofe le nuove opinioni di Palamas. Trovò Nicesoro affezionato alla dottrina de' Padri e de' Concili, e senza veruna compiacenza per lei ; quantunque tutti gli astanti a lei applaudissero; per il che fi accese di furiosa collera contra di lui . Lo licenziò aspramente . commettendogli di mettere il suo parere in iscritto, affine che quelli, che pensavano come lei aveffero più modi di contraddirgli. Essendosi Nicesoro Gregoras a quel modo dichiarato, si aspettava di giorno in giorno di andare efiliato, quando Cantacuzeno fi rese Signor di Costantinopoli : imperocchè avendo egli intelligenza nella Città, vi entrò di notte tempo il settimo giorno di Febbrajo l'anno del Mondo 6855. di Gefu-Criflo 1347. (2), con sì buon ordine che non vi si sparse sangue.

Il giorno precedente avea fatto l' Imperadrice deporte il Patriarca nulla offante le rimostranze di un Monaco virtuoso suo Confessore (3), che ne su disgraziato. Ella raccolfe dunque tutt'i Vescovi, e tutti quelli, ch'erano del partito di Palamas; furono tutte le porte del palzzo rinchiuse a tutt'i difensori del Patriarca; egli medefimo non fu ammesso al Concilio ma condannato come contumace, e la fentenza di deposizione non produceva alcun motivo, fe non che aveva anatematizzato Palamas con la fua dottrina, e annullato il Tomo scritto in suo savore con tomi posteriori. La sera diede la Imperadrice un gran banchetto a coloro, che avevano avuta parte in quell' azione. Grande fu l'allegrezza accompagnata da piacevoli novelle, e da rifa poco modefte; se non che venne turbata verso al finir della notte dall'arrivo di Cantacuzeno, che dopo avere l' Impericonoscere per Imperadore, ma in secondo luogo dopo lei, e il figliuol fuo.

Cantacuzeno entrato nel palazzo vi feriteneano per qualunque cagion fi foffe . andò a ritrovare, e gli rinfacciò, che ci anni in circa. gli avesse inimicata la Imperadrice (1), e fomentata la guerra civile. Poi foggiunfe : Se i Vescovi non vi avessero deposto dalla Sede prima del mio arrivo a Costantinopoli, non visarebbe stato fatto contrasto in questo; ma quanto alla corruzione della dottrina, di che vi accusano i Vescovi, io vi avrei condannato, se foste stato convinto; e se vi foste giustificato, potreste liberamente riprendervi la voltra Sede . Non posso io ristabilirvi , dappoichè i Vescovi vi

condannarono; ma ben vi permetto di giuftificarvi fe lo volete. Avendo il Patriarca dimostrato di desiderario, si flabili un giorno, in cui avessero i Vefeovi da raccogliersi nel palazzo. Nel di pretifo effendo i Vescovi raunati infieme co' più distinti Monaci, ed i più considerabili del Senato, su citato Il Patriarca a comparire a sentire il kiudizio, ma egli ricusò di andarvi, quantunque fosse citato tre volte giusta il costume, e l'Imperadore vi sosse perso-

nalmente.

Allora i Vescovi tutti ad una voce pronunziarono la di lui deposizione, e la scrissero aggiungendo un decreto di dottrina, dove dichiararono tutti, che Acindino, e il suo partito, di cui era il Patriarca Giovanni, aveano mali sentimenti intorno alla Religione; e che Palamas e quelli della fua opinione parlavano, e pensavano come i buoni Teologi . Qualche tempo dopo i Palamiti andarono a dolersi all' Imperadore, che il Patriarca Giovanni inducea de Vefcovi al fuo partito, ed alcuni particolari , dicendo che gli era flata ufata ingiustizia; e gridando contra i Vescovi, che l'aveano deposto ; per il che domandavano essi che sosse discacciato da Costantinopoli per metter fine alla difeordia, che turbava la Chiefa. L'Imperadore fu del medefimo parere, e man- rigettando qualunque novità.

face uscire tutt'i prigionieri, che vi si morì dieci mesi dopo la sua deposizio. ne, in età di feffantacinque anni, aven. Anno grattone il folo Patriarca Giovanni, cui, do tenuta la Sede Patriarcale quattordi- pt G.C.

XLII. Vedendo i Settatori di Pala- Gregorio mas prosperare gli affari di Cantacuze. Palamas no, attelero a guadagnarlo, come pure anatemala Imperadrice Anna, sl per mezzo de' tizzato. Grandi a lei affezionati, che per quello delle donne, dalle quali era circondata. Eifi favorivano fegretamente Cantacuzeno con iscritti, e con vari artifizi, per indurlo, senza mostrarlo, ne' loro sentimenti: e contribuirono validamente a farlo entrare in Coffantinopoli.

Palamas ben avrebbe voluto divenire egli medesimo Patriarca; ma non potendo riuscirvi, volle porvi Isidoro uno de' suoi principali Settatori, ch' essendo Monaco era stato eletto Vescovo di Monembasia; ma essendo stato convinto degli errori di Palamas (3), fu deposto e scomunicato, come si vede da un Tomo o decreto finodico d' Ignazio Patriarca di Antiochia, in data del mese di Novembre indizione decimaterza, ch'è l'anno 1344. Isidoro tuttavia venne trasferito alla Sede Patriarcale di Costantinopoli; il che cagionò uno Scisma in quella Chiesa. Imperoc-. chè la maggior parte de' Vescovi si raccolle primieramente nella Chiefa degli Apostoli, poi nel Monistero di Santo Stefano; ed ivi anatematizzarono Isidoro, e tutti quelli, ch' erano del fuo fentimento; poi avendo foscritta la loro sentenza, la mandarono ad essi arditamente. Questi se ne dolsero coll'Imperadore, che dispregiò gli uni, e castigò gli altri, togliendo loro onori ed averi; e molti ne bandi da Costantinopoli. Andarono poi lettere da clascun sato, contenenti anatema contra Palamas, Ifidoro, ed i loro Settatori. Ne capitarono da Antiochia, da Aleffandria, da Trebisonda, da Cipro, da Rodi, e da altronde, di Vescovi, e di Sacerdoti, che si attenevano alla dottrina de' Padri-

dò il Patriarca a Dimotuc, donde il XLIII. Cantacuzeno, non contento Cantacua medelimo anno lo fece passare a Costan- di aver presi gl'Imperiali ornamenti nel zero intinopoli sempre prigioniero (2), e vi 1341, si sece coronare formalmente in pradore. An-

<sup>(4)</sup> Cant. 4. 6. 3. (2) Nic. lib. 16. 6. 4. (3) Allat. lib. Eccl. p. 188.

ANNO rusalemme, che s'era ritirato a Costan-pi G.C. tinopoli con molti altri Vescovi (1). 1348. Era il giorno ventunesimo di Maggio 1346. Ma Isidoro, e i Palamiti perinadettero a Cantacuzeno, che la sua inco- chiesto in tempo della guerra civile, ed ronazione non era bastevolmente autentica , e che bisognava ricominciarla in Costantinopoli (2). La cerimonia si fe-- te data in moglie una delle sue figliuone il tredicesimo giorno di Maggio 1347. nella Chicia di Balaquerna; effendo caduta una parte di quella di Santa Sofia. I due Imperadori Giovanni Paleologo, e Giovanni Cantacuzeno v'erano assus insieme ciascuno sopra il suo trono, e le tre Imperadrici , Anna madre del giovane Imperadore , Irene moglie di Cantacuzeno, ed Elena loro figliuola , che sposò il giovane Imperadore il ventunelimo giorno di Maggio.

Tutta l'armata e tutto il popolo era compreso nella scomunica profferita nel principio della guerra civile dal Patriarca Giovanni contra chiunque riconoscesse Cantacuzeno per Imperadore, o comunicalle con Palamas, e i suoi Settatori (3). Per questo il nuovo Patriarca Isidoro, effendo falito ful Pergamo, leffe pubblicamente un'affoluzione, della quale si fecero beste i suoi avversari riguardandola come nulla, e parendo loro cosa ridicola che un uomo reo di molte colpe pretendesse assolvere gli altri . In luogo de' Vescovi e de' Sacerdoti , che aveano rinunziato alla fua comunione, ordinò alcuni altri tenuti per ignoranti, ed incapaci; e per consolare Palamas perchè non aveva ottenuta la Sede di Costantinopoli, l'ordinò Arcivescovo di Tesfalonica. Ma non fi volle riceverlo quantunque avesse lettere dell' Imperadore, non gli si permise di entrare nella Città, e su costretto a ritirarsi nell' Isola di Lemnos (4).

Frattanto Cantacuzeno mando a Papa Clemente tre Ambasciatori, Giorgio Spanopulo, o Spagnuolo, Protoveltiario, Sigero Pretore del popolo, e un Latino chiamato Francesco (5), che serviva era conosciuto dal Papa. Il primo mo- ricevuto l'omaggio per lo Regno di

Andrinopoli da Lazzaro Patriarca di Ge- tivo dell'ambasciata era quello di cancellare dallo spirito del Papa le male relazioni, che gli erano state fatte dell' Imperadore, intorno alla fua alleanza co' Turchi, il cui soccorso aveva egli riavea loro data occasione di uccidere o fare schiavi molti Greci. Avea parimenle ad Orcano loro Sultano. Volea dunque far intendere al Papa, che la necessità della guerra avevalo impegnato a quest'alleanza, senza che la Religione vi avesse parte . Domandava ancora di esfere dichiarato Capo della impresa, che il Papa e i Principi d'Occidente preparavano contra gl'infedeli, pretendendo di contribuire molto, dando all' armata un libero passaggio nell' Asia; e passandovi celi medesimo . Imperocchè vantavasi di non cedere a veruno de' fuoi predeceffori nello zelo per la difesa della Cristianità . Il Papa accolse molto bene quest'ambasciata, e promife di mandare de' Nunzi con la sua risposta. E' la lettera del quindicesimo giorno di Aprile 1348.

XLIV. Nel medelimo tempo la Re- Avienogina Giovanna di Napoli era in Avi- ne acqui gnone, dov'erafi rifuggita per isfuggire flato dal le persecuzioni di Luigi Re di Ungheria, Papa. il quale pretendea che fos'ella complice della morte del Re Andrea suo marito, di cui egli era fratello e successore (6), In virtù di questo diritto Luigi andò a Napoli , dov' entrò il ventesimoterzo giorno di Gennajo 1348, e mando Ambasciatori al Papa, pregandolo di dare al Cardinal Bertrando, Legato nel Regno, la commissione di coronarlo Re di Sicilia; o di permettergli che andasse egli medefimo in Avignone a ricevere la corona dalle mani di Sua Santità. Il Papa scrisse al Legato una lunga lettera, in cui dice in foltanza (7): Risponderete voi al Re di Ungheria, che non possiamo noi in coscienza promettergli la coronazione in pregiudizio della Reda lungo tempo l'Imperador Greco, ed gina Giovanna, dalla quale abbiamo

<sup>(1)</sup> Sup. n. 10. (2) Nie. 19. c. g. 15. Cant. 3. c. 92. 4 c. 4. (3) Nic. 19. c. 13. Cant. 4. c. 3. p. 717. (4) C. 15. p. 76. (5) C. 9 (6) Sup. n. 18. Gio. Vill. 12. c. 3. (7) Bain. 1348. n. 3.

Sicilia, e che si duole di esserne stata lia (3), e che in quest'anno sece alcuspogliata da questo Principe. Ella non è nè condannata nè convinta della morte del Re Andrea suo marito; e abbiamo noi data commissione a voi di prenderne informazione, quando era colà; ed a tre altri Cardinali dappoiche qui fi ritrova. A noi solo spetta il punire questo delitto, e il giudizio de diretti sopra quefto Regno; e se il Re di Ungheria crede averne, non dovea cominciare dal prenderne possedimento, ma dal domandarne giuftizia a noi , che ci offeriamo di rendergliela pronta e favorevole. E'la lettera del settimo giorno di

Maggio. Ma nel fine dello stesso mese Luigi lasciò inaspettatamente l' Italia , ed effendosi imbarcato a Barletta, ritornò in Ungheria (1) : il che avendo inteso la Regina Giovanna, risolvette di ritornar a Napoli con Luigi suo cugino figliuolo di Filippo Principe di Taranto, da lei sposato con dispensa del Papa, e che prese il titolo di Re di Gerufalemme, non avendo ancora potuto ottenere dal Papa quello di Re di Sicilia. Questo Principe e la Regina sua moglie, non avendo danaro pel loro viaggio di Napoli, domandarono ajuto al Papa, e a' Cardinali, ma nou ne ottennero : onde la necessità li costrinse a vendere alla Chiefa Romana la giurifdizione, che la Regina Giovanna Contessa di Provenza avea sopra la Città di Avignone, mediante ottanta mila fiorini d'oro. Il contratto in data del giorno diciannovefimo di Giugno 1348, contiene la vendita della Città di Avignone con tutt'i fuoi borghi, il territorio, e i confini (2) e perchè era tenuta in feudo dall'. Impero fu la vendita approvata, e autenticata 'dall' Imperadore Carlo IV. il quale accordò, che i Papi possedessero questa Città come terra in-

teramente libera. XLV. Alcuni confiderarono la fubi-Peffe gemerale. ta partenza del Re di Ungheria come una saggia precauzione contra la peste, che cominciava ad estendersi in Ita-

ne spaventevoli - devastazioni . L' avea- Anno no i Mercanti portata da Levante in DI G.C. Sicilia , e ne'porti di Toscana (4). In 1348.

Firenze colse fra gli altri Giovanni Villani (5), che scrisse in Iraliano la storia di quella Repubblica dal suo cominciamento fino a quest'anno con un carattere di sincerità, e di probità, che lo rende commendabile. Fu l'opera continovata da Matteo Villani fuo fratello, il qual dice, che la peste cominciò a Firenze nel principio del mese di Aprile, e durò fino al principio di Settembre, e che vi morirono i tre quinti degli abitanti . Passò poi dall'Italia in Francia e in Spagna; e ne'due feguenti anni in Inghilterra, in Alegmagna, e nel Nord.

Per consolare i fedeli in questa pubblica calamità, Papa Clemente accordò a tutt' i Sacerdoti la facoltà di affolvere da ogni forta di peccati coloro, ch'erano da quelto male affaliti, e di conceder loro indulgenza plenaria (6), e die-de ancora alcune indulgenze a Sacerdoti , che amministravano i Sagramenti agli appellati, ed a tutti coloro, che rendevano ad effi qualche offizio di carità, o li seppellivano dopo la morte loro. E' la bolla in data del diciannovesmo giorno di Maggio. In Avignone in particolare stabili de' Medici per visitare i poveri , ed altre persone per affisterli nella malattia, e per darsi penfiero della loro sepoltura (7); e non potendo i cimiteri comuni più contenerli , comperò un gran campo , che fece benedire a tal effetto, che fu chiamato il Campo Fiorito . La indulgenza animava gl'infermi a morire; e avendo molti veduti i loro eredi morire prima di loro, donavano i loro beni alle Chiese e a Religiosi.

Molti Sacerdoti intimoriri abbandonavano le loro greggie, e lasciavano la cura a' più arditi Religiosi. All' Hotel-Dieu di Parigi la mortalità fu tale che per lungo tempo si portavano ogni gior-no al Cimitero de Santi Innocenti più

<sup>(</sup>r) Marth. Villani. lib. t. c. 14. 18. (2) Gall. chr. od. 1724. c. 2. 9. 822. Bal. vis. PP. 10. s. p. 263. (3) M. Vill. c. 14. (4) C. 1. 2. (5) Rain. 1318. n. 10. Gefta Pont. Leod. " Wag. p. 44. (6) Rain. n. 32. Cont. Nang. so. 21. Spicil. p. 809. (7) Vita p. 265.

di cinquecento corpi nelle carrette; pro-ANNO digioso numero, attesa la poca estensione pi G.C. che aveva allora Parigi . Le Religiose

1348. servivano gl'infermi con la loro carità e umiltà ordinaria (1). Molte di esse morirono, ma si rinnovavano spesso. Questa pestilenza sece perire un gran numero di Religiosi, e restarono i monisteri quasi deferti; al che si attribuì il rilatciamento frezialmente de Religiosi Mendicanti; imperocchè questa peste trasse a morte i migliori foggetti, che fotteneano le comunità con la loro dottrina, e con gli esemps loro. La malattia su motivo che si mitigasse il rigore dell'osservanza nel nutrimento, e nel resto; e non si potè più ripigliarla, paffata che fu la malattia, per la tiepidezza de Frati, e degli stessi Superiori. Tra' Religiosi illufiri morti da questo contagio, si nota Gerardo Eude, un tempo Generale de' Frati Minori, che Papa Clemente avea fatto Patriarca titolare di Antiochia nel 1342, in luogo d' linardo (2), e poco dopo gli avea data l'amministrazione della Chiefa di Catania in Sicilia, dove morl. Bertrando di Siena Istitutore dell' Ordine di Monte Oliveto morl parimente da quella infermità, dalla quale fu colto servendo i suoi Monaci, che n'erano infetti (3). Gli avea governati ventilett' anni; e morì a Siena il ventelimosecon-

> do giorno di Agosto 1348. Questa peste diede morte a Giovanni Andrea (4), famoso Dottore di Legge canonica di Bologna, del quale si hanno glosse ed ampli comentari sopra le Decretali. In Firenze la mortalità essendo rallentata, e i Cittadini alquanto rafficurati (5), quelli che governavano la Repubblica, cercarone di chiamarvi degli abitanti, e di aumentare la sua Riputazione; e a tal effetto deliberarono di stabilirvi una Università, dove s'infegnasse la legge, e tutte le scienze. Fecero pubblicare il loro difegno in tutta l'Italia, vi capitarono de' professori in tutte le facoltà, che cominciarono le loro lezioni il sesto giorno di Novembre del medesimo anno. I

Fiorentini mandarono parimente in Avignone, e ottennero da Papa Clemente una bolla in data dell'ultimo giorno di Maggio 1349, con la quale accordò alla loro Città il poter fare de' Dottori in Teologia e in tutte le facoltà co' privilegi di Parigi, di Bologna, e delle altre Università.

XLVI. Alfonso Re di Castiglia scris- Vescor se dolendosi col Papa, che avesse dato stranieri. ad uno straniero il Vescovado di Coria Suffraganeo di Compostella (6), Il Papa rilpofe: Gli Apostoli, di cui i Vescovi sono successori, non hanno avuta dal Signore la missione di andar suori del loro paele a predicare alle altre nazioni? E San Iacopo, dal quale ricevette la Spagna il lume del Vangelo. era forse nato in Ispagna? Che maraviglia è dunque, che il Paga segua l'elempio di colui , il cui suogo occupa egli sopra la terra, e avanti al quale non v'ha ne diffinzion di nazione, ne eccezion di persone? e si elegge de' soggetti capaci , quantunque stranieri , per governare la greggia del Signor Nostro? E' la lettera del giorno diciattesimo di Ottobre .

Così non ragionava Il Papa S. Giulio I. (7), quando riprendea gli Orientali della irregolarità della ordinazione di Gregorio intrufo in luogo di Sant' Atanagio. In Antiochia, dic egli, trentasei giornate di distanza, si diede il nome di Vescovo ad uno straniero, e si mandò in Alessandria. E poi : Vi si spedisce Gregorio, che non vi fu battezzato, che non vi era conosciuto, che non venne domandato ne da' Sacerdoti, ne dal Vescovo, nè dal popolo. E ancora: Quando anche Atanagio fosse stato colpevole, non fi dovea fare l'ordinazione così contra i Canoni, e contra le regole della Chiefa, Bifognava, che i Vescovi della Provincia ordinaffero un uomo della medesima Chiesa tolto tra' suoi Sacerdoti o i suoi Cherici. Così parlava questo Santo Papa, ma era mille anni prima di Clemente VI,

XLVII. Il popolo s'immaginò, che .

<sup>(1)</sup> S. Ant, Cor. to. 3. p. 253. edir. 1586. (2) Vading. Sup. 1342. m. 4. 1348. m. 2. (2) Fertur. 22. dug. Sup. lib. 92. m. 48. (4) S. Ant. ibid. (5) M. Vill. 2. c. 8. (6) Rain. 1348. n. 14. (7) Sup. lib. ta. n. 15. t. 2. Conc. p. 505. D.

i Giudei avessero proccurata la peste, git- agli ordini della Chiesa e di Nostro Sipersegui- tando del veleno nelle fontane e ne pozzi (1). Effendosi sparsa questa voce, molti Giudei furono abbruciati ed uccifi fenz'altro esame: il che indussegli a tal disperazione, che temendo le madri, che dopo la loro morte venissero battezzati i loro figliuoli , li gittavano nel fuoco; e vi fi gittavano poi ancor effe co' mariti per abbruciarfi feco loro. Queste stragi de' Giudei si estesero molto per l'Alemagna; ma non ve ne furono in Avignone, dove il Papa pubblicò due bolle in questo proposito; la prima del quarto giorno di Luglio, che preibifce ad ogni cristiano di ssorzare i Giudei a farfi battezzare (2), o di uccidergli, o ferirgli, o toglier loro il danaro, fenza il giudizio del Signor del paese. E' la feconda bolla del ventelimofesto giorno di Settembre, e dichara che non v' ha ragione veruna di accusare i Giudei di effere gli autori della peste; mentre che regna essa ancora ne'luoghi, dove non vi sono Giudei. Ordina a' Vescovi in confeguenza di far pubblicare nelle Chiefe proibizioni di percuotere, e di uccidere i Giudei fotto pena di scomunica del Papa; e che se alcuno ha qualche differenza con un Giudeo deve appellarfi alla giustizia. Ma queste proibizioni non impedirono le violenze, che continovarono il feguente anno, principalmente

in Alemagna. Ravvedi-

XLVIII. La morte di Luigi di Baparrigiani viera spianò la maggior parte delle difdi Luigi ficoltà, che aveva incontrate Carlo di Ludi Bavie xemburgo nel farfi riconoscere Imperadore; ma una delle maggiori fu la formalità dell'affoluzione dalle censure, in cui erano incorsi quelli, che aveano tenuto il partito di Luigi. Il quindicesimo giorno di Febbrajo 1348, mandò il Papa a Balduino Arcivescovo di Treveri una formula della professione di fede e del giuramento, che avevano a fare coloro, che volevano effere affoluti, e diceva in

ISO gnore Padre Papa Clemente VI. intorno ANNO alle ribellioni, e agli altri eccessi da me DI G.C. commeffi, e alle pene in cui fono incorfo, 134% e che sarò sedele e ubbidiente al Papa, Ubbidirò a Carlo Re de' Romani, approvato dalla Chiefa; non aderirò alla vedeva, e a'figliuoli di Luigi, finchè dimoreranno in ribellione, ne favorirò effi in verun modo. Finalmente in avvenire io non riconoscerò alcun Impera-

dore, se non è approvato dalla Chiesa. Mandò il Papa una fimile commissione al Vescovo di Bamberga per mezzo del Prevolto di quella Chiefa (3), Marcardo di Randec, ch'essendo partito di Avignone, e passando a Basilea, vi ritrovò l'Imperador Carlo giuntovi nello stesso giorno ventesimo di Dicembre, vigilia di San Tommafo. La commiffione indirizzata dal Papa al Vescovo di Bamberga gli fu mandata immediatamente dall' Imperadore, ed a' Vescovi di Strasburgo, di Bafilea, e di Wirfburgo; imperocchè erano tutti quattro in Basilea . Ma la formula di abbiurazione parve aspra (4), e su da alcuni configliato l'Imperadore a non riceverla, di tenerla celata, e di scrivere al Papa per averne un'altra. Si temette, che la Città di Basilea ricusasse di far giuramento all' Imperadore, se non venisse levato l'interdetto. Perciò convenne mostrare la commissione. Il Borgomastro comparve co' Consoli avanti all' Imperadore, ed a' Vescovi, e indirizzando la parola a quel di Bamberga, diffe in Alemanno : Sappiate che non vogliam noi nè confessare, nè credere che il defunto Imperador Luigi sia mai stato Eretico; e che terremo noi per Re de' Romani, o per Imperadore colui, che gli Elettori, o la maggior parte di essi. ci atranno dato, quando anche non domandaffe mai al Papa la fua confermazione; e non faremo mai altra cofa contra i diritti dell' Impero in qual fi fia fostanza: Io credo che non appartenga modo. Ma se il Papa vi diede facoltà all'Imperadore il deporre il Papa, e lo di rimetterci tutt'i nostri peccati, siamo eleggerne un altro; ma tengo ciò per di ciò contenti. Indi coll' affenfo del pouna eresia. In oltre giuro di ubbidire polo lo stesso Borgomastro, e un altro

<sup>(1)-</sup>Vien PP. p. 254. 882. Cont. Nang. p. 809. Alb. Arg. p. 247. (2) Rain. 2348. m. 33-(3) Alb. Arg. p. 142. (4) P. 143.

Cavaliere fecero giuramento conforme al-Anno la commissione avanti a Giovanni di Pi-DI G.C. stoia Segretario del Papa, ch' era presente; 1348. e furono così levate le censure, e secero i Borghesi il solito giuramento all'Im-peradore, dal quale il Vescovo di Basilea e l'Abate di Morbac ricevettero l'invefitura. Il giorno di Natale fi comunicò

l'Imperadore alla messa allo spuntar del giorno; lesse il Vangelo ad alta voce, tenende in mano la spada nuda; e il giorno dietro di Santo Stefano si ritirò da Basilea.

Frattanto i Signori avversari all' Imperadore (1) si rivolsero a Guntero Conte di Scouarzemburgo in Turingia, gran guerriero, che avea fervito l' Arcivescovo di Magonza Errico, e lo stesfo Imperador Luigi di Baviera, e lo pregarono di accettare l'Impero. Da prima egli ricusò; ma vi acconsentì finalmente, supposto che i Principi, e la Nobiltà raccolti a Francfort dichiarassero autenticamente l'Impero vacante, e che fosse egli eletto dalla maggior parte degli Elettori. In effetto lo fu il giorno della Purificazione secondo di Febbrajo 1349. da Errico Arcivescovo di Magonza, Luigi Marchele di Brandeburgo, Rodolfo Conte Palatino del Reno, e da Errico Duca di Sassonia; e sei settimane dopo Guntero fu ricevuto in Francfort. Vi fece un editto il decimo giorno di Marzo in cui diffe: il nostro predecessore l'Imperadore Luigi di selice memoria(2) fece un editto, il qual vuole, che colui, che viene eletto Re de' Romani a Francfort dagli Elettori, o dalla maggior parte di effi, abbia la piena amministrazione dell' Impero prima della confermazione del Papa. Noi rinnovelliamo e ratifichiamo quelta legge col presente editto, col parere de' nostri Principi ecclestastici e secolari; dichiariamo invalidi tutti gli atti fatti al contrario, nominatamente i decreti de' Papi come ripugnanti alla dottrina cristiana e apostolica; imperocché secondo tutte le leggi divine ed umane , il medelimo Papa dev'effere foggetto all' Impero ; e l' Imperadore , nel temporale , non è foggetto nè al Papa, ne a veruna persona della terra,

Nel principio del mese di Maggio (3). essendo Guntero tuttavia a Francfort, si ammalò, e prese una medicina, che si stimò avvelenata, perchè il medico, che l'affaggiò, morì in tre giorni, e lo steffo Guntero subitamente si gonfiò, e perdette l'uso delle mani, che gli si ritirarono. Questo accidente lo determinò ad accomodarfi coll' Imperador Carlo, al quale cedette le sue pretensioni all' Impero , e morì dentro al me-

Il mediatore di quello trattato fu Luigi di Baviera primogenito del defunto Imperadore (5), che ricevette allora dall' Imperador Carlo la investitura del Marchesato di Brandeburgo, che suo padre gli avea dato . Per ottenerlo Luigi riftituì a Carlo alcune reliquie, che gl' Imperadori aveano costume di rimettere a' loro successori, e che aveva egli in suo potere, cioè la spada di Carlo Magno, la lancia della passione, la diritta parte della Croce con un chiodo, la tovaglia, che dicevali aver servito alla cena di Nostro Signore. Erano queste reliquie sti-

mate prezioliffime.

Frattanto il diciannovefimo giorno di Marzo mandò il Papa a' due Arcivescovi Balduino di Treveri, e Gerlaco di Magonza, una confimile commissione a quella, che avea mandata prima al medefimo Balduino e al Vescovo di Bamberga. Ma.come la formula di abbiura parea troppo aspra a quelli di Magonza, che non voleano confessare di aver errato nella fede, l' Imperador Carlo pregò il Papa di estenderne una più mite; e il Papa gli rispose il sesto giorno di Giugno, ch' era difficile cosa il cambiar quella formula, composta e ofservata al tempo di Giovanni XXII. ma che però ne avrebbe deliberato co' Car-

XLIX. Restavano in Alemagna alcu- Ravvedini Frati Minori affezionati al partito di mento Luigi di Baviera, molti de'quali volea- Minori. no nel precedente anno riconoscere Carlo di Luxemburgo, ma ne forono distolti da' più ostianti , come si vede da una lettera del Papa al loro Generale (6),

(a) P. 150. (2) Gold. Confl. s. 4. p. 414. (3) Alb. Arg. p. 151. (4) P. 252. (5) He Rendorf. p. 435. Dubou. lib. 23. p. 181. (6) Rain. 2348. 2. 11. Id. 2349. s. 16.

Bel ventefimoquinto giorno di Magglo 1348. Ma in quest'anno que' pochi rimanenti di questi Sclimatici, che dimoravano a Munic, si rivolfero al Capitolo Generale dell' Ordine, desiderando di farsi assolvere dalle censure, nelle quali erano incorsi (1); il medesimo Guglielmo Ocam, il più distinto fra essi, rimandò il vecchio fuggello dell' Ordine, che avea custodito per lungo tempo. Il Capitolo Generale, che si teneva a Verona nell'anno 1348, presentò supplica al Papa in favore di questi Frati pentiti; e il Papa diede una Bolla indirizzata al Generale (2), con la quale gli dà facoltà di affolverli , facendo l'abbjurazione, di cui gli trasmette la formula , ch'è simile alle precedenti ; aggiungendovi folo la rinunzia eforella agli errori di Michele di Cesena. E' la Bolla dell' ottavo giorno di Giugno 1349. Michele di Cefena era morto a Munic l'anno 1343. il ventesimonono giorno di Novembre, e si dice che sia morto penitente (3).

Nuovi fla- . L. Effendo la peste passara in Alemagna. gellanti . cominciò il popolo a flagellarsi pubblicamente, fotto pretesto di placare la collera di Dio (4). Alla metà del mese di Giugno di quest'anno 1349, ne capitarono dugento dalla Svevia a Spira, che avevano un capo, e due altri macitri, a'quali ubbidivano in tutto. Passarono il Reno la marrina, ed accorrendovi il popolo, fecero un gran circolo avanti la Chiefa, in mezzo al quale si spogliarono, e scalzarono, ritetenendosi folamente una spezie di calzoni, che giungeano sido alle calcagna . Entrarono allora nel circolo, ed avendone fatto il giro, si prostrarono l'uno doco l'altro, con le braccia diffese in croce; quelli che feguivano, passavano sopra i primi, e li toccavano dolcemente con le loro discipline; indi si levavano questi primi, e passavano, flagellando se medesimi con le loro discipline, che aveano de' nodi ciafcuno con quattro punte di ferro; e frattanto cantavano in Alemanno, invocando spesso il Signore, Tre, che aveano la voce più forte, si arrestarono in rono nella loro confraternità; di Strasbur-Fleury Tom. XIV.

piedi nel mezzo del circolo, intuonando agli altri, e flagellandofi. Poi ad un ANNO certo fegno, effendo tutti ginocchioni DIG.C. fi proilrarogo in eroce fopra la faccia, 1349. pregando e finghiozzando ; i loro maestri fecero il giro, avvertendoli di orare, per invocar la clemenza di Dio in pro del popolo, per gli loro benefattori, per quelli, che lor faceano male, per tutt' i peccatori, per le anime del Purgatorio. Finalmente fi levavano, andavano a rivestirsi, e quelli che aveano custoditi gli abiri loro e il bagaglio , andarono ancor essi a fare altrettanto.

Indi uno fi alzò, e con alta voce leffe una lettera, che dicevano effere flara presentata da un Angelo nella Chiesa di San Pietro di Gerusalemme. In eifa diceasi, che Gesu-Cristo era sdegnato contra il mondo per le fue colpe; e tra le altre cose, che non si osservava la domenica, che non fi digiunava il venerdì. che v' erano bestemmie, usure, adulteri . Che Gefu-Critto, effendo pregato dalla Beara Vergine, e dagli Angeli ad usare milericordia, avea risposto, che dovea ciascuno per trentaquattro giorni bandirfi dalla fua cafa, e flagellarfi.

Furono i flagellanti ricevuti a Spira (5) con tanto affetto, che si affrettavano ad allogiargli. Ora non riceveano limofine in particolare, ma in comune per comperar torchi, e stendardi, avendone di preziolissimi. Tuttavia quando venivano pregati a mangiare, vi andavano con la permissione de loro macstri . Si flagellavano due volte al giorno la mattina e la fera, o in Città o in campagna, e una volta la notte in fegreto (6). Non parlavano essi con donne, e non dormivano in letti di penna, Tutti portavano delle croci rosse davanti e dietro agli abiti loro, ch'erano neri, e su le loro berrette. Avevano alcune sferze pendenti dalla cintura , e non rimaneano mai più di una notte in una parrocchia; eccetto che la do-

menica, che si fermavano due notti. Di Spira più di cento persone entra-

<sup>(1)</sup> Vading. 1347. n. 22. (2) Vad. 1348. n. to. (3) Vading. 1343, Id. feript. p. 259. (4) Alb. Arg. p. 149. (5) P. 150. (6) Vite PP. 10. 8. p. 319.

Anno dienza a'loro maestri pel corso de'tren-DI G.C. taquattro giorni ; imperocchè non rice-1349. vevano alcuno, se non a questa condizio-

ne. Bisognava ancora, che avessero da potere spendere almeno quattro danari al giorno, per non ridurfi a mendicare, e che accertassero, che s'erano confessati, predicano in loro favore. e ch'erano contriti, e che avevano perdonato a'nemici loro, ed ottenuto l'affenso dalla moglie. Un danaro di allora valea nove danari di Francia (1), in confeguenza fi valutavano i quattro tre soldi di Francia. A Strasburgo tanto s'accrebbe il numero de' Flagellanti. che non si poteano più annoverare (2). Alcune donne aucora abbracciarono questa pentrenza, e si spogliavano fino al seno, e si sferzavano come gli uomini. A questa divozione mescolavasi la superstizione . Pretendevano i Flagellanti di affolversi gli uni gli altri da' loro peccati; e fi vantavano di fare miracoli; come di scacciare i demoni (3), conducendo feco loro alcune donne, che dicesno di

efferne state liberate. Molti Religiosi mendicanti, e molti Preti disapprovavano questi Flagellanti(4); ed il Papa effendone informato, pubblicò una Bolla indirizzata all' Arcivescovo di Magonza, e a' suoi Suffraganei, in cui dice: Abbiamo inteso con dolore, che in Alemagna, e ne' Paesi circonvicini, inforfe fotto pretefto di divozione, e di penitenza una certa superstizione, dietro alla quale una profana moltitudine di uomini semplici si sono lasciuti ingannare da alcuni impostori , i quali dicono, che Nostro Signore comparve in . Gerufalemme al Patriarca ; quentunque non vi sia Patriarca da lungo tempo attualmente in Gerusalemme; e gli disse vera gente a tal pazzia, che paffano da uno in altro paele divili a truppe, che hanno tuttavia corrispondenza tra loro, dispregiando tutti gli altri, e menando verun superiore, e nulla ostante le leggi, gellanti diceano tra le altre pazzie,

go mille in circa, promettendo ubbi- che proibifcono si fatte affemblee; e la fono composti di loro propria autorità degli statuti, e de' regolamenti irragionevoli. Quel che sopra tutto ci affligge è questo, che alcuni Religiosi, particolarmente degli Ordini Mendicanti, filasciano strascinare alla loro seduzione, e

> Danque affine di prevenire i mali (5). che quelle affemblee potrebbero cagionare nella Chiefa, e nello Stato, vi ordiniamo di dinunziarle pubblicamente per riprovate ed illecite, e di avvertire ed esortare tutt'i fedeli cherici o laici, impegnati in questa superstizione, che se ne ritirino. Non facendolo, voi ve li collringerete con le censure ecclesiastiche; e gli altri, fopra i quali avete giurisdizione temporale, con le pene temporali. Quanto a' Religiosi, o agli altri, che predicano o dogmatizzano per autorizzare questi errori, voi li fareté prendere , e li terrete prigioni fino a nuovo ordine (6). Non pretendiamo tuttavia d'impedire che i fedeli adempiscano la penitenza, che sarà toro data canonicamente, o che faranno per loro divozione, e con pura intenzione nelle loro case o altrove, senza superstizione, e senza assemblee, come sono le sopraddette . E' la Bolla del ventefimo giorno di Ottobre 1349, e si ritrova parimente indirizzata all'Arcivescovo di Magdeburgo e a' fuoi Suffraganci.

A Parigi il Rettore e quelli, ch'erano flati deputati (7), fecero una conclusione contra i Flagellanti, che fa efaminata e approvata da tetta la Università in un'assemblea generale il martedi dopo gli Ogniffanti cioè il rerzo giorno di Novembre dello stesso anno. Per configlio de Dottori in Teologia alcune assurde cose, contrarie ancora al-la Santa Scrittura. Ciò indusse questa po-che i Flagellanti andassero in Francia forto pena della vita; e da quelli Dottori parimente il Papa restò informato pienameute di quelta nuova fuperstizione; imperocche gli mandarono aluna vita fingolare, fenza permissione di cuni deputati per questo motivo. I Fla-

<sup>(1)</sup> Le Blanc p. 243. (1) Rebdorf. au. 1347. p. 440. (3) M. S. ap. Ram. m. 19. Alb. 150. (4) Vitte PP. n. 316. Rain. w. 20. (5) N. 21. (6) N. 22. (7) Duboulai w. g. p. 314. (8) C. Nang. p. 811. Radulfi Pont, Lood. s. 3.

che il fangue, che spargevano essi abbondevolmente, si mescolava con quello di Gesu-Cristo, per la remissione de peccati. Giubbileo LI. Dovendo il Giubbileo ridotto ad del 1350. ogni cinquant' anni effere nel seguente anno, Papa Clemente stimo bene di rin-

novarne la memoria (1), con una Bolla, che mandò a tutt'i Vescovi, e che contiene quella data fuori il ventefimolettimo giorno di Gennajo 1343. (2). Questa è del giorno diciottesimo di Agosto 1340, e vi aggiunge folamente l' ordine a' Vescovi di pubblicarla nelle loro Dioceli, affine che tutt'i fedeli fi disponga-

no a guadagnar l'indulgenza.

L'effetto di queste Bolle fu grande, e prodigioso il concorso de' Pellegrini a Roma (3). L'apertura del Giubbileo fi fece a Natale 1349, dove computavasi per 1350. Imperocchè l' anno cominciava a Roma da questa Festa, come si vede nella Bolla nel primo Giubbileo del 1300.(4). Ora in quest' anno fece un estremo freddo, ma la divozione e la pazienza de' pellegrini era tale, che niente era che gll arrestasse, ghiaccio, neve, acque, strade impraticabili. Giorno e notte erano esse piene di uomini e di donne di ogni condizione. Le Osterie e le Case, che s'incontravano su le strade, non bastavano ad allogare gli uomini e i cavalli, e a tenergli al coperto, Gli Alemanni e eli Ungari più accoltumati al freddostavano alla scoperta, e passavano la notte uniti insieme in compagnie copiosiffime con gran fuochi . Gli Ofti non poteano badare a tutti non folo per porgere loro pane, vino, avena; ma nè pure per riceverne il danaro; e occorfe spesso che volendo i pellegrini seguitare il loro viaggio ; lasciarono sopra la gavola il danaro della loro parte; e niuno de' passeggeri vi mettea mano, sin a tanto che non veniva l'Oste a prenderselo. Per le strade non si sentivano nè querele, nè strepiti; ma si compativano gli uni gli altri, fi ajutavano, fi confolavano con pazienza e con carità. Alcuni ladri del paese cominciarono a rubare

e ad uccidere ; ma i pellegrini foccor-

Non si credette possibile il poter 1350. computare il numero de' pellegrini; ma per la stima de' Romani il giorno di Natale, le feste solenni, che seguirono, e durante la Quarefima fino a Pafeua. ve ne furono continovamente in Roma fino a un milione e cento venti mila. Nell' Ascensione e Pentecoste più di otto cento mila; ma nella State cominciarono i pellegrini a diminuire per la occupazione della ricolta, e per lo eccessivo caldo: e tuttavia non vi fu minor numero di dugento mila Pellegrini stranieri . Erano le strade di Roma talmente ripiene di continovo, che bisognava secondare la folla, sia a piedi, sia a cavallo . I pellegrini offerivano ciascue giorno delle vilite a ciascuna delle tre Chiefe, chl più, chi meno a misura del-

la lor divozione. La Domenica di Passione si mostrò per la prima volta il Sudario di Nostro Signore, cioè l'immagine portata dalla Veronica, ed allora la calca fu così grande nella Chiesa di San Pietro, che molti restarono soffogati sotto agli occhi miei. Sono queste le parole di Errico Monaco di Rebdorf; con le quali par che voglia inferire, che fin da allora si attribuiva il nome di Veronica alla donna, che i Pittori rappresentano con la Santa Faccia in mano del Nofiro Signore (5), della quale si sece poi una donna effettiva ed una Santa; quando il nome di Veronica fignifica la immagine medelima della Santa Faccia così chiamata al tempo di Papa Innocenzo III. (6) . Matteo Villani aggiunge, che per consolazione de pellegrini si mostrava il Santo Sudario ogni Domenica, e tutte le Feste solenni, e che talvolta rimafero peste nella calca sino a dodici

persone. Tutt'i Romani erano divenuti Ofti, dando le loro case a pellegrini a cavallo, e facendo loro coltar molto caro il ricovero per essi e per gli cavalli. In ol-

<sup>(1)</sup> Rain. n. 22. (2) Sup. n. 24. (3) M. Vill. c. 36. (4) Sup. 166. 89. n. 69. (5) Chafiel. Marter. 13. Januar. p. 205. (6) Sup. lib. 76. n. 11.

tre bifognava, che i pellegrini fi provvedef-Anno fero di vitto, e potendo i Romani ave-DI G.C. re i viveri in abbondanza e a buon mercato, ebbero la malizia di fostenere per tutto l' anno ad alto prezzo il pane, il vino, e la carne; proibendo a' Mercanti , che ne portassero da altri Inoghi , per vendere la loro roba più cara. Alla fine dell'anno, come nel cominciamento, fu maggiore la moltitudine de pellegrini; e andarono allora i gran Signori, le Dame, e le persone considerabili d'Italia e degli altri Paesi. Negli ultimi giorni fi dispensarono tutti quelli, che si ritrovavano a Roma da quanto mancava loro di tempo per le loro flazioni, affine che turti poreffero guadaenar l'Indulgenza.

Nel corfo di quest'anno il Cardinal Annibale di Cecano Vescovo di Frascati (1) affine di provvedere alla pubblica tranquillità e la comodità de pellegrini andò a Roma in qualità di Legato. Ma i Romani ne furono malcontenti, perchè dava egli delle dispense per abbreviare il tempo delle stazioni. Così i pellegrini facevano a Roma minor foggior. no, e spesa minore. Parecchie volte, ritrovandoli egli nel fuo albergo, vi tirarono essi delle frecce, e secero insulto a' fuoi domestici; e gli assalivano, mentre che andavano per le Città, Il Legaro incollerito partì da Roma, e ando in Campania, ma morì per viaggio avvelenato con molti de' suoi .

Molti Principi rappresentarono al Papa (2) di non poter andar a Roma a prendere il Giubbileo; tra gli altri il Re di Castiglia, di Aragona, di Portogallo, e di Cipro, e il Duca di Austria. Per il che domandavano in grazia al Papa, che potessero guadagnare l'Indulgenza in altro modo (3). Il Papa differì a risponder loro, e sece intendere solamente al Duca Alberto d'Austria, che ne delibererebbe co' Cardinali . Poi fece questa risposta a Ugo Re di Cipro: Considerando i nostri fratelli Cardinali che questa Indulgenza è accordata non folamente per la falvezza delle anime.

ma ancora per onore de' Santi a non hanno in verun modo voluto acconfentire, che fosse conceduta a niun che non visitasse le loro Chiese. E' la lettera del giorno quattordicesimo di Agosto, Poi permise il Papa a Giovanni Arcivescovo di Brindifi, internuncio in Sicilia. di dare la indulgenza del Giubbileo a trenta persone, a patto che se aveano deliberato effettivamente di andar a Roma, e non lo aveano potuto fare per legittimi impedimenti, pagaffero la fomma, che avrebbero potuta spendere nel viaggio, per effere impiegata ad aumentare la Fede, e in altre opere pie, fecondo la disposizione del Papa.

Era il Re di Castiglia Alfonso XI. foprannomato il Giulto (4). Non era egli andato a Roma a prendere il Giubbileo, per esfere occupato all'assedio di Gibilterra sin dall' anno precedente, e stava per prenderla, quando la peste assalì furiofamente la fua armata, e morì egli stello nel ventesimosesto giorno di Marzo in età d'anni ventotto . Si crede , che, vivendo, avrebbe egli discacciati interamente i Mori dalla Spagne, Era un gran Principe, se le sue virtà non fossero state offuscate da un concubinato di ventiquattro anni con Eleonora di di Gufman . Ebbe in successore suo figliuolo Pietro d'anni quindici , poi soprannomato il Crudele.

LII. Frattanto il Papa mandò del Trattato Nunzi a Collantinopoli, come avea coll' Impromeffo all' Imperadore Caracuzeno nel peradore 1348. (5). Farono questi Nunzi due seno. Vescovi Guglielmo Emergat dell' Ordine de' Frati Minori Vescovi di Kissauro in Creta, e Gaspart, od Ugo di Spert dell' Ordine de Frati Predicatori, Vescovo di Ceneda, nella Marca Trevigiana (6), E' la loro commissione del tredicesimo giorno di Febbrajo 1350, (7); e il Papa confegnò loro due lettere della medesima data , l' una a Cantacuzeno, l'altra ad Affan Capitano di Costantinopoli . Furono essi benissimo accolti da Cantacuzeno, che ne parla così nella fua storia,

<sup>(1)</sup> Rain. n. 3. 4. Matt. Vill. 1. c. 88. (2) Rain. 1349. n. 21. (3) Id. 2350. n. 2. (4) Mar. lib. 15. c. 15. Mat. Vill. 3. c. 41. (5) Sup. n. 42. (6) Vad. 1349. m. 13. 6 Reg. n. 163. (7) Rain. 1350. n. 28.

Avendo il Papa trattato con tutto il poffibile onore gli Ambasciadori dell' Imperadore, li rimandò indietro, e con essi andarono due Vescovi, entrambi virtuolissimi, e persettamente istruiti nelle umane lettere (1), per il che riuscivano piacevolissimi nella conversazione e eapaciffimi di perfuadere . Così prendeafi l'Imperadore il piacere d'intrattenersi seco loro ogni giorno, ed essi dal loro eanto aveano grandissima eura di scrivere tutto ciò ch'egli dicea loro in proposito della commissione, che aveano, per darne la notizia al Papa. E poi, dopo aver detto quel ehe proposero i Nunzi per parte del Papa tanto per la guerra contra gl'Infedeli, quanto per la unione delle Chiefe, egli aggiunge. Cominciò l'Imperadore dal dimostrare la sua riconoscenza verso il Papa per l' amore che gli portava, e per la disposizione ehe avea di adoprarfi contra i nemici de' Cristiani . Poi seguita : La guerra eontra questi barbari mi rallegra in due modi , perchè farà utile a tutta la Cristianità, e perchè ne prenderò parte io medelimo: pretendendo d' impiegare i miei vascelli, le mie armi, i miei eavalli, le mie finanze, e quanto ho di mio, e stimerò di esfere felice, elponendovi la stessa mia vita.

Quanto alla unione delle Chiese (2) io non posso spiegare come la desideri; dirò solo che se non si ricercasse altra eosa che di farmi uccidere per ottenerla, presenterei non solo il mio capo, ma lo stesso coltello. Tuttavia un affare di tanta importanza domanda una gran eircospezione, non trattandosi di un interesse temporale, ma de' celesti beni, e della purità della Fede. Non bisogna confidare in se medesimo, come se da se solo si potesse giungere a sì alta cognizione, il ehe originariamente produffe la division delle Chiese . Imperocchè se quelli, che surono i primi a introdurre i dogmi, che prefentemen-e avendo ricevuti i prefenti dall'Impe-te folliene la Chiela Romana, in cam-bio di fidari di le medefimi, e spiega-eonto al Papa del loro viaggio, e gli re gli altri Prelati, avessero a questi la- mostrarono il giornale, che aveano scritseiata la libertà di esaminare, il male to. Il Papa mandò subito all'Impera-

ï

di correre in vano (3). La condotta contraria non riuscì all' 1350. Imperadore Michele, il primo de' Paleologhi; e non fece altro che aumentare la discordia. Io medesimo non eredo già, ehe niuno potrà perfuadermi, senza la definizione di un Coneilio univerfale, ad attenermi alle novità o a volere costringere altrui (4). Quelli, che fi sentono sforzare, cominciano a chiudere gli orecchi, per non ascoltare la prima parola. Io non credo, ehe voi medelimi dovelte fidarvi di me intorno alla mia eredenza, se facilmente passassi alla vostra dottrina tanto facilmente e senza esame. Qual fidanza si può aver mai intorno alle case recenti in colui. che non è fermamente affezionato alle

opinioni, che ha ricevute da suoi ante-

nati, e nelle quali fu nudrito?

Io eredo dunque, se vi par bene, che s' abbia a tenere un Concilio universale, dove intervengano i Vescovi di Oriente e di Occidente. Se si fa, Dio è sedele, non permetterà che ci allontaniamo dal vero. Ora se l'Asia e l'Europa sossero, come una volta, soggette all'Impero Romano, bisognerebbe raccogliere il Coneilio appresso di noi ; ma presentemente è impossibile. Il Papa non può venir qui; ed a me non è agevol cola lo allontanarmi tanto per motivo delle continove guerre. Se dunque il Papa stima bene, ei raccoglieremo noi in qualche piazza marittima tra noi frapposta, dove capiterà egli eo' Vescovi di Occidente, e eapiterò io co' Patriarchi, e co' Vescovi loro dipendenti. Se il Papa n'è contento, mandi a me tolto alcuno, che me ne accerti, e flabilifea il luogo, e il tempo dell' Affemblea; imperocebè non mi si richiederà poco tempo per far venire i Patriarchi ed i Vescovi.

I Nunzi contenti di quella risposta. non avrebbe fatti tanti procedimenti. dore (5), dicendogli che la proposi-

(1) Lib. 4. c. 9. (2) P. 735. (3) Gal. 2. 2. (4) P. 736. (5) P. 737.

zione di tenere un Concilio parcaeli ANNO buonissima, ma che bisognava raccoglie-DI G.C. re i Vescovi suoi dipendenti per conve-1350. nire del tempo e del luogo. Poco dopo ferilfe ancora all' Imperadore, pregandolo di non attribuire alla fua negligenza la dilazione del Concilio. Non v' ha cofa. foggiunge egli, che io defideri maggiormente di quella dalla unione delle Chiefe; ma i Principi d'Italia, e i più gran Re delle postre contrade sono in guerra, e in punto di affalirfi gli uni gli altri con numerose armate. E a me conviene, come padre comune, di proccurar la pace tra effi; dopo di che altro non mi starà più a cuore, che quel che riguarda il Concilio, e la pace delle Chiefe. A questa risposta mandò l'Imperadore Giovanni dell' Ordine de' Frati Predicatori di Galata, vicino a Costantinopoli, a ringraziare il Papa delle fue buone dilposizioni, e a pregarlo di perseverare; ma la morte del Papa dileguò quello

progetto del Concilio. LIII. In Custantinopoli s'era frattan-Morte d'

Ifidoro , to cambiato il Patriarca. Ifidoro s' infer-Callifto mò di vergogna e di malinconia pel cat-Patriarca tivo avvenimento delle sue pretele prodi Coftan- fezie (1), imperocchè prendeva i fuoi fogni per rivelazioni, e ne facea la regola delle fue azioni ; cofa folita de' Palamiti . Dopo dunque una lunga infermità, morì alla fine dell' anno 1349. avendo tenuta la Sede di Costantinopoli due anni sette mesi e quindici giorni . Grande attenzione ebbero i Palamiti, che gli fi desse un successore della lor fetta; e dopo molti foggetti, che loro furono proposti , chiamò l'Imperadore dal Monte Athos un Monaco chiamato Callifto, amico di Palamas, e nulla oftante la ripugnanza di molti Vescovi. fecelo ordinar Patriarca . Era questi un uomo ignorante, e di tal feverità, che potea chiamarsi asprezza, per questo, prima che fossero passati tre mesi dopo la sua ordinazione, la maggior parte de Vescovi fi divifero dalla fua comunione, protestando con giuramento ch'era Massaliano. Egli negavalo anche con giuramen-

to, ed accufava di vari delitti I fuoi acculatori ; avea l'uno aperti de fepolcri, un altro avea peccato con una donna, il terzo feguiva la erefia de' Bogomili , un altro avea venduto il Sacerdozio ad nomini infami. Quefto fcifma durb lungamente. Ma al fine l'Imperador Cantacuzeno si rese mediatore tra il Patriarca e i Vescovi, e persuale loro di perdonarli reciprocamente, e di delistere dalle loro accuse.

LIV. Il Re Filippo di Valois morì Morte di il ventefimofecondo giorno di Agosto Filippo di 1350. dopo aver regnato ventidue anni, Valois . e eli fuccedette Giovanni fuo primoge- Re di nito Duca di Normandia (2). Fu confa- Francia . grato a Reims nel medefimo anno il ventesimosesto giorno di Novembre dall' Arcivescovo Giovanni di Vienna, che morì nel giorno quattordicefimo di Giugno feguente (3). Il Re Giovanni, dopo la fua confagrazione, andò in Avignone a visitare il Papa, che per sua istanza fece dodici Cardinali, il venerdì de' quattro tempi diciassettesimo giorno di Di-

cembre, in questo medesimo anno (4).

LV. Il primo fu Egidio Alvares di Nuovi Albornos, Arcivescovo di Toledo dall' Cardinaanno 1337. Fu Cardinale Sacerdote tito- li . lato di San Clemente (5). Il fecondo Cardinale fu Pattore di Sarrats, o Sarrefeuderi, in Vivares, dell' Ordine de' Frati Minori, Vescovo di Assis, poi Arcivescovo di Ambrun, e Cardinale Sacerdote, titolato di San Marcellino. e San Pietro (6). Il terzo fu Raimondo di Canillac della Diocesi di Menda. Canonico Regolare dell' Ordine di Sant' Agoftino, Prevosto della Chiesa di Maguelona, poi Arcivescovo di Tolosa nel 1345. (7), e finalmente Cardinale Sacerdote titolato di Santa Croce in Gerusalemme. Il quarto fu Poitevino di Montesquiou, Guascone, della Diocesi di Auch , Dottore in Legge civile, Fu prima Vescovo di Basas nel 1325. e nel 1334. Giovanni XXII. lo creò Vescovo di Maguelona, e quattro anni dopo, cioè il ventelimolettimo giorno di Gennajo 1339. Benedet-

(1) Nic. Greg. lib. 18. c. z. m. 3. Cant. 4. c. 26. Hift. Byz. 10. 2. p. 37. (2) Froiff. J. c. 253. (3) C. Nang. p. 814. (4) Mariot. 10. 2. p. 634. H. Rebdotf. p. 440. Vita PP. p. 259. 892. (5) P. 767. (6) P. 892. (7) P. 868. 895. to XII. (1) lo trasferì alla Sede di Albi . Fu Cardinale Sacerdote titolato de'

dodici Apostoli.

Il quinto fu Niccolò di Capoccio nobile Romano (2). Nel 1341. Benedetto XII. lo eleffe Vescovo di Utrecht, ma poi vi rinunziò, e Clemente VI. fecelo Vescovo di Urgel nel 1348. Fu Cardinale Sacerdote titolato di San Vitale; ma chiamavasi comunemente il Cardinale di Urgel. Il sesto su Pietro di Cros, Limofino (3), Dottore di Teologia. Provveditore della Cafa di Sorbona, e Decano della Chiefa di Parigi. Nel 1343. Clemente VI. lo fece Vescovo di Senlis. da dove sei anni dopo passò alla Sede di Auxerre, dimorando sempre Provveditore di Sorbona. Fu Cardinale Sacerdote titolato di San Martino a' Monti. Il fettimo fu Ponzio di Villemur Goascone, Canonico regolare, Baccelliere in Legge Canonica, fu fatto Vescovo di Pa-miers nel 1348, e Sacerdote Cardinale tilato di San Sisto (4). L' ottavo fu Guglielmo di Aigrefeville, nato vicino a San Superì nella Diocesi di Limoges. Ne' suoi primi anni fu Monaco Benedettino a Belluogo sopra la Dordogna, Ma Papa Clemente, col quale avea parentela, effendo allora Arcivescovo di Roano, lo prese fubito appresso di se; ed egli sempre gli fu affezionato (5). Nel 1346. fu eletto dal Papa all' Arcivescovado di Saragozza; e quantunque non fosse confagrato per quella Chiefa, fu chiamato il Cardinale di Saragozza, dappoiche fu Cardinale Sacerdote titolato di Santa Maria di là dal Tevere (6). Il nono fu Egidio Rigoldo di Roussi, Abate di San Dionigi dall'anno 1348. (7) . Fu Cardinale Sacerdore titolato di Santa Praffede; e il Papa gli mandò il Cappello Rosso, che ricevette in Parigi nel palagio (8), in presenza del Re Giovanni il giorno di Pasqua siorita decimo di Aprile 1351. dalle mani de' Vescovi di Laon e di Parigi, a norma della commissione, che aveano ricevuta dal Papa . Questo Cardinale morì , per quanto fi crede, nel medefimo anno.

出口中海出海由出了四方河南山西西北日一日

Il decimo fu Giovanni del Moulin o piuttofto della Mouliniere (9). Egli nac. Anno que nel Limolino, ed entro nell' Ordi. DI G.C. ne de' Frati Predicatori a Brieve la-Gail- 1350. larde, ed effendo Dottore in Teologia,

venne stabilito Inquisitore a Tolosa nel 1344. Tre anni dopo fu Maestro del sagro Palagio, poi Generale dell' Ordine nel 1349. e finalmente Cardinal Sacerdote titolato di Santa Sabina. I due ultimi non furono che Cardinali Diaconi a l'undecimo Rinaldo Orfini Romano, Arcidiacono di Liege, e Notajo del Pa-pa, titolato di Sant' Adriano (10). Il duodecimo e ultimo Cardinale fu Giovanni di Eufe, figliuolo del Visconte di Carman, e pronipote di Papa Giovanni XXII. (14). Fu egli Canonico della

Chiesa di Tours, e Notajo della Santa Sede; il suo titolo di Cardinale su Sac Giorgio al velo d'oro. LVI. Il giorno di Natale, che in quest' Umb anno 1350, era di fabbato, diede il Pa. Dolfino pa gli Ordini Sagri ad Umberto Dol. Patriarea. fino di Viennese, la cui storia dec prendersi da più rimoto tempo (12). Era questo Principe un uomo molle ed effeminato, di poco coraggio, e stabilità, che visse qualche tempo fra le dissolutezze (13). Poi fece la professione dell' armi, e fu capo della Crociata contra I Turchi, dalla quale ritornò con poca riputazione, come abbiam noi veduto (14).

dimento a Carlo nipote del Re Filippo, e poi Re, e da questo tempo in poi il primogenito del Re di Francia, erede prefuntivo della Corona, portò fempre il titolo di Dolfino. La ratificazione fi fece nel 1340, a

Ma prima di quello viaggio, effendo ve-

dovo e senza figliuoli, e carico di debi-

ti , cedè il suo Dolfinato al Re Filip-

po di Valois nel 1343. (15), mediante

una gran somma di danaro. Al suo ri-

torno ratificò quello contratto, rinun-

ziando al Dolfinato, per darne il posse-

Lione appresso i Frati Predicatori if cui abito prese Umberto Dolfino (16). ed abbracciò l'istituto per consiglio di un Certofino. Indi il Papa, per le cal-

<sup>(1)</sup> P.897. (2) P.899. (1) P.900. (4) P.901. (5) P.901. (6) P.380. (7) P.905. Filib. ib. 5: n. 19. (2) Froils. 1: 1: 15. (2) Bal. p. 906. (10) P. 907. (11) P. 908. (12) P. 138. 890. (13) H. Rebdorf, P. 400. M. Vill. 1: 6: 16. (14) Sup. n. 27: 33. (15) Alb. Argent. p. 131. (16) P. 153. Vita p. 159.

de istanze del Re Giovanni , lo sece Anno Patriarca titolare di Alettandria, e per or G.C. timore che non pensatte a contravveni-1351. re al trattato, che avea fatto col Re, il Papa gli diede i tre Ordini Sagri tutti di feguito il giorno di Natale 1350. Alla melfa della notte l'ordinò Suddiacono, a quella dello spuntar del giorno Diacono, e all'ulrima Sacerdote (1).
Poi vacò l' Arcivescovado di Reims per la morte di Ugo d'Acri (2), ch' gra fucceduto a Giovanni di Vienna. Ugo fu prima Monaco Benedettino a Fleuri fopra la Loira, poi Abate di Ferrieres, Vescovo di Laon, e final-mente Arcivescovo di Reims. Fu uno de' tre Vescovi, che fondarono a Parigi il Collegio di Cambrai; e morì il decimotravo giorno di Febbrajo 1351. cioè 1352, avanti Falqua . Allora Papa Clemente diede al Dolfino Umberto la commenda o amministrazione perpetua della Chiefa di Reims, della quale godette anni tre ; e mori il ventelimole-

fteri .

condo giorno di Maggio 1355. LVII. Nel cominciamento dell' ande Moni-no 1351. eslendo il Re Giovanni allogato a Villanova, vicino ad Avignone, ma divifa dal Rodano, fece fare un torneo (3), dove intervenne tutta la Corte del Papa. Allora il Re si diede interamente agli affari della Provincia di Linguadoca, e non ricutava udienza a veruno. II-ventesimosettimo giorno di Gennajo, il Vicario generale dell'Arcivescovo di Tolota Stefano Aldebrando andò per nome di quetto Prelato a dolerfi dell' eccessivo rigore che ufavano i Monaci verto coloro, che commetteano gran delitti , mettendogli in una ofcura perpetua prigione, che chiamavano esti Vade in pace. Non davano loro per cibo altro che pane ed acqua, e non lafciavano veruna comunicazione co' loro confratelli; per modo che quelli miferi morivano fempre disperati. A questa doglianza commise il Re, che in avvenire gli Abati e gli altri Superiori de' Monisteri visitassero e consolassero due volte al mele quelti fratelli rinchiuli e che fosse loro permesso di domandar ancora due volte al mese la compagnia di

un Monaco della comunità. Fece spedite delle patenti, delle quali commile la elecuzione al Siniscalco di Tolosa, e agli altri Sinifcalchi di Linguadoca . I Frati Minori e i Frati Predicatori fi maneggiarono oltremodo per la rivocazione di questa ordinanza, e ne reclamarono all' autorità del Papa. Ma il Repersistette, e volle che la ubbidiffero, o che parrifiero del suo Regno; eseguirono dunque il suo ordine, ma con gran ripugnanza.

LVIII. Nel medefimo anno 1351. I Doglian-Cardinali con molti altri Prelati, e con i Religiouna moltitudine di Parrochi, fi tolleva- fi Mendirono in Corre di Roma contra i Religiofi canti -Mendicanti; domandando la loro fopprefsione, e sostenendo gagliardamente in Concittoro, che questi Religiofinon erano ne chiamari ne scelti dalla Chiefa, che non appartenea loro di predicare, di confessare, ne di seppellire, dicendo che quell'ultimo articolo gli aveva arricchiti. Un Cardinale fece un gran difcorso in quetto proposito, senza che i Mendicanti, i quali erano prefenti, diceffero parola per rispondergli; ma il Papa prele la loro difeia, e diffe: Questi Religiofi non fono tanto ipregevoli come voi pretendete. Sono chiamati da Dio e dalla Chiefa, effendo eletti per ajutare a governarla. E per effere venuti più tardi, non fi deggiono computare meno degli altri fuoi ministri, come San Paolo, benchè ultimo chiamato, è del pri-

Seguitò il Papa, indirizzando la parola a' Prelati : Cofa predichereste voi al popolo, se questi fratelli tacessero? Parlereste voi dell'umiltà? Voi che tra tutte le condizioni del mondo fiere i più fuperbi, e i più magnifici ne cavalli, e in tutto il rimanente de' vostri equipaggi? Parlerette voi dalla povertà? Voi che fiete sì tenaci e sì avidi, che non vi basterebbero tutt'i benefici del mondo? Io non parlo della castità, Dio conosce la condotta di ciascuno; e come molti accarezzano il loro corpo, e vivono deliziofamente. Molti di voi odiano i Mendicanti, e loro chiudono le porte, perchè non veggano il loro modo di vive-

mo ordine degli Apostoli.

(2) H. Rebd. p. 440. (2) Mariot. lib 4. c. 14. 16. (3) Bal. Capit. 10. 2 p. 1088.

re : mentre che beneficano de' buffoni e degl' infami . Non dee rinerescervi, se i Mendicanti hanno ricevuti alsuni beni mel tempo dell' ultima mortalità, per la cura, che si hanno presa e de malati e de' moribondi abbandonati da molti Parrochi. Se tecero alcune fabbriche, ciò è piuttofto in ornamento della Chiefa che per loro comodo particolare. Ma vorreste voi aver tutto per impiegarlo, sa Dio in quali ufi. Ecco perche voi contrariate questi poveri Religiosi. Finalmente il Papa rappresentò loro i mali, che ne accaderebbero alla Chiefa, se accordatse lore quel che domandavano contra i Mendicanti; e conchiule, dicendo, che metteffero in iscritto le loro doglianze dall'

una e dall'altra parte; e che darebbe

loro alcuni buoni Commiliar). LIX, Se fi lamentavano del rigore delle

de' Cheri- prigioni monastiche, si lamentavano altri all' opposto della indulgenza di quelle de' Cherici delinquenti (1). Quelto li vede da una lettera di Simone Islip, Arcivescovo di Cantorberì, a Raulo Strafort Vescovo di Londra, in cui dice : Nell' ultimo Parlamento ci fiamo lagnati de' giudici fecolari, che condannano, e mandano a morte de Cherici, e de Sacerdoti medelimi. Ma ci fu risposto, che i Cherici, sotto pretesto del loro privilegio, divengono più arditi a commetter le colpe; e che quando fono prefi o almeno accufati e convinti, il giudice ecclesiastico li reclama, e gli si rimettono rispettosamente; ma con negligenza effo li fa cottudire, e stanno si lautamente nelle prigioni, che in cambio di averne una pena, divien quello per effi un luogo deliziofo, e n' escono fuori più cattivi di prima. Alcuni quantunque notoriamente colpevoli, e carichi di delitti inefcufabili, fono ricevuti sì facilmente alla canonica giustificazione, che mantengono la speranza di ritornare alla prima vita . E questo cattivo esempio è agli altri Cherici una tentazione di commettere de' delitti in pregiudizio della pace del Regno.

(1) Tom. 12. Conc p. 1928. (2) Spicil. rom. 4. p. 274. Cc. c. 26. Du Tillet p.442. m.27. (1) N. 51. (4) Rain. 1344. n. 62.

fegue: I Giudici Ecclefiastici della no fira Provincia di Cantorberì avranno at- Anno tenzione di far convenientemente custodire DI G.C. i Cherici, che faranno confegnati a loro 1351.

in virtù del privilegio chericale, secondo la qualità delle persone, e delle colpe; per modo che la prigione fia loro un gastigo. Se sono malfattori notori, e pubblicamente diffamati, in modo che la loro deliberazione polla accagionare dello scandalo nella Chiefa, e del pericolo nello Stato, si darà loro pane ed acqua il mercoledi , il venerdì e il fabbato ; gli altri giorni pane e birra temperata, la domenica alcun poco di legume di più, fenza che vi si aggiunga altra cosa che lia; nè per qualunque motivo fi fia. Che fe I prigionieri fono innocenti, non potranno effere ricevuti alla giuflificazione canonica. fe non dopo l'efatte informazioni giuri-

diche prese nel medesimo luogo. La lettera è del decimottavo giorno di Febbrajo 1331-LX. Verso il medesimo tempo Papa Privilegi Clemente accordo a Giovanni Re di Fran- al Re di

cia, e alla Regina Giovanna sua seconda moglie diverte grazie specificate nelle fue lettere. Con la prima in data del ventefimonono giorno di Aprile 1351, (2) permette loro di far celebrare l'offizio divino per essi e per quei del loro seguito ne' luoghi interdetti. Con la feconda, permette loro di eleggerfi un Confessore capace, che potrà affolvergli anche da' casi, per gli quali si avesse a consultare la Santa Sede . Concede al Confessore molte altre facoltà, che si possono vedere in quette Bolle . Finalmente permette a tutt'i Cherici commentali della ca-

ta del Re, di dire l'offizio all' uso della Chiefa di Parigi (3).

Cinque anni prima il medelimo Papa aveva accordato al Re Giovanni, ancora Duca di Normandia (4), la permiffione di toccare le cose sagre per soddisfare alla sua divozione eccetto il Corpo di Nostro Signore: e quando il voltro Confessore, soggiung' egli , o un altro Sacerdote vi darà la Santa Comunione, potrà anche darvi il Per queste ragioni col parere de' Ve- Sangue prezioso, nulla ostante qualunque scovi nostri fratelli, ch' erano in questo statuto od uso contrario; e questo vostra Parlamento, abbiamo ordinato quel che vita durante, quando anche foste voi Fleury Tom. XIV. Re.

Re . E' la lettera del giorno ventesi-Anno mo di Giugno 1344. E nel feguente DI G.C. anno accordo la stessa grazia ad Eude 1351. Duca di Borgogna (1). Ora raccoman-

da ad entrambi , che il Sacerdote , che lor darà la Comunione fotto le due spezie, lo faccia con tanta segretezza, e con tanta cautela, che non fi pos-sa spargere nulla del prezioso Sangue fuora de' fagri vafi, e che non ne accada fcandalo veruno.

La Comunione fotto le due spezie era aricora in uso ordinario nel cominciamento del duodecimo fecolo (2). Manel feguente fecolo era quafi ufo universale nella Chiesa Latina, che i Laici non si

comunicatfero altro che fotto le spezie del pane , come · dice espressamente Alessandro di Ales, senza che veggiamo noi veruna costituzione o legge veruna per questo cambiamento, che infensibilmente fi è introdotto.

LXI. Inforfe in quest' anno una quiintorno il flione tra' Frati Minori , e i Frati Sangue di Predicatori , intorno al Sangue di Ge-Gesu-Cri- su-Cristo. Il Venerdi Santo quindicesimo di Aprile, Francesco Baile Guardiano de' Frati Minori a Barcellona (3)

diffe pubblicamente in pulpito nel fue Monistero, che il Sangue di Gesu-Cristo sparso nella sua passione su separato dalla Divinità, e che non era in confeguenza adorabile col culto di Latria ne' tre giorni della fua morte (4). Niccolò Rosello dell' Ordine de' Frati Predicatori, allora Inquifitore nel Regno di Aragona, ne scrisse a Giovanni di Moulin, prima Generale dell' Ordine, e allora Cardinale titolato di Santa Sabina che ne avvertì Papa Clemente; e il Papa dopo una folenne affemblea. fece intendere con fue lettere patenti all'Inquifitore (5) di far pubblicamente rivocare questo articolo come erroneo, e che sentiva di eresia, e che lo condan-nasse con solennità. Questo sece l'Inquisitore nella Cattedrale di Barcellona, San Pietro e San Giovanni, andando al Sepolero avrebbero potuto trattare tale quiflione, se non fossero stati occupati in bià profondi penfieri. Ma dopo la riturrezione di nostro Signore non veggo più che ufo fi aveffe a farne; fe non fosse in occasione di qualche pretesa reliquia come quella ch' Errico III. Re d'Inghilterra ricevette nel 1247. (6)

## LIBRO NOVANTESIMOSESTO.

I. Oncilio de Palamiti in Costantinopoli. II. Continuazione del Concilio. III. Lettera del Papa a' Cattolici di Armenia . IV. Martiri in Damasco. V. Concordato del Papa col Re di Aragona, VI. Inquisizione in Francia, VII. Con-cilio di Beziers. VIII. Malattia del Papa. IX. Lettera del Diavolo. X. Eretici nel Dolfinato, XI. Benefizi occupati in Inghilterra, XII. Assoluzione al Re di Polonia, XIII. Morte di Clemente VI. XIV. Regolamento de' Cardinali, XV. Innocenzo V3. Papa. XVI. Alduino Auberto Cardinale. XVII. Regolamenti fatti dal Papa, XVIII, Egidio Albornos Legato in Italia, XIX, Niccolò Lorenzo a Roma, XX. Chiefa d' Alemagna . XXI. Gievanni Rusbroc . XXII. Matteo Cantachzeno Imperadore . XXIII. Fine di Niccolò Lorenzo . XXIV. Errori in Francia, ed in Inghilterra . XXV. Fraticelli processati . XXVI. Congregazione di Gentile di Spoleti diffipata . XXVII. L'Imperador Carlo IV. coronato in Italia. XXVIII. Giovanni Cantacuzeno si ritira. XXIX. Trattato di Giovanni Paleologo col Papa. XXX. Cominciamento di San Pietro Tommafo Carmelitano . XXXI. Inquisizione ristretta a Venezia. XXXII. Bertolilo Eretico abbruciato a Spira. XXXIII. Frate Giovanni di Roscatagliata fanatico. XXXIV. Decima in Francia biasimata. XXXV. Promozio-

<sup>(1)</sup> Id. 1;45, n. 31. (2) Mabill. Muf. Ital. 10m. 2, p. 61, Id. Affa 55, fac. 3, p. 1. Fraf. n. 75, (3) Vading n. 15, (4) Vid. Bal. 101 10, 1, p.966, (5) Emer. direct. p.162, q. 10. (6) Sup. 16, 72, n. 65.

ne di Cardinali. XXXVI. Disputa in Inghilterra fra il Clero ed i Mendicanti. XXXVII. Principi Religiosi Mendicanti. XXXVIII. Sussidio ricusato al Papa in A NNO Alemagna. XXXIX. Costituzione dell' Imperadore per lo Clero. XL. Continuazione DI G.C. della Legazione di Pietro Tommaso . XLI. Devastazione delle Compagnie Bianche. 1351. XLII. Promozione di Cardinali. XLIII. Morte d'Innocenza VI. Urbano V. Papa. XLIV. Concili di Cantorber). XLV. Re di Francia, e di Cipro in Avignone. XLVI. Trattato con Bernabò Visconti. XLVII. Morte del Re Giovanni. Carlo V. Re di Francia . XLVIII. Il Re di Danimarca , e l' Imperadore in Avignone. XLIX. Egidio Albornes calunniato. L. Concilj Provinciali ordinati . I.I. Alessandria presa ed abbandonata . LII. Sforzi contra gl'Insedeli . LIII. Promozione di Cardinali, LIV, Il Papa rifeluto di andar a Roma, LV, Conversioni in Bulgaria. LVI. Riforma dell' Università di Parigi.

Concilio de' Palamiti in

 I. Imperadore Giovanni Cantacuze-no promettea da quattr' anni di convocare un Concilio Generale per se-Costanti- dare le turbolenze della Chiesa (1) parnopoli. ticolarmente quelle della Grecia, eccitate da Gregorio Palamas : ma si ridusse a raccogliere i Vescovi di Tracia, effendo la sola provincia, che rimaneva all' Impero di Costantinopoli; e nè pure li chiamò tutti, ma solamente quelli, che favorivano Palamas, la maggior parte Monaci rustici, ed ignoranti. Niceforo Gregoras andò a vifitare l'Impedore (2), e si ssorzò di distoglierlo dal far tenere questo Concilio; e non avendo potuto impetrar nulla da questo Principe, risolvette di esporsi a tutto per la di-fesa della Religione; e cominciò dal prendere l'abito Monastico per mostrare che rinunziava alla Corte. Venuto il gior-no del Concilio (3) ch'era il ventelimofettimo di Maggio 1351. la mattina affai per tempo, andarono molti Cattolici a ritrovar Gregoras. La maggior parte di questi menavano da lungo tempo la vita Monastica; alcuni erano stanchi per la vecchiezza, e andavano tutti con gran zelo per difesa della verità. Tra gli altri diftinguevafi il Metro-

politano di Efeso di anni oltre agli ottanta; ma ancora vigorofo di corpo e di spirito: anche l'Arcivescovo di Gano era un venerabil vecchio; ma da lungo tempo discacciato dalla sua Sede. Vi andò parimente il Vescovo di Tiro co' decreti alla mano fatti un tempo dal Patriarca di Antiochia contra l'errore di Palamas e incaricato di spiegare a vi-

va voce l'intenzioni del Patriarca. I discepoli di Gregoras, e i discepoli loro non mancarono di unirfi feco in quella occasione; e così molti altri, che non aveva egli più veduti. Si accrebbe ancora il loro numero da quelli , che li feguirono quando andavano al Palazzo.

Vi entrarono di mattina all'ore otto di Francia, e alcuni littori, co' fasci di verghe, e con le fcuri, vi accorfero e gli arrestarono nel vestibulo, dicendo che l'Imperadore era impedito (4). Quello, perchè ritrovavasi a tavola co' Palamiti, a' quali dava un gran banchetto . Era mezzogiorno quando si fecero entrare Gregoras, e i suoi compagni nella Sala dell'Imperadore Aleffio, dove i Palamiti erano già affifi, e flava collocato in mezzo il Vangelo. L'Imperadore lo adorò, poi fi affite e fece sedere i Cattolici: e cominciò a parlare, mescolando a'suoi discorfi giuramenti e imprecazioni contra di se stesso, e de figlipoli tuoi, se favoriva l'uno più che l'altro partito. Esclamò fortemente contra Barlaam, Acindino, e gli altri avveriari di Palamas; e minacciò di voler effere più severo che non era stato pel passato, sostenendo, che dovevano esti o acchetarsi alla condanna di Barlaam, o effere condannati con lui.

Gregoras parlò poi per rispondere all' Imperadore : e rivolgendosi a lui (s) fece un lungo discorso, in cui disse fra l' altre cofe : Palamas adopera continovamente il nome di Barlaam , come se fosse motivo dell' errore, ch'egli sostiene, e usa questo artifizio per ingannare i semplici, sapendo che Barlaam è

<sup>(1)</sup> Niceph. Greg. lib. 18. e. g. Cantacuz. 4. c. 23. (2) Greg. e. 4. (3) G. 5. (4) G. 6. (5) Lib. 10. c. 1. #. 4.

adjoso a tutt' i Greci per esgione della Anno Religion de' Latini . Ma Palamas era DIG.C. in questo errore prima che Barlaam ve-1351. niffe in Coffantinopoli; ed affermava

avanti a me e avanti a parecchi altri (1), che vedeva egli la fostanza di Dio con gli occhi corporali ; e il fuo Maestro Gregorio Drimys fostenca la medesima propofizione; ed io mostrava loro con le fagre Scritture la loro impertinenza, e la loro ignoranza, per quanto lo permetteva il tempo, ricoprendoli di confusione. Coll' andare del tempo Barlaam venne da Calabria sua patria a dimorare co' Greci . Fu conosciuto da' gran Principi, e con la fua fcienza guadagnò l'amicizia loro, e fu a voi più caro che a verun altro. Poco tempo dopo feppi per pubblica voce sparsa grandemente, che Barlaam avendo trovata in Teffelonica alcuni difcorsi di Palamas, l'avea ripreio di avere scritto, e detto espressamente, che vedea la sottanza di Dio con gli occhi corporali. Dopo questo, come può egli valersi del nome di Barlaam (2), ch'era fuo amico mentre che viveva, e gli è divenuto nemiso dopo morto? quando jo mi fono fempre dichiarato contra quello figaniero vivo o morro che fosse. Per altro non è buona ragione di assolvere Palamas, perchè venne accufato da un Latino (3). Noi non fiamo separati da effi, perchè sono Latini ; ma per motivo di certi rinfacciamenti, i quali lasciati da parte, non ricuferemmo noi la loro comunione

per tutto il reflo. Gregoras infifte poi fopra la condanma di Palamas, data dal Patriarca Giovanni (4). Egli eforta l'Imperadore a ri-Ritulre la pace alla Chiefa, facendo abbruciare il libro di Palamas, pieno di ofcurità, secondo lo stile degli Eretici, che mettono grand' attenzione in avviluppare i loro errori; quando la verità è semplice e fatile ad intenderfi. Finisce Gregoras la lunga aringa , promettendo di spiegarsi più diffusamente, quando ne abbia libersà. Tocca, foggiuns' egli (5), a Palamas a scegliere, o di abbracciare con noi la semplicità della fede, o a comportare,

fenza inquietarfi, che ci dividiamo noi dalla tua comunione. Imperocchè non è costume della Chiesa l'usare violenza alcuna, nè a coloro che, come fa egli, non vogliono feguire la vera religione, nè a quelli, che la feguono come noi .

Sarebbe quella una condotta tirannica. L' Imperadore Cantacuzeno (6) molto fi offete di questo discorso, e di tre cofe riprele Gregoras: che distoglieva egli altrui dalla quiffione, evitando artifiziolamente di parfare della luce del Taborre; che non volea che si trattaffero le materie teologiche; e finalmente, ch'era egli di una inflessibile ostinazione . Gregoras fi attenne principalmente all' obbiezione della luce del Taborre, che in fatti era il fondamento della dispura, e diffe (7); questa quistione, con cui Palamas fi fa forte, non dovea mai effere trattata; e non aliega veruna autorità de' Padri per autorizzare la fua opinione. Da lungo tempo è caduto nell' errore deel' Iconoclasti, che diceano che nella Transfigurazione la carne di Nostro Signore fu cambiata in una luce incorruttibile e nella divinità increata. Ma in the confilte quella luce (8)? E'essa una sostanza, e qualche cosa di fusfistente per se medesima? O una qualità incorporea, e che fussite in un'altra cofa? S' è una fostanza, è essa angelica o divina? E s'è divina, come fu essa cambiata nella divinità?

Gregoras, o piuttofto un Autore, che egli cita, si estende intorno a questo ragionamento; ma pare che nè l'uno nè l'altro diffinguano bastevolmente la fostanza corporea dalla spirituale, che non possono mai cambiarsi l'una nell'altra; e si potea confutar Palamas per una via molto più corta, sostenendogli, che la luce del Taborre non era meno corporale e creata di quella del Sole; e che quel ch'era di foprannaturale in quefto miracolo, era folamente il modo, con cui fu prodotta quelta luce fuori del corfo ordinario della natura. Palamas non potea rispondere niente di fermo a questa obbiezione.

Gregoras paísò poi al fecondo rimprovero

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 95. n. 9. (2) P. 589. n. 29. (3) N. 11. (4) N. 18. (5) N. 52. (6) C. 2. (7) G. 1. (8) N. 4.

logiche. Intorno a che diffe in fostanza: Vogliono i Canoni , che dobbiamo noi temere di parlar delle cofe di Dio; e che non è permeffo a tonti il discorrerne; e niuno può negar che fia vietato to efaminar troppo curiofamente le leggi de' nostri Padri, e di rompere i limiti, che posero essi nella Chiesa, Citò a questo propofito molti paffi de' Padri, e volea continuare, quando fu interrorto dall' Imperadore (2), the dopo aver fatto alcun preludio, lasciò a Palamas il pensiero di trattare quella materia. Quelli ritrovandosi impacciato, ritornò a quel propolito che trattava più volentieri, e diffe (2): Quando io fento dire a' Padri, che la luce del Salvatore era increata, ed un' altra divinità ed un'altra operazione che non era la sostanza di Dio (4), io non posso risolvermi a dire, che la operazione, e la foftanza di Dio fieno la medelima cola; ed io tengo per increati tutti gli effetti miracolofi di questa operazione, la steffa umana voce dell' afina di Balaam . Effendo la prima fefsione del Concilio durata sino a notte. allora fu terminata, e rimessa la seguente al terzo giorno. Gregoras dice, che al ritirarli di ciascuno (5) il popolo dava gran maledizioni a Palamas ed a' fuoi fettatori , e colmava di lodi i fuoi avverfari come difenfori della Fede, Ma Gregoras è tanto appaffionato contra Palamas, e contra Cantacuzeno, che non invita molto a credereli.

La seconda sessione si tenne nel giorno stabilito trentesimo di Maggio (6). Gregoras che non voleva andarvi, venne firalcinato da quelli del fuo partito; ma entrati che vi furono, lo abbandonarono, intimoriti dalle minacce dell'Imperadore, e a roco a poco fi ritirarono. Volca da prima l'Imperadore ritenerli; ma Palamas lo confieliò a lasciareli andare. Sortirono dunque, e ancora lo stef-fo Gregoras, così che i Palamiti dimorarono padroni , e fecero quel che più vollero, Così terminò la seconda sessio-

vero dell'Imperadore (1); ch'era di non ne. Si tenne la terza l'ottavo o il novoler che si trattassero le materie Teo- no giorno di Giugno (7). La incomin- Anno ciarono i Cattolici con la loro profef. DI G.C. sione di fede; poi lessero-venti articoli 1351. eitratri da' Libri di Palamas, contenenti i fuoi errori. Si cominciò ad esaminarli: ma dopo averne veduti, e condannati tre, la sooraggiunta notte costrinse a terminar la sessione. Nella quarta ed ultima (8), si continovò l' esame de' venti articoli. Palamas fece leggere alcuni paffi de' l'adri per autenticare la fuz dottrina; ma la maggior parte falsificati o ivolti dal loro vero fenfo. Finalmente la dottrina di Palamas fu approvata dal giudizio del Concilio (9); e s'impose filenzio a' Cattolici; i cui due Vetcovi di Efelo e di Gano furono depolti, e spogliari de' contrassent della loro dignità. Questa sessione fu lunga e terminò co' torchi ; quantunque foffe verlo la metà di Giugno. Alcuni giorni dopo fu comandato a Gregoras di starfene dentro al suo albergo, che su dato per prigione (10).

II. I Palamiti composero un tomo o Continuadecreto, contenente il rifultato di quello zone del Concilio. Ma quelto feritto non tomielia Concilio. ne agli atti degli antichi Concili ne alle loro diffinizioni (11). E' una longa declamazione, piena di luoghi comuni, di lodi di Cantacuzeno, di Palamas, e del Patriarca Callitto; e di una quantità d'ingiurie contra Barlaam, Acindino, e Gregoras, tutto con itile appattionato, e con infinite parole; ma fenza fatti precifi, e fenza veruna deta ne pure. Palamas, che pare effere l'autore di questo scritto, si storza di giustificare la sua immaginazione intorno alla luce del Taborre con molti passi de Padri Greci, ma travolti dal loro vero fenso; e tutt' i suoi ragionamenti riescono a consondere gli effetti miracolofi della Divina poffanza, con la operazione, che n'è la cagione ; e a distinguere realmente questa operazione dalla softanza di Dio, come sono le Divine Persone distinte tra effe (12). Questo tomo accenna una quinta sessione, dopo le quattro,

<sup>(1)</sup> Lib. 10. c. 1. (1) C. 2. (3) C. 4. (4) C. 3. n. 5. (5) C. 4. n. 4. (6) C. 6. n. 7. (7) L. 21. c 1. c 2. (8) G. 3. (9) N. 10. (10) C. 4. (11) Combel suil. novif. p. 135. (14) 2. 146. D.

riferita da Gregoras, E quelta fuor di dubbio fu de' soli Palamiti, che conside-DI G.C. ravano gli altri come condannati giuri-1351. dicamente ; e voleano , dicevano effi , aprir loro una porta alla penitenza. In quella foffione fi leffe ancora un gran numero di passi di Padri; poi per ordine dell' Imperadore il gran Guarda-Carte domandò i voti ; e fu confermata la fentenza della precedente sessione (1). In fine del tomo fono le foscrizioni, prima de'due Imperadori Giovanni Cantacuzeno, e Giovanni Paleologo, poi di ventiquattro Vescovi (2); i tre primi fono Calliflo Patriarca di Coffantinopoli . Filoteo Metropolitano di Eraclea, fucceduto a Calliflo nel Patriarcato, Gregorio Metropolitano di Teffalonica ch'è Palamas. Si danno tutti de' titoli vani e ambizioli fecondo l'uso de' tempi, come l'umile Jacopo Metropolitano di Calcedonia, Ipertimo ed Efarca di

> tutta la Bitinia. Circa due mesi dappoiche il tomo su composto e soscritto (3), i Palamiti perfuadettero a Cantacuzeno di confagrarlo, per così dire, con una nuova e firaordinaria ceremonia. Il giorno dell' Assunzione di Nostra Signora quindicesimo di Agosto 1351, nella Chiesa di Santa Sofia, a ott'ore di Francia dopo l'officio della mattina si fece solamente la lettura del Tomo in presenza del Patriarca, de' Vescovi, de' Sacerdoti e di tutto il Clero, de' Magistrati, e della maggior par-te del popolo; poi l' Imperadore vestito con gl' Imperiali ornamenti pofe con le fue proprie mani fu l'altare i due volumi contenenti i tre tomi, cioè i due contra Barlaam e Acindino, e quest' ultimo che contavano per lo terzo.

III. Nel 1346, inviò il Papa due Ledel Papa gati al Cattolico di Armenia, cioè Ana' Cattoli- tonio Vescovo di Gaeta, e Giovanni ci di Ar- Vescovo di Coron, poi Arcivescovo di Pifa. Antonio mori per viaggio, e Giovanni portò al Papa le risposte del Cattoliferiore, fopra le quali avendo il Papa

ge Canonica, scrisse al Cattolico in queiti termini : Non abbiamo noi potuto ritrarre da queste risposte, quanto a molti articoli , quel che voi credete nettamente; o per difetto dello Scrittore, o per quello dell' Interprete : per il che abbiamo creduto dovervi fare le feguenti interrogazioni.

Credete voi, che tutti quelli, che nel Battefimo hanno ricevuta la Fede Cattolica (5) e si sono poi separati dalla comunione della Chiefa Romana, fieno scismatici ed eretici, se insistono ostinatamente a ftar separati dalla Fede di questa Chiesa; e che veruno possa salvarsi fuori dell' ubbidienza del Papa? Credete voi , che San Pietro abbia ricevuta da Getu-Cristo l'ampia facoltà di giurisdizione sopra tutt'i fedeli: che tutta la potestà ch'ebbero gli altri Apostoli in certe Provincie sia soggetta alla fua; e che tutt' i Papi successori di San Pietro abbiano la medefima possanza sua? Credete voi , che in virtù di questa possanza possa il Papa giudicare immediatamente tutt'i fedeli , e delegare per tal effetto tali ecclefiastici giudici come a lui piaccia? Credete voi, che il Papa non possa essere giudicato da altri che da Dio solo, e che non si possa appellare da giudici suoi a verun altro gidice? Credete voi , che possa egli trasferire i Vescovi, gli Abati e gli altri Ecclesiastici da una dienità all'altra? o degradargli e deporgli se lo meritano? Credete voi, che non debba il Papa effere foggetto a niuna secolare possanza, nè pure Regia o Imperiale, quanto alla istituzione, alla correzione, e alla rimozione? Che possa il solo Papa sare canoni generali, e dare indulgenza plenaria, e decidere i dubbi in materia di Fede? Queste interrogazioni danno a vedere quali fossero le idee che aveva allora la

Corte di Roma dell'autorità del Papa. Il resto della lettera, ch'è lunghisfima, contiene alcune questioni intorco (4), e della Chiesa dell' Armenia in- no agli errori degli Armeni , particolari, o comuni co' Greci o con gli deliberato co' Cardinali, con alcuni Ve- Orientali, intorno allo stato delle aniscovi, e Dottori in Teologia, e in Leg- me dopo la morte (6), intorno a' Sagra-

<sup>(</sup>t) P. 167. A. (1) P. 170. (3) Greg. lib. 21, e. 6, mer. p. 798. (4) Sup. lib. 95, n.34. Rain. 1351. n. 2. (5) N. 3. (6) N. 6. n. 11. 17.

menti , e all' Eucaristia spezialmente . tano intesa quest'azione del suo Emiro. Al fine si duole il Papa, che non ab- subito mandò a prenderlo, e lo sece ta- Anno biano essi osservato quel che aveano promello, che abbiano spregiato gli avvertimenti, e le istruzioni de' suoi Nunzi, e de' suoi Legati . E' la lettera del giorno ventesimonono di Settembre 1357. stantino Re di Armenia (1), pregandolo di proccurare che si accetti questa lettera, e che si eseguisca; avvisandolo che gli manda fei mila fiorini del danaro della Camera Apostolica, da pren-

derfi dal Regno di Cipro.

A 100 . A.

IV. In Damasco l' Emiro che governava la Città per lo Sultano di Egitto (2), volendo ricavare danaro da' Cristiani, fece mettere il fuoco a due contrade della Città; e dopo estinto, suppose, che fosse stato posto da' Cristianl a bella posta; si rivolse a' più ricchl, ch' erano in gran numero, e feceli mettere a' tormenti; alcuni per la violenza di questi confessarono di averlo fatto per discacciare i Saraceni; e quelli che vollero falvarsi da questo pericolo , sborsarono all' Emiro gran somma di danaro; furono essi in tanta copia, che ne raccolle gran ricchezze; quanto agli altri, diede loro a scegliere o di rinnegar Gefu-Crifto, o di morire in Croce. Molti rinnegarono; ma ventidue, fermi nella fede, furono fatti dall' Emiro attaccare alle Croei, e condurre per la Citrà fopra alcuni Cammelli; e vissero tre giorni in quel tormento. Conducevafi il padre crocifisto in faccia al figliuol rinnegato, e il figliuolo in faccia al padre. Pregavano i rinnegati ; lagrimando , i croclfiffi a liberarfi da quella morte crudele, e ad abbracciare la religion di Maometto. Ma i Martiri reliftettero, difapprovando gli Apostari ; non riconoscendoli più per loro parenti. Volete voi, dicevano esti, toglierci i benl della eterna di Novembre 1250. vlta, alla quale vilmente avete voi rinunziato per timore delle pene temporali. Quanto a noi riesce di placere è di grazia singulare il poter seguire il Noffro Signor Gefu-Crifto. Morirono in taf modo intrepidi fra' tormenti , fotto eli otchi degl' Infedeli . Ma avendo il Sul-

gliare a mezzo. V. Era Papa Clemente malissimo pa- 1351. go di Pietro Re di Aragona, come fi Concorvede da una lettera, che gli avea scrit- Papa col ta l' anno precedente in cui dicea : Ne' Re d'Aoppressi, ed è violata la Ecclesiastica libertà (3). Se alcuno v'è che porti de' rescritti dalla Santa Sede, indirizzati a'

Nello stesso tempo scrisse il Papa a Co-. vostri Stati le Chiese e il Clero sono ragona . Giudici Ecclesiastici contra i Laici voftri fudditi , i vostri Ostiziali non permettono loro di valerfene, nè a' Giudici di procedere all'esecuzione. Ha qualche tempo, che Bernardo Alagnano Canonico di Valenza, e nostro Nunzio, scomunicò, e diede alcuni altri passi contra i Laici vostri sudditi, che ostinatamente ricufarono di pagargli quanto dovevano alla Camera Apostolica, Per il che faceste chiamare avanti a voi Bernardo Nunzio; e dopo avergli dette molte ingiurie indegne del vostro grado, lo costringeste con orrende minacce a rivocare i suoi procedimenti; e perchè ricufava costantemente di farlo, voi avete tratta la spada contra di lui; e avendovi gli astanti rassrenato da questo empito di collera, lo facelte mettere in una ofcura prigione ; donde lo traeste solamente per trattarlo più crudelmente. Fu condotto in cima di una Torre, dove tenendolo la voltra gente per gli piedi, lo sospesero al di fuori con la testa allo ingiù, minacciandolo di precipitarlo, a viita di suo padre, che stava a' piedi della Torre: in tal modo fu sforzato il Nunzio a rivocare i suoi procedimenti : Finalmente avete voi dispregiate le censure, la cui siete incorso non avendoci pagato il cenfo, che ci dovete pel Regno di Sardegna; e di Corfica. E' la lettera del ventelimosesto giorno

> Per far ceffare queste querele, alcuni Cardinali, ed alcuni Commiffar) tratti dal configlio di Aragona (4), Re prometterà, che nelle terre del efercizio della giurifdizione ecclefiaffica,

<sup>(1)</sup> N. 18. (2) M. Vill. 25. 6. 53. (3) Rain. 1350. 11. 45. (4) Rain. 1350. 11. 46.

176

ANNO tri Offiziali del Papa. Il Re dichiara,

DI G.C. che quel che si fece a Perpignano con-1351. tra Bernardo di Alagnano Collettore del Papa, non fu in disprezzo del Papa; ne domanda l'affoluzione; e quanto a quella de' suoi Offiziali, il Papa ordimerà quel che gli piacerà. Il Papa concedera al Re pel bilogno del Regno la efazione di un fuffidio volontario lopra i Prelati e gli altri Ecclesiastici. Osferverà il Re il concordato fatto dal Vescovo di Frascati intorno a' frutti decorsi del censo dovuto pel Regno di Sardegna. Il Re supplica il Papa per vantaggio delle Chiefe, e per la falute delle anime, di rimandare i Prelati che fono in Corte di Roma, e di costringergli al-La refidenza delle lor Chiefe. Lo prega ancora di provvedere alle prelature e a' benefizi delle persone del Paese. Il Re nominò i fuoi Proccuratori per la efecuzione di quello trattato, che fu autenticato in Girona il ventelimoquarto

giorno di Settembre 1357. Quello medelimo Re di Aragona Pietro il Cerimonioso, ritrovandosi a Perpignano il fedicesimo giorno di Dicembre 1350. (1), fece una ordinanza, che per l'avvenire negli attl pubblici non fi computaffero più gli anni secondo l'Era Spagnuola, ulata dal Regno de' Goti in poi , che rifaliva all'Impero di Giulio Celare, trentotto anni prima della nascita di Gesu-Cristo, per modo che nel 1350. fi computava 1388. ma volle.

che si calcolassero gli anni di Getu-Criflo cominciando dal Natale.

VI. Quasi da cent' anni sussistea la Inquitizione in Francia, dove Papa A-Francia . leffandro IV. l' avea flabilita l' anno 1255. (2) ad istanza di San Luigi: ma poi Papa Niccolò IV. in favore di Carlo Re di Sicilia, n'eccettuò le Contee di Angiò, e del Maine, appartenenti a que-Ro Principe . Dappoiche egli e i suoi Eredi al Regno di Sicilia non possedettero più queste due Contee riunite alla Corona di Francia, gl'Inquisitori ch'erano dell'Ordine de Frati Predicatori, dubitarono se avessero da trattenersi le dovea tenersi il Concilio; ma la let-

ne le funzioni de' Collettori ; e degli al- di esercitare il loro offizio in queste due Contee di Angiò , e del Maine, e si rivolfero per ciò a Papa Clemente; il quale rifpole: Sarebbe fatto pericolofiffimo, che gli Eretici ritrovassero un luogo di rifugio, per il che diamo ampla facoltà a Guglielmo Cavaliere, Frate Predicatore, Dottor in Teologia, e agli altri Frati del medefimo Ordine, Inquifitori nel Regno di Francia, di efercitare liberamente le loro funzioni in queste Contee, come nelle Provincie di Turena, e di Postou. E' la Bolla del ventelimofesto giorno di Settembre 1351.

VII. In queli' anno Pietro della Ju- Concilia gia , Arcivescovo di Narbona, tenne a di Be-Beziers un Concilio provinciale . Era quetto Prelato Nobile Limofino (3), e nipote per via di Madre di Papa Clemente. Fu prima Monaco Benedettino; poi Priore di Santa Liberata, nella Diocesi di Agen; poi suo Zio Papa secelo Abate di San Giovanni degli Angeli, e della Grasse nel cominciamento del fuo Pontificato. Andò poi ad Orleans. dove fludiò Legge Canonica, e fi addottorò nel 1344. Il Papa lo chiamò in Avignone; e gli diede l'Arcivescovado di Saragozza con bolla del fecondo giorno di Marzo 1345, e il decimo giorno di Gennajo 1347. lo trasferì a Narbona (4).

Volendo dunque tenere il fuo Concilio Provinciale (5), vi chiamò i fuol Suffraganci , e prima ne avvertì Ugo eletto Vescovo di Beziers con una lettera del ventesimonono giorno di Settembre 1351. in cui dice: Abbiamo noi deliberato di tenere un Concilio provinciale il settimo giorno di Novembre a Beziers nella vostra Chiefa Cattedrale; e vi avvisiamo di far citare tutti gli Abati od altri Superiori, e gli Ecclesiastici secolari, o regolari, che secondo il costume deggiono intervenirvi: e proibiamo che abbiate da condurre altro che sei cavalli da sella , e due sommieri per voi e per la vostra famiglia. Questo articolo rinsciva inutilissimo pel Velcovo, appresso al qua-

Inquisgione in

(1) Indie, Arag. p. 202. (2) Sup. lib. 84. n. 15. (2) Baluz. vis. 1. z. p. 854. 1230-(4) Ts. 2. p. 697. (5) To. 11. Conc. p. 1918. Bal, Cone. Norb, p. 914

tera era circolare, e fu mandata agli al- non potranno mangiare gli uni nel tri Vescovi della Provincia, cioè ad Arnoldo di Maguelona, Giovanni di Nifmes, Guglielmo II. di Alet, Stefano di Elna, Elia di Utes, Pietro di Agda, e Girberto di Carcaffona . Nell' entrar del Concilio inforse un contrasto tra questo Vescovo, e gli altri. Pretendeva celi di effere affiso il primo a smistra dell' Arcivescovo ; sosteneano gli altri che fi dovesse tenere il rango secondo il tempo della ordinazione, conforme al comune diritto. Finalmente commise l' Arcivescovo, che il Vescovo di Carcasfona steffe affifo appresso quello di Maguelona, ch'era suo anziano di promozione; falvo al Vescovo di Carcasiona di poter, fra un anno, provare il suo privilegio.

Quello Concilio fece dodici Canoi primi otto de' quali fono ripetuti dal Concilio di Avignone, tenuto venticinque anni prima (1). Proibiscono i quattro ultimi di fare alcuna violenza a' portatori di lettere o di altri atti per esercizio della giurisdizione Ecclesiastica (2).. Deggiono i Parrochi affistere a' Testamenti (3), o almeno prenderne cognizione, perchè sieno eseguiti i legati pii (4). I beneficiati non deggione entrar in Chiefa, se non che in abito decente, fotto pena pecuniaria (5). Scriveranno i Confessori i nomi de loro penitenti per vedere se hanno soddisfatto al

precetto della confessione annuale (6). VIII. Verso il fine di quest' anno del Papa. 1351. Papa Clemente cadde in malartia confiderabile; e fi ftimò che foffe in pericolo. Allora, per configlio de' Cardinali, moderò il rigore dell' ordinanza del Conclave, fatta da Gregorio X. nel Concilio di Lione (7) . Clemente VI. fece dunque una nuova Coffituzione, con la quale permette a' Cardinali di avere due servi per ciascuno, Cherici o Laici, a piacer loro. Ogni giorno potranno avere a pranzo e a cena una vivanda di carne , o : pefce , con una zupoa, erbagi crudi, cioè una infalata, formaggio, frotti, o confetture. Ma Fleury Tom, XIV.

piatto degli altri. Per la convenienza Anno potranno avere tra' loro letti alcune DI G.C. divisioni con semplici cortine. E'la Co- 1351. stituzione del decimo giorno di Dicembre (8).

Il giorno dietro il Papa ne diede fuori un'altra, in cui dice: Se un tempo effendo noi in grado meno eminente, o mentre che siamo stati innalzati all' Apostolica Sede, ci fosse scappato di bocca, o disputando, insegnando, predicando, o altrimenti, alcuna cofa contra la Fede Cattolica, e i buoni costumi; noi lo rivochiamo, e soggettiamo alla correzione della Santa Sede . Notifi, che queito Papa parla ancora di quel che ha detto e predicato dopo il suo Pontificato. Si riebbe da quelta infermità, e vifie ancora un anno.

IX. Aveva egli fatti molti procedi- Lettera menti, e fulminate molte sentenze con- del Diatra Giovanni Visconti Arcivescovo di volo. Milano, che aveva usurpata Bologna, ed erafi reio potentissimo in Lombardia (9). In questo tenendo il Papa in un giorno Concilloro , destramente un Cardinale lasciò cadere una lettera, che fu raccolta e portata al Papa, ed celi la fece leggere nel Concistoro. Era di sollevato stile, scritta in nome del Principe delle tenebre a Papa Clemente suo Vicario, e a Cardinali suoi consiglieri . Riferiva egli i peccati comuni e particolari di ciascuno, che appresso di lui li rendeano commendabiliffimi: e gli animava a continovare ad operar in quel modo, perchè meritaffero pienamente la grazia del fuo Regno; difprezzando, e biafimando la vita povera, e la dottrina degli Apostoli, ch'essi odiavano, e combatteano, come faceva egli . Ma doleafi, che le loro istruzioni non fossero conformi alle loro opere ; e gli esortava a correggersene, affine che potessero ottenere da lui un maggior grado nel fiso Regno. Come indicava quelta lettera i vizi de Prelati affai bene , se ne sparse un

gran numero di copie. Essa dicea: Vostra

Malattia

ma-1

<sup>(1,</sup> Sup. leb. 93. m. 23. (2) Martene Torfour. to. 4. p. 329. (3) Con. 9. (4) C.10. (5) C.11. (6) C. 24. (7) Rain. n. 38. Baluz. nor. p 727. Vitm to. 1. p. 260. Sup. lib. 86. m. 45. (8) Rain. n. 39. (9) Vitm PP. so. e. p. 252. Matt. Vill. 2. c. 48. Alb. Arg. p. 136.

madre Superbia vi faluta, con voltra fo-Anno rella Avarizia; così l'impudicizia, e le of G.C. altre , che fi vantano , che , merce vo-1352. stra, i loro affari vanno benissimo. Data dal centro dell' Inferno, in presenza

di una truppa di Demonj. Quella lettera comparve un poco avanti la malattia del Papa, che ne fece poco caso, e lo stesso i Cardinali. Molti l'attribuirono all' Arcivescovo

di Milano, che pretendea di rendere più comportabili i fuoi difetti, pubblicando quelli de' primi Prelati della Chiefa (1), e di vendicarfi delle centure date, contra di lui . E tuttavia questo Prelato procacció sì caldamente la fua riconciliazione col Papa, e guadagnò in modo i Cardinali, che il Papa gli accordò la investitura di Milano, e di Bologna per dodici anni, col peso di pagare dodici mila fiorini d'oro all' anno (2). E' la Bolla del ventelimottavo giorno di Aprile 1352, e la Domenica selso giorno di Maggio surono levate le censure, e l' Arcivescovo riconciliato solennemente alla Chiesa. Così, dice Matteo Villani, con la pietà, e col danaro, si giunge a capo di tutt' i grandi affari co' Pastori della Chiefa.

Eretici del X. Informato Papa Clemente, che Dolfina- nella Diocesi e nella Provincia di Ambrun v' era moltitudine di Eretici, che mettevano in pericolo i Cattolici de'vicini Paeli (3), scrisse una lettera, in-dirizzata, a Vescovi, agli Abati, a tutto il Clero , a' Signori, a' Giudici, alle Comunità : in cui dice : Abbiamo noi data commissione a Guglielmo eletto Arcivekovo di Ambrun, ed a Pietro de'Monti, Frate Minore, Inquisitore del luogo e delle vicine Provincie, di purgerle dalla Eresia, di che sono insette. Per questo vi preghiamo, e facciamo intendere di affifterli co' voftri configli, di prestar loro soccorso, guide, e scorte, anche a voitre spele, se octorre. 20 1352. (4). Striffe il Papa anche in prorogò il termine, che gli avea concegenito del Re di Francia, a Luigi Re dopo la proffima Afcentione. Questo di-

Re di Napoli, e alla Regina Giovanna fua moglie. Io non veggo quali poteffero ellere quelti Eretici del Dolfinato. le non un avanzo del Valdefi.

Nello stesso comparve in Catalogaa uno chiamato Niccolò, originario di Calabria (5), ma ch' era villuto lungamente in lipagna . Softeneva egli, che un certo Spagnuolo, chiamato Gonfalvo, della Diocefi di Cuenza. era il figliuolo di Dio, generato in Cielo da tutta l' eternità ; quantunque parelle avere un padre, ed una madre sopra la terra; che questo Gonsalvo non moriva; che lo Spirito Santo un giorno s' incarnerebbe , e che allora Gonfalvo convertirebbe tutto il mondo . Che nel giorno del Giudizio pregherebbe per tutti coloro, che fossero morti in peccato mortale, e dannati; ed otterrebbe la loro falvezza. Finalmente Niccolò di Calabria diffinguea nell' uomo tre parti ; l'anima che fu fatta dal Dio Padre, il corpo opera del Figliuolo, lo spirito creato dallo Spirito Santo.

XI. Edoardo III. Re d'Inghilterra Benefizi vedea molti benefizi del suo Regne occupati polleduti da Cardinali, e dagli Offizia-ghilterra, li della Corte di Roma, e da molti altri che non vi risedeano mai. Per rimediarvi, fece occupare tutti quelli benefizi, e ne diede il poffedimento a' fuoi Offiziali (6), non permettendo a' beneficiati, ne a' loro agenti, di rifcuoterne i frutti . Avvertito di quello il Papa, ammonì il Re; e gli ordinò fotto pena di fcomunica , di far ristituire fra quattro mesi questi benefizi; atteso che questi beneficiati erano dilpentati dalla refidenza, o pel fervigio che rendevano. alla Chiesa, o per gli studi, o per altro motivo: ordinando in oltre di rellituire i frotti riscossi in questo frattempo, in virtà del fequeltro con le spele, danni, e interessi. Il Re mando al Papa, confessando il suo fallo, e promettendo E' la lettera del fettimo giorno di Mar- di ubbidire agli ordini fuoi ; e il Papa tal proposito al Dolfino Carlo, prime- duto sino al primo giorno concisteriale:

<sup>(1)</sup> M. Vill. 2. v. 66. 3. 6. 4. (2) Rain 1352. v. 8. (3) Vading e. 13. (4) Rain. s. 20. (5) Emelic. direft. p. 266. (6) Rain. 1352. s. 19.

ce la Bolla del quindicelimo giorno di Ottobre 1351, Ma Papa Clemente non

vifle fino a questo tempo. Affologio: XII. Era da due anni Cafimiro Re ne del Re di Polonia aggravato di censure Eccle-

di Polo- fiaffiche per molti delitti (1). Avendo riportate delle vittorie, e fatti acquisti contra i tuoi vicini, si abbandonò alla diffolutezza, e dispregiando la Regina Adelaide fua moglie, quantunque bella e laggia , prese una schiera di concubine, che andava qua e la mantenendo . 1 Vescovi e i Signori del Paese parecchie volte gli diedero de' falutari avvisi: e vedendo i Prelati che gettavano le parole, si rivolsero al fine a Papa Clemente; e ne ottennero una fentenza, che imponea che il Re venisse ammonito a lasciare tutte le sue concubine, e a contentarfi della fua legittima moglie. Il Re fdegnato di quello procedimento, fece aggravare di tributi, e di opere alcnni Villaggi appartenenti al Vescovo di Cracovia; che ne rimase irritato, e fulminò con le censure prima il Palatino di Sandomir efecutore di questa violenza, e poi il Re medesimo.

> do Martino Bariezca, Vicario della Chiesa di Cracovia, che arditamente si prefentò al Re, ed efeguì la fua commiffione. Il Re entrò in gran collera; ma si contentò di strapazzare con le ingrurie Martino, fenza toccarlo. Indi fumo lato da' fuoi cortigiani , lo fece arreltare il giorno di Santa Lucia tredicelimo di Dicembre 1349, e la leguente notte, uno de' fuoi domeitici, per ordine fuo, lo annegò nella Vistula (2). Si attribuirono alla vendetta divina per quelta colpa, le difgrazie topraggiunte poi in Polonia, dove i Lituani fecero gran de-

Per notificareli quelte centure, man-

vastazioni.

Il Re Calimiro ne fu commoffo, e nel 1352, (3) mando in Avignone Alberto, Cancelliere di Dobrzin, a confei-

al Cancelliere Alberto , e gli accordò = l'assoluzione del Re, con moderazione Anno della penitenza. Le principali condizio. DI G.C. ni furono, che rendelle il Re la liber- 1352. tà a tutt'i Villaggi di Cracovia , e fa-

ceffe fabbricare cinque Chiefe folidamente, tra le altre quella di Vislicia. alla quale aveva egli una particolar divozione. Alberto ottenne parimente dal Papa per lo Re Casimiro una decima di quattro anni fopra tutto il Clero di Polonia; perche potesse resistere agl'in-sulti de Lituani , Ottenne in somma, che la Chiefa di Breslavia nella Slefia fosse soggetta alla Metropoli di Guesne, nulia oftante la pretensione di Carlo Re di Boemia, che volea che il Vescovo di Breslavia sosse suffraganco del nuovo Arcivetcovo di Praga. Il Re Casimiro adempì sedelmente la peniten-

za, che gli venne imposta. XIII. Papa Clemente VI. morl in quest' Morte di anno 1352, il felto giorno di Dicem- Clemente bre , avendo tenuta la Santa Sede die- VI. ci anni e lette meli. Furono i tuoi fu-

nerali celebrati folennemente il giorno dietro (4), nella Cattedrale di Avignone, donde nella seguente State su trasferito alla Cafa-di-Dio, dov'era tlato Monaco, e ancora vi si vede il suo sepolero. Fu liberalissimo in dare benefizi, con le aspettative e con la claufula Anteferri , o di preferenza. Mantenea la fua cara alla reale, erano le fue tavole magnificamente fervite, avea gran feguito di Cavalieri, e di Scudieri, una gran quantità di cavalli, da lui tpeffo ufati per fuo divertimento. Si compiacea molto a ingrandire i fuoi parenti; comperò loro ampie terre in Francia, e ne fece molti Cardinali; ma alcuni erano ancora troppo gioyani e di vita fcandaloliffima . Alcuni ne fece ad istanza del Re di Francia; tra' quali ve n' crano parimente di troppo giovani . In queste promozioni non -feffare in fuo nome la coloa che avea avea riguardo nè alla fcienza , nè alla commessa, e a dichiarare ch'era pronto virtà. Aveva egli bensì della sciena portarne la penitenza, e per tratture za considerabile; ma i suoi modi eragli altri affari del Regno di Polonia, no cavalereschi e poco Ecclesiastici. Es-Papa Clemente fece buona accoglienza fendo Arcivescovo non si guardo molto

(1) Duglos lib. g. p. 1088. D. Raia. 1346. m. ag. (2) P. 1090. C. (3) P. 2095. A. (4) Vitu to. t. Papels. Const. P. 86. M. Vill. lib. 3. c. 43.

dalle donne, ma facea più che i gio-ANNO vani Signori . Quando fu Papa , non bi G.C. feppe ne contenersi in questo punto, ne 1353. ascondersi . Capitavano le gran Dame nelle fue camere come i Prelati : tra le altre una Contessa di Turena; per la quale compartiva egli molte grazie; Quando era ammalato, era fervito dalle Dame, con quella cura, che hanno le parenti de' Secolari . Quello ritratto di Clemente VI. è tratto, parola per

Regola-Cardinali

parola, da Matteo Villani. XVI, Essendo i Cardinali entrati in mento de' Conclave, fecero un regolamento per limitare la possanza del Papa; ed eccone la fostanza (1). Non si faranno Cardinali, se il loro numero non sarà ridotto a fedici; non fi potrà aggiungerne altro che quattro, per arrivare al più al numero di venti; e non potrà crearli, se non coll' assenso di tutt'i Cardimali : o almeno di due terzi . Non potrà deporne, o farne arrestar uno, senza l'uniforme parere di tutti, nè fulminar contra di essi veruna consura, senza l' epinione de' due terzi. Non s'ingerirà ne' loro beni, nè vivi, nè morti che fieno essi . Non potrà alienare, ne infeudare le terre della Chiesa Romana. senza il parere de' due terzi de' Cardinati. Ha diritto il loro Collegio di avere la metà di tutt'i frutti, e le rendite delle ammende, condanne, o di altri emolumenti della Chiefa Romana, in qualunque si fia Provincia o luogo, fecondo il Privilegio di Niccolò IV. Niun parente o alleato del Papa farà provveduto della carica di Maresciallo della Corte di Roma, o del governo delle Provincie, o delle terre della Chiefa . Il Papa non accorderà a verun Principe decime od altri fuffidi, nè potrà riferbarle alla fua Camera, se non col parere de due terzi de' Cardinali ; e lascerà loro la libertà de'loro suffragi nelle deliberazioni . Tutt' ¿ Cardinali, che vi fono presentemente, giureranno, che quel di effi, che diverrà Papa, offerverà inviolabilmente quanto s'è detto di sopra; e quegli che sarà eletto Papa, Cardinale od altro che fofse, il medesimo giorno farà la steffa

promeffa, Giureranno i Cardinali di offervare questo regolamento gli uni puramente, e semplicemente, gli altri con la restituzione, se ciò sarà conforme alla legge.

XV. Mentre ch' erano rinchiufi in Inneci Conclave, intefero che Giovanni Re di zo VI. Francia s' affrettava per andare in Avi- Papa. gnone, per avere un Papa a fuo genio. il che non potea mancargli 2), essendovi tanti Cardinali a lui divoti, e del fuo Regno. A questa notizia, volendo effi conservare l'onore e la libertà della Chiefa, fecero follecitamente un Papa di loro proprio moto. E il Martedì diciottelimo giorno del mele di Dicembre 1352. eleffero Papa Stefano Auberto Cardinale Vescovo d'Ostia, che prese il nome d'Innocenzo VI. e fu coronato la Domenica del giorno 23, di Dicembre: e l'ultimo giorno dello steffo mese mand) la sua lettera circolare a tutt'i Vescovi per dar loro parte della fua promozione. Stefano Auberto era nato vicino a Pompadour nella Parrocchia di Beiffac , nella Diocesi di Limoges (3). Fu Dottore, e Professore di Legge Canonica a Tolofa, e Luogotenente del Siniscalco della stessa City tà, verso l'anno 1335, e nel 1337, fu fatto Vescovo di Nojon, poi trasferito a Clermont nel 1340. (4). Due anni dopo Clemente VI. lo fece Cardinale, titolato de Santi Giovanni, e Paolo, e nel 1351. Vescovo di Ostia, e gran Penitenziere . Tenne la Santa Sede nove anni, e quali nove meli, e passò per uomo semplice, e di buoni

coftumi. XVI. Nel quindicesimo giorno di Alduino Febbrajo 1353. nel Venerdì de' quat- Auberto tro tempi di Quarefima, fec' egli Cardina-Cardinale Alduino Auberto suo nipo-le. te, figliuolo di suo fratello Guido Auberto (5). Era Alduino dotto in legge civile e canonica; e Papa Benedetto XII. gli diede prima un Canonicato a Santa Radegonda di Poitiers con l'aspettativa di una prebenda. Nel 1349. Papa Clemente VI. lo fece Vescovo di Parigi in luogo di Fulco di Chanac,

(1) Rain. 1352. M. 26. (2) M. Vill. lib 3. c 44. Frois. wol. 1. c. 133. Vitn 10. 1. p.311. (3) Vitz P. 918. 913. (4) Sup. lib. 95. m. 12. (5) Vitz P. 915.

intorto il ventefimoquinto giorno di Luglio (1) del medefimo anno . Ma nel 1350, verso la Festa di Natale su trasferito ad Auxerre; il cui Vescovo Pie tro Cros era stato creato Cardinale; e Pietro della Foresta Vescovo di Tournai fu trasferito a Parigi. L'uso di allora era di dar a' Cardinali il nome della Chiefa, che aveano governata; per il che Innocenzo VI. prima d'effere Papa fi chiamava il Cardinal di Clermont . Conveniva dunque parimente chiamar Alduino Auberto il Cardinal di Auxerre: ma ve ne erano già due che aveano posseduto questo Vescovado, cioè Talerando di Perigord. e Pietro di Cros. Così il Papa trasferì fuo nipote Alduino a Maguelona, affine che potesse prenderne il titolo; ma pare che questa traslazione non fosse altro che una formalità (2); e non appare che Alduino abbia effettivamente governata la Chiefa di Maguelona . Il Papa fuo

zio eli diede il titolo de' Santi Giovan-

defimo. Regola- XVII. Subito dopo la fua incoronamenti fat zione Papa Innocenzo sospese molte riri dal l'a ferbe di dignità nelle Cattedrali, e di alpa. tri benefiz) fatti da Clemente VI. in favo-

re de' Cardinali (3), e commise a' Prelati, e agli altri beneficiati, che ritrovò nella fua Corre, che andaffero ciafcuno a risedere al suo benefizio : e su eseguito . Diminul egli i fuoi domestici . la sua spesa, e quella di tutt'i Cardinali. Fece una costituzione intorno alle Commende, in cui dice : La specienza diede, a vedere che per lo più negl'incontri delle Commende restano diminuiti il servigio divino e la cura dell' anime; è l'ospitalità male osservata, rovinano le fabbriche , e si perdono i diritti de' benefizi nello spirituale e nel temporale . Per quelto coll' efempio di alcuni nostri predecessori , e dopo averne deliberato co' Cardinali nostri fratelli , noi affolutamente rivochiamo tutte le commende, e le confimili concessioni di ogni Prelatura, dignità e benefizio fecolare o regolare. E' la data del diciottefimo giorno di Maggio 1353. (4) . Il Papa levò ancora alcuni altri abuli: Anno la impunità delle uccisioni de' suoi Of. DI G.C. fiziali per poco danato accordata, me- 1353-diante la transazione che facea l'uccifore co' parenti ; il tributo che i medefimi offiziali riscuoteano dalle donne proftituite, e pel giuoco de' dadi,

che accagionava moltissime bestemmie. Rivocò come abulivo il regolamento de' Cardinali (5) intorno alla condotta del Papa futuro, quantunque aveffe giurato come gli altri; ma con la restrizione, se fosse conforme alla legge. In questa Bolla dice il Papa : Gregorio X. e Clemente V. nostri predecessori fecero delle costituzioni , che proibivano a' Cardinali di attendere a verun altro interesse che alla elezione del Papa, nella vacanza della Santa Sede. In oltre lo scritto, di cui si tratta. porta pregiudizio alla pienezza della potestà, che Dio medefimo di sua boeca diede al solo Papa; poiche si pretende ni e Paolo, che aveva avuto egli me- in questo di ristringerla, e limitaria con alcune certe regole; imperocche non farebbe questa potestà intera, se dipendesse il Papa dal consenso, dalla discrezione e dal concorso di alcuni altri, e questi temerari giuramenti diverrebbero dannosi alle altre Chiese . Per questo, dopo averne maturamente deliberato con alcuni Cardinali, e molti Dottori, e Giurisconsulti, per levarci ogni scrupolo, noi dichiariamo, che i Cardinali non aveano facoltà veruna di fare quanto fi contiene in quello scritto, il qual è invalido, ne può avere alcun effetto: e che noi, e i Papi nostri successori non fiamo punto obbligati ad offervarlo, ne i giuramenti fatti in confeguenza. E'la Bolla del giorno treutefimo di Giugno 1353. Ma il Papa e i Cardinali non fapevano effi tutto quello che qui è enunciato, quando fecero il loro regola-

mento? XVIII. Quali tutte le Città e le Piaz- Egidio ze appartenenti alla Chiefa Romana fer Albornos. Italia erano allora occupate da tiranni, Legato e da altri usurpatori. Per ricondurgii alla fua ubbidienza Papa Innocenzo vi mandò

<sup>(1)</sup> Dubois c. a. p. 639. (1) Gall. chr. co. 3, p. 606. (3) Vita p. 357. Rain. 1353.4. 31. (4) Id. m 32. (5) Id. n. 29.

DI G.C. San Clemente. Era egli della principal 3353. Nobiltà di Castiglia, e studiò a Tolosa (1), dove molto fi addottrinò nella Legge civile e Canonica. Fu Cappellano del Re Alfonso XI. Arcidiacono di Calatrava, poi Arcivescovo di Toledo; e vi era già quando fi ritrovò apprefio il Re di Castiglia alla battaglia di Tariffa nel 1340, imperocchè era armigero, come volca la naicita fua. In fine Papa Clemente lo fece Cardinale, e fu costretto a lasciare la Spagna (2), per evitare il furor di Pietro il Crudele, perchè aveva egli preso il partito della Regina ingiullamente maltrattata. Lo stabili il Papa fuo Legato con una Bolla del trentelimo giorno di Giugno, in cui dice (3): Noi veggiamo con dolore la discordia, che da lungo tempo regna in Lombardia, in Tofcana, e in alcune vicine Provincie: donde ne feguono straggi, perdita di averi, negligenza del divino fervigio, devastazione delle Chiese, e de luoghi, che ne dipendono, il dispregio della libertà ecclesiastica; e quel ch' è peggio. la produzione e i procedimenti degli scismi, e dell' eresie. Frattanto gli affari importanti e difficili, che ci ritengo-no di qua da'monti, c' impedifcono di andarvi personalmente come desideriamo. Per questo mandiamo voi in Lombardia, a' Patriarcati di Aquileja, di Grado, agli Arcivescovadi di Milano, di Ravenna, di Genova, di Pifa, di Spalatro, di Ragusi, di Antivari, e di Zara, alle Diocesi di Pavia, di Piacenza, e delle altre che vi fono nominate, la Tofcana, e le terre della Chiesa Romana, per istabilirvi la pace, e per proccurarvi in tutto il ben della Religione. Niccold XIX. Effendo giunto il Legato in Ita-

Lorenzo lia, non trovò sotto il Dominio della a Roma, Chiefa altro che due Piazze, dove potesse dimorare sicuro; Montefiascone nel Patrimonio, e Montefalco nel Ducato di Spoleti; ma poi estese il suo potere. Conducea feco Niccolò Lorenzo, pretefo Tribune di Roma; le cui avventure

un Legato, cioè Egidio Alvares di Al- ripiglieremo noi, Essendo scomunicato da Anno bornos, Cardinale Sacerdote titolato di Papa Clemente VI. e abbandonato dal popolo Romano nel 1747. (4), si rifuggl in Puglia apprello Luigi Re di Ungheria, allora Signor di Nanoli, fatto pregar dal Papa, che lo facefle prendere, e a lui lo mandaffe; ovvero di confegnarlo al Cardinal Bertrando di Deuce fuo Legato (5). Ma Niccolò rientrò in Roma nel 1350, e farebbe flato più poffente di prima (6), se i Romani non aveffero avuto timore d'irritare il Papa, e di perdere il profitto temporale del Giubbileo. Niccolò Lorenzo fu dunque costretto a uscire d'Italia travestito, e passò in Boemia alla Corte di Carlo. életto Re de' Romani (7). Dopo effere stato qualche tempo a Praga, fu riconosciuto e presentato al Re, che lo fece arrellare, e contegnare ad Ernello Arcivefcovo di Praga, di che il Papa lo ringraziò con una letrera del giorno diciattettelimo di Agosto 1350, pregandolo di mandargli Niccolò; il che si fece. Questo sciaurato su dunque condotto prigioniero in Avignone; e tollo il Papa commise tre Cardinali per formargli processo. Restò prigioniero per tutta la reflante vita di Clemente VI, e fi trovò che non avea fatto niun attentato contra la Chiefa in particolare.

Subitamente Papa Innocenzo fecelo affolvere dalle cenfure, di cui era appravato, lo liberò di prigione, e lo rimandò in Italia col Cardinale Albornos, sperando che giovasse alla rassegnazion del Paese, principalmente di Roma, dove ancora confideravafi grandemente. Questo si vede in una lettera del Papa ad Ugo di Arpajou, fuo Internuncio in Roma, il quale gli avea rapprefentara la sua miterabile situazione, e il Papa vi parla così : Per rimediare a questi mali presto rimanderemo a Roma il nostro caro figliolo Niccolò Lorenzo (8), Cavalier Romano, sperando che le sue sofferenze l'abbiano reso saggio; e che rinunziando alle sue prime fantafie, si opporrà con la sua industria molto grande agli sforzi de' cattivi, e favo-

<sup>(1)</sup> Vitm to. 1. P. 259. Gr. (2) Sup. lib. 95. n. g. ib. n. 54. (3) Rain. 1353. n 2. (4) Sup. lib. 95. m. 38. (5) Rain. 1348. m. 10, 13. (6) Id. 1350. m. 45. (7) Vitm PP. P. 256. 885. Gr. (8) Rain. 1353. M. S.

rità le buone intenzioni di quei che de- ritirata dalle mani di Rodolfo II, Re" fiderano la tranquillità, e la pubblica utilità . E' la lettera del quindicesimo giorno di Settembre 1353. În tal modo Innocenzo VI. fa l'elogio ad un uomo, che Clemente VI, avea fulminato con

tante maledizioni (1).

gaa .

XX. Carlo di Luxemburgo Re di d'Alema- Boemia e de' Romani estendea sempre più la fua autorità in Alemagna, e vi stabiliva la pace (2). Nel mese di Dicembre di quett' ando andò in Magonza invitato dal Clero e dal popolo, che domandavano la fua protezione contra Errico di Virnebusg loro antico Vescovo deposto da Papa Clemente VI. (3), e contra Corrado di Falquenilain suo coadiutore. Imperocchè Errico difputava femore la Sede di Magonza a Gerlaco di Naffan, al quale il Papa l'aveadata. Egli accompagnava allora il Re Carlo, che cominciava a informarsi dello stato della Città e della Diocesi, quando Errico morì improvvisamente la vigilia di Natale, ventefimoquarto giorno dello stesso mese, Allora Corrado con la mediazione del Re transigette con Gerlaco , che rimale pacifico polleffore dell' Arcivescovado; e terminò così lo scisma di Magonza, che avea durato otto anni .

Il seguente anno 1354, il giorno di Sant' Agnele ventunelimo di Gennaio morì l'Arcivescovo di Treveri Balduino di Luxemburgo zio del Re Carlo (4). Avea feffantott' anni ; e avea governata questa Chiesa quarantasei anni con gran rioutazione. Il suo Successore su Boemondo di Edersdorf Decano della Chiesa Mag-

giore, eletto Arcivescovo dal Capitolo, Il Re Carlo fece parimente la pace co' due fieliuoli dell' Imperadore Luigi di-Baviera (5), Luigi Marchele di Brandeburgo ; e Alberto Duca di Baviera . Luigi riftitul al Re Carlo quelle che chiamavansi le insegne dell' Impero : cioè la Santa Lancia, i Chiodi, una parte della vera Croce, e alcune altre Reliquie. Questa Lancia doveva effere la medelidi Borgogna, verso l'anno 930, e che Anno si pretendeva esfere la lancia di Costan. Di G.G. tino il Grande (6). Ma allora, dico nel 1354. quattordicesimo secolo, si credea, che fosse quella, che avoa trafitto il costato del Salvatore. Il Re Carlo avea promefso di rimettere fra tre giorni queste reliquie a Norimberga o Francfort; ma le fece portare a Praga sua residenza, di

che la Boemia ebbe gran consolazione. Carlo pregò parimente Papa Innocenzo (7), che istituisse una ifesta in onore degl'istromenti della Passionel; il che gli venne accordato dal Papa con una Bolla del tredicefimo giorno di Febbrajo, dove dice in sostanza: Carlo Re de Romani e di Boemia ci fece presentare una supplica, dicendo ch'egli ha fotto la fua custodia la Santa Lancia e un de' Chiodi della Croce, come l' ebbero gli Imperadori fuoi predecessori; che in quelle contrade si ha gran divozione a queste Reliquie, e che vi è un gran concorso di popolo. Per questo ci supplicò di ordinare una festa in loro onore, per l'Alemagna, e la Boemia. Al che avendo noi riguardo, ordiniamo che ciascun anno sia celebrata folennemente in questi due Regni il venerdi dopo l'ottava di Pasqua una sesta in nome di queste Reliquie, con un offizio proprio, che farà composto da alcuni Prelati, o da altri Dottori, ad elezione del Re: e noi accordiamo a coloro, che il giorno della Festa visiteranno la Chiefa, dove faranno polte quelte Reliquie, tre anni, e tre quarantene d'indulgenza, e cento giorni per la messa, e per ciascuna ora dell'ostizio. Il Papa scriffe in questo proposito una lettera circolare agli Arcivescovi di Magdeburgo, di Praga, di Colonia, di Treveri, di Magonza, di Salsburgo, di Brema, di Riga, ed a'loro fuffraganei. Il Re Carlo raccolfe a Praga una quantità di altre Reliquie.

Intercedette apprello Papa Innocenma, che il Re Errico l'Uccellatore avea zo (8) per la riconcillazione di Alber-

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 95 n. 39. (2) Rebdorf. p. 449. Trith. Hirfaug. an. 1353. (3) Sup. lib. 94. n. 30. (4) Idem Vite z. Mifeel. Bal. P. 150. (5) Alb. Arg. P. 136. 30. Rebdorf. P. 441. Baill, inft. poff. n. 541. (6) Sap. 165. 33. m. 18. (7) Rain. 2354. n. 18. (8) Rain. n. 16.

Anno commissione a' Vescovi di Wirsburgo, Di G.C. e di Spira, che affolvessero questo Prin-1354. cipe da tutte le censure, nelle quali era incorso per aver seguitato il partito dell' Imperador Luigi fuo padre . E' la Bolla dell'ultimo giorno di Marzo 1354. XXI. In quello frattempo viveva a Rusbroc. Valverde vicino a Bruxelles Giovanni Rusbroc Sacerdote e Canonico regolare, samoso autore in Teologia mistica, e in praties di orazione . Nacque nel 1294, cominciò a studiare di anni undiei fotto la direzione di un canonico fuo parente: ma quattr'anni dopo in circa, cioè di quindici anni (1), avendo appe-

na apprefi i fondamenti della grammatica , rifolvette di rinunziare agli fludi umani , per darsi interamente a quelli della divina fapienza e all'efercizio della virtù . Di anni ventiquattro fu ordinato Sacerdote (2), e seguitò a dedicarsi alla vita interiore, parlando si peco, e trascnrando talmente il suo esteriore, ch'era venuto in dispregio alla gente del mondo. Avea già sessant'anni, e avea già da-

ti in luce alcuni libri spirituali molto Rimati, quando si ritirò a Valverde, vicino a Bruxelles nella Foreita di Soignes, dov'era una Comunità di Canonici Regolari (3). Rusbroc vi fece professione. e qualche tempo dopo ne fu eletto Priore . In questo stato ebbe una visita di Gerardo il Grande, Dottore e dotto Teologo, che dimorava a Deventer, ed avea fondata la Congregazione di Windesheim (4). La riputazione di Rusbroc lo eccitò ad andarlo a ritrovare, e ad avvertirlo , che molti erano fcandalezzati degli scritti suoi, e ne coglicano motivo di calunniarlo; al che rispose Rusbroc: Maestro Gerardo, vi afficuro di non aver mella parola negli icritti miei fe non che per ispirazione dello Spirito Santo, e alla pre-

fenza fingolare della Santiffima Trinità. Il fuo modo di scrivere era questo, (5) che quando si credeva illuminato dalla grazia, fi ritirava nella Foresta, e vi fi ascondeva; e così compose tutte l'opere sto particolare il Patriarea Callisto (10), fue . Alcuna volta stava più settimane

to Duca di Baviera, e il Papa diede fenza ferivere; Co e quando celi ricominciava, quantunque fi foffe dimenticato di ciò che avea scritto , Wil sue discorso era tanto continovato, come se l'avesse scritto in un solo giorno. Sapendo poco di Latino, ferivea nella fua lingua, volgare, ch'era la Fiamminga o la bassa Alemanna; ma tutto venne poi tradotto in Latino, e lo abbiamo in questa lingua. La sua fama chiamò a lui parecchi nobili e possenti persone (6) dell'uno e dell'altro sesso, che andavano a consultarlo, e molti Dottori medefimi. Ve ne andavano da Strasburgo. da Basilea, e da altre Città del Reno.

Il più celebre fu Giovanni Taulero dell' Ordine de' Frati Predicatori . Dottore in Teologia, famolo per scienza, e per virtà. Spesso andava a visitare Rusbroc, avevalo in gran venerazione, e profittò molto appretto di lui per la scienza della vita interiore e contemplativa, come si vede da' fuoi scritti. Imperocchè quantunque Taulero fosse molto maggior Teologo di Rusbroc, gli era molto inferiore nella contemplazione, alla quale Rusbroc fi diede nella fua prima giovinezza; quando Taulero vi si diede in età di cinquant' anni, e morì pochi anni dopo cioè nel 1355. (7).

XXII. L' Imperadore Giovanni Can- Matter tacuzeno avendo faputa la promozione Cantacud'Innocenzo VI, al Pontificato, mando a zeno Imlui un Frate Predicatore chiamato Gio- peradore. vanni con alcune lettere (8), con le quali gli fignificava il fuo defiderio della riunione delle Chiese. Il Papa lo esortò con la fua risposta a dimorar fermo in questa buona risoluzione : ed , eseguendola, gli promette qualunque foccorfo spirituale e temporale. Si trattava particolarmente di questo ultimo; imperocchè Cantacuzeno era molto pressato da' Turchi, e dal giovane Imperadore Paleologo (9). E la lettera del Papa del

ventelimolettimo giorno di Ottobre 1252. Cantacuzeno stimò allora di fortificarfi, facendo riconoscere Imperadore Matteo suo primogenito, e consultò in queche non volea spiegarsi, e si ritirò dal

(1) Vita e. s. (1) C. 4. (3) C. 6. (4) C. 8. (5) C. 5. (6) C. 11. (7) Spond. 1355. 19. 17. Rain. n. 38. (8) Rain. 1353. n. 22. (9) Cantac. lib. 4. c. 34. 35. (10) G. 36.

palagio Patriarcale al Monistero di San in cui non vuol essere necessitato. Dis-Mamas a lui appartenente. Di qua sece sero gli altri Deputati: E'una rinunzia Anno al quale avea promeffo di dargli rispofta: Io non verrò nè al voltro palazzo, ne al mio, se non mi fate giuramento di non dichiarare voltro figliuolo Matteo, L'Imperadore lo dichiarò tuttavia, · e fece prendere a suo figliuolo gli ornamenti Imperiali, cioè le tearpe rolle, e la berretta adorna di perle, e di gemme ; ma era necessario che fosse parimente confagrato fecondo il coflume ; per questo Cantacureno chiamò, per quanto gli fu possibile, i Vescovi di Tracia, e avendoli raccolti nel palagio Imperiale, con quelli che già si ritrovavano a Costantinopoli, domando a tutti loro insieme quel che aveva a farsi riguardo al Patriarca Callisto. Risposero tutti unanimi che bilognava mandare a lui , e invitarlo a riprendere la fua Sede ; imperocchè niuno era che lo accufaffe di nulla.

L'Imperadore vi mando due Vescovi. Daniele di Eno, e Giuseppe di Tenedo, con due de primt del Clero di Costantinopoli . Essendo arrivati al Monistero di San Mamas, differo a Callisto, per parte dell' Imperadore : Se voi mi avelle arrecate alcune buone ragioni per opporvi alla proclamazione di mio fi gliuolo , forse l'avreste voi impedita ; ma pare che voi voleste impedirla per forza. Presentemente non potendosi rivocare quel ch'è fatto, non ferve più a nulla ne la ditcordia, ne la contesa : dovete voi ritornare alla vostra Sede, e alla vostra casa, che ninno vi ha tolta, e dare la fagra unzione, e la corona al nuovo Imperadore, che non può farne a meno dopo aver prefi gli altri Imperiali contrassegni.

Il Patriarca non rispose altro se non che dichiarava scomunicato chiunque gli avelle ulata vtolenza in quelto punto . Di che sdegnatoli il Vescovo Daniele, diffe: Non resta dunque a far altro che

intendere all'Imperadore Cantacuzeno, alla fua dignità, che protella di non vo. Di G.C. ler riprendere , quando ancora vi foffe 1354colfretto . Avendo i Deputati fatta la relazione Joro all' Imperadore , e al Concilio , l'Imperadore fece scrivere ogni cola per mano del Notajo della Chiefa,

Indi cominciarono i Vescovi a trattare della elezione di un nuovo Patriarca. e l'Imperadore diffe: Io so che l'antica regola, pervenuta a noi dalla tradizione degli Apostoli, è che i Vescovi raccolti, dopo avere invocato lo Spirito Santo, eleggessero tre soggetti, da proporsi all'Imperadore, perchè n'elegga uno. Ma fu introdotto da mal collume, che operando contra i noitri lumi, e beffandoci di Dio, noi ci stanchiamo di pregare per acquistarci la sua grazia, ed eleggiamo colui, che fu già scelto da noi da lungo tempo. Lo fecero la maggior parte degl' Imperadori , ed io medelimo parecchie voite. Ma per correggerm, vi riflituitco l'antica libertà per la elezione del Patriarca, ed io eleggerò uno de' tre che avrete voi nominati (2). Quest' uto di nominare all'Imperadore tre loggetti per la Sede di Costantinopoli non era tanto antico come credea Cantacuzeno : imperocchè quando Teodofio scelie il Patriarca Nettario, gliene furono propolti molti altri (3).

I Vescovi nominarono a Cantacuzeno tre persone, Filoteo Vetcovo di Eraclea, Macario di Filadelfia, e Niccolò Cabafila , che ancora non era altro che un particolare. L'Imperadore elesse Filoteo, e poco dopo fu ordinato Patriarca. Aveva abbracciata la vita Monatlica dalla fua prima gioventò; e avea governato la Laura del Monte Athos prima di effere Vescovo (4). Era gran Settatore di Palamas. Il Patriarca Callisto dopo aver dimorato lungamente nel Monistero di San Mamas, paísò primieramente a Ga-lata, e si celò tra' Latini, indi per loun nuovo Patriarca. Callillo ripigliò: ro mezzo ando a Tenedo a ritrovare lo lo desidero con tutto il cuore, Per- Giovanni il kiovane Imperadore Paleodicas uno de' Deputati disse (1): lo logo; dal quale gli venne fatta buo-

non fo cofa voglia dire questo punto, nistima accoglienza, come colui che Fleury Tom. XIV. (1) P. 858. (2) P. 859. (3) Sup. lib. 18. m. g. (4) Cantac. 17. c. 16.

ANNO

s' era guadagnata questa disgrazia per lui. Essendo dunque Filoteo ordinato Pa-BI G.C. triarea (1) coronò secondo il costume il 1354 nuovo Imperadore Matteo Cantacuzeno in Costantinopoli, nella Chiesa di Nostra Signora di Blaquerna, con sua moglie Irene Paleologa, figliuola del Despota Demetrio , figliuolo dell' Imperador Andronico il Vecchio . In feguito volendo l'Imperador Giovanni Cantacuzeno autenticare sempre più il tomo o decreto del Concilio che avea egli fatto tenere nel 1351. (2) fecelo foscrivere da Matteo suo figliuolo, e metterlo di fua mano fopra l'altare, in prefenza di suo padre e del Patriarca Filoreo, nel mele di Febbrajo, indizione setti-

Fine di

ma, cioè nel 1354. XXIII. Frattanto il Legato Egidio Niccolò di Albornos faceva in Italia gran proce-Lorenzo dimenti ; particolarmente nelle vicinanze di Roma, Effendosi i Romani arricchiri pel Giubbileo, cominciarono i principali di essi (3) a ricoverare nelle loro terre de cartivi uomini che faceano molto male, faccheggiando, uccidendo, e deflando turbolenze in tutto il paese. Poncio Perrot Vescovo di Orvieto era allora Vicario del Papa in Roma (4). Era nato in Linguadoca, era stato Arcidiacono di Vandomo nella Chiesa di Charges, e fu provveduto del Vescovado di Orvieto nel 1348. Era un uomo onesto, e di grande autorità. Giordano Orfini Senatore di Roma effendofi ritirato, entrò il Vescovo Poncio nel Campidoglio a custodirlo, sin tanto che il Papa provvedelle di un Senatore (4). Ma Jacopo Savelli, fostenuto da' Colonnesi, lo discacció a forza, e rimase Roma fenza Governatore . Non vi fi facea più giustizia, dentro e fuori non regnavano più altro che rubatori : -i pellegrini, e gli altri forestieri erano pecore in bocca a' lupi . In tale stato il popolo eleffe un buon Vecchio chiamato Giovanni Cerroni , al quale diedero in possedimento il Campidoglio, sotto nome di Rettore ; e fu confermato dal

Visario del Papa dopo averne ricevuto il giuramento. Questa elezione si fece il giorno dietro di Natale ventefimosesto di Dicembre , 1251, Sul principio del seguente Settembre, oltraggiato il Rettore da Luca Savelli, e mal ubbidito dal popolo, usci di Roma; e si ritirò nell' Abruzzo (6). Nel 1353, avea Roma due Senatori, il Conte Bertoldo -Orfini, e Stefano Colonna (7). Effendo gran careftia in Italia, furono accufati dal popolo di averla effi accresciuta a Roma, permettendo la tratta del frumento. Furono affaliti nel Campidoglio il giorno quindicesimo di Febbraio; Stefano fi falvo; ma. Bertoldo fu accoppato a forza di pietre.

Da lungo tempo Giovanni di Vico. che chiamavasi Presetto di Roma (8), s' era impadronito di Viterbo, di Toscanella, di alcune altre piazze del patrimonio in Toscana, ed era incorso per ciò nelle scomuniche fulminate in generale da Papa Giovanni XXII. contra gli usurpatori delle terre della Chiesa Romana; e questo Papa sece alcuni procedimenti contra lui in particolare, che furono confermate e rinnovato da Clemente VI. Giovanni di Vico disprezzo queite censure pel corso di sei anni, il che diede motivo a Papa Clemente di averlo in sospetto di eresa, come spreggiatore delle chiavi della Chiesa . Per quetto il Giovedì Santo quinto giorno di Aprile 1352. pubblicò contra lui una citazione perentoria, e tre meli dopo una Bolla, con la quale scomunicollo come mancante e contumace in materia di fede. E' la Bolla del nono giorno di Luglio.

Il Legato Albornos tentò da prima di far la guerra al pretefo Prefetto di Roma (9), ma con poco buon avvenimento. Indi essendosi lasciaro per qualche tempo tenere a bada da alcune propolizioni di pace ripigliò i procedimenti fatti contra di lui ; e nel mese di Febbrajo 1354, profferì la scomunica, e fecela pubblicare per tutte le Città d' Italia. Ma vedendo, seguita Matteo Villani, che per ricondurre quest'

<sup>(1)</sup> Ibid. c. 28. 2) Ducange Famil. p. 261, Sup. n 2. Combef. audt. usvif. p 262.

<sup>(5)</sup> Matth. Vill 116c a c. 47. (4) Id 5. c. 29. Ughell. co. 3. p. 39. (5) Vill. c. 49. (6) Mate, Vill 3. c. 3. (7) 15. c. 57. (8) Rain. 1152. n. 31. Sal. vite 10. 1. p. 31.

<sup>(9)</sup> M. I'at. 1 3. c. 08.

nomo al retto cammino, altri rimedi vi voleano che il suono delle campane, ed il fummo de' ceri , passò a' fatti , e si provvide, saggiamente di truppe, e senza dichiarare la sua intenzione. Firenze gli fomministrò dugento cavalli, e con alcuni altri che avea, mosse guerra al Prefetto di Vico (1), al quale tolse Toscanella per mezzo di un trattato nel mese di Marzo 1354 e fu la prima conquista fatta contra di lui. Avendolo il Papa faputo, si rallegrò col Legato, e lo esortò a continovare con una lettera

del decimo giorno di Aprile (2). In Roma, dopo la morte di Bertoldo Orlini , nacquej discordia tra' Grandi (3), e si fecero barricate nella Città dove combatterono per tutto il mese di Agolto 1353. Finalmente il popolo, abbandonando i Grandi, e le loro diffe-renze, fi crearono un Tribuno chiamato Baronelli, ch' era Scriba del Senato, cioè Segretario del Senatore. Era un nomo di bassi natali, e di poca capacità; il quale tuttavia, ellendoli formato un Consiglio di gente da bone, represse i cattivi, e ristabili alquanto la giustizia, e la libertà. Ma vedendo i Romani, che il Legato facea la guerra vantaggiofamente, trattarono ieco lui, e si poiero sotto la fua protezione, eccitandolo violentemente contra eli abitanti di Viterbo (4). Così rinforzatoli in cavalleria, fu in cafo di fare maggiori conquiste.

Niccolò Lorenzo, che aveva egli ma (5), e vi riprese la sua antica autorità. Discacciò il Tribun Baronelli, e potere per mantener la giustizia. E' la buno Niccolò Lorenzo. data del trentefimo giorno di Agosto

reale, che da lungo tempo fomentava le turbolenze d'Italia; ed avea commet. Anno fi una quantità di delitri. Gli fu taglia- DI G.C. ta la testa il ventinovesimo giorno di 1354-Agofto, Ma Niccolò Lorenzo fece lo flef-

so trattamento a Pandolfo Pandolfueci (6), uomo di merito, antico Cittadino, e di grand' autorità appresso del popolo; e quelta ingiulta morte diede motivo a' Grandi , che temeano Lorenzo , di animare il popolo contra lui (7).

L' ottavo giorno di Ottobre verso le tre ore dopo il mezzo giorno prefero essi le armi, e corsero al Campidoglio, gridando: Uccidi. Niccolò forpreto fi affacciò ad una finestra tenendo in mano il Gonfalone del popolo, e movendolo fuori di quella, cominciò a gridare: Viva il popolo . Ma il popolo tirava frecce contra di lui, e gridava domandando la fua morte. Soitenne quello alfalto fino alla fera, e vedendo, che il popolo s' innaspriva, e riscaldava maggiormente, e che non potea sperar soccorfo, cercò di falvarfi con industria. Prese l'abito di un servo, e sece aprire le porte del palazzo, affine che il popolo badaffe a faccheggiare come è il fuo costume, e fingendo di fare come gli altri, prese un fardello con un materazzo, e altri fornimenti da letto : e difcendendo la prima, e la feconda fcala diceva: Animo, rubiamo pure, v'è di che farlo. Era in punto di falvarfi quando un uomo, che aveva egli offeso, lo ricondotto, fu beniffimo accolto in Ro- riconobbe col fuo fardello fopra le spalle, e gridandos egli è il Tribuno; lo percosse. Alcuni altri lo trassero fuori feguitava il popolo a chiamar lui Tri- del palazzo, lo trafiflero con più colpi, buno. Ma il Papa gli diede un titolo gli tagliarono le mani, lo sventrarono; più alto, come si vede in una lettera, e avendogli messa una corda al collo, che gli scrisse allora, dove lo chiama lo strascinarono sino alla casa de Colon-Cavaliere e Senator di Roma. Lo efor- nesi, dove avendo piantate due forche, ta in questa lettera il Papa a profitta- ed una a traverio, vi appesero quel mire delle passate cose, a riconoscere le serabile corpo, che rimase molti giorni grazie del Signore, ad impiegare il suo senza sepoltura. Tale su la fine del Tri-

XXIV. A Parigi Fra Guido dell' Or- Errori in 1354. Niccolò si diportò assai bene per dine degli Eremiti di Sant' Agoslino, Francia quaiche tempo; e fece morire un Frate infegnando pubblicamente nelle loro fcuo- ed in In-Ospitaliere chiamato Morisle o Monte- le, avanzò molti errori, de' quali fu ob. ghilterra. A a 2

<sup>(1)</sup> C. 208. (2) Rain. 2554. m. ti (3) M. Vill g. e. 78. (4) C. 92. (5) Rain. 2354. H. 2. 8. (6) N. 2. 3. (7) C. 26.

bligato a ritrattarsi (1), secondo il de-Anno creto della facoltà di Teologia e del Can-Di G.C. celliere della Chiefa di Parigi . Fece 1354- quelta ritrattazione il quindicefimo giorno di Maggio 1354, ed ecco i principall errori. La carità che fi perde nna volta, non fu mai vera Carità (2). L' nomo può meritare degnamente la vita eterna (3), per modo che Dio gli farebbe torto se non gliela concedesse. Quando non vi fosse il libero arbitrio. vi farebbero tuttavia de' peccati (4). Dio può imporre qualche necessità, prevenendo la volontà con la buona azione (5).

Nello stesso insegnavansi degli errori confimili in Inghilterra : come fi vede da una lettera di Papa Innocenzo, scritta all' Arcivescovo di Yorc il giorno diciettesimo di Agosto il seguente anno. Vi parla egli così (6): Abbiamo saputo che nella vostra Diocesi alcuni affermano, che niun può meritarfi la vita eterna per qual fi fia buona opera, anche procedente dalla grazia. Altri foftengono, che la pena del danno, cioè della privazione della vista di Dio, non è loro dovuta. Che il primo uomo farebbe morto, se anche non avesse peccato mai. Che il peccato originale non rende l'uomo colpevole; con molte altre simili cose. Per questo vi ordiniamo di procedere a norma de' Canoni contra coloro, che le infegnano. In feguito fi vedrà l'importanza di quest' ordine.

XXV. La erefia de' Fraticelli durava processati, ancora appresso i Frati Minori (7), e fosteneano sempre, che Papa Giovanni XXII. non potea rivocare la costituzione di Niccolò III. Exiit oui seminat. intorno alla povertà di Gesu-Cristo (8), e che il Papa non potea sopprimere l' Ordine de' Frati Minori per qual si sia cagione. Se ne presero due a Montpellier, chiamati Giovanni di Cattiglione, e Francesco di Arquata, l'uno Sacerdote, e l' altro fratello Converso, che furono condotti in Avignone, dove si estminarono per ordine del Papa i e fi domandò loro: Il l'apa può egli mutare il

vostro abito? e trasferirvi nell' Ordine de' Frati Predicatori (9)? Essi risposero: Non già. Può egli dispensarvi, perchè abbiate granzi e cantine da riporvi le voître provvisioni? Non già. Credete voi che Papa Giovanni XXII. foffe capo della Chiefa? Non già. La fua decretale Quorundam exigit è essa buona , ragionevole , e conforme alla Fe-de? Non già. E' essa fatta espressamente per la condanna de quattro fratelli. abbruciati a Marsiglia (10), e in disprez-70 della povertà di Gesu-Cristo ; e di San Francesco, Credete voi che la morre di questi quattro fratelli sia flata meritoria? Risposero, ch' erano Santi, e sostennero molte altre proposizioni contra l'autorità del Papa, per le quali furono condannati e dati in potere del Giudice secolare, che feceli abbruciare.

Avanti del supplizio, Giovanni di Castiglione fece pubblicamente questa dichiarazione: Io dico, che Papa Giovanni fu Eretico, e nemico della Santa Chiefa, per gli errori contenutl in quelle quattro costituzioni . Ad conditorem, Cum inter normullos, Quia quorumdam, e Quia vis reprobus; che sono apertamente contra la Santa Scrittura, e la vita degli Apostoli; e sostengo che i Papi suoi successori Benedetto XII. Clemente VI. e Innocenzo VI, che fomentarono e fostennero le medefime erefie, furono Eretici e scomunicati , e dovevano effere privi di ogni dignità. Lo stesso di cutt'i Prelati e gli altri stabiliti in difesa della Fede Cattolica . Giovanni di Caftiglione , e il suo compagno furono in tal modo abbruciati il Martedi della Pentecoste terzo giorno di Giugno 1354. Credeano di fostenere l'onor del loro Ordine, e pretendeano come gli altri della loro fetta, che non si avessero ad eleggere i Papi se non dell' Ordine de' Frati Minori.

Il Papa scrisse poi in tal proposito a Giovanni Arcivescovo di Capua (11), che aveva egli trasferito a questa Sede nel 1352. E' la lettera del ventefimonono giorno di Ottobre 1354. e dice in softanza:

(3) Bibl. PP. Paris. co. 3. 1955. Duboulai co. 4. p. 329. (2) Art. 1. (3) Ar. 3. (4) Ar.40 (5) Ar. 6. (6) Rain. 1355. n. 28. (7) Rain. 1354. n. 33. H. Rebd. p. 441. (8) Sup. lib. 87. m. 33. (9) H. Knygton p. 2610. (10) Sup. lib. 92. n. 43. (21) Ughell. 10. 61 p. 427. Vading. 1354. st. 6. 7.

Abbiamo faputo che nella voltra Diocesi e nella vostra Provincia alcuni superstiziosi, chiamati comunemente Fraticelli, si attribuiscono di loro propria autorità il ministero della predicazione, e insegnano grandi errori; seducendo i semplici con un abito di finta umiltà, e con affettati discorsi; parlando contra la Fede e contra il rispetto dovuto alla Santa Sede. Per ciò vi diciamo di prendere informazione, e di procedere contra questi cattivi, fecondo i privilegi della inquifizione semplicemente, e senza formalità di processo, e di correggergli e punirgli a norma de canoni; implorando, se occorre, il braccio secolare senza pregiudizio de'vostri suffraganei , nè degl' Inquisitori nell'esercizio della loro giurisdizione contra le stesse persone . Indirizzò il Papa la medesima lettera all' Arcivescovo di Pisa, che avea già fatti prigioni alcuni di questi Fraticelli; agli Arcivescovi di Napoli e di Benevento, e al Legato Egidio Albornos. Finalmente fu questa lettera spedita, il giorno ventunesimo di Dicembre, al Vescovo di Caffa ful Mar negro; effendosi i Frati-

celli innoltrati fino a quel iuogo. XXVI. Tennero in quest' anno i Frati Minori il loro Capitolo generale in Affisi, ed era il cinquantesimo secondo. Vi si propose di procedere per la estinzione della picciola congregazione formata da Fra Gentile di Spoleti, e autorizzata da Papa Clemente VI. (1). Essa non comprendeva aitro che quattro case ; e i Frati che la componeano , menavano una vita singolare per la povertà e per la forma de loro abiti , e per la loro alienazione dagli altri Frati Minori, co'quali non volevano aver niente di comune . Alcuni dunque proposero al Capitolo di denunziargli al Papa in pieno Concistoro, e di procedervi contra , come a quelli della riforma di Narbona . Ma Guglielmo Farinier Generale dell'Ordine vi fi oppose, per evitare lo scandalo al disuori, e la discordia internamente , ed ottenne , che fi operaffe più moderatamente in questo affare , e che ne foffe lasciata la cura a lui -

Gentile di Spoleti medefimo gliene aprì la opportunità i imperocchè avendo Anno il Generale comandate alcune cole ad un DI G.C. Frate della piccioia Congregazione, Gen. 1354. tile ritraffe il Frate dalla presenza del Generale, e gli diffe : Egli non ha cofa veruna da comandarvi, principalmente ia quel che riguarda-la dimora ne'nostri piccioli Monisteri; e si trattava di questo . Gli astanti n'ebbero sdegno; e per eccitare il Generale a vendicare il difprezzo della fua autorità , gli feoprirono molti fatti , che tendevano alla rovina dell'istituto, dicendo: Quelli, che vogliono fottrarfi alla disciplina de' Superiori paffino a quella Congregazione a vi domina lo spirito di libertà; ricevono indifferentemente i buoni e i cattivi, la buona e la cattiva dottrina.

Essendosene il Generale segretamente informato trovò che in effetto avevano accolti alcuni Eretici, o genti sospette nella fede. Diceano di farlo con la fperanza di convertirgii; e nel vero aveano discacciati gli ostinati ; ma erano sempre colpevoli di aver comunicato seco loro; e di averll rimandati senza dinunziargli alla Inquifizione. Questo fu il principal fondamento delle doglianze prefentate dal Generale a Papa Innocenzo VI. rappresentandogli il pericolo di uno scismanell' Ordine, più pericoloso che sotto Clemente V. Ottenne dunque una Bolla del giorno diciottefimo di Agotto 1355. con la quale rivoca Innocenzo quella di Clemente VI. in favore de' quattro Monisteri, che componeano la picciola Congregazione, e li rimette fotto l'ubbidienza del Generale, e de' Superiori ordinari . Indi il Generale fi portò tanto bene, che, per ordine di Egidio Albornos Legato, Fra Gentile fu imorigionato nel Monistero di Orvieto con due Frati, che conduceva egli a Roma. Così terminò la picciola Congregazione.

XXVII. Frattanto l'Imperador Car. L'Impelo di Luxemburgo fi portò in Italia sador per farfi cornorare. Il quattordiccifino Carlo IV. giorno di Ottobre 1354, giunte a Udine nel Friuli, refidesta del Partiarca: di Aquileja, il quale prefe egli feco

in compagno di questo viaggio (2).

<sup>(1)</sup> Vad. n. g. id. 1355. n. s. 2. 3. (2) M. Vill. 4. c. 27. Ughell. s. z. p. 109.

Era egli Niccolò di Luxemburgo suo mediarvi in caso di bisogno, commise il ANNO fratello naturale, che Clemente VI. DI G.C. avea per sua istanza trasferito dal Ve-13554 seovado di Naumburgo in Saffonia alla Sede di Aquileja, il ventelimolecondo giorno di Ottobre 1350, dopo la morte del B. Bertrando di San Genies. Niccolò tenne quelta Sede sin all' anno

Essendo l'Imperador Carlo entrato in Lombardia (1), mandò al Papa Thierri Vescovo di Minden a portargliene la notizia, e a domandargli la permissione di farli coronare a San Pietro di Roma. il Papa, con iua lettera del ventunesimo giorno di Novembre, gli promette di mandare alcuni Cardinali a fare quelta funzione; e frattanto fece intendere al Legato Egidio Albornos, che affifteffe all' imperadore co tuoi configli, e con le fue forze. Prima di andar a Roma, dovea l'Imperadore, secondo il costume , ricevere la corona di ferro a Monza nella Diocefi di Milano; ma il cambiamento allora occorto, e la postanza de' Visconti facea temere che l' Im perador potesse incontrare qualche oppo-

fizione . L' Arcivescovo Giovanni Visconti (2), essendo giunto al colmo del suo potere, e della qua temporale prosperità , morì improguifamente il fabbato del guarto giorno di Ottobre in quell' anno 1354. fenz' aver tempo di provvedere alla falvezza dell'anima fua, nè di fare il suo testamento, e di regolare la ere-dità de' suoi Stati tra' suoi nipoti. Erano tre Maffeo, o Matteo, Barnabo, o Barnaba, e Galeazzo, che fecero amichevolmente le loro divisioni, e vissero in gran concordia. Fecero eleggere Arcivelcovo di Milano Roberto Vitconti (3), figliuolo di Antonio, ed. Arciprete della Chiefa Metropolitana, al quale il Papa ne avea data la provvista, come si vede dalla fua lettera a' tre fratelli, del nono giorno di Novembre.

Per parte dunque di quelli Principi nazione dell'Imperadore (4), e per ri- la ceremonia tutta dell'incoronazione,

Papa tre Patriarchi, quello di Costantinopoli, Niecolò di Aquileia, e Fortaniero Vaffallo di Grado. E' la commiffione del ventesimosecondo giorno di Novembre; e il Papa vi fpiega, come fegue, le ragioni delle tre corone dell' Imperadore. Quella di argento, che l'.Imperadore riceve ad Aquitgrana, fignifica la eloquenza e la fatienza dell'Imperadore. con la quale dee reprimere, e confondere gli Eretici. La corona di ferro, che riceve a Monza, la forza per isconfiggere i ribelli . Finalmente la corona ; che riceve in Roma, fignifica la fua posfanza per mantenere la libertà della Chiefa. Ecco le misteriose spiegazioni, di che si appagavano allora.

L' Arcivescovo Roberto, non che opporfi alla incoronazione dell' Imperador Carlo (5), lo incoronò egli medefimo , non a Magonza, ma a Milano nella Chiefa di Sant' Ambrogio, dove gli diede la corona di serro il giorno della Epifania , seño di Gennaio 1355, in prefenza del Patriarca di Aquileja, e di molti Vescovi e Signori. Questo asserisce lo tlesso Imperador Carlo nella sua lettera scritta il nono giorno del mese medesimo a Pietro Bertrandi Cardinale Vescovo d' Ostia, destinato per coronarlo in Roma.

- La fua commissione è dell' ultimo giorno di Gennajo; e il Papa gli dice in fostanza (6): Il nostro caro figliuolo Carlo, essendo stato eletto Re de' Romani, e la fua elezione approvata dal Papa Clemente VI. ci pregò di farlo coronare in Roma da alcuni de nostri fratelli Cardinali (7), sapendo bene che siamo noi trattenuti di qua da' monti da importanti affari. Per quello abbiamo gittato eli occhi sopra di voi, e sopra il Cardinale Egidio, titolato di San Clemente, Legato della Santa Sede a e vi ordiniamo di portarvi a Roma, e di confagrare il Re il giorno da lui destinato, e di coronar seco parimente la Regina Anna sua moglie. Intemeali qualche contrarietà alla incoro- di il Papa prescrive molto diffusamente

(1) Rain. 1354. n. 6. (2) M. Vill. 4. s. 25. 28. (3) Ughell. s. 2. p. 359. (4) Rain. 1354. n. 9. (5) Rain. 1355. n. 1. Preur. Card. Fr. p. 351. (6) Rain. n. 2. (7) N. 5. 6. 7. Ge.

avvertendo, che non fi faccia quello checonviene alla fola persona del Papa.

Il Cardinale Bertrando partl da Avignone il Lunedi nono giorno di Febbrajo 1355. (1). Il mercoledì primo di Aprile dormi a Suta vicino a Viterbo, dove dormi ancora l'Imperador Carlo, è il giorno dietro pranzarono infieme a Sezana. In quello stesso giorno, ch'era il Giovedì Santo, il Cardinale giunse a Roma, dove incoronò l' Imperadore (2) il giorno di Pasqua quinto di Aprile , destinato dall' Imperadore per questa ceremonia. Corono parimente la Imperadrice Anna, venuta espressamente da Alemagna dopo l'Imperadore, cui raggiunse a Pisa. Detta la messa, l'Imperadore fall a cavallo co' fuol imperiali ornamenti; ed attraversando tutta la Città di Roma, andò da San Pietro a San Giovanni di Laterano, dove definò; poi fotto pretefto della caccia andò a dormire a San Lorenzo fuori della Città, fecodo la promeffa, che avea fatta al Papa di uscir di Roma nello stesso giorno, esfendo stato questo uno de' patti della fua incoronazione. Adempl parimente o ratificò tutte le altre promeffe, che avez fatte dopo la fua elezione a Clemente VI, e ad Innocenzo, e ne

XXVIII. Nel mese di Gennajo del Giovanni Cantacu- medefimo anno 1355. il giovane Imperadore Giovanni Paleologo rientrò in Coflantinopoli (3). Giovanni Cantacuzeno, fuo fuocero, avealo come relegato in Teffalonica, non lasciandogli altro che il titolo d'Imperadore . Giovanni . bellezza, non avea ne truppe ne danaro per ristabilirs; ma avea l'amore del popolo e de' grandi, che lo riguardavano · fempre come loro vero Signore . France- morì d' anni fedici , il fedicefimo giorsco Cataluzo nobile Genovese stabilito a no di Ottobre 1355, lasciando in sucfuo danaro (4), che l' Imperador Giovan- cembre Pietro il Cerimoniofo Re di tinopoli segretamente, e in tempo di lebrò la sesta di Natale con Papa In-

diede degli atti autentici.

zeno fi

ritira .

arrivo hella Città : il popolo fi armò e fi = dichiaro per lui. Ma Cantacuzeno non Avno si pose alla difesa, sotto pretesto di ale Dt G.C. cone truppe da ini afpettate. Alak

Il Patriarca Filoteo, temendo degli infulti del popolo (5); lasciò il palazzo patriarcale, e si ascose ; thimandosi poso accetto al giovane Imperadore, come intrufo in luogo di Callifto; che avea fatto e fofferto tutto per lui. Paleologo offer) alcune condizioni di pace a Cantacuzeno, che volentieri le accettò, e dichiarò a Paleologo la rifoluzione, che dicea di aver fatta da lungo tempo, di abbandonare il mondo, e di abbracciare la vita monaffica. Lo efegui il giorne dietro (6), e avendo lasciati nel palagio medelimo i fuoi imperiali ornamenti, fi ricoprì con un abito monacale, cambiando il suo nome di Giovanni in quello di Giosafatte . Nello stesso tempo frene sua moglie prese anch'esta il nome di Eugenia, con l'abito di Religiofa, Pretendea Giofafatte di ritirarfi al monte Athos.

Nello-stesso verno (7), ritornò Callisto dall' Ifola di Tenedo, dove s'era egli ritirato, e riprese la Sede Patriarcale di Costantinopoli, senza che niuno ofasse di opporvisi . Egli non domandò nè pure il parere de' Vescovi intorno al fuo ristabilimento; ma pretendendo di effere stato trattato con estrema ingiustizia, non solamente dall'Imperadore . ma da' Vescovi ; giudicò da se medefimo la fua caufa, e volea domandar giustizia de' suoi persecutori. Paleologo nel distolfe, dicendo, che non bio Calojanni così chiamato per la fua fognava far conto di quel che s'era fatto duranti le discordie, e le passate

contefe. Luigi di Aragona, Re di Sicilia (8), Costantinopoli, e ricco oltremodo, sece cessore suo fratello di anni tredici soin maniera con la fua industria, e col lamente, e imbecille. Nel mese di Dini Paleologo giunfe per mare a Coftan- Aragona andò in Avignone, dove cenotte . Gran movimento fi fece al fuo mocenzo, e gli fece l'omaggio del Re-

<sup>(1)</sup> Pr. Catd. p. 345. 347. (2) Rain. 2353. n. 3. &c. M. Vill. s. e. a. (3) M. Vill. 4. c. 45. (4) Castaurz. ib. a. p. 35. p. 849. (5) G. 40. (6) C. 42. (7) P. 879. (8) M. Vill. ib. 5. c. 87. Indic. Arig. p. 210. Rain. 1355. n. 21. 46. Bul vib. 1-25. 348. 347.

DI G.C. brutto e affai picciolo di statura. XXIX. Vedeali l'Imperador Giovanni Paleologo pressato da' Turchi da una vanni Pa, parte, e dall' altra da Matteo Cantacuzeno, che teneva ancora Andrinopoli, e col Papa. i luochi circonvicini (1). Per quello ricercava l' ajuto de Latini : e comincio a trattare con Paolo Arcivescovo di Smirne, internuncio del Papa, intorno alla fua riunione con la Chiefa Romana. Per configlio di questo Prelato fece una Balla d'oro, di questo tenore (2): Giurò fopra i Santi Vangeli di offervare tutto quel che segue. Io sarò sedele ed obbediente al Santo Padre e Signore Innocenzo VI. Sommo Pontefice della Chiefa Romana, e della Chiefa universale, e a' fuoi fuccessori ; e accoglierò i suoi Nunci e i fuoi Legati con tutta la riveren-22. Farò tutto il possibile per soggettare tutt'i miei fudditi alla fua ubbidienza : e perchè è opera difficile il ricondurre i popoli indurati per lunga abitudine, io mi fon convenuto coll' Arcivefcovo Paolo, e con Niccolò Sigero mio Megateriaco; era questi l'Ostiziale che comandava come capo alle milizie stra-

niere della guardia dell' Imperadore; e

il suo vero nome era Megaeteriarca (3).

Seguita l'Imperadore: ml fon conve-

nuto che il Papa li rimanderà con tre galee, e giunti che faranno in Coffan-

tinopoli, io darò il mio figliuolo il

Deipota Emmanuello Paleologo all' Ar-

pa con una galea ; due ne lascerà a

fizione per difefa del paefe. Quando il Papa avrà il mio figliuolo nelle sue mani, mi spedirà, più presto che farà possibile , quindici vascelli con cinquecento cavalli, e mille uomini a piedi (4). Giunta che fia questa armata in Costantinopoli, servirà a noi sei mesi fotto agli ordini nostri contra i Turchi, ed i Greci nostri nemici; e durante queflo tempo, il Legato del Papa darà i benefici e le dignità ecclesiastiche a'Gre-

Anno Benedetto XII. Quelto Principe era neranno alla unione, e all'ubbidienza neranno alla unione, e all' ubbidienza della Chiefa, fecondo ch' eali e noi giudicheremo il meglio. Che se ne' sei mesi dell' arrivo della Flotta non volessero i Greci riunirsi alla Chiesa, noi faremo col configlio del Legato in modo che alfolutamente si soggetteranno. Daremo noi al Legato per suo albergo un gran palagio, che reiterà in perpetuo al Papa e a' Legati tuoi. Gli daremo ancora una bella Chiefa, dov' egli e i fuoi fucceffori celebreranno il divino offizio. Darò al mio primogenito, era questi Andronico, un Maîtro latino, che gl'infegni le lettere, e la lingua latina; daro tre grandi case, dove saran tenute scuole delle lettere latine; e mi darò pensiero che i fanciulli de' più confiderabili Greci vi vadano ad impararle. In caso che io non adempia a tutto quel ch'è detto qui fopra, mi giudico ora per allora indegno dell' Impero, e ne trasferisco ogni diritto al detto mio figliuolo. Trasferifco al Papa la paterna facoltà, che ho fopra di lui, e glielo do in adozione, per modo che polia il Papa acquillar l'Impero in nome di quello figliuolo, dargli moglie, tutori, e proccuratori, e disporre dell'Impero in suo nome. Finalmente adempiendo le mie promesse, pretendo essere Gonfaloniere della Chiefa, e il capo principale dell' armata criftiana, che pafferà di qua dal mare. Data in Costantinopoli dal nostro palagio di Blaquerna, l'anno del mondo 6864. di Gesu Cristo 1355. il quindicesimo giorno di Dicembre.

civescovo di Smirne per condurlo al Pa-I due Inviati Paolo Arcivescovo di me, due altre ne condurrà in queste Smirne (5), e Niccolò Sigero il Megaetecontrade, lasciandole tutte a mia disporiarca giuniero in una picciola galea, e sbarcarono in Avignone, vicino alla Chiesa di Nostra Signora de' Miracoli l'anno 1356, nell' ottava della Pentecoile, ch' era stata il duodecimo giorno di Giugno. Avevano una lettera rinchiufa, che ferviva lero di credenziale, e la patente ora da me riferita; alla quale rilpole il Papa con una lunga lettera all'imperadore, in data del ventunelimo giorno di Luglio (6), in cui si diffonde intorno alla letizia, che gli nasce dalla speranza della

<sup>(1)</sup> Rain. 1355. n. 33. (2) N. 34. (1) Ducange Gloff. lar. (4) N. 35. (5) Rain. 1356. 48. 31. (6) N. 33. 34.

riunion delle Chiefe : intorno alle lodi dell' Imperador Giovanni da lui efortato alla perseveranza, e termina raccomandandoeli i due Nunzi, a' quali confegnò questa lettera, cioè Pietro Tommaso Vescovo di Patti in Sicilia, e Guglielmo Vescovo di Sisopoli, o Sizon nella Caria.

Scriffe il Papa ancora a Francesco Cataluzzo nobile Genovefe (1), al gnale in ricompensa de' suoi servigi avea l'Imperador Giovanni data in maritaggio fua forella con l'Ifola di Metelino in Principato. Scriffe il Papa ancora al Patriarca Callifto, dal qual tuttavia non avea ricevute lettere. Scriffe a molti Grandi dell' Impero Greco, a Ugo Re di Cipro, a Giovanni Gradenigo Doge di Venezia, al Maestro de' Rodiani, e a' Genoveli; ma non potè somministrare i vascelli, e le truppe, come s'era convenuto. Così il trattato non ebbe effetto. XXX. Pietro Tommaio Vescovo di

ciamento Patri nacque in Perigord nella Diocesi di S. Pie di Sarlat, di baffa condizione. Era fuo tro Tom-majo Car- padre un Castaldo tanto povero che non melitano, potca mantenere i fuoi due figliuoli; questo fanciullo, ed una fanciula (2). Andò Pietro a cercar da vivere in un borgo vicino . dove domandando la limofina, frequentava tuttavia le scuole, e profittò tanto che in poco tempo ammaestrò de fanciulti. Poi ancò ad Agen, dove per molti anni studiò la grammatica, e la logica, vivendo sempre di limofina, e delle fue fatiche; imperocchè infeenava la grammatica agli fcolari della Provincia, e poi la Logica; e questo fece fino all'età di venti anni. Il Priore de' Carmelitani col Professore, vedendo l'abilità di questo giovane, lo conduffero a Leitura, dove infegnò per due anni; indi il Priore de' Carmelitani di Condom, ammirando la sua sottigliezza e la purità de' suoi costumi, lo condusse al suo Convento, e gli pose l'abito dell' Ordine. Fece professione, e cinque anni dopo fu ordinato Sacerdote.

> Poi lo mandarono a studiar a Parigi, dove dieci anni dopo fu fatto Baccelliere in Teologia. Essendo ritornato nella sua

Fleury Tom. XIV.

(4) Rain. 1354. n. 28. 29.

Provincia, venne fatto Proccurator del fuo Ordine, e andò in Corte di Roma, Anno cioè in Avignone, dov' era il Generale DI G.C. dell' Ordine, che vedendolo uomo pic- 1356.

ciolo di statura, e di poca apparenza, fi vergognava di condurlo feco avanti a Cardinali. Ma il Cardinale Talerando, sentendo ch'era uomo di merito, e della sua provincia di Perigord, volle vederlo, e lo ritenne a pranzo feco. Dopo il definare fi trattò nna quiftione, secondo l'uso de' Cardinali, quando Fra Pietro Tommafo diede tal prova della fua fcien-22 e della fottigliezza fua, che poi la Corte di Roma ammirò i suoi sermoni

e le sne dispute.

Finalmente per istanza del Cardinale di Perigord il Capitolo Generale de' Carmelitani ordino, che Pietro Tommalo andaffe a terminare a Parigi il corfo de' fuoi studi, per divenire Dottor in Tcologia . Dunque vi andò, e fece alcune lezioni della Santa Scrittura nel fuo.Convento. Ora, secondo gli statuti della Università, non poteva esfere licenziato, se non aveva infegnato ancora per anni cinque. Ma il terzo anno fu eletto straordinario per suffragio de' Dottori, che conoiceano la fua capacità, e fu addottorato. Tofto ritorno in Avignone, dove predicò avanti al Papa, e fu profeffore di Teologia in Corte di Roma, Facea spesso due o tre sermoni al giorno, ed acquistò la stima generale de Cardinali e de' Prelati, in modo che acquistava eran limofine al Convento. Ne suoi fermoni non la perdonava a niuno, e non al Papa medefimo. Ordinariamente faceva egli ridere in mezzo al sermone; ma faceva anche piangere; e rimandava al fine indietro tutti edificati e contolati. Tatto ciò occorse sotto il Pontificato di Clemente VI.

Papa Innocenzo VI. (3) mandò Tommaso Nunzio a Luigi Re di Napoli, e alla Regina Giovanna fua moglie. In feguito, quando l'Imperador Carlo IV. paísò in Italia, il Papa dichiarò Pietro Tommafo suo Nunzio, per presentarsi avanti quello Principe (4), e poi a Stefa-

(1) Cornanville p. 237. (2) Vita e. 1. ap. Boll. 19. Janu. t. 1. p. 995. (3) G. 3.

no Re di Servia, che avea mandati Anno degli Ambasciatori al Papa, protestando

pi G.C. di voler rinunziare allo scisma de Greci, 1356, e di siunirfi alla Chiefa Romana, come fi raccoglie dalla risposta del Papa, in data del ventefimoquarto giorno di Dicembre 1354. Or come quella legazione all' Imperadore e ad un Re era cofa importante, e domandava un Prelato di qualità (1), il Papa diede a Tommafo il Vescovado di Patti in Sicilia con una bolla del fedicefimo giorno di Novembre del medefimo anno. Non fece nulla appresso il Re di Servia, che fi era indirizzato al Papa con la fola speranza di aver del soccorso contra il Re di Ungheria . Il Legato dimostrò folamente il suo coraggio, ricusando di baciare i piedi al Re, e dispregiando la proibizione, che fece a' fuoi fudditi di ascoltare la messa del Legato, sotto pena di perdere gli occhi. Fu poi mandato a' Veneziani, e a Luigi Re di Ungheria; ma non vi riuscì; e tal era il Vescovo di Patti , quando fu spedito Legato in Costantinopoli (2).

Inquifi-

XXXI. Michele Pifani dell' Ordine zione ri- de' Frati Minori Inquisitore di Venezia fece mettere in prigione alcuni Giudei. che dopo aver lungamente professato il Cristianesimo, vi aveano rinunziato, e anche abbracciate alcune erefie (3). Alcuni Offiziali del Doge Giovanni Gradenigo vi si opposero, e avendo presi tutt' i famigliari della Inquifizione , li fecero mettere alla corda, pretendendo, che nella cattura di questi Eretici avesfero tolta qualche cosa de loro beni. L' Inquisitore se ne querelò col Papa (4), che scriffe al Doge, pregandolo di non apportare verun offacolo all' efercizio della inquifizione, che doveva egli piuttosto favorire. E' la lettera del primo giorno di Maggio 1356. Ma tirando in lungo l' affare, fu costretto l'Inquisitore medesimo di portarsi in Avignone a follecitarlo. Frattanto venne a morte il Doge Gradenigo; ed essendogli succedute Giovanni Dolfino, il Papa gli scrisse per ringraziarlo della proMichel Pifani , il che denota che l'affare era accomodato. E' la lettera del giorno diciassettesimo di Settembre del medelimo anno.

XXXII. A Spira prefero el Inquisiro- Bertoldo ri un certo chiamato Bertoldo, che infe- Brerico gnava gli errori feguenti (5). Gefu-Cri-fto nella fua paffione fi fenti talmente a Spita. abbandonato dal Padre suo, che dubitò affai, se l'anima sua dovesse andar falva o dannata . In questo medesimo stato. per eccesso di dolore, maledì la Beata Vergine sua Madre; maledì ancora la terra, che avea bevuto il suo sangue, L'uomo può in questa vita arrivare a una tal perfezione, che non avrà più bifogno di orare nè di digiunare; e niente per lui potrà più effere peccato. L'orazione vocale è inutile alla falvezza, basta orare collo spirito. Un laico ignorante fenza cognizione di libri, ma illuminato da Dio, può maggiormente giovare agli altri , e a se medesimo , del più dotto Sacerdote, fosse anche Dottore . Si dee avere maggior fede ed ubbidienza alle predicazioni, e agli ammaestramenti di questo laico illuminato. che al Vangelo, e agli scritti di tutt'i Dottori . L' nomo divoto , prendendo il fuo cibo ordinario, può acquistar tanta grazia, come se ricevesse il Sagramento del Corpo e del Sangue di Gelu-Cristo.

Comprendono questi otto articoli i principali errori di Bertoldo, a' quali molti altri ne aggiungea. Gl'infegnava fegretamente, indirizzandoti a' femplici. prima a Wirsburgo, poi a Spira; dove essendo stato discoperto ed esaminato pubblicamente dagl' Inquisitori, e dagli altri uemini dotti, ed essendo convinto, confesso i fuoi errori (6). Gli si domando, se volca rinunziare a quegli, ed abbracciare la fede della Chiefa; rifpofe : La mia fede è un dono di Dio, per il che non debbo e non voglio rinunziarvi. Dimorando così offinato, andò in mano della giustizia, fu condannato al fuoco, e fatto morire nell' an-

no 1356. XXXIII. Frattanto il Papa tenea neltezione che prestava all'Inquisitore le sue prigioni in Avignone un Frate

<sup>(1)</sup> Sicil. Sac. s. s. p. 402. Boll. p. 948. z. vita Inn. p. 347. (2) C. 4. Boll. (3) Vading. 1356. #, 12. (4) N. 13. 14. er. (5) Chr. Hitl. e. 2. p. 231. (6) P. 232.

195

Roccata-

Fr. Gio- Minore chiamato Giovanni di Roccatagliata, del Convento di Aurillac, che faceva il Profeta (1), predicendo molti gliara fa- avvenimenti, pretendendo di essere ispirato. Aveva integrità di costumi; ed era dotto nella fagra Scrittura, come pure negli Autori profani, per il che era custodito onestamente (2). Mentre che sava così prigione, l' anno 1356, il Cardinale Raimondo di Canillac Arcivescovo di Tolofa, ritrovandosi in Avignone, gli domando in iscritto, quanto avellero ancora a durar le guerre, ch'erano allora in Francia, Fra Giovanni rispose: il vostro feritto contiene, se oso dirlo, una gran bestemmia, non effendovi altro che Dio, che possa sapere quel che voi domandate. Io non fono profeta, fono un milerabile peccatore; e quel che dico, non lo dico di mia testa; ma solamente per la intelligenza de' Profeti . Quanto a queste guerre, io dico che dureranno, e crefceranno fino al cielo. Tutto quel che veggiamo, ancor non è nulla. Convien che cambi tutta la faccia del mondo; prestamente la tirannia regnerà per tutto; molti possenti faranno privi della loro dignità, e crudelmente uccisi nelle Città. Gl' Infedeli occuperanno i Regni de' Latini ; e il flagello degl' Inglesi farà gravoso sin a tanto che ne sieno percosse tutte le parti del Regno. Io lo dicea pubblicamente, ha più di venti anni ; per questo era io stimato un insensato. Quanto all'entrate della Chiefa, sappiate che tosto si perderanno; i popoli ne spoglieranno il Clero; e gli lasceranno appena di the vivere. La Corte di Roma fuggirà via dalla Città peccatrice di Avignone, e non vi fara più, prima che passino sei anni dopo l'anno 1356. L'avvenimento mostrerà la falsità di questa data. Ecco un faggio delle profezie di Giovanni di Roccatagliata.

XXXIV. Il Re Giovanni, pressato dal-Decima in Francia la guerra degl'Inglefi, aggravava il fuo bialimata. popolo d' impolizioni , ne la perdonava al Clero medesimo (3), sopra il quale impose una decima. Papa Innocenzo gli

feriffe una lettera, in eni dice (4): Si dolgono in Corte di Roma, che alcuni Of. Anno fiziali vogliano costringere gli ecclesiastici DI G.C. del voftro Regno a pagar le decime di un 1356. anno delle loro entrate, fotto pretelto della concessione di alcuni pochi Prelati. a' quali non diedero gli altri facoltà veruna; oltre che ciò non farebbe permeffo senza l'assenso della Santa Sede. Si dice ancora, che quelto sustidio si esige con tanto rigore, che se alcuno manca di pagare, per impotenza, o per rimorso di coscienza, i vostri Offiziali sequestrano i loro beni , e li danno in poter vostro; per modo che gli ecclesiastici in quelto modo angultiati, e privi di fostanze, sono costretti ad abbandonare le Chiefe loro, e i loro benefizi.

Conchinde il Papa, esortando il Re a far cessare questi disordini, e ad ascoltare le doglianze de due Cardinali fuoi Nunzi, Talerando Vescovo di Albano, e Niccolò Capoccio, E la lettera del terzo giorno di Settembre, e il Luned) giorno diciannovesimo dello stefso mese il Re Giovanni su preso nella battaglia di Poitiers, alla quale aveva egli sforzato il Principe di Galles, mal grado tutte le possibili opposizioni de' due Nunzi, mandati a trattare la pace. Il Re prigioniero fu condotto a Bor-

deaux, e di là in Inghilterra (5). XXXV. Verso la fine di quest'anno, Promocioè il Venerdi ventelimoterzo di Di- zione di cembre Papa Innocenzo fece fei Cardi- Cardinanali, cioè Pietro della Foresta, allora li. Arcivescovo di Roano e Cancelliere del Re di Francia (6). Nacque egli nel paefe del Maine, e dopo l' Umanità, e la Filosofia, attese alia legge civile e canonica, in modo che la infegnava con riputazione ad Orleans, e ad Angers (7). Poi andò a Parigi, dove disputò con tanto buon avvenimento, che il Re Filippo di Valois lo prese per suo Avvocato. Aveva allora parecchi benefizi, e fe ne contano fino a fette; fono i prin-

cipali il Prevostato di Varennes a San

Martino di Tours, un Canonicato nella B b 2 ·

<sup>(5)</sup> C. Nang, p. 822. v. Vit. Inn. p. 331. O ner. p. 342. (a) Froiff. z. c. 211. (3) Mar-th. Vill. 6. c. 84. (4) Rain. 1336. n. g. (5) Froiff. z. c. 1261. 1264. 1854. Rain. n. p. (6) Vita. r. p. 331. nnt. p. 351. (7) Duboia Eccle. Peris. r. 2. p. 640. Poncer Rovens p. 254.

Anno Parigi. Il Principe Giovanni allora Dupt G.C. ca di Normandia lo fece fuo Cancellie-1356. re, e il quattordicesimo di Luglio 1349.

fu provveduto del Vescovado di Tournai. Nel seguente anno il Re Filippo lo fece sno Cancelliere; e il Re Giovanni fucceduto alla Corona lo mantenne in questa carica. Nel 1351. Papa Clemente VI. lo trasferì al Vescovado di Parigi vacante per la traslazione di Alduino Alberto alla Sede di Auxerre. Finalmente Pietro della Foresta fu trasferito all' Arcivescovado di Roano nel mese di Gennajo 1352, dopo la morte di Giovanni di Marignì, occorfa nel mefe di Dicembre precedente. Pietro ebbe in fuccessore nella Sede di Parigi Giovanni di Meulant, trasferito dalla Chiefa di Nojon . Quanto a lui , essendo fatto Cardinale Sacerdote titolato de' dodici Apostoli , rinunziò all' Arcivescovado , ed ebbe in successore Guglielmo II. di Flarancourt.

Il secondo Cardinale su Elia di Santo Itier Vescovo di Uses (1). Nacque a Sant' Itier nel Limofino, e fu Monaco Benedettino. Nel 1335. Papa Benedetto XII. gli diede l'Abazia di San Fiorenzo di Saumur : ed ebbe una carica di Auditore nella Cancelleria Apostolica. Nel 1345. Clemente VI. lo fece Vescovo di Uses dopo Guglielmo di Mandagot. Elia fu Cardinale Sacerdote titolato di Santo Stefano a Monte Ce-

lio (2). Il terzo Cardinale fu Francesco di Todi Italiano, allora Vescovo di Firenze (3). Fu prima Vescovo di Corfi o Corfinio vicino a Sulmona; poi trasferito a Clusium nel 1348, di là a Monte Casino nel 1353. Due anni dopo Innocenzo VI. lo trasferì nuovamente a Firenze, avendo trasferito Angelo Acciajuoli da Firenze a Monte Cafino . Finalmente lo fece Cardinal Sacerdote titolato di San Marco, e gran Penitenziere della Chiesa Romana,

-Il quarto Cardinale fu Pietro di Montiraco, figliuolo di una Sorella di Papa Innocenzo; e nato nel Limolino a non apparille inferiore a loro in digni-

Chiefa di Roano, e uno in quella di Donzenac tra Briva e Uzerco. Il Papa fuo zio l'avea nominato al Vescovado di Pamplona nel 1356, ma non fu confagrato; e lo stesso anno su Cardinale titolato di Sant' Anastagia (4), e cinque anni dopo Cancelliere della Chiesa Romana. Non è annoverato tra Vescovi di Pamplona, con tutto che ne riferbasse il nome: ma Arnoldo Barbazano effendo morto nel 1356, (5), Michele Sancio di Affiain gli succedette, essendo eletto nel medesimo anno, e confermato dal Papa.

Il quinto Cardinale fu Gugliemo Farinier, allora Ministro Generale de' Frati Minori (6), Nacque a Gurelon nella Diocesi di Cahors, e su addottorato in Teologia nella Università di Tolosa l'anno 1344. Nel feguente anno, effendo Provinciale di Aquitania, pose in prigione nel monistero di Figeac Fra Giovanni di Roccatagliata . Nel 1348. fu eletto Generale del suo Ordine nel Capitolo tenuto in Verona. Ne tenne uno in Lione nel 1351, e un altro in Affifi nel 1354. Finalmente Papa Innocenzo lo fece Cardinale Sacerdote, titolato di San Marcellino, volendo che si ritenesse il governo del suo Ordine fino al proffimo Capitolo Generale (7). L'anno seguente 1357, gli diede il Papa un Priorato dell' Ordine di San Benedetto dipendente dall' Abazia del Mas d'Afil.

Il festo Cardinale fu Niccolò Rossel Catalano, dell' Ordine de' Frati Predicatori , Dottore in Teologia , e Inquisitore in Aragona, dov' era Provincia-le (8). Ecco i fei Cardinali della promozione del mese di Dicembre 1356. Il primo e l' ultimo erano affenti, per il che nacque alcuna difficoltà per dar loro il Cappello.

Imperocchè i due Cardinali, ch' erano Nunz) in Francia, e apprello il Re prigioniero, scrissero al Papa pregandolo, che Pietro della Foresta, loro nuovo Collega, potesse andare a Bordeaux con essa ad ajutare il Re co'suoi consigli, e ad adoprarsi per la sua libertà; e perchè

<sup>(2)</sup> Vit. p. 331. (2) Gall. Chr. r. 3. p. 2147. (3) Bal. p. 933. (4) Bal. p. 936. (5) Sandoval. Casalogo fol. 100. 102. (6) Bal. p. 941. (7) Vading. 2356. n. 21. (8) 3. Vita p. 229.

peramento, abbiamo deliberato di man- Clugnì, e Francesco di Todi, gran Pedare al Cardinale il suo Cappello a Poitiers, a condizione però di non valeriene i se non in caso che potesse avere Re. E non potendo indurre i nostri fratelli a questo parere, abbiamo pensato di mandarvi a Bordeaux questo Cappello, per darlo al Cardinale, se può venire appresso il Re . La Lettera è del primo giorno di Febbrajo 1357.

Il Re di Aragona pregò il Papa (2) di mandare parimente il Cappello al Cardinal Niccolò Roffel: ma il Papa lo ricusò , e allegando il Re l'esempio di Pietro della Foresta, il Papa mo-Ard qual differenza vi fosse, essendo questi andato a trattare la pace tra la Francia e l'Inghilterra . In effetto pafsò a Bordeaux, e di là in Inghilterra co'due Nunzi; ma ritornò indietro nel mese di Agosto di quest'anno sen2'aver

concluso nulla (3).

XXXVI. In questo tempo inforse una in Inghil- gran questione in Inghilterra tra il Cleterra lea ro fecolare, e i quattro Ordini de' Reil Clero e ligiosi Mendicanti . Alla testa del Clero v'era Riccardo Fixraud, cioè figliuolo di Raulo Arcivescovo di Armach, e Primate d'Irlanda (4). Nacque egli a Dundale, nella stessa Isola, dove ancora si venera la sua memoria, e su prima Arcidiacono di Lichfeld, poi Cancellie-re della Università di Oxford . Essendo Arcivescovo a cominció a dar uena a' Frati Mendicanti, poi paísò in Inshilterra, dov'erano già affaliti dal Clero. Fece alcuni fermoni contra di loro a San Paolo di Londra, e vi disputò contra

Ruggiero Conoc, Provinciale de Frati

Minori in Inghilterra (5). Frattanto il

Guardiano del Convento di Armach si

appellò al Papa; e fece citare l'Arcive-

ta, domandavano che il Papa gli man- dò l'anno 1356, Il Papa commife quatdaffe il Cappello roffo (1). Il Papa tro Cardinali per esaminar l'affare, cioè Anno rispose: Dopo letta la vostra lettera co' Guglieimo Curti Vescovo di Frascati, Di G.C. nostri fratelli, quasi tutti furono di pa- tratto dall' Ordine di Cisteaux . Pietro 1357rere che non fi dovesse derogare all' an- di Cros, Titolato di San Martino a' Montico costume . Ma pensando a un tem- ti . Elia di Sant'Itier dell' Ordine di

nitenziere. Trattò l'Arcivescovo la sua causa in Avignone in Conciltoro avanti al Papa, un falvocondotto per andar a visitare il a' Cardinali e a' Prelati l'ottavo giorno di Novembre 1357. e fece un lunghissimo discorso di questo tenore (6). Io protesto prima, che mia intenzione non è di domandare la soppressione degli Ordini Mendicanti, ma solamente che sieno ridotti alla purità della loro istituzione . Esfendo capitato in Londra per alcuni affari della mia Chiefa di Armach, ritrovai de' Dottori affai capaci. che disputavano contra essi intorno alla mendicità di Gesu-Cristo; ed essendo spesso stato invitato a predicare al popolo, feci fette od otto fermoni in lingua volgare . che fi riducono a nove conclutioni, per le quali questi Frati si appellarono alla Santa Sede.

Queste proposizioni sono: Gesu-Cristo durante la fua vita mortale fu sempre povero; ma non mendicò mai volontariamente, e non infegnò a mendicare; al contrario infegnò a non doverlo fare. Niun può prudentemente e santamente impegnarfi ad una volontaria, e perpetua mendicità; e la regola de' Frati Minori queito non vuole. La Bolla di Papa Aleffandro IV. che condanna lo feritto de' Dottori, non attacca veruna di queste propofizioni . I figliani deggiono piuttofto feegliere la loro Parrocchia per confessarsi, che l'Oratorio de' Frati; e deggiono preferire la persona del Parroco in loro consessore a quella de Frati. Ecco, Santiffimo Padre, le propofizioni, che intrapresi a sostenere ne' miei sermoni, e che intraprendo di fostenere, a Dio piacendo, anche presentemente.

L'Arcivescovo entrò poi a provarle, cominciando dalle due ultime propofizioscovo in Avignone, dove in effetto an- m, che riguardano i privilegi de' Men-

<sup>(1)</sup> Rain. 1357 n. 2. (2) Id. 1356. n. 41. (3) Matt. Vill. 7. c. 95. (4) 1. vita Inn. 338. 950. Valling. p. 143- (5) Vading. 1357. n. 3. (6) Golet Monarch, to. 2. p. 1392. Duboulai 10. 4. p. 336.

oS FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

Anno la Chiefa, al popolo, ed al Clero. Prebu G.C. rénde egli dunque di moltrare, ch'è co-1357. fa più ficura e più utile a ciafcuno il

confessarsi al suo Parroco, che a' Frati Mendicanti (1). Io credo, die egli, di avere nella mia Diocesi due mila persone ogni anno comprese nelle scomuniche generali contra gl'incendiari e altri fimili. Appena ne vengono quaranta a me, od a miei Penitenzieri; tuttavia ricevono tutt'i Sagramenti, e dicono di effere affoluti da' Frati . Soggiunge egli (2): Il particolare può avergli in iospetto che cerchino soccorso alla loro povertà, confessando altrui; e che impongano per penitenza delle limofine in loro profitto. In fatti dopo aver ottenuto quello privilegio di confessare, han-no in tutte le parti del mondo de Monisteri somiglianti a' palagi ; quel che non poteano far prima; e non fi è mai fentiro dire, che abbiano imposte limofine per la rifazione di una Chiefa Parrocchiale, di una strada maestra, o di un ponte. Ognuno le applica al fuo Ordine, e i Frati Minori non ne danno mai a' Frati Predicatori.

Soggiunge il Preleto: L'abufo de' privilegi conceduti a' Frati (3) produce molti altri inconvenienti nel Clero. La maggior parte de' giovani si confessano a loro, o nelle Università, o nelle case de' loro parenti. Ora gl'invitano co' loro artifizi . o con piccioli doni ad entrare nel loro Ordine, non potendo così condurvi gli uomini maturi . Dopo ciò i Frati non permettono più a questi giovani di sortire da essi, e non di parlare a' fuoi parenti fenza teftimoni. fin a tanto che non abbiano professato. Quest' inconveniente distolgono molti padri in Inghilterra dal mandare i loro figliuoli agli studi, con gran pregiudi-zio del Clero. Al mio tempo v'erano ancora in Oxford trenta mila studenti, quando al presente non ve ne sono più di sei mila; d'altra parte i Frati Mendicanti fi fono in modo moltiplicati, che appena si ritrova più nelle Università un buon libro da comperare ; di Teologia, di Legge Canonica, o di altre facoltà; tutti li comperano; e in ogni Convento v'è una bella e copiofa Biblioteca.

Si può dire de' Frati Minori in particolare (4), che si sono allontanati dal rigore della regola, proceurandosi questi privilegi di predicare , di confessare , di feppellire, ricavando da tali cofe de comodi, che non aveano prima. In oltre San Fracesco proibisce loro in un suo testamento, di domandare alcuna lettera in Corte di Roma, fotto pretesto di predicazione (5). Così sono caduti in disubbidienza, domandando questi privilegi , dov'è spiegato, che sono conceduti alle loro istanze. Diranno forse; che Papa Gregorio IX. ha dichiarato, che non fono obbligati ad offervare quel che fi contiene in quel testamento; ma non possono elli mostrare questa dichiarazione di Papa Gregorio . L' Arcivescovo era mal informato del fatto; e noi abbiamo questa dichiarazione in data del

1230. (6). Dopo aver trattata la materia de privilegi, patfa alla pruova delle fue fette prime propofizioni (7). Noi conveniamo dall' una e dall' altra parte, che Gefu-Cristo sia sempre stato povero; e la quistione è solamente, s'egli abbia amata la povertà per se medesima, il che pretendo che fia impossibile : essendo essa un male e un effetto del peccato. Seguita a dimostrare, che Gesu-Cristo non ha mai praticata ne infe-gnata la mendicità. Ma le sue prove tono più fottili che fode: e bafta negare il fatto, che niuno può provare. Infifte ancora fopra il Teltamento di San Francesco, e domanda con qual fronte possano i Frati Minori mendicare dopo un comandamento sì espresso di

Questo discors intitolato: Difes de Parrochi contra I preteste privilegi; su prefentato a' Cardinali, intendo a' querro eletti dal Papa per Commissar (o).

Il Dottoe Ruggiero Conoc Inglese dell' Ordine de Frati Minori, avendone avtacopia, vi fece una risposta, fotto

aver a lavorare (8).

<sup>(</sup>x) P. 1393. l. 55. (x) P. 1395. l. 30. (x) P. 1397. l. 50. (4) P. 1400. l. 50. (5) P. 1401. lik. 35, 5up. lik. 75. n. 31. lik. 79. n. 24. 26. (6) Vading. 1330. n. 14. (7) P. 1305. l. 35. (8) P. 1406. l. 49. (9) P. 1406.

il titolo di Difesa de' Frati Mendicanti, in cui non tratta d'altro che della quistione de privilegi, e della spiegazione del capitolo Omnis utrinfque fexus; infistendo particolarmente sopra la decretale di Giovanni XXII. Vas electionis contra gli errori del Dottor Giovanni di Poilli (1). Dappoiche il processo nella Corte di Roma avea durato quafi un anno (z), diede fuori Papa Innocenzo una Bolla provisionale, indirizzata a tutt'i Vescovi d' Inghilterra, in eui dice: Noi vi proibiamo nel corso di questa Istanza, di turbare i Frati Mendicanti nel possedimento, in cui sono di confessare, di predicare, e di seppellire, e ricever limofine; non pretendendo tuttavia di apportare verun pregiudizio, nè d'innovar cosa alcuna, mentre la istanza è pendente . Data in Avignone il primo giorno di Ottobre l'anno festo del nofiro pontificato (3); cioè l'anno 1248. Il processo non fu giudicato diffinitivamente. Fu costretto l' Arcivescovo di abbandonare gli attl, e di partire dalla Corte di Roma, non ricevendo più il foccorfo, che gli era stato promesso dal Clero d'Inghilterra. E frattanto i Frati Mendicanti (4), avendo sparso molto danaro in Corte di Roma, ottennero la conferma de' loro privilegi fotto una nuova data. Così viene riferita la cosa da Tommaso Walsingam Monaco Benedettino Inglese Autore contemporaneo . L' Arcivescovo di Armach , essendosi ritirato ne' paesi bassi, probabilmente per ritornare in Inghilterra, morl a Mons in Hainant verso la fine del feguente anno 1359.

XXXVII. Verso questo tempo due gran Principi entrarono in due Ordini Mendicanti , cioè Pietro Infante di Aragona , e Carlo Conte di Alenzon (4). Era Pietro figliuolo di Jacopo II. Re di Aragona, e di Bianca di Sicilia, figliuola del Re Carlo II. e forella di San Luigi Vescovo di Tolosa. Pietro fu Conte di Ribagorfa; e sposò Giovanna figlinola di Ruggiero Bernardo Conte e conchiusero tutti ad una voce di non di Foix, dalla quale ebbe quattro figlino-

li. Nel 1343. fondò vicino a Tarragona un famolo Ospitale, chiamato l' O. Anno spitale del Principe. Esfendo morta suaDI G.C. moglie verso l'anno 1358, deliberò di 1358, lasciar il mondo (6), ed avendo divisi 1359. i suoi beni tra i suoi tre figliuoli, entrò ne' Frati Minori a Valenza, prese l'abito, e professò per dispensa del Papa avanti di compiere l'anno del noviziato (7). La fua professione si fece solennemente, in presenza di molti Nobili:

e visse ancora per lo meno altri venti

anni. Carlo Conte di Alenzon era German Cugino del Re Giovanni, etfendo figliuolo di un altro Carlo fratello di Filippo di Valois, che fu ucciso alla battaglia di Creci nel 1346. Il suo primogenito, ch'è quello di cui parliamo, effendo ancora giovane, abbracciò lo iftituto de' Frati Predicatori (8) : di che fua madre Maria di Spagna ne rimafe afflittiffima, e scrisse al Papa, rapprefentandogli che pel ritiro di questo Principe reflerebbe lo Stato esposto a gran perdite, e ad una intera defolazione, attese le guerre e le turbolenze, che regnavano allora nel paese, Però pregava il Papa a provvedervi. Il Papa ne feriffe a Giovanni Marchefe di Monferrato, pregandolo di efaminare diligentemente la vocazione del giovane Principe, per confermarvelo, s'era stabile, o per distogliernelo, s'era una leg-gerezza di gioventù. E la lettera del ventelimolecondo giorno di Giugno 1359. Carlo perfeverò, e fu poi Arcivescovo di Lione.

XXXVIII. Nel Sabato quattordice. Suffidio simo di Ottobre 1357. avea Papa In- ricufato nocenzo mandato in Alemagna Filippo in Aledi Cabaffola Vescovo di Caviglione, magna, perchè efigesse la decima di tutte l'entrate ecclesiastiche in profitto della Camera Apostolica (9). Alla domanda di queflo sussidio Insolito il Clero delle tre provincie, di Treveri, di Magonza, e di Colonia, si raccolse con molti Abati,

dar nulla al Papa. Quella fu la risposta,

Princip Mendi-

(x) Sup. 116, 92. n. 54. (2) Vading 1357. n. 7. 8. (2) C. 6. (4) Vading. p. 172. (5) Vins PP, so. 1. p. 142. 967. (6) Vad. 1358. n. 2 3. H. Blunca p. 664. (7) Vad. 1380. n. 17. (8) Brow. 1359. n. 17. (9) 2. Vita Inn p. 350. Chr. Hist. p. 284.

Anno che diedero al Nunzio Filippo, che al-Anno lora fi ritrovava a Magonza. Subitamen-DI G.C. te feriffero alle aftre provincie di Ale-1359 magna, e traffero al loro parere tutto

il Clero e tutt'i Monaci; e scrissero parimente al Papa i motivi della loro negativa; e il Papa temendo di una discordia nella Chiesa, passo la cosa sotto

filenzio.

Ma l'Imperador Carlo a propofito di quella dimanda del Papa convocò a Magonza trut' i Principi dell'Impero nel 1550, Molti vi andarono, tra gli altri il Duca di Baviera, e il Duca di Salionia. Vi fia Goliata il Nursio, e fisforab di perfuadere a cedere a quella pretendine del Papa, e per rifondergli fecero deliberare gli uomini più dotti, tra' quali fritrovava Corrado di Alteja, Cancelliere di Roberto Conte Palatino, in-caricato di Principi a parlare per lo Clero. Fece dunque un dificorfo in metzo dell' Affembles del feguente tenore.

Hanno i Romani considerata sempre l' Alemagna come una miniera d' oro. e inventarono diversi modi per renderla efaníta. Cofa dà il Papa a questo Regno, se non che lettere e parole? Sia celi il padrone de benefizi quanto alla collazione; ma ne lasci l'entrate a quelli, che gli offiziano. Mandiamo noi in Italia tanto danaro, che basta per diverse mercanzie, e in Avignone per gli nostri figliuoli, che vi studiano, o che vi postulano de' benefizi; per non dire che li comprano. Non vi è niun di voi, o Signori, che non sappia che ogni anno fi porta dall'Alemagna alla Corte del Papa gran fomma di danaro per la confermazione de' Prelati, per impetrare i benefizi, per gli atti di giustizia, per le appellazioni alla Santa Sede, per le dispense, che si domandano, per le assoluzioni, per le indulgenze, per gli privilegi, e per le altre grazie. In ogni tempo confermavan gli Arcivescovi l'elezioni de' Vescovi loro suffraganei. Papa Giovanni XXII. fu quegli, che a' tempi nostri tolse loro per violenza questo diritto. Ed ecco che il Papa domanda li, che nol daranno, o vl fi opporranno. Arreftate i cominciamenti di questo male, e non permettete che fi stabilifea una servità così vergognose.

Il giorno dietro l'Imperadore e i ST, gono i chiamarcon il Nunzio, e gli dififero in rifcofta, che non poteva il. Clere o contribuire un fufficio tanto firanzio, 
nario; e che lopra tutto, era l'Imperadore ildegnato, che il Papa fi rivolgeific 
agli Alemanni, piuttofto che alle altre 
nazioni di Europa, per imporre a quelle quedlo aggravio. Egli difie dunque al 
Nunzio con emorione: Signor Velcovo, 
donde nafae che il Papa domanda al 
Clero tanto danaro, e non penfa a riformarlo? Ben vedete come vivono; qual' 
è la loro alterigia; il varizia, il luffo,

le loro delizie.

L'Imperadore, parlando così, accenno nell'assemblea Corrado di Falqueinstein Canonico di Magonza, ch'era stato coadiutore dell' Arcivescovo Errico. e pói fu Arcivescovo di Treveri (1). Portava in capo un cappuccio magnifico, ornato d'oro e di gemme, che l' Imperadore pose sul capo suo, e diede il proprio a Corrado, che non era altro che un cappuccio di semplice drappo. Poi diffe a Signori: Che ne pare a voi? Con questo cappuccio a chi somiglio io più? a un Cavaliere o a un Canonico? ed avendo riprefo il fuo cappuccio, diste a Gerlaco Arcivescovo di Magonza. Noi vi commettiamo per la fede che ci dovete, di riformare il vostro Clero a norma de Canoni. E quanto a' ribelli e a' disubbidienti, sequestrerete i frutti de' loro benefizi, per esfere applicati al nostro fisco. Potrete ancora, se fa bisogno far imprigionare i zenitenti. Diede lo stello ordine agli altri Vescovi del Regno.

zioni, per le indulgenze, per gli privile.

Avendo il Nunzio Filippo avuta quegio, per le altre grazie. In ogni tempo confernavan gli Arcivettovi l'elezioni de Vectovi loro infragneti. Papa s'imbarcò otro giorni dopo co fiuci dociorani XXII. fa quegli, che a' tempi mibircò otro giorni dopo co fiuci docionani XXII. fa quegli, che a' tempi moltri tolle loro per violenza, quello districo. Ed ecco che il Papa domanda, anora al Clero un fuifidio nuovo e non to; e non velendo averne avuta una impi introlo; minacciando di centro quel-

per tutta l' Alemagna con ordine di ractogliere la metà dell'entrata di tutt'i benefizi, che vacavano allora, e che foffero vacati fra due anni, e riferbargli in pro della Camera Apottolica.

Il disordine del Clero di Alemagna pasceva in parte dalle gnerre civili e dallo scisma, che fomentò Luigi di Baviera. Ora volendo l'Imperador Carlo porvi rimedio, oltre gli ordini dati a voce nella Dieta di Magonza, scrisse ancora a' Prelati , minacciando di far fequestrare le rendite Ecclesiastiche per mezzo de Principi secolari. Intorno a che il Papa gli rifpofe in questo modo (1): Noi lodiamo il vostro zelo; ma guardatevi che la cofa da voi fatta con buona intenzione non pregiudichi alla dienità della Santa Sede, ed alla ecclefiastica libertà. Però vi preghiamo di astenervi da queste minacce di sequestro; e, fe ebbero alcun effetto, di ripararlo. Ma eccitate i Prelati, che giudicherete voi i più propri a far il loro dovere contra il Cleso, come noi gli esorteremo dal canto nostro. E' la lettera del ventesimo giorno di Aprile.

Il Papa scrisse nel vero su questo proposito all' Arcivescovo di Colonia, di Magonza, di Treveri, di Brema, e di Salsburgo. E' la lettera del ventunelimonono giorno del medefimo mefe di Aprile. e il Papa vi dice: Abbiamo saputo da poco tempo, che in Alemagna alcuni Ecelefiastici , e de' Vescovi medesimi si abbandonano alle loro passioni, imitando i fecolari; hanno parte nelle Giostre, ne' Tornei, e negli altri esercizi militari, che portano abiti , scarpe , ornamenti , vietati loro, e diffipano così i beni de' poveri, con grande fcandalo del popolo. Perciò vi esortiamo, e v'ingiungiamo di reprimere questi eccessi in ogni persona ecclesiastica, di ogni grado e dignità, che sia; e di far che vivano secondo la gravità e la modestia della loro profesfione . Ordinerete a' Vescovi vostri suffraganci, che veglino parimente sopra la condotta del Clero fommesso loro.

XXXIX. Pubblicò l'Imperadore dal fuo lato una cofituzione per lo foftegno de' diritti della Chiefa, in cui dice: I Fleury Tom. XIV. Capitoli di Magoltungo, di Magonze, edi Calonia fi iono deloti con noi, che Anno alcuni Duchi, Conti, Baroni ed altri DEG.C. Signori temporali (2), alcuni Confoli 1396. Rettori delle Città, e de borghi, Collitabano fatti alcuni fattui, e ordinanderi Emerica del Periode del Città, e de contra i diretti, la libertà e i privi, per le contra i diretti, la libertà e i privi, per le legi delle Chiefe; per esempio, che Citro. miur bone temporale poffa effere tras-

nium bene temporale polla effere trasferito in poter della Chiefa; che i Cherici in Sacris non sicno ricevuti a postulare o a fare testimonianza negli affari civili, principalmente nelle caufe pie : e che i Laici scomunicati . e dinunciati, non fieno esclusi dal comparire nella Corte Laica. In oltre questi Signori, e questi Magistrati sequestrano e trattengono i beni de' Cherici, diminuiscono e riffringono le obblazioni de' Fedeli, carpiscono tasse, ed altre esazioni sopra i beni ecclesiastici ; saccheggiano , e abbruciano le case, e le terre, ricusano di registrare e di suggellare i contratti legittimi fatti tra i Cherici e i laici: ufurpano le donazioni, e i Legari disposti per le fabbriche; e traggono fuori dalle Chiefe e da' Cimiteri coloro, che vi rifuggono. Per quello cassiamo ed annulliamo noi tutti questi statuti, e questi regolamenti, commettendo fotto pena di bando dall'Impero a tutt' i Signori, e Magistrati di queste Provincie di rivocargli e sopprimerli. Dichiariamo ancora. che chiunque avrà sfidato preso o detenuto in prigione, spogliato, ucciso, o mutilato un Sacerdote o un Cherico. oltre le pene canoniche, sarà dichiarato infame ed efcluso da ogni assemblea de' Nobili Data in Praga il tredicelimo giorno di Ottobre l'anno 1350, indizione duodecima.

XL. Pietro Tommslo Vefcovo di Contina-Patti, Nunzio del Papa in Collonino- tovedelpoli, eravi giunto; e non trovandovi la Legal'Imperadore Giovanni Paleologo, ch' tiove di era alla guerra (3), andò a titrovarlo herio alla fua armata e vi fu accolto con Togrand'onore, e liberalmente mantenuto (14), "Ma l'Imperadore non rifuofe follecitamente al Papas, effendo occupatonegli affait della guerra. Promife turi-

C c ta-

<sup>(1)</sup> Rain. 1359. n. 11. (2) Gold couft, tom, 2. p. 92. (3) Sup. n. 28. (4) Vite c. 5. ap. Boll. 29. Janu. to. 2. p. 1000.

tavia di far deporre il Patriarca Greco venne fatta buoniffima accoglienza dal ANNO Callifto, nemico della unione della Chieor G.C. fa , e di farne eleggere un altro; e fi 1359. comunicò per le mani del Nunzio. Ef-

fendo poi di ritorno a Costantinopoli, scrisse al Papa nna lettera di questo tenore: Noi ci adopriamo con tutta la cara possibile alla rinnione della nostra Chiesa con la Santa Chiesa Romana; e col configlio de' Grandi abbiamo risposto al Signor Pietro voltro Nunzio, che come l'abbiamo noi promesso, vogliamo essere ubbidienti , fedeli e divoti alla Chiefa Romana, e ne abbiamo fatto ginramento nelle fue mani, in prefenza di molti Vescovi; ma presentemente non posso fare che tutt' i miei sudditi l'ubbidiscano, perchè tutti non mi fono fedeli, e non ubbidiscono a me medesimo; all' opposto cercano molti di sollevarsi contra di me : ma io compierò tutto, fe mi manderete il foccorfo, che vi domando. Turta la mia famiglia fin dal principio ha voluto ubbidire alla Chiesa Romana, e il mio bisavolo è morto in questa ubbidienza, vuot dire il suo tritavo Michele Paleologo, che fece la fue riunione nel Concilio di Lione (1). Seguita la lettera: Volea spedirvi il mie figliuolo il Despota, cioè Emmanuele: ma il Nunzio non l'ha creduto a propolito per ora. Spero che presto verrà. Piaccia a Dio, che possa io medesimo rendere alla Santità vostra quel rispetto che le deggio. Non dubitate nulla del Patriarca, io lo deporrò, e ne porrò un altro, che cono-scerò fedele alla Chiefa Romana. Vi ringrazio di averci mandato un uomo così faggio e prudente. Ci racconfolò molto. e tutt'i Greci e i Latini, che con le fue istruzioni sono stati convertiti, e confermati nella virtù. Data da Costantinopoli nel palagio di Blaquerne l'anno del Mondo 6866, il settimo giorno di Novembre indizione undecima . E' l'anno di Gelu-Cristo 1357.

Il Nunzio Pietro Tommafo, avendo preso congedo dall' Imperadore (2) Giovanni Paleologo, paísò nell' Ifola di Cipro, e giunie a Famagosta, dove gli

Re Ugo di Lufignano, che gli andò incontro, e lo condusse a Nicolia, Città di sua residenza. Pietro vi s'infermò; e la Regina gli apparecchiava il vitto con le sue proprie mani. Riavuto che fu, andò in Gerusalemme, visitò i luoghi Santi, e predicò liberamente senza timore de Saraceni . Il che avendo saputo il Sultano di Egitto dopo la partenza del Santo Vescovo, sece tagliar la testa all' Emiro di Gerusalemme per averlo lasciato partire. Il Vescovo Pietro ritornò poi in Avignone, dove Papa Innocenzo ben informato del suo merito gli diede la legazione universale di Cipro e delle vicine Provincie (3). E'la Bolla dell'undecimo giorno di Maggio 1359. E per meglio sostenere la sua dignità, il Papa lo trasferì al Vescovado di Coron in Morea, più vicino a' paesi della sua legazione, e più ricco di quel di Patti in Sicilia (4): del quale provvide Giovanni Graffeo dell' Ordine de' Frati Minori.

Il medelimo giorno undecimo di Maggio il Papa diede fuori un'altra Bolla, indirizzata al medesimo Legato, al Patriarca Latino di Costantinopoli, agli Arcivescovi della restante Romania, di Cipro, di Creta, di Smirne, e a loro suffraganei, con la quale rappresenta loro i procedimenti de' Turchi, e le devastazioni, che fanno nella Cristianità. Conchiude ordinando a questi Prelati di pubblicar la Crociata contra di loro. Questi Turchi erano quelli di Natolia, il cui fecondo Sultano, Urcano figlinolo di Ottomano, morì quest'anno 1359. 761. dell' Egira, dopo aver regnato trentaquattro anni (5). Suo successore fu Morad, o Amurat, soprannomato Algazi , cioè il Conquistatore . Estese molto la sua possanza in Europa, ne trentacinque anni in circa, ch'egli regnò, e prese tra l'altre Città Andrinopoli nel 1360, e nel seguente anno stabili la milizia de'Giannizzeri.

Verso lo stesso tempo morì Ugo Re

di Cipro (6), lasciando in suo successo-

<sup>(3)</sup> Sup. lib. 86. n. 44. (2) Vita c. 6. p. 1801. (3) N. 7. Rain. 1359. n. 16. (4) Rocco Pierro p. 40. 404. (5) Sup. lib. 94 n. a8. Pocot. fup. p. 44. Bibl. Orient. p 624. (6) Rain. 1360. n. 13.

re Pietro fuo figliuolo, che mandò alla Corte di Roma due Ambasciatori a rendere ubbidienza al Papa, come si vede dalla risposta data da Villanuova di Avignone , nel giorno ventefimotta-" vo di Giogno . Il nuovo Re Pietro aveva un nipote chiamato Ugo, figliuolo di Guido fuo fratello maggiore, morto prima del padre, Questo giovane Principe pretendea di fuccedere alla corona di Cipro, preseribilmente a suo zio (1). A tal effetto spedi al Papa, rappresentandogli il suo diritto, e offerendosi di Concertarfi al fuo giudizio: foora di che fcriffe il Papa al Re Pietro il giorno ventelimoquarto di Maggio, esortandolo a fare giustizia al suo nipote; e promettendo egli di renderla ad entrambi, fenza preferenza di perfona. Pietro di Lufignano si fece tuttavia coronare, e chiamò il Legato Pietro Tommaso, che ritornò in Cipro, e lo confagrò, e corond folennemente (2), nella Chiefa Cattedrale di Famagosta, Frattanto Ugo di Lufignano era in Avignone apprello il Papa, che gli avea data la carica di Senator di Roma, come si raccoglie da due lettere del Papa in data dell' ottavo giorno di Gennajo 1361, l'una a Maria Madre di Ugo Imperadrice titolata di Coffantinopoli , e l'altra a' Romani.

Devasta-

XLI. Nel medefimo tempo scrisse il zioni del- Papa in tutte le parti, per aver soccorle Com- so contra le Bianche Compagnie; il che si dee ripigliare da più rimoto tempo. Bianche. Dono la battaglia di Poitiers, e la prefa del Re Giovanni, molta gente da guerra di diversi paesi, vedendosi mancar lo stipendio, e non sapendo come vivere in Francia, si raccolfero sotto la condotta di un Gentiluomo di Perigord, chiamato Arnaldo di Cervolo, e per burla l' Arciprete (3). Andas ono prima verso la Provenza, dove presero molte Città, e altre Piazze forti, e faccheggiarono tutto il paese nel 1357. Vedendosi il Papa insorgere questa tempesta, che infuriava di giorno in giorno, volle vedere tutta la fua Corte arma-

ta, e ne fece la raffegna, che fu grande e bella . Vi fi ritrovarono quattro Anno mila Italiani, ch'erano il doppio di tut. DI G.C. to il resto di questa Corte, Poi comin. 1360. ciò il Papa a far fortificare Avignone con huone mura, fenza prendere per allora niun'altra precauzione eilernamente contra la Compagnia Bianca, chiamandoli ella con quello nome.

Ma dopo fatta la pace tra la Francia e l'Inghilterra conchiusa a Bretieni vicino a Chartres l'ottavo giorno di Maggio 1366, quelle compagnie si accrebbero per la gran copia di truppe, che furono licenziate, e di malfattori, che scorrevano in Francia nulla offante gli ordini, che il Re Giovanni avea dati, perchè fi ritiraffero. Allora l'Arciprete prese e saccheggiò la Città dello Spirito Santo sopra il Rodano, sette leghe discosta da Avignone, dove il Papa e i Cardinali ebbero uno spavento ferocissimo. Ordinarono una croifea, come dicevali allora, cioè una Crociata, contra questi cattive cristiani pengiori degl'infedeli : imperocchè devastavano il paele, saccheggiavano ful fatto quanto poteano ritrovare, violavano, uccidevano uomini, donne, fanciulli, e quelli, che commetteano le più infami azioni, erapo i più stimati. Fece dunque il Papa predicare contra di effi, promettendo di affolvere dalla pena e dalla colpa tutti quelli, che prendessero la croce, ed esponessero la loro vita per distruggere questa maledetta razza. I Cardinali eleffero Pietro Bertrandi Cardinale Vescovo di Ostia per capo di questa Crociata; e andò egli a dimorare a Carpentraffo, dove ricevea tutti coloro, che voleano prender la Croce ; ma come non fi dava loro altro che l'Indulgenza, gli uni andavano in Lombardia, e gli altri ritornavano al loro paese, e alcuni ancora fi faceano della Compagnia Bianca, che così s'ingrandiva di giorno in giorno.

Nel cominciamento dell'anno 1361.fcriffe Innocenzo molte lettere in quello propofito (4). L' ottavo giorno di Gennajo fece intendere a Luigi eletto Vescovo di Va-

Cc 2

(1) N. 15. (2) Vita c. 8. p. 100g. Mart. Thefaur. anecd. r. 2. p. 846. epift. 5. 6. (3) Froif. vol. 1. c. 177. Matt. Vill. lib. 7. c. 87. Vit, 1. Inn. p. 134. not. p. 946. (4) Thef. anoedo. se. 2. p. 846.

lenza, che segnitasse ad avvertirlo di diciassette mila persone; tra le quali vi ANNO quel che occorresse intorno a questa com-DI G.C. pagnia, e di opporvisi quanto più potes-1361. fe (1). Il decimo giorno del mefe fteffo,

feriffe a Filippo Duca di Borgogna (2), pregandolo d' impedire, che le genti della compagnia paffaffero per le fue terre, e avvertendolo della Crociata, che avea fatta predicare contra effe. Quello Duca Filippo foprannomato di Rouvre, morì nel medelimo anno, e terminò in lui il primo ramo de' Duchi di Borgogna, disceso da un figliuolo del Re Roberto (3). Scriffe il Papa ancora al Governatore del Dolfinato, al Conte di Savoia (4), alla Città di Ambrun, al Re Giovanni, a Carlo fuo primogenito Duca di Normandia, all'Imperador Carlo IV. e a molti altri.

Nel medefimo anno nel cominciamento di Marzo (5), l'Imperadrice diede in luce un figliuolo a Norimberga. Carlo Imperadora n'ebbe tant'allegrezza, che pel fuo battefimo convocò una Corte solenne nello stesso luogo, dove si ritrovarono quafi tutti gli Elettori. Fu battezzato il fanciullo nella Domenica Missericordia feconda dopo Pasqua, cioè l'undecimo giorno di Aprile 1361, più di un mese dopo il suo nascimento; e fu chiamato Venceslao. I fuoi padrini furono tre Arcivescovi, sei Vescovi e cinque Abati, quattordici in tutto. Durò la festa otto giorni . Si trasserirono dalla Boemia eli ornamenti Imperiali, e le reliquie, che ne formavano una parte; tra le altre gl'istromenti della passione; si mostrarono pubblicamente, e fi pubblicò una indulgenza plenaria, conceduta da Papa Innocenzo fimile a quella del Giovedì Santo a Roma, Si secero Tornei, e una quantità di altre allegrezze. Finalmente l'Imperadore mandò in offerta a Nostra Signora di Aquisgrana quindici marchi d'oro, ch'era quanto pesava il fanciullo .

Promozio- XLII. Nel medefimo anno ritornò la ne di Car- peste in Avignone con tanta violenza, che dinali, da Pasqua, che su il ventesimottavo giorno di Marzo, fino a San Jacopo ventesimoquinto di Luglio (6), morirono

furono cento Vescovi e nove Cardinali, cioè Pietro del Prato , Vicecancelliere della Chiefa Romana, e Vescovo di Pa-lestrina (7); il Cardinal Bianco, cioè Guglielmo di Court; il Vescovo di Ostia Pietro Bertrandi di Colombieres; Giovanni di Caraman; Francesco di Todi, detto il Cardinale di Firenze; Bernardo della Torre; Guglielmo Farinier, ch' erastato Generale de Frati Minori ; Pietro di Crose, e Pietro della Foresta.

Per rimediare a questa perdita Papa Innocenzo fece una promozione di orto Cardinali il Venerdì de' quattro tempi , giorno diciassettesimo di Settembre 1361, cinque Sacerdoti e tre Diaconi . Il primo fu Fontaniero Vaffal allora Piatriarca di Grado. Nacque in Quercì, e abbracciò la Regola di San Franceico nel Convento di Gourdon; poi fu mandato a Parigi, dove si addottorò in Teologia nel 1333. Dieci anni dopo fu eletto Generale del fuo Ordine, e. il giorno ventelimoguarto di Ottobre 1347. Papa Clemente VI. gli diede l'Arcivescovado di Ravenna, poi lo trasferì a Grado il ventesimo giorno di Maggio 1351. lasciandogli l'amministrazione di Ravenna, per avere di che sostener la dignità di Patriarca . Era egli affente quando venne creato Cardinale; e mentre che andava in Avignone a ricevere il Cappello dalle mani del Papa, morì a Padova verso la fine di Ottobre, senz' aver ricevuto il titolo, che non fi dà fe non a' presenti.

Il secondo Cardinale fu Pietro Itier nativo di Perigord (8). Era egli Vescovo di Dax in Guascogna; ed ebbe il titolo di Cardinale de quattro Coronati. Fu il terzo Giovanni di Mandiae nella Diocesi di Uses. Fu Canonico di Aix, poi Vescovo di Nismes, dopo la morte di Bertrando di Deuce suo zio. Le provvisioni di Giovanni sono del giorno diciassettesimo di Novembre 1348. Fu titolato Cardinale di San Marco, ma si chiamò sempre il Cardinal di Nismes . Il quarto fu Egidio Effelino di

(1) Ep.4. (2) Ep.8. (3) Lab. Tail, p.130. (4) Ep. 0. 10. 12. 13. 14 20. (5) Rebd. an. 1361. (6) Id. p. 443. (7) Vita p. 355. 973. M. Vill. 10, e.46.71. (8) Baluz. p. 954.

Montegu Avergnac (1), Vescovo di Teruana, e Cancelliere di Francia . Il suo titolo su di San Martino a' Monti. Il quinto Cardinale fu Androvino fratello del Conte della Roche, nella Con-tea di Borgogna, e Abate di Clugal (2). Nell' anno 1357, avevalo il Papa mandato in Italia a comandare le truppe della Chiesa, in cambio del Cardinale Egidio Albornos (2), da lui richiamato in Avignone . Ma conobbero il Papa e i Cardinali che quelto impiego non conveniva all' Abate di Clugnì, essendo nomo molle, e poco ammaestrato nella guerra, e negli artifizi, che domanda il governo degli Stati Così non essendo atto nè ad acquistare , nè a conservare le terre, che avea ricuperate il suo predecessore, non era nè temuto, nè ubbidito. Però il Papa rimandò in Italia il Cardinale Albornos, L'Abate di Clugnì riuscì meglio a maneggiare la pace tra la Francia e l'Inghilterra (4), come fece nell'anno 1360, nel trattato di Bretignì con Simone di Langres, Generale de Frati Predicatori . I due Re pregarono fin da allora il Papa a far Cardinale l'Abate di Clugnì; ma differì egli fino a questa promozione.

Il setto Cardinale e il primo de' Diaconi fu Stefano Auberto pronipote del Papa, e nativo della Diocesi di Limoges (5), Il Papa lo nominò al Vescovado di Carcaffona il decimo giorno di quell'anno 1361, quantunque non avelle ancora altro che gli Ordini Minori; ma non fu mai confagrato (6). Venne chiamato tuttavia il Cardinale di Carcassona, ed obbe il titolo di Santa Maria in Aquiro . Il settimo Cardinale su Guglielmo Bragoso della Diocesi di Menda , ch' era stato Dottore e Professore nella Università di Tolosa, e Vicario Generale dell' Arcivescovo Stefano Aldebrandi nel 1355. Era eletto Vescove di Vabres , quando venne creato Cardinale Diacono titolato di San Giorgio al velo d'oro, ma gli restò il nome di Vabres. L'ottavo Cardinale fu Ugo di San Marziale (7), così chiamato dal Castello dove nacque potuto fare. E'la lettera del secondo

nella Diocesi di Tulle, Era nobile, e fu mandato Nunzio Apostolico al Regno Anno di Napoli nel 1352, per accordare il Re DI G.C. Luigi e la Regina Giovanna col Re di 1361. Ungheria . Studiava ancora a Tolosa, dove fi addottorò in legge civile, quando venne fatto Cardinale Diacono, e ricevette poi il titolo di Santa Maria in Portico: era anche Prevolto di Douai. Ecco gli otto Cardinali della promozione del giorno diciassettesimo di Settembre 1361.

Il Re Giovanni riteneva appresso di se il nuovo Cardinale Androvino Abate di Clugnì (8), e scrisse al Papa pregandolo di lasciarglielo sino a un certo tempo per alcuni affari importanti; e intanto di mantenergli i privilegi e gli stipendi ordinari de Nunzi, e di mandargli il Cappello rosso. Il Papa rispose : Non dobbiamo noi accordare queste grazie se non col configlio, e coll'affento de nostri fratelli Cardinali raccolti nel Concistoro; e non crediamo già di poter ottenere quello affenio; che riculato, non farebbe di onore nè alla vostra grandezza, nè al Cardinale. Consideriamo dall' altro canto, che le Chiese del vostro Regno sono oltremodo aggravate da sussidi imposti loro nelle passate guerre, o che ancora comportano. Il Cardinale medefimo, effendo privato de fuoi affegnamenti , e dell'entrate del Cappello , e non essendo dell' altro canto dotato di gran beni , gli sarebbe d'incomodo la spesa necessaria per sostenere la sua dignità.

Per il che vi preghiamo che non vi paja strano, se non cediamo in questo punto al voltro desiderio; e di permettere a questo Cardinale di venire alla Corte di Roma più presto che sia possibile ad efercitare il suo nuovo offizio. Ben vogliamo tuttavia, se lo stimate necesfario per la conclusione degli affari, ch' egli dimori con voi fino alla proffima Ascensione. Quanto a benefizi, che ci avete pregato di conferirgli, noi l'abbiam provveduto con gli altri Cardinali della medelima promozione, il meglio che si è

<sup>(1)</sup> P.556. (1) P.958. (3) M. Vill. 7. e 156. 7. e. 103. (4) Froiff. z. e. 221. (5) Rain. 1360. m.g. (4) Vit. p. 341. 960. (7) P. 963. (8) Epift. 24. fup. Matten. t. s. p. 1092.

Anno pa al Cardinale Androvino una lettera pr G.C. colla stessa data (1), dalla quale appa-1362. ritce, che il principal affare, che lo ritenesse, era quello di Bretagna per dif-

finire le differenze tra Carlo di Blois, e Giovanni di Monforte intorno a quel Ducato; come si raccoglie da molte lettere precedenti (2).

Morte d' XLIII. L'anno seguente 1362. Luigi

Innocen- Re di Napoli morì il ventefimosesto giorno di Maggio, festa dell' Ascensione; lasciando la Regina Giovanna sua mo-V. Papa. glie vedova per la feconda volta, e fenza figliuoli, Papa Innocenzo gli fece celebrare un divino offizio il giorno ventesimo di Giueno; e per contervare i diritti della Chiefa Romana fopra questo Regno, ch'è un suo seudo (3), gli mandò come Nunzio Guglielmo Grimoldo o Grimoardo Abate di San Vittore di Marfielia, che non vi dimorò a lungo. Imperocchè Papa Innocenzo VI. confumato dalla vecchiezza e dalle infermità, morì nel medefimo anno il giorno duodecimo di Settembre, dopo nove anni, e quasi nove mesi di Pontificato, e su seppellito nella Chiesa principale di Avignone (4), poi trasferito alla vicina. Certofa da lui fondata. Favorì i Letterati, e fece loro del bene, e ne avanzò molti; ma fi lafciò troppo vincere dalla naturale inclinazione verso i parenti fuoi, molti de' quali furono da lui follevati alle dignità ecclesiastiche; per la maggior parte per altro capaci, e che

> Il decimo giorno dopo i funerali (5) d'Innocenzo VI. ch' era la festa di San Maurizio, ventelimolecondo di Settembre 1362, 1 Cardinali, che si ritrovavano in Avignone, entrarono in Conclave. fecondo il costume. Erano venuti, fe quelto Cardinale dovelfe aver voto nel foffe disposto.

adempirono al loro dovere.

giorno di Novembre 1361. Scriffe il Pa- Conclave per la elezione del Papa (6), non avendone ancora avuto il titolo, e non effendo tlato intallato nel Concittoro, vivente Innocenzo VI. Si decile tuttavia in favore di Androvino; e fu contata il suo voto nella elezione.

> Stettero i Cardinali più di un mese nel Conclave, prima di convenirii per un Papa; e quantunque fra essi vi foslero de' foggetti meritevoli , non n' elessero veruno; e si determinarono finalmente a prendere l' Abate di San Vittore di Marfiglia. Guglielmo Grimoldo eletto il ventelimettavo giorno di Ottobre (7). Era egli figliuolo di Grimoardo, o Grimoldo Cavaliere, Signor di Grifac in Gevaudan nella Diocesi di Menda. In sua prima giovanezza abbracciò la vita monastica, e su ricevuto nel Priorato di Chiriac nella stessa Diocesi, dipendente da San Vittore di Marsiglia; dove dopo esfersi ammaestrato nelle regolari osfervanze, andò a studiare a Montpellier con si buon avvenimento, che divenne famolo Dottore in Legge civile e canonica, e le infegnò per molti anni a Montpellier, in Avignone. Poi fu provveduto dell' Abazia di San Germano di Auxerre, poi di San Vittore di Marsiglia, e finalmente eletto Papa.

Ritrovandosi egli in Italia per gli affari della Chiefa, dubitando i Cardinali fe acconfentiffe alla elezione, non la pubblicarono fin tanto che non fosse ritornato; e lo mandarono a cercare, fotto pretefto, che aveano bisogno di lui per alcuni premuroli affari; vi andò fubito, ed entro fegretamente in Avignone, il trentesimo giorno di Ottobre (8) . Il giorno dietro fu pubblicata la elezione, e dichiarato Guglielmo Grimoldo, col nome di Urbano V. Il giorno di San Leonardo, festo di Novembre, ch'era tra gli altri Androvino della Roche, di Domenica, fu confagrato Vescovo, e prima Abate di Clugni, che non era coronato Papa dal Cardinale di Magueentrato in Avignone, se non quando lona Vescovo di Ostia, ch'era Alduino Papa Innocenzo era negli estremi, e Auberto (9). Volendo Papa Urbano eviquali in punto di morte. Quella cir- tare il falto, non fece il palleggio accocostanza sece nascere una difficoltà, cioè stumato per la Città, quantunque tutto

(1) Epift. 241. (2) Epift. 38. 39. 60. Cc. (3) M. Vill. 10. c. 100. Rain. 1362. n. 2. (4) Vita p. 343. 344. (3) P. 399. (4) P. 364. (7) P. 976. (8) M. Vill. 11. c. 2. 26. (9) Vit. p. 395. 1055.

Concili di XLIV. Il medefimo anno 1362. Si-Cantorbe mone Islip Arejvescovo di Cantorberì tenne due Concili Provinciali (1); il

primo a Magfeld, il cui rifultato fu una costituzione indirizzata a Simone Sudburl Vescovo di Londra, in data del decimofesto giorno di Luglio. Dice in sostanza : Le feste istituite per onore di Dio, e de'Santi si sono cambiate in abusi, per la incostanza e per la corruzione degli nomini. Vi si tengono mercati, profane assemblee, vi si fanno degl' illeciti efercizi, fono le ofterie più frequentate delle Chiefe; in luogo di orare , fi ubbriacano e fi abbandonano alla dissolutezza, e a' contrasti , L' Arcivescovo sa poi la denumerazione delle feste: primieramente della Domenica, la cui offervanza dee cominciare a' vesperi del Sabbato; non avanti, per non cadere nel Giudaismo; Pasqua, la Pentecoste co' tre seguenti giorni ; la festa del Santiffimo Sagramento . Tra quelle de' Santi la Concezione della Beata Vergine , che non era ancora ricevuta nè in Francia , nè in Roma ; ma era già antica in Inghilterra (2) . Il secondo Concilio della Provincia di Cantorheri fi tenne a Lambeth, cafa dell' Arcivescovo, e il risultato su una costituzione ta al medesimo Vescovo di Londra (3), in cui si biasima l'avarizia e la infingardaggine de' Sacerdoti , e vi si tassano i loro slipendi, per gli annuali e gli altri offizi ; ma il vero rimedio farebbe

flaro quello di eleggerli migliori. XI.V. La Chiefa di Avignone non Francia e aveva avuto Vescovo sotto gli ultimi di Cipro due Papi Clemente e Innocenzo, che in Avife l'aveano riferbata per goderne l'entrate , facendola governare da gran Vicari (4). Papa Urbano rimise questa Chiesa in regola, e ne provvedette fuo fratello Anglico Grimoardo Canonico Regolare, e Priore di San Pietro di Die . Aveva egli abbracciata la

gnone .

la sua virtà , e con la regolarità . Fu provveduto dell' Arcivescovado di Avi. Anno gnone il Lunedì duodecimo giorno di DI G.C. Dicembre 1362.

Frattanto il Re Giovanni era partito da Parigi verso la festa di San Giovanni per andar a ritrovare il Papa, e i Cardinali in Avignone (5); e a visitare passando il Ducato di Borgogna pervenuto in lui da poco tempo per la morte di Filippo di Rovere, occorsa nel precedente anno (6). Arrivò il Re Giovanni verso la festa di San Michele a Villanova di Avignone, dov'era apparecchiato il suo albergo . Dopo la elezione di Papa Urbano, andò a ritrovarlo ; ed entrò iu Avignone il ventefimosettimo giorno di Novembre (7) . Poco dopo seppe, che il Re di Cipro Pietro di Lulignano avea paffato il mare, e dovea giungere in Avignone . Il Re Giovanni diffe che lo attenderebbe, desiderando molto di vederlo, per lo gran bene che ne aveva inteso dire , e per le fue imprese contra i Saraceni, tra le altre la presa di Satalia. E' questa l'Attalia degli antichi in Panfilia, conquistata dal Re di Cipro nell' Agosto 1361. col foccorfo de' Cavalieri Ofpitalieri (8).

Questo Principe arrivò in Avignone del nono giorno di Novembre indirizza- nel ventelimonono giorno di Marzo 1363. (9) , ch' era il Mercoledì della Settimana Santa; e il Venerdi Santo il Papa offiziò, e predicò nella sua Cappella, con grand edificazione in presenza de due Re , di Francia e di Cipro . Allora il Re di Francia dichiarò la risoluzione, che avea fatta da qualche tempo, e che tenea fegreta; e pregò il Papa che gli desse la Croce per lo passaggio d' Oltremare ; e questo gli accordò il Papa volentieri . Il Cardinale di Perigord Talerando , e molti Signori, fr crocefignarono anch' effi, mettendo alcune Croci rosse sopra i loro abiti . Il Re di Cipro ne fu appagatissimo, e ne lodo il Signore; imperocchè vita Religiofa nel Monistero di Sau era andato con la mira di eccitare que-Rufo, e si distinguea nell' Ordine con sta Crociata. Dopo l' ottava di Pasqua

<sup>(7)</sup> T. 11. p. 1933. (2) Thomast. fetter p. 220. (3) Conc. p. 1935. (4) Vite p. 365. 993. Gall. Chr. wous 1. 1. p. 223. (5) Froiff. 1. c. 216. Cont. Nang. p. 280. Vite p. 366. 982. (6) Sup. n. 41. (7) Rain. 1360. n. 10. (8) M. Vill, 19. c. 69. (9) Rain, 1363. m. 14. Froiff, 1. c. 217. Vita to. 2. p. 983.

il Mercoledi, ch' era il duodecimo gior-ANNO no di Aprile , il Papa predicò espressa-DI G.C. mente la Crociata contra i Turchi, or-1363. dinando un passaggio generale, e facendone capo il Re Giovanni . Questo Principe, ch'era presente, giurò di farlonel mese di Marzo due anni appresso, cioè nel 1365. Il Papa diede fuori su di ciò una bolla indirizzata al medefimo Re Giovanni (1), data l' ultimo gior-no di Marzo, ch'era il Sabbato Santo. Il Cardinale Talerando Vescovo di Albano fu eletto Legato, per comandar la Crociata (2). Ma i Saraceni, avendo fanuto questi preparativi fatti contra di essi, presero un gran numero di Cristiani in Egitto, in Damasco, e in Siria, e li fecero molto patire ; e di questa impresa io non veggo altro frutto.

Trattato con Bernabò Vifconti .

XLVI, L' Arcivescovo di Creta Pietro Tommaso avea seguito il Re di Cipro, e lo accompagnava in questo viaggio, non avendo minore zelo di lui per la esecuzione di questa Crociata . Ora grande ostacolo vi si ritrovava in Italia, per la guerra accesa tra il Papa e i fuoi alleati da una parte, e Bernabò Visconti Tiranno di Milano dall' altra (3). Il principal motivo era per la Città di Bologna, che s'era fot-tratta dall' ubbidienza del Papa, e data a' Visconti . Il Re di Cipro passando per Milano per andare in Francia, trattò della pace con Bernabò, e poi col Papa, quando fu in Avignone, dove fi deliberò, che i due Re di Francia e di Cipro, coll'affento del Papa, mandaffero a Milano alcuni Ambasciatori a tal fine. Il Re Giovanni vi s'interessò per gli Vifconti , perchè avea maritata fua figliuola Isabella con Galeazzo fratello di Matteo, e di Bernabò ; effendo effi tre fratelli . Mandò dunque a trattar questa pace due Ambasciatori, un Conte, ed un Vescovo.

Il Re di Cipro ne mandò ancor egli due , l' Arcivescovo Pietro Tommaso, e Filippo di Masieres Cancelliere di Cipro, che partirono di Avignone nel tempo medefimo che il Re loro Signore:

imperocché andò egli ad invitare la maggior parte de' Principi Cristiani alla Crociata , il Re d'Inghilterra , l' Imperadore, il Re di Polonia, il Re di Ungheria ; proponendoli di capitare a Venezia nel termine stabilito, cioè nel mese di Marzo 1365. Frattanto giunsero i fuoi Ambasciadori a Milano, dov' essendo stati ben accolti da Bernabò, ed avendogli esposta la cagione del loro viaggio, paffarono in Romagna a conferire col Cardinal Egidio Albornos , Legato in Italia, che comandava le truppe del Papa, e regolava la guerra; poi ritornarono a Milano, riferendo a Bernabò quel che aveano conferito col Legato .

Oltre l'armi materiali avea Papa Urbano impiegate contra Bernabò l'armi spirituali ; e dopo molti procedimenti , pubblicò una Bolla dell' ultimo giorno di Novembre 1362. (4), dove riferisce gli atti da Papa Innocenzo fatti contra questo Signore; e ripigliando l'affare più indietro , espose , che sin da allora avea la Santa Sede ricevuti ficuri avvisi, che Bernabò avesse presa la protezione degli Erctici, particolarmente di Francesco Ordelaso, condannato come tale; ed avea proibito di predicar la Crociata contra di lui . Papa Urbano aggiunge parlando sempre di Bernabò. Chiamò un giorno avanti a lui l' Arcivescovo di Milano Roberto di selice memoria, perchè avea ricufato, come dovea, di ordinare un certo Monaco; e gli diffe in presenza di molte perfone : Metriti in ginocchioni , ribaldo . Non fai tu, che io fono Papa, Imperadore, e Signore in tutte le mie terre : e che Dio stesso non potrebbe fare se non quel ch' io volessi ? E dopo molti altri indegni trattamenti, fece rinchiudere l'Arcivescovo in una came-ra. In tutt' i luoghi del suo Dominio avea fatto proibir con pubblico bando , fotto pena di effere abbruciati, di andare alla Corte del Papa nostro predecessore, o del Legato Egidio Vescovo di Sabina per ottenervi grazie;

<sup>(1)</sup> Rain. n. 15. 16. (2) M. Vill. 21. e. 34. (3) Vita Pet. Tho. e. 12. n.66. (4) Rain. 1362. #. 12.

di soddisfar loro per debiti, e di prestar loro ajuto o configlio. Aveva anche vietato di far veruna elezione, e di provvedere in qualunque modo fi fosse a veruna Chiefa o Monistero, fenza la sua permifficue, o quella di un certo Girardolo, dal popolo chiamato Papa.

Riferifce la bolla molte altre crudeltà efercitate contra alcuni Sacerdoti e Religiofi (1), gli uni abbruciati in una gabia di ferro, altri tormentati fopra il cavalletto; ad un Frate Minore di gran virtù fece forare gli orecchi con ua ferro rovente. Costrinse il tiranno un Sacerdote di Parma a falire fopra una Torre, e profferire anatema contra Papa Innocenzo, ed i Cardinali. Finalmente il medesimo Papa, dopo aver fatto prendere informazione di questi delitti, intimò a Bernabò il ventesimoguinto giorno di Agosto 1360, di comparire al suo Tribunale il quinto giorno del feguente Novembre; e non essendo compario, su dichiarato contumace in materia di fede, e fulminato di anatema con fentenza. Seguita Papa Urbano. Effendo Bernabò dimorato nella fua offinazione per due anni, noi lo citiamo perentoriamente per lo primo del proffimo Marzo. cioè del 1363, per udire la fua fentenza.

Nel giorno destinato (2), il Papa tenne Concistoro, e mando due Cardi-nali alla porta del Palazzo a chiamare Bernabò. Si presentò una persona particolare, che dicea di avere la sua proccura; ma non era fufficiente, come non lo erano l'eccezioni e le scuse da lui proposte. Per questo il Papa diede la sentenza, con la quale condanna Bernabò come Eretico, e lo dichiara decaduto dall' Ordine di Cavalleria, da ogni onore, privilegio, ed altri diritti; ordinando a tutt' i Fedeli di evitarlo (3). La sentenza è del Venerdì terzo di Marzo 1363. Dopo aver fentenziato, il Papa si levò dalla sua Sedia, si pose ginoc-chioni, e levando al Cielo le mani giunte, prego Gefu-Cristo, San Pietro, e San Fleury Tom. XIV.

Finalmente Il Papa fece predicare la Cro. Anno ciata contra Bernabò (4); prima in Ale. Di G.C. magna, poi in Italia, come apparifce 1363. dalla fua lettera dell' undecimo giorno di Luglio al Cardinale Egidio Albornos, in cui dice : Non permettiamo già che predichiate voi la Crociata, per lo pasfaggio di Oltremare, fin a tanto che non sia terminato l'affare di questo Eretico con la guerra, e con la fua con-

com'egli l'avea fegato fopra la terra."

versione, che Dio la voglia. In tale stato erano le cose quando i due Ambasciatori del Re di Cipro (5). l' Arcivescovo Pietro Tommaso, e il Cancelliere Filippo di Mafieres; ritornarono a Milano per trattare la pace. Vi ritrovarono gli Ambasciatori del Re di Francia, che stimando averla conchiusa, . e volendo fariene onore, non faceano gran conto del Re di Cipro, nè de' fuoi Ambasciatori. Aveano parimente trovato il Legato Spagnuolo, cioè il Cardinale Albornos, acerbo, incollerito, e animato a feguitar la guerra, dicendo che non si potea fidarsi a'trattati che si faceffero con Bernabò. Trovarono lo steffo Bernabò infuriato come un leone, minacciando la Chiefa, contra la quale nudriva fempre mali difegni, e difpregiando la pace.

Cli Ambasciatori di Francia si ritirarono fenza far nulla, e mal contenti (6). Ma quelli di Cipro si fermarono, e due giorni dopo la partenza de' Francesi , Bernabò mandò in traccia di loro. Effendosi affiso in mezzo ad essi due, in un luogo appartato, diffe loto con sereno viso: Al presente parlatemi con ardire di quel che pensate intorno alla pace. L' Arcivefeovo gli parlò con molta dolcezza, e forza, perfuadendogli la pace; e finito ch'ebbe, Bernabò pensò per qualche tratto, poi gittando un gran sospiro disse: Vi ascoltai con piacere; voglio affolutamente aver la pace con la Chiefa; ed efferle per l' avvenire sommesso e fedele. Dopo un Paolo, e tutta la Corte Celestiale, che lungo trattato, su conchiusa la pare nel questo Tiranno sosse legato nel Cielo, mese di Febbrajo 1364, a queste condi-Dd

(1) N. 13. (2) Rain. 1363. m. 3. (3) M. Vill. 11. c. 41. (4) Rain. m. 4. (5) Vita P. Tho. c. 11, N. 67. ap. Boll. 10. 2. p. 1009. (6) N. 68. 69.

210

ANNO

prima richiesta del Cardinale Androvino DI G.C. Legato della Santa Sede, tutt'i Callel-1365. li e le fortezze che tiene ne distretti di Bologna, di Modena, e della Romagna (1): Il Papa dal fuo canto (2) pagherà al Signor Bernabò, fra otto anni, computando dal giorno della rettituzione delle piazze, la fomma di cinquecento mila fiorini d'oro, sessantadue mila cinquecento per ciafcun anno. E'il trattato in data del terzo giorno di Marzo. Così fu sciolto Bernabò da tutt'i fuoi delitti ; imperocchè in confeguenza di questo trattato su affoluto da tutte le censure, e ristabilito in tutt'i diritti fuoi, e fu levato l'interdetto di Bologna folennemente.

Morte del XLVII. Quelta pace rifvegliava le

Re Gio speranze della Crociata di Oltremare; ma vanni . furono softo abbattute da due morti fe-Carlo V. guite una dopo l'altra i quella del Re Francia di Francia , e quella del Cardinal di Perigord. Quell' ultimo ch'era nominato Legato per la Crociata, morì in Avienone il diciastettesimo giorno di Gennajo 1364. (3) Il Re, effendo ritornato in Inghilterra, s'infermò a Londra, e vi morì l'ottavo giorno di Aprile del medesimo anno, in età di cinquantasei anni (4) avendone regnati tredici e mez-20. Il suo corpo su riportato in Francia, e seppellito a San Dionigi, il Martedi fettimo giorno di Maggio . Il suo primogenito Carlo Duca di Normandia e Dolfino, fuccedetre alla Corona, e fu confagrato a Reims la Domenica della Trinità diciannovessimo dello stesso mele di Maggio. Fu soprannomato il Saggio.

În cambio di Talerando Cardinale di Perigord , Papa Urbano diede la legazione per condurre la Crociata all' Arcivescovo Pietro Tommaso, col titolo di Patriarca di Costantinopoli, e l'amministrazione delle Chiese di Coron, e di Negroponte, per fua fuffiftenza (5), e dieci fiorini al giorno, La bolla della fua legazione è del decimo giorno di

zioni . Il Signor Bernabò riftituirà alla Luglio 1364, ed estende la sua facoltà sopra tutte le provincie della Romania. Quanto al Capitano Generale della

Crociata (6), in luogo del Re giovanni, il Papa non avevalo ancora dichiarato; come dice nella fua lettera all' Imperadore Giovanni Paleologo, ch'è del sedicesimo giorno di Ottobre » Frattanto il Re di Cipro che dovea comandare a' Crocefignati sino alla partenza del Re Giovanni (7), era andato all' Imperatore, e agli altri Principi di Occidente, che gli aveano date belle parole, ma neffuno foccorlo effettivo.

XLVIII. Valdemaro III. Re di Da- Il Re di nimarca, andò parimente a visitare Pa- Danimarpa Urbano nel cominciamento del fuo ca, e l' Pontificato, e ritrovandofi in Avignone, Imperaquando il Re di Francia e il Re di Ci- avigno-pro prefero la Croce, la prefe com ef- ne. fi (8), Il Papa gli donè la Rofa d'oro nella quarta Domenica di quarefima, e molte Reliquie per arricchire le Chiefe di Danimarca; cioè capelli ed abiti della Beata Vergine, legno della Croce, alcune particelle delle reliquie di San Giovanni Batista, di San Giorgio (9), di San Vincenzo, de' Santi Nereo, ed Achilleo - Diede indulgenze a queili, che pregaffero per queño Principe; preie la fua persona, e il suo Regno sotto la protezione della Santa Sede; facendolo partecipe di tutte le buone opere, che fi facessero nella Chiesa. Io non veggo quel che questo ultimo articolo aggiunga alla Comunione de Santi, espressa nel Simbolo. E' la Bolla del nono giorno di Marzo 1364. Il Papa diede parimente commissione a' Vescovi di Camin, di Lincop, e di Lubec, di punire con le censure coloro, ch' erano ribelli a questo Principe. Ecco quel che

riportò dal fuo viaggio. Nell'anno seguente 1365, andò parimente in Avignone l'Imperador Carlo- IV. essendovi invitato dal Papa, con una quantità di Nobili di Alemagna, e di altrove (10). Carlo Re di Francia vi mandò il Duca di An-

<sup>(1)</sup> Corio. 3. Por. p. 565. (2) M. Vill. zz. c. 64. Rain. 1364. n. 3. (3) Vitm p. 402. Froil, 1: c. 119 121, 223. (4) Ph. Vill. 11, 5, 76. Cont. Nang. p. 892. (5) Vita. 2. 14, m. 13. Rain. 1364, m. 24. (6) N. 26. (7) Sup. n. 45. Vita. P. Th. n. 83. (8) Vita. P. P. p. 565, 821. (9) Rain. 1364, m. 144. (20) Cont. Nang. p. 907.

Angio suo Fratello, con alcuni Signori e Prelati ; tra gli altri Guglielmo di "Melun Arcivescovo di Sens, e Guglielmo di Dormans Cancelliere di Normandia. L' Imperadore giunse in Avignone il mese di Maggio (1); e il giorno della Pentecoste terzo di Giugno, intervenne alla Messa celebrata dal Papa, in abito Imperiale, con la Corona in testa , e lo scettro in mano , L' Imperadore, e il Papa ebbero alcune conferenze, e si riferiscono due motivi di queste ; il primo di mandare soccorso contra i Turchi , e gli altri infedeli; perchè a Parigi diceasi, che l'Imperadore a tal effetto aveva offerte al Papa le decime del fuo Regno, per mantenere le truppe stipendiate pel corso di tre anni , e per raccogliere le compagnie , che devastavano la Francia da si lungo tempo, e dar loro campo di purgare le loro colpe, se si pentivano, pagandole però largamente. Altri diceano, che il motivo delle fegrete conferenze del Papa e dell' Imperadore, era di abbattere Tiranni d' Italia , e principalmente i

Visconti (2),

L' una e l' altra opinione può effere vera: ma la prima è appoggiata ad una lettera del Papa a Carlo Re di Francia, in cui dice (3): L' Imperadore, come sapete, è venuto, ha poco tempo, a ritrovarci, e ci espose il gran defiderio che ha della pace e della tranquillità di tutta la Cristianità, particolarmente del vostro Regno, per lo abbassamento degl' infedeli, e la ricupera di Terra Santa ; e ci ha scoperti molti altri fegreti, che tendono al pubblico bene. Come noi dunque fecondiamo ardentemente le fue buone intenzioni, fiamo convenuti infieme, che bifogna cominciare dal bandire interamente da tutta la Cristianità queste maledette compagnie, che le danno il guafto , facendole marciare o per amor lo per forza contra gl' Infedeli . Perfuafo l' Imperadore, che il Re di Ungheria darà il paffaggio pel fuo Regno alle genti di queste compagnie, si esibisce di

dalla voftra frontiera fino a quella di Ungheria . Che se il Re di Ungheria ANNO non acconfente al loro passaggio; noi e Di G.C. l'Imperadore abbiamo ordinato che sieno 1365. condotte in Oriente per mare, ne' Vafcelli de' Veneziani, e degli altri Italiani; e per le spese della condotta, offerifce l'Imperadore liberalmente la metà dell' entrate del suo Regno di Boemia pel corso di tre anni . E' la lettera del nono giorno di Luglio,

XLIX. I gran servigi, che il Cardi- Egidio nale Egidio Albornos evez refi alla Chie- Albornos fa Romana in Italia, non poterono fare calunniache non venifie calunniato apprefio del Papa (4). Diceasi, che avea fatti contra Bernabò ed altri nemici della Chiesa alcuni procedimenti in pregiudizio de' trattati conclufi con effi ; e che avea distratte in suo ventaggio l'entrate della Chiefa, Volle dunque sgravarsi dalla legazione della Sicilia, dove lo mandava Papa Urbano , e andare alla Corte di Roma a giustificarsi da se medesimo. Ma il Papa gli fcrisse, ch'era persuaso della fua innocenza e del fuo zelo per la Chiefa; esortandolo a non far conto de vani discorfi, e a continovare ne suoi fervigi, quantunque fosse avanzato in erà. Finalmente ingiunge a lui di esercitare la legazione di Sicilia, che aveva accettata fei mesi prima . E' la lettera del trentelimo di Gennaio 1265. Era questa legazione per lo Regno di Napoli , dove Egidio Albornos ando in effetto, e costrinse la Regina Giovanna a dare al Papa il giuramento di fedeltà come a fuo Signor feudale.

· L. Nello stesso anno volendo il Papa Concili reprimere molti abusi, particolarmente la Provinpluralità de' benefizi , ordino che si te- diani or-nessero de' Concili; e il terzo giorno di Maggio pubblicò una costituzione in cui diffe (5) & Abbiamo faputo con dolore. che alcuni Ecclesiastici regolari e secolari, teneano molti benefizi in numero odiofamente eccessivo; donde ne seguita la diminuzione del Divino servigio , la rovina delle fabbriche, la perdita de beni, e de'diritti della Chiefa, e la morfomministrar loro de' viveri a sue spese morazione de' popoli, a' quali mancano i

<sup>(1)</sup> Vitm P. p. 370. 984. (2) Corio p. 367. (3) Rain. 1363. n. 2. (4) Rain. n. 9. 10° (5) To. 12. Conc. p. 1936.

pastori . Per ciò abbiamo commesso ad mo di San Malò, Guglielmo di Leone, Anno alcuni Arcivescovi, e a'loro suffraganei Di G.C. di tenere de' Concili, e di ammonire 1365. tutti gli Ecclesiastici loro dipendenti, che posseggono benefizi, od banno aspettative per ottenere, di mandar loro dentra un mese i nomi e le qualità de'loro benefizi, con le loro talle per le decime ; fotto pena a' disubbidienti , della privazione de'loro benefizi, riferbando a noi la disposizione di quelli. Facciamo anche intendere a' Vescovi, che passato un mese rimettano la nota di questi benefizi a' loro Metropolitani in un regifiro rinchiuso e suggellato co' loro impronti (1), e che i Metropolitani mandino a noi i loro regiliri e quelli de'loro suffraganci. Il Papa aggiunge poi un ordine consimile per la Inghilterra; sapendo forse che il male v'era più grande. Così questa costituzione è tratta dalla collezione de' Concili d'Inghilterra.

L' ordine di tenere de' Concili Provinciali, di che fi parla in quelta costituzione , fu dato il giorno ventelimoquinto di Novembre 1364, con una letteta circolare, della quale abbiamo noi due esemplari (2), l'uno indirizzato all' Arcivescovo di Narbona, l'altro all' Arcivescovo di Reims. Dice essa, chei Papi, e gli akri Prelati furono un tempo interessatissimi nel tenere de' Concili; ma dappoiché la loro negligenza ne interruppe la continovazione, pullulano i vizi, cresce la indevozione del popolo. fi sminuisce la libertà della Chiesa, è trafandato il Divino servigio, maltrattato il clero da'laici, e patifce una considerabile perdita ne' suoi beni temporali. Per rimediare a quelli difordini, ordina il Papa all' Arcivescovo di tenere più presto che può il Concilio della sua Provincia .

Probabilmente in conseguenza di quest' ordine (2). Simon. Renulo Arcivescovo di Tours tenne il suo Concilio ad Angres il Giovedì giorno, duodecimo di Marzo 1369. avanti Pasqua . V' inter-Renes, Guglielmo di Angres, Gugliel- pena si permetteva il tempo di mangiar

ed Eveino di Treguier . Era vacante la Sede di Nantes; e i Vescovi di San Brieu, di Venes, e di Quimper, mandarono le loro legittime scuse. Pubblicò quello Concilio trentaquattro articoli di regolamento. Parlano i primi de'litigi, e moltrano fin a qual fegno estremo giungano i cherici con le gavillazioni in quelle Provincie. Riguardano eli altri articoli le loro esenzioni , e la immunità delle Chiese . Pochi sono quelli. che tendano direttamente alla correzione de costumi.

LL Frattanto il Re di Cipro Pietro Alessan di Lufignano cercava inutilmente foccor- dria preso per la Crociata appresso tutt'i Prin- sa ed abcipi di Europa (4). Pietro Tommafo bandona-Patriarca titolare di Costantinopoli, e Legato della Crociata, lo aspettava a Venezia, ch' era il luogo dell'imbarco, e vi era capitato al tempo prescritto. Vi avea parimente raccolri molti nobili, ed altri fedeli, a cui avea fatto prender la Croce, e che attendeano seco lui il Re Pietro nominato dal Papa per capo della impresa (5). Ma questo Prineipe non arrivò a Venezia se non dopo il termine , ch' era il mese di Marno 1365. e i Crocefignati , stanchi di attenderlo, si erano ritirati. Il Re ne rimale afflittissimo; ma il Legato lo confolò, e lo animò a seguitare la sua impresa (6). Parti dunque da Venezia il terzo anno dopo effere ufcito del fuo Regno, ch' era quest' anno 1365. Non aveva altro che due galee , e le poche truppe, che avea potute racconliere a fue fpele. Ma giunto a Rodi, il Principe di Antiochia suo fratello, che avea lasciato Reggente in Cipro, conduste a lui delle truppe, e il Maestro de' Rodiani gli somministrò cento Cavalieri del fuo Ordine.

Mentre che fi apparecchiavano alla partenza, il Legato Pietro Tommaso si occupava a predicare, a confessare, adesortare i Crocelignati, i Marinai ; a fare vennero sette Vescovi, cioè Geosfredo delle processioni, a celebrar messe per la di Dol, Michele di Mans, Raulo di felice avvenimento dell'impresa. Ap-

<sup>(1)</sup> P. 1018. (2) P. 1017. E. Rain. 1161. n. 16. (1) Conc. p. 1010. E. (4) Sup. n. 47. Vita P. Th. s. 14. Boll. s. 2. p 1011. (5) Sup. n. 45. (6) Vita n. 87.

e di dormire. Pochi giorni prima di par- Città, tenne il Re un Configlio genetire, i Signori e tutta la Nobiltà fi comunicarono dalle mani del Legato; molti che non s'erano confessati da dieci, o venti anni, o più, o meno, lo fecero allora, Molti che si erano Crocesignati, non per divozione, ma per vanità, per avarizia, per isperanza de benefizi del Re, cambiarono fentimento. Venuto il giorno di partirfi, montò il Re sopra la sua galea, e s'imbarcò tutta la fua armata. Era di dieci mila uomini in circa, e di mille quattrocento cavalli; la flotta quafi di cento vele tra galee ed altri baftimenti. Prima che levar l'ancore, il Legato, accompagnato da tutti gli Ecclefiastici dell'armata, fali sopra la galea del Re, per dare la benedizione generale; e postosi nel luogo più sollevato per effere da tutti veduto, recitò una lunga orazione, benedicendo le persone, le armi, i vascelli, e il mare, e domandando il soccorso di Dio contra gl' Infedeli.

Quando furono in alto mare, il Re dichiarò la rifoluzione, che avez prefa col fuo fegreto Configlio, ch'era di andare in Alessandria. Dopo quattro giorni di navigazione vi giunfero il giovedì fecondo giorno di Ottobre 1365. Era circa il mezzogiorno; ma il Re rimife lo sbarco al giorno dietro, per farlo con miglior ordine. Frattanto i Saraceni ufcirono della Città in moltitudine infinita. Si ordinarono in battaglia fopra il lido in prefenza dell'armata cristiana, e vi passarono la notte. Il giorno dietro di venerdì, terzo di Ottobre, si fece la difcefa. I Saraceni, dopo qualche refiftenza, fuggirono nella Città, e vi si rinchiusero; vedendo poi che si apprendeva il fuoco alle porte, abbandonarono le mura, e le torri, ritirandosi in Babilonia, cioè nel Cairo. Così fu presa Alessandria dopo un combattimento di un'ora. dove non rimale uccifo ne pure un folo cristiano. Ma ritrovaron nella Cinà una quantità di Saraceni morti dalle balestrate, è dalle frecce tirate dal di

Essendo l'armata cristiana entrata nella

rale per sapere se dovea ritenerla come Anno avrebbe desiderato. Ma la maggior par- DI G.C. te de Signori furono di parere contra- 1366. rio (1), particolarmente gl'Inglefi, e l Ammiraglio, o Comandante de Rodiani. Considerarono effi la picciolezza della loro armata, incapace di refistere agl' Infedeli, che si disponeano di andar ad asfalirli con infinita moltitudine, e tenevano ancora una parte della Città, feparata dal resto da un braccio del Nilo. Vedendo dunque i Cristiani, che non poteano riferbare il terzo della Città (2). si contentarono di saccheggiarla, e ne ritraffero infinite ricchezze, particolarmente drappi d'oro e di seta, e così abbandonarono Aleffandria quattro giorni dopo averla prefa; cioè il quarto giorno di Ottobre, con gran rincrescimento del Re e del Legato, che n'era inconfolabile . Ritornarono 'nell' Ifola di Cipro dove il Legato Pietro Tommafo fi ammalò incontanente dopo Natale in Famagolta (3), e vi morì il giorno della Epifania selto di Gennajo 1366. Venne feritta la fua vita da Filippo di Maziores, Cancelliere del Re di Cipro, suo amico, e compagno de' fuoi viaggi. Quantunque non lia Rato canonizzato con formalità, i Carmelitani ne fanno la festa il giorno ventinovesimo di Gennajo, quando morì, e i seguenti, es-

sendo occupati da altre feste (4). LIL La presa di Alessandria , quan. Sforzi tunque con si poco buon avvenimento contra gi pose in grandissimo spavento il Sultano di Egitto. Quel che regnava allora era Schaaban figliuolo di Hofain, e pronipote del Sultano Kelaon. Era il ventelimofecondo de' Mamelucchi Turchi, che tuttavia non aveano cominciato che nel 1250. (5), tanto furono i loro Regni brevi e milerabili. Schaaban fu riconosciuto Sultano, in età di dieci anni, l'anno della Egira 764. di Gelu-Cristo 1362. e dopo averne regnato quattordicl, fu depolto e firangolato di ventiquattro anni nell' anno 778. 1366. Questo Princlpe dunque, o quelli che governavano

(1) Vita PP. p. 371. (2) Tho. Valling an. 1365. p. 180. (3) Vita e. 18. 19. (4) Chaftel. Marryr. 6. Januar. (5) Sup. lib. 83. n. 20.

Asso in suo nome (1), cercarono di mettersi Asso in scuro da simili insulti ; e a tal sine Di G.C. mandarono un Ambasciatore a Venezia, 1366, per trattare con Marco Cornaro Doge.

per trattare cos Marco Cornaro Doge. Il che avendo faputo il Papa (2), e temendo che quello trattato non foffe dannofo alla Crociata, firiffe al Doge, proibendogli firttamente di fare verun trattato col Sultano, fenza la permiffione particolare della Santa Sede. E'la lettera del ventefinoquinto giorno di Gen-

naio 1366.

Ora come il Re di Cipro e i Rodiani erano i principali autori della imprefa contra Alessandria; i Musulmani di Egitto fecero alleanza co' Turchi per discacciarli da Cipro e da Rodi. Intorno a che scrisse il Papa a Carlo, Re di Francia (3), una lettera nel festo giorno di Ottobre del medelimo anno, in cui gli rappresenta, che se gl' Infedeli s' impadronissero di queste due Isole, e delle altre Terre, che il Re di Cipro, e i Rodiani possedevano Oltremare, si perderebbe la speranza di ricuperar Terra-Santa. Per questo esorta il Re a soccorrerli prontamente, e a rendere il mar ficuro, affine di poter passare fino ad essi. Il Papa scrisse nello stesso proposito all' Imperadore, a' Re di Ungheria, d'Inghilterra, di Scozia, di Aragona, di Danimarca, di Polonia, e a Giovanna Regina di Napoli. Ma queste lettere non ebbero effetto.

and quales fertere non electro electro.

I meede no giorno fello el controlicio, e a finoi Suffraganei, ordinando loro de forrare tutti loro Diocefain i foccorrere il Re di Cipro e i Rodlani, e promettendo la indulgenza della Crocista a quelli che lo ajutrezano con le loro persone e col loro averi. Fu la fiffa l'estera mandata a' Vefovoi d'Italia, di Silenia, di Dalmaria, di Allemagna, e di Francia. Ma ferri effia di precello ad almi impodiori di predicer fessa commisciami in proprio vantaggio, Il che famento del proprio vantaggio, Il che famento di proprio vantaggio di prop

gua la più vantaggiofa che poteffe col Sultano (5); queilo dice la fua lettera del ventefimoterzo giorno di Ottobre.

LIII. Il decimottavo giorno di Set-Promo tembre del medelimo anno 1366, ch'era zione di il venerdi de quattro tempi, Papa Ur. Cardina, bano fece una promozione di tre Cardinali Sacerdoti (6) . Fu il primo Guglielmo Sudro nativo di Aguena vicino a Tulle nel Limofino. Entrò egli nell' Ordine de' Frati Predicatori nel Convento di Brive; essendo poi fatto Dottore in Teologia; la infegnò a Carcaffona . Fu poi Provinciale della Provincia di Tolosa, e due anni dopo Maestro del Sagro Palagio. Nel 1361, venne creato Vescovo di Marsiglia, e quattro anni dopo intervenne al Concilio di tre Provincie tenuto ad Apt, nel mese di Maggio 1365. (7). Fu Cardinale titolato di San Giovanni e Paolo . Il secondo fu Anglico Grimoard, fratello del Pa-pa, allora Vescovo di Avignone, ch'ebbe per titolo San Pietro in Vinculis, II terzo fu Marco di Viterbo, allora Generale de'Frati Minori, col titolo di

Santa Praffede.

LIV. Papa Urbano s'era proposto da Il Papa
lungo tempo di andar a Roma, e stafiiolato
bilirvi la sua residenza, soddisfacendo al
desderio de Romani, che nel precavano
manada desderio de Romani, che nel precavano

desiderio de'Romani, che nel pregavano istantemente (8). Ecco come parlava loro in una lettera del ventelimoterzo giorno di Maggio 1363, nel primo anno del fuo Pontificato. Noi abbiamo confidentemente scoperto a'vostri Ambasciatori il nostro segreto desiderio di venire a Roma, che farà da noi adempiuto prestamente, fe non si oppongono de' considerabili offacoli, che abbiamo rapprefentati ad essi, da' quali speriamo che Dio ci libera, L'anno seguente ringraziò l'Imperador Carlo della graziofa offerta che gli avea fatta di accompagnarlo in quello viaggio e nel 1365, replicò la fua promeffa già fatta a' Romani (9); ed ingiunse al Vescovo di Orvieto suo Vicario a Roma. di riftaurare il Palagio apostolico . Finalmente quest' anno 1366. (10), di-

chiarò pubblicamente la fuz intenzione,

(a) Pococ, Supplem, p. 17. (1) Rain, 1366, n. 22. (2) N. 15. (4) N. 14. (5) N. 15. (4) Vita p. 374, p. 390. (7) Gall. Chril, s. 1, p. 658, (8) Rain, 1363, n. 7, (9) Id. 3464, n. 18. 1365, n. 9, (10) Vita 2, p. 373, 274

215

e mandò genti non meno a Viterbo, dove pretendeva andar prima a loggiornarvi alquanto, che a Roma per prepararvi le cofe neceffarie, e a fabilirvi gli alberghi de Cardinali. Diede per termine del fuo viaggio il tempo di Pafqua

del seguente anno.

Dopo un dieta tenuta a Francfort. dove si tratto de' mezzi di ristabilire la pace in Italia, mando l'Imperador Carlo a domandar al Papa: Volete voi che io entri în Italia prima con le mie truppe, o.che vl seguiti ? (1) Rispose il Papa: Abbiamo noi deliberato di porci in cammino nel proffimo mefe di Maggio, e di seguitare il nostro viaggio così diligentemente, che possiamo nello stesso mese giungere a Viterbo: e sacciam sare tanto là, quanto a Roma i necessari apparecchi , ed anche i ripari necessari . Ora confiderate voi i gran mali, che fanno queite maledette compagnie , e i pericoli , da' quali sono minacciate le terre della Chicia Romana, e quelle dell' Impero . Abbiate dunque la bontà di follecitare la vostra andata più che potete ; imperocchè dal canto moltro vi daremo tutto quel foccorto che dipende da noi, d'indulgenze, di decime, di follicitazione di anto per parte del Re di Ungheria. E' la lettera del trentesimo

giorno di Ottobre. Si trova un discorso satto avanti a Papa Urbano V.e a' Cardinali , per parte del Re di Francia , per distoglierlo dall'andar a Roma, e attribuito a Niccolò Oresmo samoso Dottore e gran Maestro del Collegio di Navarra, ch' era stato precettore del Re,e su poi Vescovo di Lisieux. Questo discorso è lunehissimo ed insipidissimo, pieno d'inutili citazioni , e di falie ragioni ; tanto era difficile il ritrovarne disbuone in questo proposito. Eccone alcune (2): La Francia è un luogopià Santo di Roma anche prima che ricevesse la Fede. Cesare fece testimonianza, che tutta la nazione de' Galli era molto inclinata alla religione: dappoiche la Francia ricevette la Fede. è ricca di Reliquie preziofe: ha la Croce, la Corona di spine, i chiodi, il ser-

ro della lancia, che paíò il cofato di No.
fro Signore. Riferice poi (3) il paífo Anno
di San Bernardo intorno a'vizirde' Ro. nt G.C.
mani; poi ritornando alla Francia, di. 1366.
ce che gli ffudd furono trasferiti da Ro.
ma a Parigi da Carlo Magno, e fidif.
fonde nelle lodi della Univerità (4).
Finalmente il Papa dovas rifedere in
Francia, perche era il fuo paefe nativo (5), come Gefia Crifio rifedette nel,
qualità di Romania de la della di la considera di la
un'opera anonima del mededimo tempo,
intiolata: Il fogno dell'Ortolano (6):
ch' en trattuto della borelde ecclefialii.

ca e secolare, in forma di dialogo tra

un Cherico, e un Cavaliere.

Il Petrarca famoso per le sue poesse Italiane, e per le sue opere Latine, scriffe al contrario , per confermare il Papa nella fua risoluzione, ed esortarloa trasferirsi a Roma (7). E' la sua lettera in data di Venezia, il ventesimonono giorno di Giugno. Egli si propone questa obbiezione : volete voi dar la legge al Papa, e dargli per isposa una Chiesa particolare, in cambio della Chiefa universale? per tutto dov'egli fceglie la fua dimora, là è la fua sposa e la fua Sede . Era facile rispondergli con San Gregorio, che niun Vescovo, ne il Papa medelimo dovea prendere il titolo di Vescovo universale (8), perchè non pareffe ch' egli attribuille folo a se medesimo il Vescovado, levandolo a tutt' i fuoi fratelli . Ma il Petrarca non ne fapea tanto : e gli ballò di rifpondere : Io non riftriago la vostra Sede; e vorrei poter estendere la vostra potestà sino alle parti estreme della terra. Non nego già che la vostra Sede non sia da per tutto; dove si onora il nome di Gesu-Cristo; ma non mi si dee ne pur negare, che Roma non abbia con voi una particolar relazione; come quella

che non ha altro (polo , ne altro Vescovo, Voi avete allontanati dalla vostra Corte molti Vescovi (9) per tiliturigli alle loro Chiefe; e Roma non dovra forfe aver il suo ? Si estende intorno alle lodi d'Italia (10). Sossiene che il Pa-

<sup>(1)</sup> Id. 1346. m. 16. (2) P. 493. (3) P. 407. (4) P. 408. (3) P. 411. (4) Gold. Monare, t. 2. p. 233. (7) Senil. 1/b. 7. ep. uns. p. 814. (8) Lib. 4. epift. 38. Sup. Lib. 33. m. 39. (5) P. 8' 5', (10) P. 8' 37, 8' 8.

Papa fara più ficuro in Roma che in ANNO ogni altro luogo; e dà rifalto all'oltrag-DI G.C. gio, che sofferse dalle Compagnie Bian-\$366. che (1) dalle quali fu costretto a rifcat-

tarfi col danaro . Rappresenta al Papa il mifero stato dell' Oriente (2) per eccitarlo ad avvicinarvisi, e richiamar a dovere i Greci, ch' egli dice effere più nemici de' Latini, che non sono gl' Infedeli . Termina questa lunga lettera, esortando il Papa a pensare alla morte,

e al giudizio di Dio (3).

Conver-

I.V. Quelt'anno I Frati Minori fecefioni in ro in Bulgaria delle considerabili conver-Bulgaria fioni , come fi raccogliei da una lettera di Marco di Viterbo Generale dell' Ordine al Ministro della Provincia di San Francesco (4) in cui dice: Ricevetti jeri delle cariffime lettere del Re di Ungheria Luigi , e del Vicario della Bosnia . Mi fa intendere , che ad istanza del Re mandò in un pacfe vicino otto Frati del nostro Ordine, che in cinquanta giorni battezzarono più di dugento mila nomini ; e affine che non fi dubiti del numero , sece il Re trascriblici registri. Tuttavia dicono, che non hanno ancora convertito un terzo dal paele . I Principi Intedeli accorfero in folla co'loro fudditi a ricevere il battesimo . Gli Eretici , e gli Scismatici si riunirono alla Chiefa Romana, co' loro Sacerdoti e i loro Calogeri così offinati prima. Quel che tempera la nostra letizia è , che per sì gran messe mancano eli operai i fi teme di perdere la Bulgaria tanto popolata, di cui s' impadro-· nì il Re di Ungheria. I Patariani, e i Manichei, fono più disposti del solito a ricevere il battefimo . Il Re domanda, che gli fi foedifcano fino a due mila de' nostri Frati, e vorrebbe esporre la sua persona per la conversione degl' Infedeli. Fate leggere questa lettera a tutt'i Frati , che vengono alla indulgenza della Porziuncula, ed efortateglia disporfi prontamente a partecipare di quelta buona opera, avvifandoli per mia parte, che quelli che mossi dallo spirito di Dio vor-

ranno fare questo viaggio, vengano a presentarsi a me per riceverne l' ubbidienza e la mia benedizione.

Nello stesso anno Papa Urbano ad istanza dell' Imperador Carlo (5) mandò a dire a'Superiori de' quattro Ordini de' Religiosi Mendicanti d'inviare a Praga in Boemia alcuni Dottori in Teologia, ciascuno del suo Ordine, per dimorarvi ed infegnare nella nuova Università. Ela bolla dell'undecimo giorno di Novembre 1366.

LVL Avendo intefo il Papa, ch'era Riforma occorfo qualche abufo nella disciplina dell'Univerfità di

della Università di Parigi , incaricò due Parigi . Cardinali di riformarla, Giovanni di Blandiac , titolato di San Marco . Vescovo di Nimes, ed Egidio di Montagu, titolato di San Martino a' Monti , Vescovo di Teruana (6). E' la loro commissione del secondo giorno di Maggio ... 1366. Col configlio di molti Dottori fecero un regolamento, che riguarda le due sole sacoltà di Teologia, e delle Arti (7) ; imperocché per la legge canonica e per la Medicina si rimettono agli statuti di quelle sacoltà. Ecco quel ch'io trovo di notabile in questo regolamento (8), I Baccellieri in Teologia, poiche avranno cominciato a fpiegare il Maestro delle sentenze, anderanno per la Città con abito decente, che si convenga al loro grado, principalmente an-dando alle fcuole, alle Chiefe, e a' Sermoni . Lo stesso si commette a coloro , che deggiono effere licenziati nella facoltà delle Arti, Porteranno cappe o mantelli fopra le loro vesti (9). Niuno farà ammello a infegnare un corfo di studi (10) fe non avrà venticinque anni. Gli scolari ne primi quattro anni porteranno alle scuole la Bibbia o il libro delle sentenze, secondo le lezioni che prendono (11). Quelli che spiegano le sentenze, ne leggeranno il testo di seguito, senza leggere le loro spiegazioni in quinterni, e non le daranno a' Librai fin tanto che non fieno esaminate dal Cancelliere, e da'

Dottori della facoltà di Teologia (12). Quanto alla facoltà delle belle Arti, ch'è il fondamento delle altre, gli sco-

<sup>(1)</sup> P. 820. (2) P. 824. (3) P. 826. (4) Vading. 1366. n. 15. S. Anton. pre. 3. 171. 24. s. 9. 5. 20. (5) Duboulai 10. 4. p. 396. (6) Duboulai 10. 4. p. 388. Dubrevil. ontiq. p. 283. (7) Art. 16. 17. (8) Art. 1. (9) Art. 18. (10) C. 5. (11) 7. 8. (12) 12. 13.

in terra come in altri tempi, non fopra i banchi, o in altri sedili, per sevare a' giovani ogni motivo di vanità : Uno scolaro prima che sia stabilito alle Arti, tapra la Grammatica, e la Logica intera: e avrà veduto il libro dell'anima. almeno in parte (1); avrà studiato a Parigi almeno due anni. Per esfere dicenziato nelle Arti deve avere studiato tutto il resto della Fisica, e alcuni libri di Matematica (2) . Finalmente per effere maestro nelle arti dee aver studiati i libri precedenti la Morale di Aristotile, o almeno i tre primi libri delle Meteore (3) . Proibizione di dar niente, e promettere niente per ellere licenziato nelle arti (4).

Gli ultimi arricoli di questo regolamento riguardano l' abufo de' privilegi intorno alle giurifdizioni, dove i mem-

lari , duranti le lezioni , staranno assisi bri della università avenno commesse le loro caufe. L' atto autentico non ne fu Anno spedito altro che il quinto giorno di bi G.C. Giugno in Avignone dopo il ritorno de' 1366. due Cardinalia ed è da notare che questa riforma è fatta con la fola autorità

del Papa. Nel cominciamento dell'anno 1367. (5) Papa Urbano andò a Montpellier a vedere un Monistero che avea fatto fabbricare con grande spesa da cima a fondo in ongre di San Benedetto e di San Germano; e l' avea dotato liberalmente per lo mantenimento di un gran numero di Monaci Benedettini, da occuparfi parte nell'Offizio divino, e parte nello fludio. Ne confagrò egli medefimo l' Altar maggiore, lo adornò di Reliquie, di paramenti , e di pietre preziose , e gli compartì de gran privilegi.

## LIBRO NOVANTESIMOSETTIMO.

I. TL Papa in Italia .- II. Congregazione de Gefuati. III. Tumulto a Viterbo. IV. 1 Concilio di Yore . V. Il Papa a Roma . VI. Capi di San Pietro e di San Paolo. VII. Concilio di Lavaur .. VIII. Il Papa a Montefiascone . IX, Promozione di Cardinali . X. L' Imperadore Carlo IV. a Roma . XI. Errori condannati in Inghilterra . XII. Ritrattazioni di Dionigio Soulechat . XIII. L'Imperadore Giovanni Paleologo a Roma: XIV. Conversione di Valacchi etc. XV. Risorma di Monte Casino. XVI. Il Papa lascia Roma . XVII. Santa Brigida di Svezia . XVIII. Fine & Urbano V. XIX. Gregorio XI. Papa. XX. Promozione di Cardinali. XXI. Qui-Rioni fopra l' Eucaristia. XXII. Missione nella Bofnia. XXIII. Errori condamnati. XXIV. Sant' Andrea Corfino . XXV. Cenfure contra i Visconti . XXVI. Pace fra Napoli o Sicilia . XXVII. Turlupini Eretici . XXVIII. Fine di Santa Brigida . XXIX. Regolamenti per Candia. XXX. Fefta della Presentazione. XXXI. Benefizi d'Inghilterra : XXXII. Chiefa di Polonia .XXXIII. Il Poeta Petrarca .XXXIV. Lettera del Papa a Cantacuzeno, XXXV. Il Papa rifoluto di andar a Roma. XXXVI, Eretici perfeguitati. XXXVII. Promozione di Cardinali. XXXVIII. Bolla contra Raimondo Lullo, XXXIX. Bolla contra i Fiorentini. XL. Santa Caterma da Siena. XLI. Vencislao Re de' Romani. XLII. Viaggio del Papa. XLIIL. Ingresso del Papa in Roma. XLIV. Bolle contra Viclesso. XI.V. Morte di Edoardo III. Riccardo II. Re d'Inghilterra . XLVI, Il Papa ad Anagni . XLVII. Morte di Gregorio XI. XLVIII. Rimofiranze de Romani . XLIX. Elezione di Urbano VI. L. Intronizzazione di Urbano VI. LI. Coronazione di Urbano . LII. I Cardinali ad Anagni . LIII. Diebiarazione de Cardinali contra Urbano . LIV. Elezione di Clemente VII, LV. Nuovi Cardinali di Urbano : LVI. Clemente riconosciuto in Francia . LVII. Bolla di Urbano contra Clemente . LVIII. Morte di Carlo IV. Vencis-Fleury Tom. XIV.

<sup>(1) 20. 21. 22. (1) 23. 24. (3) 26. 27. (4) 28. 29. 40,</sup> et, (3) Vita p. 364. 696. Cont. Nang- p. 916.

lao Imperadore, LIX. Cardinali di Clemente, LX. Vescovo di Cordova prese da ANNO Clementini . LXI. Clemente in Avignone. LXII. Trifti effetti dello scisma . LXIII. DI G.C. Il fine di Santa Caterina da Siena. 1367.

11 Papa J. DApa Urbano V. mantenne fedelin Itamente la fua promeffa di andar aveano mapaifesmante formatical el lia. a Roma (1). Partì d'Avignone l'ultimo giorno di Aprile 1367, e andò al Ponte di Sorga, dove dormì due notti,

poi andò a Marsiglia, e albergò nel Monistero di San Vittore, dov' era stato Abate. Aveale troyato lefo dal tempo, e minacciante di rovinare . ma dappoiehè fu Papa, fecelo ristaurare, e fortificare circondandolo di mura, e di alte torri :- gli compartì gran privilegi , Reliquie , e fornimenti preziofi,

Il duodecimo giorno di Maggio, esfendo il Papa ancora a Marfiglia , fece Cardinale Guglielmo di Aigrefeuille, nipote del Cardinale dello stesso nome, e figliuolo di un Cavaliere chiamato Ademaro. Studiò a Tolosa (2), dove l'anno 1363, fu fatto Dottore in Legge canonica, poi Notajo della Santa Sede; cosa ch' era una dignità senza offizio, data da' Papi a coloro che volcano favorire'. Quella promozione fece molto maravigliar il mondo; imperocchè il Cardinale quantunque Saccrdote non avea più di ventotto anni . Si è creduto che il Papa l' avesse fatto per motivo del vecchio Cardinale di Aigrefeuille, con cui avea contratta amicizia, ed era viffuto famigliarmente quando erano in uno stesso grado, e che passava per lo principal promotore della fua efaltazione al Pontificato. Non già che il nuovo Cardinale non avelle il 'suo merito personale. S'era ben diportato nel corso de suoi studi , e aveva acquistata buona fama ; e teneasi per lo più capace tra gli altri dell' età sua . Finalmente era di bella statura e ben fatto della persona, Fu creato Cardinal Sacerdote titolato di Santo Stefano al monte

Il giorno diciannovelimo di Maggio

imbarcò il Papa sopra una galea Veneziana; era feguitato in questo viaggio da tutt' i Cardinali ; trattone cinque: Egidio di Albornos, ch' era già in Italia , e quattro reflati in Avignone . cioè Raimondo di Canillac, Pietro di Montruc, Pietro Itier, e Giovanni di Blandiac .

La Domenica giorno ventelimoterzo di Maggio il Papa arrivò a Genova (3) dove fu ricevuto in porto, e in Città dal Doge e da Cittadini col dovuto onore; ed effendo la settimana delle Rogazioni, vi foggiornò einque giorni, Albergo appresso i Cavalieri Rodiani ; e selebrò la Meffa solennemente nella lor Chiefa il giorno dell' Ascentione ventefimofettimo del mese. Il giorno dietro di Venerdi parti da Genova, e vi lasciò il Cardinal Marco di Viterbo a sedare le differenze tra la Città di Genova, e Bernabo Viscontì . Nello stesso giorno ventefimottavo di Maggio giunfe il Papa a Porto Venere, e vi dimorò tre giorni. Il Martedì primo giorno di Giugno arrivò al Porto di Pila, e il giorno dietro a Piombino, e il Giovedì a Corneto, dove fi fermò cinque giorni. Al fuo sbarco cabitò il Cardinal Egi-

dio Albornos Legato in que' contorni, in compagnia di quafi tutt' i Grandi dello Stato Ecclesiastico, nel quale è Corneto . Si erano distese sopra il lido delle tende di seta", e delle verdi foglie. Vi si era apparecchiáto un Altare, dove il Papa, dopo effersi alquanto ripolato, fece cantare in fua prefenza una Messa solenne. Poi montò a cavallo, e andò a Corneto. All'ora di desinare si ricovrò appresso i Frati Minori, e vi dimorò fino al giorno dietro alla Pentecoste . Il giorno della festa , sesto parti il Papa da Marfiglia con una flot- di Giugno, il Papa celebro la Messa sota di ventitre galee, e di altri basti- lennemente, e durante il suo soggiorno menti che Giovanna Regina di Napoli, a Corneto ricevette i Deputati de Ro-

<sup>(1)</sup> Vitz p. 376. 996. Itim. vit. to. 2. p. 768. (2) Bal. p. 397. (3) Vita to. s. p. 377. 2013. to. 2. p. 769.

mani, che gli offerirono per parte loro i quali andò a prefentarfi a Papa Urbano. la Signoria della Città, e le chiavi del castello Sant' Angelo, che tenevano essi prima. Il Mercoledì nono giorno di Giugno il Papa andò a Viterbo, dove fu accolto con grande allegrezza, e vi dimoro quattro mesi. Quivi andarono a rittovarlo i Cardinall, che l'aveano se-guito per terra; tutt'i Grandi, l Prelati , e i Deputati delle Città d' Italia, per rallegrarsi del suo arrivo.

Congrega- II. Mentre che Papa Urbano, era a

zione de' Viterbo, confermò la nuova congregazio-Gesuati. ne de' Gesuati, fondata da Giovanni Colombino (1). Era nato a Siena di Nobile famiglia; e fu innalzato alle maggiori cariche della Città, fino a quella di Gonfaloniere (2). Ma era avaro interessato, e cercava di arricchirsi per tutte le vie . Un giorno ritornando dal palazzo, e non trovando il pranzo apparecchiato, andò in trasporto con sua moglie, che per perfuaderlo alla pazienza, gli diede la vita de Santi . Nel primo moto di collera gittò il libro interra ; poi acchetandoli , lo raccolfe , ed aprendolo si abbatte nella vita di Santa Maria Egiziaca, e tanto ne fu compunto, che risolvette allora di mutar vita; era l'anno, 1355. Cominciò dunque a fare gran limoline, a frequentar le Chiefe, e ad applicarsi all'orazione e al digiuno . Persuase a sua moglie, che da lungo tempo pregava per la fua conversione, di osservare seco lui la continen-24. Dormiva fu le tavole, portava un Cilicio, fi disciplinava, e vestiva poveramente. Fece della fua cafa un Ofpitale per gli pellegrini, e per gl'infermi, che serviva di sua mano:

Aveva un figliuolo ed una figliuola; essendogli morto il figliuolo, e fatta Monaca la figliuola, Giovanni Colombino, coll' affento di fua moglie, diede tutti gli averi fuoi a' poveri, e fi riduffe alla mendicità con un altro nobile Senele, chiamato Francesco Vincenti, che s'era attenuto a lui. Andavano predicando per le Città, e per gli Villaggi di Toscana, esortando a far penitenza, e raccolfe così più di sessanta discepoli, co'

Si fermarono qualche tempo a Viterbo; Anno e sapendo che il Papa dovea sbarcare a ni G.C. Corneto, fi ritrovarono a quel porto, 1367. co' loro poveri vestiti , e rappezzati, scalzi, a testa nuda sopra la quale portavano alcune corone di Olivo . Ouando il Papa pose il piede a terra, esclamarono esti: Lodato sia Gesu-Cristo, e viva il Santissimo Padre.

Il Papa gli accolfe favorevolmente, e diffe, che darebbe loro de'vestiti ; ma che doveano coprirsi il capo , e portare ne' piedi almeno de' fandali di legno . Effi lo seguitarono a Viterbo, dove furono apoutati appreffo di lui di effere Fraticelli . Il Papa diede commissione al Cardinal Guglielmo Sudro Vescovo di Marfiglia di efaminare la loro dottrina ; ed effendosi pienamente giustificati di Papa approvò con folennità il loro istituto, e di fua mano diede loro l'abito, the doveano portare. Era una tonica bianca, un cappuccio della stessa maniera ; e un mantello di color cannella . Il popolo chiamavali Gefuati, perchè aveano fempre in bocca il nome di Gesù; e presero poi la regola di Sant' Agostino, Giovanni Colombino ritornando a Siena fi ammalò, e morì per viaggio nel Sabbato ultimo giorno di Luglio 1367, Non fu canonizzato formalmento ; ma Pava Gregorio XIII, lo fece mettere nel Martirologio Romano (3). Finalmente avendo quella Congregazione luffittito trecento anni, fu soppressa da Papa Clemente 1X. il sesto giorno di Dicembre 1668. Papa Urbano contava molto fopra le fitruzioni , e i fervigi , che sperava ritrarre dal Cardinal Egidio Alvares di Albornos Vescovo di Sabina (4). Ma questo Prelato morì a Viterbo il ventelimoquarto giorno di Agusto, dopo effere flato Legato in Italia quafi per quattordici anni , ne' quali riconduffe molte Città all' ubbidienza della Chiesa Romana per componimento amichevole , o con la forza dell' armi . Era un Prelato virtuolo, dotto, coraggiolo, e valorolissimo nel maneggio degli affari; per modo ch' era amato, o almeno Ee 2

<sup>(1)</sup> Ferr .. 31. Jul. Heliot. (2) Hift, ord. rel. to. 3. c. 55. (3) Martyr. Rom. 31. Jul. (4) Vita Utb. p. 378.

temuto per tutta la Italia . Fondò un noni . Proibizione di tenere ne' Cimi-Collegio a Bologna per gli poveri sco- teri le Domeniche, e le fette mercati o DI G.C. lari del suo paese, cioè Spagnuoli . -III. Il quinto giorno di Settembre

a Viterbo, 1367. nacque in Viterbo un gran tumulto cominciato da una conteía particolare tra il domestico di un Cardinale, e un Borehese della Cirrà (1) nell'inconero di una certa infolenza commeffa ad una fontana chiamata Grifoul . Così fi chiama in Guascone una fonzana zampillante. Si cominciò a gridare per la Città: Viva il popolo, muoja la Chiefa(2). Il popolo prefe l'armi contra le famiglie de' Cardinali, e maltratto esti medesimi, tra gli altri il Cardinal di Vabres Guglielmo Bragolo , che fuggi nel palagio del Papa fenza cappello, e il Cardinal di Carcassona , che si travesti da Frate Minore . Quali tutti gli altri Cardinali, trattone gl' Italiani ,-fi rufuggirono appresso del Papa, e vi stettero i tre giorni che durò il tumulto. Si diceva anche che i fedizioli intidiaffero la vita

del Papa.

Fec' egli danque approffimare delle truppe contro alla Città, e i Borghesi, riconofcendo il loro fallo, domandarono perdono, soggettandosi al volere del Papas e per prova del loro pentimento, portarono turre l'armi della Città al fuo palagio, e le catene con cui si chiudeano le strade. Si fecero anche pianter le forche nel luogo dove avea cominciato il tumulto, e dov' era stato più violente, e v' impiccarono i più colpevoli, cioè cinque, il tredicesimo giorno di Settembre avanti alla casa del Cardinal di Carcaffona, e due un altro giorno avanti alla porta del Cardinal di Vabres. Il Papa perdonò al resto dopo aver satte abbattere alcune cafe forti , e fu ri-

flabilita la tranquillità.

IV. In Inghilterra l' Arcivescovo di di Yora. Yore Giovanni Thursby, prima Cancelliere del Regno tenne un Concilio provinciale con alcuni fuoi fuffraganci a Thorp vicino a Yorch, (3), che terminò il ventefimonono giorno di Settembre 1367. Vi si pubblicarono dieci ca-

tribunali ; di lottare , o fare altri confimili giuochi (4). Proibizione di giuocare o divertirsi nelle Chiese, durante la notte ; in occasione delle vigilie e delle orazioni per gli morti, o di farlo neile case particolari (5). Si ripnovo l' ordinanza dell' Areivescovo Guelielmo lo Zouch ; predecessore immediato di Giovanni , che taffava lo flipendio an-nuale de Parrochi , e degli altri Sacerdoti (6); proibizione d'impedire la esazione delle decime, essendo di diritto divino (7) . Gli abiti degli Ecclefiastici deggiono almeno arrivare a mezza gamba (8). Le cause de matrimoni non saranno giudicare, se non da nomini capaci, dotti in Legge, ed esperimentari in simili cause (9) . Questo perchè gli Arcidiaconi , e gli altri-giudici inferiori commetteano spesso a gente ignorante il prenderne comizione.

V. Papa Urbano V. andò finalmente Il Papa a Roma, entrandovi il Sabbato, festo a Romagiorno di Ottobre 1367. (10) sessantatrè anni dopo la morte di Benedetto XI. che lasciò Roma nel 1204, e morì in in Perugia nel medefimo anno (11). Entrò in Roma Urbano V. con due mila armati e il Clero e il popolo Romano vi andò incontro, ricevendolo fol'ennemente con gran letizia, lodando Dio del suo arrivo . Dopo fattà la sua orazione nella Chiesa di San Pietro, e che venne installato , secondo il costume, nella sede Pontificia, passò al palagio attenente, cioè al Vaticano, che per vecchiezza stava già per rovinare, e per esfere stato tanto tempo inabitato. Egli lo fece magnificamente riflaurare al-

meno quanto a' coperti-

La Domenica , ultimo giorno di Ot-tobre , vigilia di Ognissanti , celebrò la Messa folenmemente per la prima volta all' altar di San Pietro , dove non era stata celebrata da Bonifacio VIII. in poi . Allora, Papa Urbano diffe : Lodato sia Iddio, che mi permise di adempiere il mio voto. Nello stesso tempo consa-

<sup>(1)</sup> Vit. to.t. p. 379. 430. 1013. to. 2. p. 769. (2) C. Nang. p. 926. (3) To.11. Conc. p. 262. (4) C. 1. (5) C. 2. (6) C. 3. (7) G. 5. (3) G. 7. (9) G. 8. (10) Vite to. 1. p. 350. 2014.

grò Vefcovo di Sahna il Cardinale Gaglielmo d'Aigrefeuille il veccho, cui avea già di lungo tempo agmiato Arcivefcovo di Sargozza ma fenza fardo conligarez. Indi mando il Papa queilo Cardinale nel Regnodi Manoli per ledare de divifioni e guerre accelerra il Principe di Taranto, e il Duca d'Andri. Poco tempo anoro dopo la fas entrata in Roma, finbili fuo-vicario Generale nel governo dello fiato Ecclefalico Anglico Grimoardo fuo fratello, che avea già fatto Cardinale Vefforo di Albano.

e lo mandò a Bologna a farvi là fua

residenza. Era il Papa ancora a Viterbo, quando ricevette alcuni Ambasciatori di Giovanni Paleologo Imperador di Costantinopoli (a), in numero di otto, ed avevano alla testa Paolo Patriarca Latino di Costantinopoli, successore di Pietro Tommafo, e Amadeo Conte di Savoja zio materno dell' Imperadore. Questi Ambasciatori andavano non solamente a nome dell'Imperador Greco, ma in nome ancora de' Prelati, del Clero, de' Nobili e del popolo del fuo Dominio, defiderando, per quanto diceano, di ritornare alla fua ubbidienza, e alla unione della Chiefa Romana. A tal effetto promettea l'Imperadore di portarfr nel mese del seguente Maggio avanti alla Santa Sede ; e volendo il Papa agevolare il fuo passaggio, ne scrisse alla Regina Giovanna, e agli altri Principi, che dimoravano in quella strada. Scriffe parimente a tutti coloro, che ftimò poter concorrere alla riunione; alla Imperadrice Elena e a suo Padre Giovanni Cantacuzeno, a Filoreo Patriarca Greco di Costanzinopoli / a Nisone di Alessandria, e a Lorenzo di Gerusalemme. Tutte queste lettere sono del sesto giorno di Novembre 1367. Verso la fine del medefimo anno, diede il Papa commissione all' Arcivetcovo di Napoli e a quello di Brindisi; di ammonire tutt'i Vescovi . gli Abari , e gli altri Prolati. che andavano troppo spesso a Napoli .: e che vi foggiornavano troppo, che rifedellero nelle loro Diocefi, e nelle loro

Chiefe, Gl'incaricò parimente di rimandare: a' loro Monisteri i Religiosi, che frequentavano la medesima Corte.

VI. II fecondo giorno di Marzo 1368. 1368. andò Papa Urbano a dormire a San Gio-Spi di vanni di Laterano; e il giorno dietro cele e di S. bò la mella nel Sancia Sanctouma (2). Palo. E una Cappella così chiamata, dalla qua-

le fece trarre i capi di San Pietro, e San Paolo, che vi stavano da gran tempo, rinchiusi sotto l'altare . Il Papa prese il capo di San Pietro, e il Cardinal d'Urgel quello di San Paolo, e li portarono alla loggia corrispondente alla piazza, donde li mostrò a tutto il popolo, e diede ad ogni affidente cent'anni e cento quarantene d'indulgenza. I capi degli Apostoli erano ineastrati molto mediocremente, quantunque in argento. Ma Papa Urbano fece fare due nuovi Reliquiari, che furono terminati nel feguente anno. Ritornando il Papa a cavallo da San Giovanni al Vaticano, non andò già per un'altra via, come aveano fatti alcuni de' fuoi predeceffori per evitare il luogo dove diceasi, che la Papella Giovanna avea partorito. Il che denota, che cominciavano a difingannarsi di questa favola.

I Reliquiari, che il Papa fece fare per gli capi degli Apostoli (3), sono bultl di argento, o piuttofto mezze statue con le loro braccia, più stimabili per la ricchezza della materia e degli ornamenti che per la bellezza del lavoro, ch'è ful cattivo gusto di quel secolo. San Pietro vi è rappresentato in abito di Papa con la tiara, come si portava allora appuntata in forma di cono. e con tre corone; con la mano diritta da la benedizione, e nella finistra ha due gran chiavi . San Paolo tiene nella destra una spada, e nella sinistra un libro. Ciascuna di queste figure ha sul petto un fiore di gigli di pietre preziose . date da Carlo V. Re di Francia. Erano stimati i due reliquiari per lo meno del valore di trenta mila fiorini d'oro.

Nel medefimo mese di Marzo 1368, andò a Roma la Regina Giovanna di

(r) Rain 1307. m. 7. (2) Vita to. 2. p. 770. to. 2. p. 381. (3) Ball, 29. Jan. to. 22. p. 442. Vit. PP. p. 390.

Napoli a visitare il Papa (1), e il Re e i Vescovi di Beziers, Carcassona, Alet, ANNO di Cipro Pietro di Lufignano vi fi ritro-DI G.C. vò nello stesso tempo con suo figliuolo. 1368. Venuta la guarta domenica di guaresima,

il Papa benedì secondo il costume la rofa d'oro, che dovea donare alla persona più considerabile che fosse alla sua Corre. La donò alla Regina; e parendo ad alconi Cardinali strana cosa, che l'aveffe preferita al Re di Cipro, e a fuo figliuolo , diffe loro: Lasciate questi di-

fcorfi; non fi è ne pur più veduto effer

Papa no Abare di Marfiglia. Questo Re di Cipro sì zelante per la Crociata (2), non fi era per eio moderato punto ne'fuoi costumi. Così si vede da una lettera del Papa in data del quinto giorno di Dicembre 1367, in cui dice a quello Principe. Abbiamo faputo con orrore, che avete abbandonata vostra moglie di nascita illustre e di gen-

tili costumi, per mantenere pubblicamente un' adultera. Per il che , oltre l'offesa di Dio, rammaricate il vostro popolo, che desidera la moltiplicazione della real famiglia; e rallegrate gl' Infedeit, vedendo che vol movete a idegno colui, che vi fa trionfare di effi. Scriffe il Papa nel medefimo tempo a Raimondo Arciveleovo di Nicolia perchè-facesse tutto il possibile per richiamare il Re da questo disordine (3), e per disto-

glierlo dal fingolar combattimento con

Florimondo Signor di Sparta, o Militra . Essendo il Re di Cipro ritornato da Roma, reflò uccifo nel feguente anno 1369, per opera de'inoi fratelli, irritato leco.

VII. Pietro della Ingia Arcivescovo di Lavaur di Narbona celebrò in quest'anno 1768. il fuo Concilio Provinciale, in elecuzione dell' ordine, che ne avea ricevuto da Papa Urbano, il ventelimoquinto giorno di Novembre 1364. (4). Quetto Concilio si tenne a Lavaur e su raccolto dalle tre Provincie di Narbona, di Tolofa, e di Auch. V'intervennero tredici Vescovi personalmente, cioè i due Arcivescovi di Narbona, e di Tolofa (5),

Lavaur, Pamiers, Lombes, Cominges, Tarbe, Bazas, Oleron, e Lefcar, L'Arcivescovo di Auch, e tuttigli altri Vescovi vi mandarono de' deputati, con le loro proccure. L' Arcivescovo di Tolosa era Geoffredo di Vairoles di una nobile famiglia di Quercì. Fu prima Vescovo di Carcallona, poi trasferito a Tolofa da Innocenzo VI. nel 1361. In quello Concilio fi pubblicò un gran corpo di coffituzioni divise in cento trentatte articoli, una gran parte de quali è tratta da' Concili di Avignone tenutinel 1326, e 1337. (6). Il primo è un catechismo o modello d'istruzione, per dimostrare a' Parrochi quel che deggiono principalmente infegnar a' popoli.

Negli altri articoli io noto quel che fegue . Proibizione a' Religioli Mendicanti di paffare ad altri Ordini per avere benefizi o pensioni (7). Proibizione ad un Sacerdote di farsi servire la mesfa da un fuo bastardo (8). Il Parroco dicendo la messa nella sua Chiesa, deve almeno effere feguito da un Cherico in cotta (9), I Cherici offerveranno l' astinenza del sabbato (10). Ogni Chiesa Cattedrale o Gollegiata manderà due persone del suo corpo all'Università per ittudiare Teologia, o Legge Canonica(11); fenza che per questa lontananza perdano cofa alcuna, fuorchè le manuali distribuzioni . Quafi tutto il rimanente riguarda i beni temporali della Chiefa. i suoi diritti , le sue immunità , e la fua giurifdizione. Fu terminato il Concilio il terzo giorno di Giugno 1368.

VIII. Era Papa Urbano ufcito di Roma Il Papa dal giovedi giorno undecimo di Maggio a Monteportandoli a Montefiascone per passarvi la state per la bontà dell'aria (12). Ma come il luogo non era grande bastevolmente, onde contenervi tutta la sua Corte, egli lafeiò a Viterbo; che vi è vicino, gli Offiziali necessari per la spedizione deell affari. Mentre che risedeva a Montefiascone, diede fuori due Bolle per proibire il pubblico culto di alcu-

<sup>(4)</sup> Viim to, t, p, 38t, to, t, p, 790. (2) Rain, 1367, n, 14. (3) Id. 1369, n, 7, Vim PP, p, 384. (4) Sup, 18, 96, n, 49. (5) Tem, 11. Cooc, p, 1975, Balta. Cooc, Narb p, 112. noie, p, 35. (6) Sup, 18 29, n, 13, 18 94, n, 55. (7) 47, 74. (8) 81. (9) 81. (10) 96. (17) 214. (12) Viin to, a, p, 790, so, z, p, 38a, 408.

nî pretefi Santi non canonizzati (1). Una è del primo giorno di Settembre, indirizzata all' Arcivescovo di Ravenna, e a' fuol Suffraganei; in cui dice il Papa: Abbiamo faputo che alcuni Frati Predicatori della voftra Provincia vogliono far paffare per Beato un certo Fra Jacopo del loro Ordine, non ofando qualificarlo per Santo ; e che gli Eremiti di Sant' Agostino fanno lo stesso per un de loro Frati chiamato Francefchino uccifo da una factra: Pubblicano le lodi dell'uno e dell'altro, predicando nelle Piazze e nelle loro Chiefe. dove eleffero deeli altari la loro onore. Ne fanno menzione negli offizi della Chiefa il giorno della loro morte; esortando il popolo a non lavorare in quegli, e portarfi alle Chiefe, dove flanno i loro corpi, e ad arrecarvi offerte. Il Papa ordina all' Arcivescovo di Ravenna, e a' faoi fuffraganei , di reprimere queste azioni remerarie.

La seconda Bolla è data il giorno quindicesimo di Settembre, e indirizzata a tutt'i Vescovi della Bretagna. Carlo primogenito di Guido Conte di Balois (2), avea sposata la erede della Contea di Bretagna, che tuttavia gli veniva contesa da Giovanni Conte di Montfort ; il che fu motivo di una lunga guerra, nella quale Carlo di Blols finalmente reflò uccifo l'anno 1364. Quelli che credeano la fua caufa giusta, l'ebbero in conto di un Martire; ed avea dall'altro canto menata una vita con pietà fingolare, praticando grandi austerità, e facendo larghe limoline. Questo diede motivo adalcuni Religiosi, particolarmente degli Ordini Mendicanti, di parlar di lui ne' loro fermoni, di farne menzione nel loro divino offizio il giorno della fua morte, e di esortare a visitàre il suo Sepolero. dove pretendeafi che vi si facessero de miracoli ; e questo è quello che allora venne proibito da Papa Urbano. Tuttavia l'anno sequente 1369. (3), ad istanza del Re di Francia, e della famiglia del defunto, diede commissione al Vescovo di Bajeux, e agli Abati di Marmourier, e di Sant' Albino di Augres, che s'informalfero della vira cde miracoli. Anno di Carlo di Blois, il che fi fece, e fu di G.C. mandato la linformazione a Papa Gro. 1368. gorio XI, che non ue fece verun ulo; e l'affare non ando inazzai (a). E, vi è ancora i Informazione compolta di cen-

to trentadue testimoni. IX. Il venerdì de' quattro, tempi, Promogiorno ventefimofecondo di Settembre zione di 1368. Papa Urbano effendo tuttavia a Cardina-Montefiascone ordinò Sacerdoti due antichi Cardinali Diaconi Guglielmo della Jugia, fatto Cardinale da suo zio Papa Clemente VI. nell'anno, 1342, e Stefano Auberto creato nel 1360, (5), Il medefimo giorno - Urbano V, fece otto nuovi Cardinali, cioè Arnoldo Bonardo Patriarca titolare di Alessandria. e amministratore della Chiesa di Montalbano; ma era morto alcuni giorni prima che fosse dichiarato Cardinale. Il secondo su Filippo di Cabassola, allora Vicario Generale del Vescovado di Avignone, e Patriarca titolare di Gerusalemme (6). Il terzo Cardinale fu Simone di Langham Inglese, Arcivescovo di Cantorberl. Era egli flato Monaco, poi fuecessivamente Priore e Abate di Overfminster, poi Vescovo di Eli nel 1661.finalmente Arcivescovo nel 1366.(7). Il quarto Cardinale fu Bernardo di Bofquet, nativo di Cahors, allora Arcive-icovo di Napoli (8). Era Dottore in legge civile, e fu Canonico di Cahors, poi Canonico e Cantore di Bourdeaux. Cappellano di Papa Urbano, e Auditore del suo palagio. Fu promosso all' Arcivescovado di Napoli nel 1365. ma vi rinunziò , quando fu Cardinale , e ricevette il titolo di Sacerdote della Chiefa de' dodici Apostoli. Suo successore alla Sede di Napoli fu un altro Ber-

nardo, nativo di Novergua. Il quinto Cardinale fu Giovanni di Dormans, ch'era flato prima Canonico di San Quintino nel Vermandefe, poi eletto Vescovo di Lisieux, e.nel 1360, su provveduto del Vescovado di Besauvais, Era parimente Cancelliere di Francia,

<sup>(1)</sup> Rain, 2568. n. 12. (2) n. 13. Lobia biff. p. 209, 3"1. (3) p. 398. (4) Id. es. a. p. 340. (5) Sup. Id. 05. n. 12. Id. 96. n. 42. (6) Balux. p. 2016. (31). (7) Balux. p. 2016. (32).

mo anno.

ricevette il Cappello rosso i'anno se-ANNO guente 1369, il giorno della Candelaja Dr G.C. dalle mani di Guglielmo di Melun, Ar-1368, civescovo di Sens, il suo titolo di Cardinale fu quello de quattro Coronati. Il festo fu Stefano di Parigi, nato a Vitrì fu la Senna (1). Era Dottore in Legge Canonica, e nel 1359. Maestro delle Suppliche del Palagio del Re. Fu Decano della Chiefa di Parigi; e Papa Urbano nel fece Vescovo l'undecimo giorno di Dicembre 1363. Il mercoledi feflo giorno di Dicembre 1368, intervenne al battefimo del Dolfino Carlo primogenito del Re Carlo V. battezzato dal Cardinale di Beauvais Giovanni di Dormans; e il medefimo giorno il Vescovo di Parigi parti per andar a Roma; dove giunfe il tredicefimo giorno di Febbraio 1369, e vi ricevette il titolo di Cardinale di Sant' Eufebio. Allora lafciò la Sede di Parigi , alla quale il Papa esaltò Emerico di Magnac, il ventesimoterzo giorno di Settembre del medeli-

> Il sertimo Cardinale su Pietro di Bagnac, così chiamato dal luogo della sua nafcira, nella Marca o Diocefi di Limoges (2). Studiò egli nella Università di Tolofa, e tolfe a prestanza dal Cardinale Ugo di San Marziale un Cicerone di due volumi, e ne commile la restituzione nel fuo testamento; tanto in quel tempo erano prezioli i libri. Era egli Abate di Montemaggiore, vicino ad Arles, dall' anno 1345, quando fu creato Cardinale Sacerdote titolato di San Lorenzo in Damaso. Era il solo Cardinale di questa promozione, che fosfe presente a Montefiascone, e- morì nel feguente anno. L'ortavo ed ultimo fu Francesco Tebaldeschi (3), Romano, Priore della Chiesa di San Pietro di di Roma, donde gli venne il nome di Cardinale di San Pietro. Il fuo titolo fu Sacerdore di Santa Sabina . Si farà

di lui gran menzione in feguito. X. Frattanto !' Imperador Carlo IV. L'Impeera passato in Italia ad istanza del Parador Carlo pa, con una grand' armata, per sommettere gli ufurpatori delle terre della Chie-IV. a Roma.

fa (4). Ma prima d'entrare in Italia confermò con una Bolla d'oro tutte le donazioni e i privilegi degl' Imperadori , facendone la elatta dinumerazione di tutt'i Dominj e i diritti della Chiefa Romana a perchè la lunga affenza de Papi e degl' Imperadori aveva introdotta gran confufione, e dato luogo a molte ufurpazioni, E' la Bolla in data di Vienna nel Dolfinato, e del giorno undecimo di Aprile 1368. Giunto l'Imperadore a Verona li accordò , mediante qualche fomma di danaro, co Signori della Scala che n'erano padroni ; ma effendo marciato contra Milano; niente potè guadagnare. Per quello feguitò il fuo viaggio ver-

io il Papa, e lo ritrovò a Viterbo (5): dove giunte il martedì , diciassettesimo di Ottobre, e pransò seco lui . Indi l'Imperador andò a Roma, dove il Papa lo feguitò, e vi arrivò il ventefimofecondo giorno dello stesso mese. L'Imperadore stava attendendolo in una Chiesa della Maddalena, un miglio discosta dalla Città, donde accompagnò il Papa, camminando a piedi, e tenendo da un lato la briglia del tuo cavallo, tenuta dall'altro Conte di Savoia. Andarono in quel modo a San Pietro, e si fermarono in Roma, aspettando la Imperadrice, che vi arrivò la domenica del giorno ventesimonono di Ottobre. e tutt'i Cardinali andarono incontro, a lei . Il mercoledì giorno di Ogniffanti, il Papa celebrò la Messa all'altare di San Pietro, e coronò l'Imperadrice, dopo aver ricevuta l'unzione dalle mani del Cardinal Vescovo d'Ostia, secondo il costume. In questa Messa l'Imperadore ferviva il Papa del libro, e del corporale, a guifa di Diacono, ma non leggeva il Vangelo altro che il giorno di Natale. Il medefimo giorno di Ogniffanti, l'Imperadrice incoronata marciò a cavallo attraversando Roma sino a San Giovanni di Laterano. L'Imperador Carlo era stato coronato nell'anno 1355, (6), e uscì di Roma poco dopo la incoronazione dell' Imperadrice.

XI. In Inghilterra il nuovo Cardinale Simone Langham, Arcivescovo di Can-

<sup>(1)</sup> Baluz p. 1019. (2) Baluz. p. 1030. (3) p. 1032. (4) p. 184. Rain, 1368. n. 3. 6. 7. (5) Vite to. 1. p. 771. (6) Sup. lib. 96. n. 26.

Errori torberì , avendo raccolto molti Dottori ra .

Teologi e Canonisti ; condanno molti er-Inghilter rori, che la maggior parteerano il frutto delle fottigliezze della Scolastica (1). Ne conta fino a trenta, ed ecco i più importanti. Ogni uomo deve avere prima della fua morte la chiara vista di Dio, e la libera elezione di rivolgersi a lui o di sfuggirlo; e secondo quella elezione farà egli falvo o dannato; cota che s' intende non folo degli adulti, ma anche de' fanciulli , e di quelli medefimi, che muojono nel ventre della madre ; e non folamente de Cristiani, ma de' Saraceni, de' Giudei, e de' Pagani. Il battesimo non è neceffario per la falute di colvi, che muore fanciullo; e fi deve ancora dubitare della falvezza del fanciullo battezzato, come di quella del fanciullo morto fenza battefimo (2). Convien dubitare parimente di ogn' infedele, se sia salvo. Niuno può esser dannato pel folo peccato originale (3), La grazia, come per ordinario viene spiegata, è una illusione; e si può meritare la vita eterna per le forze della natura (4).

Niente può effere cattivo per la fola ragione che sia proibito (5); e il frutto, che mangiò il primo uomo, gli era stato vietato, perchè era cattivo. Dio Padre è finito; Dio Figliuolo è finito; lo Spirito Santo folo è infinito (6); Dio non può nulla annientire (7). L' nomo è mortale (8) necessariamente, essendo animale. Così Gesu-Cristo e tutt'i beati sono ancora veramente mortali. Tutt' i beati tanto gli Angeli, quanto gli uomini, trattone Gesu-Cristo, sono ancora capaci di peccare, e di effere dannati (9). Tutt'i dannati, i demonimedefimi , poffono effere ristabiliti , e divenire beati (10). Dio non può fare una creatura ragionevole, che fia impeccabile (11). Questa costituzione è indirizzata al Cancelliere' dell' Università di Oxford, e in data di Lambeth, il nono giorno di Novembre 1368.

· Il Re Edoardo III. avendo intefa la promozione di Simon di Langham (12) Fleury Tom, XIV.

al Cardinalato, fece sequestrare tutte le terre dell' Arcivescovado di Cantorberl Anno come vacante; imperocchè era regola, DI G.C. che quella promozione facea vacare tut- 1369. ti eli altri benefizj. L' Arcivescovo lasciò i contrassegni della sua dignità, e rimife la fua ginrisdizione al Priore e al Convento di Cantorberì . Quindi avendo ottenuta dal Re la permissione di andar a Roma, parti nel mese di Aprile 1369, e giunte a Montefiascone il ventelimoquarto giorno di Maggio. Il Papa gli diede il titolo di Cardinal Sacerdote di San Sisto; ed ebbe in succesfore nella Sede di Cantorberì Guelielmo Vitlesci Vescovo di Vorchestre, e

nipote dell' Arcivelcovo Simone Islip.

che fu trasferito dal Papa (13). XII. A Parigi Dionigi Soulechat Fra- Ritratrate Minore fece una terza ritrattazione zioni di di alcuni errori, che avea sostenuti cin- Dionigi que anni prima (14) . Facendo il fuo Souleprincipio per la spiegazione del libro chat.

delle fentenze, avanzò alcune propofizioni intorno alla povertà vangelica, e alla perfezione cristiana, che pareano secondare la erefia de Fraticelii. Fu accufato al Cancelliere della Chiefa di Parigi e a' Dottori della facoltà di Teologia, che si raccolsero in gran copia, e restarono convinti, che Fra Dioniei avelle follenute queste proposizioni, così dall'ispezione del principio scritto di sua mano, che da molte altre prove. Indi avendo maturamente esaminate queste proposizioni, decilero, che alcune erano eretiche, altre contrarie alla decisione della Chiesa, e molte scandalose. Per il che chiamarono Fra Dionigi avanti ad effi , e gif vietarono di esercitare gli offizi di Pro-

festore sino a nuovo ordine. Mostrò egli di arrendersi a questa proibizione, e ritratto le fue propolizioni, leggendo avanti il Cancelliere e i Dottori un formolario, che gli aveano dato in iscritto. Ma avendo promesto di fare la medefima ritrattazione in una folcane assemblea, si ritirò all'avvicinarsi del termine preso: e su però dinunziato come Eretico al Vescovo Stefano di Parigi,

(1) To, 11. Conc. p. 2034. (2) N. 4, 5 6. (3) N. 7, 8. (4) N. 10, 21, (5) 25, 26. (6) 18. (7) 20. (8) 21, 24. (9) 26. (10) 29, 28. (1) 29. (12) 29. (12) 29. (12) 29. (13) 29. (14) 29. (15) Codum, p. 169. Villing, p. 183. (14) 29. (14) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29. (15) 29 4. P. 378. 382. 424. Rain. 1362. m. 16.

Law in Google

catori.

poi Cardinale, e agl' Inquisitori : ed es-ANNO fendo citato , non comparve , ma ando or G.C. in Avignone, dove replicò la fua ritrat-1369. tazione l'ultimo giorno di Gennajo 1365. in presenza di Guglielmo Romano Maestro del Sagro Palagio, e di nove altri Dottori in Teologia della facoltà di Pa-

> rigi. In seguito, pretendendo di giustificarsi, aggiunse a' primi de' nuovi errori, Imperocchè avendo ottenuto dal Papa due Cardinali per Commissari, sece avanti a loro e avanti i Dottori di Parigi. ch' essi aveano chiamato, una dichiarazione, contenente alcuni errori, secondo effi, peggiori de' primi. Dopo questo, cercando egli nuovi sutterfugi, il Papa lo fece arrestare, e gli commise sotto pena di scomunica di ritrattar ancora i suoi errori pubblicamente a Parigi il primo giorno di Aprile; e diede commissione al Cardinale di Beauvais Giovanni di Dormans. di far eseguire quest' ordine . E' la commissione in data di Roma il ventesimoterzo giorno di Dicembre 1368, Dunque in seguela di quest' ordine Dionigi Soulechat fece la sua terza ritrattazione il Giovedì dopo la Quarefima giorno duodecimo di Aprile 1369, a Parigi pubblicamente nella Chiefa de' Frati Predi-

Nello stesso diede fuori Papa Urbano una bolla, con la quale proibisce a tutti gli Abati , Priori , ed altri Superiori di case Religiose , di domandare a chi volesse entrare in Religione nel tempo della loro ricezione, ne avanti nè dopo , verun pranzo , veruna fomma di danaro, veruna gioja, o cofa altra che sia; nè pure sotto pretesto d'impiegarle in opere pie (1). Il Papa non permette, che si riceva altro, se non quello che le persone, ch'entrano in Religione offeriscono di loro proprio moto. e con piena libertà, fenza veruna convenzione precedente; il tutto fotto pena di scomunica contra i secolari, e di sospenfione contra gli Ecclefiastici . La bolla è del quarto giorno di Aprile 1369. Il medesimo anno eresse il Papa in Vescovado la picciola terra di Monte-

fiascone con bolla in data di Viterbo P ultimo giorno di Agolto . Di Castello ch' era la fece Città (2), e Cattedrale la sua Chiesa di Santa Margherita, dove instituì un Capitolo di otto Canonici, a quali affegnò delle rendite e limitò i confini della nuova Diocesi. Tuttavia non le diede subito il Vescovo, e lo ebbe folo fette anni dopo; quando Gregorio VI, successore di Urbano (3) confagrò la nuova Cattedrale, e vi pose per primo Vescovo Pietro Azcuso Francese dell' Ordine degli Agostiniani Mendicanti.

XIII. Da Viterho Papa Urbano andò L' Impea Roma, dov' era attefo dall' Imperador radore di Costantinopoli (4). Era questi Giovanni Giovanni Paleologo, che vedendo i gran procedimenti de' Turchi, era paffato in Italia a domandar soccorso a' Principi di Occidente . Entrò il Papa in Roma il Sabbato. giorno tredicesimo di Ottobre 1369. e fece assai onorevole trattamento al Paleologo; non tanto però come se fosse stato l' Imperador di Occidente . Il giorno dietro di San Luca, che fu il Giovedi giorno diciottesimo del detto mese (5), l'Imperador Greco si portò alla Chiesa dello Spirito Santo, dove fece la fina professione di fede in presenza di quattro Cardinali, Guglielmo Sudro Vescovo di Oftia, Bernardo Bosquet, titolato de' dodici Apostoli, Arcivescovo di Napoli . Franceico Tebaldeschi , titolato di Santa Sabina, e Rinaldo Orfini, Diacono titolato di Sant' Adriano, deputati dal Papa per quella funzione, secondo la commission data in Viterbo il settimo giorno dello stesso mese,

La profession di sede dell'Imperadore era interamente Cattolica, e contenea tra gli altri articoli, che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figliuolo; che la Chiesa Romana ha la primazia sopra ogni altra Cattolica Chiefa; che appartiene adella il decidere le quistioni di fede ; e che qualunque si sente offeso in materia Ecclesiastica può appellarsi ad essa. L'Imperadore diede quelta professione in Greco, foscritta di sua mano in ver-

(1) Rain. 1369. m. 15. (2) Ughell. se. 1. p. 2051. (3) P. 1062. (4) Vita PP. 5 1. p. 388. 410. 10.2. p. 972. (5) Chalcon. p. 25. Rain. 1369. n. 1. 2. O'c. Allat. con. p. 843.

miglio, fuggellata in oro; e dopo aver giurato, i Cardinali lo ricevettero al bacio della pace come vero Cattolico.

La Domenica del giorno ventunefimo di Ottobre (1), usci il Papa del suo palagio del Vaticano, e andò a federsi in una Cattedra in cima de' gradini della Chiefa di San Pietro. Era vestito pontificalmente, e accompagnato da tutt'i Cardinali, e da' Prelati parimente vestiti de' loro adornamenti . L' Imperador Greco vi andò subitamente, e quando vide il Papa, fece tre genuficifioni; poi fi avvicinò e gli baciò i piedi; la mano, e la bocca. Il Papa fi levò, preselo per la mano, e cominciò il Te Deum. Entrarono insieme nella Chiesa, dove il Papa cantò la messa in presenza dell' Imperadore, ed una gran quantità di Greci. In questo giorno desinò col Papa, e anche tutt'i Cardinali.

L'anno precedente avea faputo Papa Urbano (2), che i Frati Minori, eccitati e protetti da Luigi Re di Ungheria, aveano convertito un gran numero di Eretici e di Scismatici in Bulgaria, nella Rascia, e nella Bosnia; come si raccoglie dalla lettera di ringraziamento, che ne scrisse al Re il quattordicesimo giorno di Luglio 1366. Affine dunque di confermare quelle conversioni ; e di arrestare i procedimenti degli Eretici, che ancora erano in gran copia in quelle Provincie, scrisse il Papa agli Arcivescovi di Spalatro e di Ragufi, e a'loro fuffraganei (3), d'impedire a poter loro il commercio reclproco tra' loro Diocefani , e gli Eretici della Bosnia; sia che portassero gli Eretici delle merci a' Cattolici, o i Cattolici a quegli ; il tutto fotto pena di scomunica, e anche di prigionia quanto agli Eretici. E' la lestera del tredi-

L'Imperador Giovanni Paleologo era ancora a Roma nel cominciamento dell' anno seguente 1370. (4), e come si te-mea dalla parte de Greci, che si chiamavano Romani, di qualche gavillazione intorno al nome della Chiesa Romana, diede fuori una Bolla del mese

cesimo giorno di Novembre 1369.

di Gennajo, con la quale spiegando quella del diciottesimo giorno di Otto- Anno bre , dichiaro , che per la Chiesa Ro. DI G.C. mana intendea quella, dove prefedea Pa. 1370. pa Urbano V. Quando parti questo Principe per ritornare a Collantinopoli. il Papa gli accordo molte grazie; tra l'altre di avere un Aliar portatile, fopra cui facesse dire la messa in sua prefenza, folamente da un Prete Latino (5). Questo perche i Greci non si servono di pietra di Altare, ma di un cuojo, di un panno lino, o di un pezzo di drappo, confagrato a tal fine, chiamato da essi Antiminsion (6). E quelto privilegio del tredicesimo giorno di Febbrajo. Il Papa diede ancora all' Imperadore Giovanni Paleologo alcune lettere di raccomandazione per gli Prin-

molto contento del Papa (7). XIV. Chiara Vedova di Aleffandro Vaivodo di Valachia, Principessa Casto- Gone di lica e pia, avea due figliuole maritate Valacchi l'una al Re di Bulgaria, l'altra al Re ec. di Servia (8). Aveva ella tolta la prima dallo feifma e dall'erefia; intorno a che il Papa fi rallegra feco, e la esorta ad affaticarsi alla conversione dell' altra fua figliuola. E la lestera del giorno diciannovesimo di Gennaio; e l'ottavo di Aprile scrisse a suo genero Ladislao Vaivodo di Valachia (9), esor-

tandolo parimente a lasciare lo scisma.

Lasco Duca di Moldavia (10) della

cipi, ne'cui paesi dovea passare, come

alla Regina Giovanna di Napoli, a Filippo Principe di Taranto, e Imperador

titolare di Costantinopoli . Finalmente

parve che l'Imperador Greco partisse

nazione de' Valacchi, ammaestrato da alcuni Frati Minori, risolvette di abbandonare lo scisma, in cui era egli sin allora viffuto co' fudditi fuoi, e fecelo intendere a Papa Urbano per mezzo di due Frati dello stesso Ordine, pregandolo di erigere in Vescovado la Città di Cereto del suo Dominio della Diocesi di Halits, in Ruffia, da cui era molto lontano; oltre che il Vescovo era scismatico come tutta la Provincia. Intorno a che scrisse il Papa all' Arcivescovo di Pra-Ff 2

<sup>(</sup>c) Viter to. 2. p. 773. (2) Rain. 3368. n. 18. (3) Id. 3269. n. 15. (4) Id. 3270. n. t. (5) Ibid. n. 4. (6) Du Gange glof. Gr. p. 85. (7) Viter l. z. p. 588. (8) Rain. n. 5. (9) N. 6. (10) N. 7.

ga, e a'due Vescovi di Breslavia, e di ANNO Cracovia, che s'informaffero della 'verini G.C. tà del fatto; e se trovate, soggiung e-1370. gli, che Lasco e i suoi sudditi vogliano

linceramente e fermamente abbracciare la Fede Cattolica, farete loro abbiurare lo scisma, o quelli di essi, che vi parranno più a propolito. Indi esenterete voi, e libererete interamente la Città di Cereto, e tutto il Ducato di Moldavia dalla giurifdizione e dipendenza del Vescovo di Halits, e di ogni altra persona Ecclesiastica: ordinando che questo Paese non sia soggetto ad altri che alla Santa Sede nello ipirituale. Indi erigerete Cereto in Città, e in Vescovado, dandogli in Diocesi tutto il Ducato di Moldavia: e se si ritrova una Chiesa conveniente, ne farete la Cattedrale. E queila commissione del ventesimoquarto gior-

no di Luglio 1370.

Frattanto avendo saputo il Papa, che la maggior parte de Missionari mandati in Tartaria da' suoi predecessori erano morti, e che molti de' nuovi Cristiani erano fenza Pastori, vi mando in quest'anno molti Frati Minori, de quali dichiarò capo Guglielmo del Prato Dottore di Parigi, fatto da lui Arcivescovo di Cambadine nel Catai, permettendogli di condur seco dodici Frati del medesimo Ordine a fua elezione. E' in data dell'ultimo giorno di Marzo. Confegnò loro molte lettere, l'una al gran Can de' Tartari (2); l'altra a tutt'i Principi della stessa nazione; la terza a tutta la nazione; esortandogli a favorire l'Arcivescovo, i suol confratelli, e i nuovi Cristiani, e ad abbracciare essi medesimi la vera Religione. E'da credere, che i Missionari conoscelfero, che quelle lettere folfero laro giovevoli. Ve n'ha una per efortare tutto il Clero Greco a lafeiar lo scisma ad esempio del loro Imperadore (3).

XV. Il Monistero di Monte Casino, di Monte sorgente dell' Ordine di San Bemedetto, Cafino. era oltremodo decaduto nel temporale e nello spirituale (4). Era occupato da molti Monaci vagabondi e infolenti, che Pietro e di San Paolo (8), che fu-

menavano una vita quali fecolare . e le fabbriche erano quali tutte in rovina per motivo di un tremuoto. Avendo Papa Urbano deliberato di ristabilire questo famoso Monistero, cominciò dalla soppresfione del Vescovado eretto da Papa Giovanni XXII. nel 1319. il che fece Urbano con una Bolla del trentefimo giorno di Novembre 1366, credendo che un Abate fosse più proprio di un Vescovo a stabilirvi la osfervanza monastica (5). In feguito fece lavorare al ristauro delle fabbriche, e vi ipefele rendite dell'Abazia , finchè restò vacante (6). Vi raccolse de Monaci virtuosi e regolati di di diversi altri Monisteri, dove sapea che vi regnava la più efatta offervanza; e gli stabilì a Monte Casmo, per farvi la loro perpetua residenza, dopo averne discacciati i cattivi Monaci.

Non mancava più altro che nn Abate. capace di ben governare il nuovo Monistero, e di attraervi buoni foggetti. Papa Urbano lo cercò lungamente tra' Monaci neri, senza trovare quel che bramava. Al fine si abbittè in un uomo appresso i Camaldolesi di persetta divozione, continovamente applicato all'orazione, alla lettura, a'buoni coffumi, e prudente lu (1), e Vicario Generale del suo Or-a nella condotta degli assari, esatto, osfervatore dell'aftinenza di non mangiar carne, e di tutte le altre pratiche della regola; chiamavali egli Andrea di Faenza. Il Papa lo chiamò, e malgrado la fia refistenza, lo stabilì Abate di Monte-Calino in quell'anno 1370. (7). Il medesimo anno, il giorno settimo di Maggio, scrisse il Papa alla Regina Giovanna di Napoli, che ristituisse a questo Monistero la sua temporal giurisdizione, l'autorità fopra i fuoi vaffalli, e gli altri diritti minorati da Carlo di Angiò, e dagli altri Re predecessori di Giovanna: senza di che il Papa temea che la riforma non potesse lungamente suffistere.

XVI. Il lunedì quindicesimo di A- Il Papa prile 1370. il Papa fece portare a San lafcia Giovanni di Laterano i due reliquiari o Roma. mezze statue destinate per gli capi di San

<sup>(1)</sup> Vading. 1370. n. t. 2. (2) N. 4. 5. (3) N. 8. (4) Vitm PP. p. 389. (5) Ibid. p. 238. 375. (6) Bullat. Cafin. s. 2. p. 283. (7) Vita p. 1039. Ruin. m. 15. (8) Sup. n,6.

rono incastrate solennemente da tre Cardinali, e poste sopra un gran ciborio o tabernacolo, fostenuto da quattro colonne di marmo, che il Papa avea satte fare sopra l'taltar maggiore '(1) . Il seguente mercoledì, giorno diciaffettefimo del mese, il l'apa parti da Roma per l' ultima volta, e paísò a Viterbo e di là a Montefiascone. Allora dichiarò il difegno, che avea di ritornare in Avigno-

ne (2), per proccurare la pace tra la Francia, e l'Inghilterra; e perchè la Corte potesse disporsi al viaggio, diede vacanza dal principio di Giugno fino al cominciamento di Ottobre.

Il venerdì de quattro tempi della Pentecoste, che su il settimo giorno di Giugno, il Papa sece due Cardinali a Montefiascone ; il primo de' quali fu Pietro di Stain della Diocesi di Rodes, e di una famiglia nobilissima. Era flato Monaco Benedettino , poi Vescovo di San Flour, ed era allora Arcivescovo di Bourges; ma quella Sede dimorò vacante per la fua promozione al Cardinalato, fecondo la disciplina, che allora ancor si osservava (3). Il Papa gli diede il titolo di Santa Maria Trasfeverina ; e lo lafciò suo Legato in Italia (4). Il secondo Cardinale fu Pietro Corfini Fiorentino , figliuolo di Tommafo Dottore ed Auditore del Sagro Palagio (5), Pietro fu prima Vescovo di Volterra, poi trasferito a Firenze nel 1361. Il suo titolo su di San Lorenzo in Damaso, e tollo gli succedette Angelo di Ricafoli nella

Sede di Firenze. Poco tempo dopo il Papa scrissea' Romani per consolarli della sua affenza (6), e prevenire il torto, ch' essa potea fare alla loro riputazione. Dichiara dunque, the non parti per niun dispiacere, che abbia da essi ricevuto ; al contrario che hanno trattato bene lui e la sua Corte le sue vicinanze. Noi siamo obbligati. avremo l'empre nel cuor nostro, finche no di Alfonso.

ci sarete sedeli. E'la lettera del vente-ANNO simosesto giorno di Giugno."

XVII. Nel mese di Luglio Santa Bri. Dt G.C. gida di Svezia andò a Montefiascone a 1370. presentarsi al Papa (7) . Nacque ella da di verso l'anno 1302, di una delle più no- Svezia. bili famiglie della Svezia, e chiamavali propriamente Birgitta . Fu maritata di tredici anni ad un giovane Signore chiamato Vulfone, dal quale ebbe otto figliuoli; dopo di che di reciproco consenlo offervarono la continenza. In tale stato secero insieme il pellegrinaggio di San Jacopo in Galizia; ed avendo entrambi nel loro ritorno deliberato di entrare in religione, Vulfone morì prima di averlo eseguito. Brigida Vedova raddoppiò le sue ansterità, e le sue limosine ; e poco tempo dopo , cioè verso l' anno 1344, fondò a Vastein nella Diocesi di Lineop, un Monistero per seffanta Religiose, e venticinque Frati dell' Ordine di Sant' Agostino, con alcune costituzioni, ch'ella diede loro, e lo chiamò il Monistero di San Salvatore.

Tale dunque era Brigida (8), quando andò a ritrovare Papa Urbano, e gli domando la confermazione della sua regola; che diceva ella di efferle stata rivelata da Dio; e l' ottenne . Indi fece intendere al Papa, col mezzo di Niccolò Conte di Nola, che s' egli si ritirava, faceva opera imprudente, e che non terminerebbe il suo viaggio (o). In oltre dichiarò ella al Cardinale di Beaufort, poi Papa, in presenza di Alfonso Vescovo di Jaen (10), che nel tempo, ch'era ella in Roma, la Beata Vergine le rivelò quel che segue. La volonta di Dio è che il Papa non esca d' Italia, ma che soggiorni sino alla morte in Roma, od altrove. Altrimenti, se ritorna in Avignone, morrà subitamente, e renderà conto a Dio della sua condotta, Brine' tre anni, che dimorò a Roma, e nel- gida scoprì al Cardinale questa rivelazione, perchè la desse al Papa segretissimaloggiung egli, a ritornare di là da'mon- mente in iscritto; ma il Cardinale non ti, per affari non solo utili alla Chiesa osò sarlo, e la Santa Vedova la diede universale, ma ancora pressanti; e vi ella medelima al Papa, scritta dalla ma-

<sup>(1)</sup> Vita t. 1. p. 390. f. 2. p. 773. (2) P. 391. (3) P. 1039. (4) P. 1040. (5) Ughell. f. 3. p. 158. (4) Rain. n. 19. (7) Bull. Bonif. g. n. Confl. 5. (8) Vit. p. 412. (9) P. 414. p. 105, (10) Rain, 1370. #. 9.

XVIII. Il ventelimolefto giorno di ANNO Agosto il Papa partì da Montefisscone,

Dt G.C. e andò a Corneto (1), dove dimorò fino 1370, al guinto giorno di Settembre, e in que-Fined Ur-flo giorno s'imbarcò e giunfe a Marsiglia il decimofesto dello stesso mese, e finalmente il di ventefimoquarto in Avignong, dove fu accolto con grande allegrezza. Al fno ritorno rifolvette di andar in persona a trattare la pace tra' due Re di Francia e d'Inghilterra (2). e fece ancora alcuni preparativi per quetto viaegio. Ma tofto fu affalito da una gran malattia; e giudicando di effere vicino a morte, non pensò ad altro che alla fua falvezza . Si confessò parecchie volte, e ricevette gli altri Sagramenti ; e in prefenza del fuo cameriere, del fuo Confessore, e di molte altre persone confiderabili, diffe : Io credo fermamente tutto ciò che tiene ed infegna la Santa Chiesa Cattolica; e se mai, in qualunque modo fi fosse, avessi detto altra cofa, la rivoco, e mi affoggetto alla correzione della Chiefa. Queila proteffa ben dà a conoscere, che non si tenea per infallibile. Papa Urbano V. morì intal modo il giovedì giorno diciannovelimo di Dicembre 1370, dopo aver tenuta la S.Sede otto anni, un mese, e diciannove giorni . Fu da prima fotterrato nella Chiefa principal di Avignone, poi trafferito a San Vittore di Marsiglia, dove aveva eletta la fua fepoltura. Si dice che vi fi faceffero de gran miracoli,

Fabbrico molti luoghi quafi nel cominciamento del fuo Pontificato (3), e feguitò poi continovamente. In Avignone ereffe il palagio, e vi fece un bel giardino. Edificò molte Chiese, fondò molti Capitoli di Canonici, e donò a molte Chiese di Roma, ed altrove calici, or-namenti, e libri. Tenea regolarmente i Conciftori e i Configli ; e avea gran cura della buona e pronta spedizione degli affari ; ma reprimea la gavillazione degli Avvocati, e de' Proccuratori. Efercitò il fuo zelo contra i concubinari, gli ufurai, e i simoniaci, e restrinse per quanto potè la pluralità de' benefizj. În tutto il fuo ponrificato mantenne mille studenti in

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

diverse Università; e somministrava al bifogno i libri necessari. Fondò a Montpellier un Collegio per dodici studenti in medicina; e in generale ebbe gran penficro per gli poveri (4). Non fi lasciò dominare dall'affetto naturale per gli fuoi parenti.

XIX. Il medefimo giorno della fua Gregor morte , diciannovefimo di Dicembre , i Kl. Papa. Cardinali ne diedero avviso a suo fratello Anglico, Cardinale Vescovo di Albano (5), Legaro e Vicario generale nelle terre della Chiefa in Italia; efortandolo a vegliare alla confervazione di quello Stato nella vacanza della Santa Sede. Non durò altro che dieci giorni, e nel trentesimo del detto mese di Dicembre, essendo i Cardinali entrati in Conclave la precedente fera , eleffero la mattina . come per ispirazione, il Cardinale di Beaufort (6) . Era questi Pietro Ruggiero, nato a Maumont, nella Dioceli di Limoges , nipote di Papa Clemente VI. essendo figliuolo di suo fratello Guglielmo Conte di Beaufort, in Vallea. Pietro fu primieramente Notajo della Santa Sede , poi fuo zio Papa lo creò nel 1348, Cardinal Diacono di Santa Maria la Nuova, quantunque non avefse ancora diciorto anni . Ma era di bel naturale, umile, dolce, ingegnoso, studiofo, e già molto istruito in legge civile , alla quale fi applicava allora , e feguitò poi molto tempo. Indi fludiò i Canoni, e la teologia morale; per modo che in tutte le occasioni ne parlava convenientissimamente. Avanti di esser Papa ebbe molti benefizi. Fu Canonico di Narbona (7), Arcidiacono di Roano, Prevofto di San Salvatore, di Mastric, Arcidiacono di Cantorberì , e di Bourges, Canonico, e Arcidiacono di Sullà nella Chiesa di Orleans . Questo era l' uso de' Cardinali in quel tempo, affine di fostenere la loro dignità. Esfendo eletto Papa, prese il nome di Gregorio XI. e il giorno medesimo scrisse al Re di Francia Carlo V. per dargli parte della fua elezione (8). Fu ordinato Sacerdote il fabbato quarto giorno di Gennajo, e il giorno dietro di Domenica, vigilia della

Epifania, fu confagrato e coronato.

<sup>(1)</sup> Vit. p. 392. 412. (2) P. 398. (3) P. 392. (4) P. 395. (5) Rain. 2370. m. 24. (6) Vita p. 255. 425. 832. (7) Vita p. 2062. (8) Rain. 2370. m. 26.

Promo. zione di Cardinah.

XX. Il sesto giorno di Giugno 1371. che fu il venerdì de quattro tempi dopo la Pentecoste, Papa Gregorio fece una promozione di dodici Cardinali, otto Sacerdoti e quattro Diaconi (1). Il primo fu Pietro Gomes di Barros Spagnuolo, allora Arcivescovo di Siviglia, probabilmente nipote di quello fatto Cardinale da Giovanni XXII. nel 1327. (2): entrambi ebbero il titolo di Santa Prassede. Questi arrivando in Avignone, dopo la fua promozione, conduffe per lo Papa due bei cavalli mandatigli in dono dal Re di Castiglia, con un giojello di gran prezzo . Il secondo Cardinale su Giovanni di Cros, Cugino del Papa in terzo grado (3). Clemente VI. avealo fatto Vescovo di Limoges nel 1348. il fuo titolo di Cardinale fu San Nereo; ma comunemente veniva chiamato il Cardinal di Limoges. Il terzo fu Bertrando di Cofnac della medefima Diocesi, che fu prima Canonico Regolare a Brive (4), poi avendo studiato a Tolosa, vi fu Dottore in legge Canonica, e Priore di Brive nel 1337. Fu poi Vescovo di Cominges, e ne ritenne il nome,

dappoiche fu Cardinale. Il quarto fu Bertrando Latger Avergnac dell' Ordine de' Frati Minuri , Dottore in Teologia, Nel 1345, Clemente VI. lo fece Vescovo di Alazzo nell'Isola di Corfica, donde tre anni dopo lo trasferì ad Affifi . Finalmente fu Vescovo di Glandeva nel 1368, e ne ritenne il nome, effendo Cardinale, quantunque aveffe il titolo di Santa Cecilia. Il quinto fu Roberto di Ginevra ; fratello del Conte della medefima Città, poi Papa Clemente VII. (<). Fu prima Canonico della Chiesa di Parigi, e Protonotario della Santa Sede, poi Vescovo di Teruana nel 1365. e trasferito a Cambrai nel 1368. il suo titolo di Cardinale fu quello de' dodici Apostoli. Il sesto Cardinale (6) fu Guanni prefe l'abito monaffico a San Marzial di Limoges; poi andò a studiare a

nonica . Nel 1354. divenne Abate di San Fiorenzo di Saumur, poi nel 1368, ANNO Papa Urbane V. lo fece Vescovo di Dt G.C. Chartres . Finalmente Gregorio XI. lo 1371. fece Vescovo di Mendanel 1371. e immediatamente Cardinale titolato di San

Vitale. Il fettimo fu Giovanni le Fevre (7), German cugino di Papa Gregorio. Fu dottore in legge, poi Decano della Chiesa d' Orleans, e nel 1370. Urbano V. gli diede il Vescovado di Tulle. Il fuo titolo di Cardinale su di San Marcello; ma lo portò folamente nove mefimorendo il festo giorno di Marzo 1372. L'ottavo Cardinale fu Giovanni della Torre Avergnac, allora Abate di San Benedetto fopra la Loira. Il fuo titolo fu di San Lorenzo in Lucina. Ed ecco gli otto Cardinali Sacerdoti.

Il primo de Diaconi, e il nono di tutti su Jacopo Orsini Romano allora Notajo della Santa Sede (8), Il decimo Pietro Flandrino della Diocesi di Viviers, Dottore in Legge Canonica, e Decano della Chiefa di Bajeux: il fuo titolo di Cardinale fu Sant' Eustachio. L' undecimo Guglielmo Noellet della Diocesi di Angouleme (9). Studiò la legge in Tolosa, e su addottorato nel 1365. poi Canonico di Bajeux, e Auditore del Sagro Palagio. Nel 1366, il Papa lo mandò a Collantinopoli per la riunione delle Chiese. Era Arcidiacono di Chartres, quando Gregorio XI. lo creò Cardinale Diacono titolato di Sant' Angelo . L'ultimo fu Pietro di Vergna, nativo della Diocesi di Tulle (10), Studiò a Montpellier, dove fu addottorato in Decreto. Nel 1368. intervenne al Concilio di Lavaur, efsendo Canonico di Narbona, Era Arcidiacono di Rozno, quando fu fatto Cardinale titolato di Santa Maria invia lata. Questi tre ultimi erano Auditori del Sagro Palagio, e Referendari di glielmo di Chanac, di una nobilistima Papa Gregorio. Ed esco i dodici Car-famiglia del Limpfino. In età di sette dinali della promozione del selto giorno di Giugno 1371.

XXI. Niccolò Emerico dell'Ordine de' Quiftioni Parigi, dove si addottorò in legge Ca- Frati Predicatori, Dottore in Teologia, sopra l' e In- flia.

<sup>(1)</sup> Vita p. 427. 1061. (2) Sup. lib. 93. n. 40. (3) Rain. 1371. n. 4. (4) Vita p. 1070. (5) Catd. Fr. pr. p. 485. (6) Vitte p. 1085. (7) P. 1092. (8) P. 1104. (9) P. 1213. (10) P. 1216.

e Inquifitore in Aragona, avvisò Papa ANNO Gregorio, che in quelto Regno certi Re-Dr G.C. ligiofi aveano predicate le tre propofizio-1372. ni seguenti . t. Se un' Ostia consacrata cade nel fango, o in qualche altro luogo inmmondo, quantunque rimangano le (pezie, il Corpo di Gefu-Cristo cessa di esfervi , e vi ritorna la fostanza del pane, 2. Lo stesso è dell'Othia, quando fia rofa o mangiata da una beltia . 3. Lo stesso, quando un nomo confuma le spezie nella sua bocca, Gefu Critto fi alza al Ciclo, e non paffa nello stomaco. L'Inquisitore rapprefentò al Papa, ch' effendo queste propofizioni predicate, potrebbero accagionar dello fcandalo, e lo iupplicò a provvedervi. Intorno a che il Papa diede a viva voce i fuoi ordini a due de'nuovi Cardinali, ch'erano presenti, cioè Pietro Flandrino, titolato di Sant' Eustachio, e Guelielmo Noellet, titolato di Sant' Angelo, i quali feriflero una lettera, indirizzata a'due Arcivescovi di Tarragona e di Saragozza, e a' loro Suffraganei, ed agl' Inquisitori delle medesime Provincie. in cui dicono: In esecuzione dell'ordine del Papa, vi commettiamo di non permettere a niun di predicare pubblicamense niuna di queste proposizioni, sotto pena di scomunica incorfa sul medesimo fatto. Vi dichiariamo ancora per ordine del Papa, che fece egli fare la medelima proibizione a Fra Giovanni di Launa dell' Ordine de' Frati Minori, che avea spesso predicato nelle vostre Chiese alcune di queste proposizioni. E' la lettera in data di Villanova di Avignone l'ottavo giorno di Agosto 1371.

Si dee offervare, che il Papa non condanna affolutamente questi tre articoli, proibifce folo di predicargli in pubblico (1), come atti a scandalezzare i deboli. In effetto alcuni Dottori parlano indegnamente del Mistero della Eucaristia; tra gli altri Vicleffo, che cominciava allora a dogmatizzare in Inghilterra. Nel fondo le proposizioni, di cui si tratta, potevano ancora paffare per problematiche. Il Maestro delle sentenze ha detto (2): Si può dire, che le bestie non prendano il Corpo di Gefu-Cristo, quan-

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

tanque pasono prenderlo. Che prende dunque un forcio, o cola mangia effo? Dio lo sa. Ma San Tommaso dice, che in questo caso la sostanza del Corpo di Gefu-Crifto non cetta di effere lotto le spezie, sinchè vi sono (3): e questa opinione prevalle nelle seuole Cattoliche.

XXII. Lasco Duca di Moldavia a- Missione vendo lasciato lo scisma de' Greci, scrif- sella Bosse al Papa intorno alla sua riunione alla nia. Chiefa Romana. Il Papa lo eforta a perseverare, e a ricondurre parimente alla Chiefa la Principella fua moglie restata nello scisma. E' la lettera del ventelimoquinto giorno di Gennaio 1372, e da molte lettere date nel corio del medelimo anno, pare che i Frati Minori fi occupaffero fortemente alla converfione degli Eretici, e degli Scifmatici ne vicini paefi, cioè nella Bofnia e nel-

la Rafcia. I Frati di quest' Ordine presentarono a Paza Gregorio in nome del Re (4) Luigi di Ungheria, e in nome loro, una supplica in cui diceano, che in Rafcia nel Basarat, e ne'vicini paesi la ricolta e:a grande e gli operal in poco numero; per il che domandavano permissione di fondarvi molte case del loro Ordine: il che il Papa accordò loro con la fua lettera del diciassettesimo giorno di Giugno, diretta al Vicario dell'Ordine nella Bofnia, chiamato Bartolommeo di Auvergna, Il ventelimofecondo gierno dello stesso mese scrisse il Papa a tutt' i Provinciali , Custodi , Guardiani de' Frati Minori, di permettere a' Frati da esti dipendenti, che lo desiderassero, e che fossero considerati capaci, di andare a questa Missione della Bosnia; con l' avvertenza che tutti questi nuovi Miffionari non eccedeffero il numero di sessanta . E' notato in questa Bolla che ciascun anno un gran numero di Frati Minori andassero alla Porziuncola ad acquistar la indulgenza del secondo giorno di Agolto. Si ritrovavano ancora nelle Provincie della frontiera di Ungheria alcuni Apostati, che di Cristiani fi faceano Musulmani, o che dopo aver ricevuto il Battefimo, ritornavano

<sup>(1)</sup> Vading. 1971. m. 14. 15. Gr. (1) 5. dift. 19. (3) 3. p. q. 80. ort. 4. ad 3. (a) Vad. cod. H. 10. 11. 12.

al Maomettismo, riguardo a'quali Papa Gregorio fece intendere agl' Inquisitori Domenicani, e a'Francelcani, di procedere contra di essi come contra gli Ere-

tici . (1) XXIII. In Alemagna Alberto Vescovo di Halberstat dicea spesso, che tutro accade in quelto Mondo per necesfirà ; che il destino regola la vita e la morte di ciascun uomo (2); che non bifogna confultare nè deliberare di nulla; e che tutto dipende necessariamente dalle celesti influenze. Ora come questo Vefcovo pallava per tromo dotto (3), ellendo Dottore nell'Università di Parigi, molti erano presi da'suoi discorsi, principalmente i Nobili che venendo scossi nella Fede, cominciavano a non pregar più nè Dio,

ne i Santi ; e a trascurare le buone opere, Avendolo faputo il Papa, diede la seguente commissione al Prevosto di Erford, a un Domenicano Inquisitore in quelle Contrade, e ad un Agostiniano Dottore in Teologia: Se trovate che la cosa sia tale, ordinerete al Vescovo di confessare il suo errore in vostra presenza , e davanti il fuo popolo e il fuo Clero; di ritrattare quel che avanzò temerariamente, e dichiarare ch'è una erefia . Che ne fia esteso un pubblico atto: e se il Vescovo non sa quanto si dice qui sopra, nel termine che gli sarà prescritto lo citerete a comparire avanti a noi fra due mesi. Frattanto si ritratti o no , dichiarerete voi pubblicamente , the quifte proposizioni sono eretiche, e condannate dalla Chiefa Romana, E la commissione del quindicesimo giorno di Marzo 1372.

Il Papa seppe altresì, che in alcuni luoghi della Sicilia vi erano delle persone, che onoravano come Santi i Discepoli di Doucino (4) e de Frati della vita povera, quantunque tali Sette foffero state condannate dalla Santa Sede . Custodivano le loro ossa a guisa di reliquie, innalzavano Chiefe in loro onore, b alcune Cappelle, e ogni anno le visiravano in gran casca, e con illumina- tenuto per qualche giorno dal Cardinal zioni, nel giorno della morte di questi di Firenze Pietro Corsini suo parente. preteli Santi. A questa notizia il Papa Andrea vi risano un cieco, e gli si at-

Fleury Tom. XIV.

scriffe a' Vescovi di Sicilia, che impedilfero per l'avvenire questo culto super- ANNO. stizioso non solo con le censure Ecclesia. Dt G.C. fliche, ma, se occorrea, col soccorso an- 137.3. cora del braccio secolare . E la lestera del duodecimo giorno di Settembre, XXIV. Nel cominciamento del fe- S. Andrea

guente anno 1373, morì un vero Santo, Corfino. cioè Andrea Corlino Vescovo di Fiesole in Toscana (5). Nacque in Firenze verfo l' anno 1302, della Nobile Famiplia Corsini . Prima che nascesse , suo padre e sua madre avea promesso a Dio il primo frutto del loro matrimonio : ma da prima Andrea corrispose male alla loro intenzione. In età di dodicianni cominciò a dimostrarsi indocile e libertino; cofa che durò circa tre anni, dopo i quali sua madre, cui avea per lo appunto ingiuriata, gli dise : Veggo bene , figliuol mio, che tu fei il lupo da me lognato; Imperocchè la vigilia della tua nalcita mi parea di aver partorito un lupo, ch' entrando in una Chiesa diventò un agnello. Tu fosti votato da noi alla Beata Vergine, non a noi. Queste parole colpirono in modo il giovane Andrea, che vi pensò tutta la notte, e de-

Carmine, domando di effere ricevuto nell' Ordine, e l'ottenne coll'assenso, e con la benedizione di suo padre, e di sua madre , Dopo la sua professione prese per regola di disciplinarsi aspramente ogni Venerdì; poi di andar mendicando nella via maestra di Firenze, con una grande sporta al collo ; di che si chiamavano offesi i parenti suoi : ma egli dicea loro : Questa è la mia professione; il mio mestiere è di mendicare. Essendo ordinato Sacerdote, non volle folennità veruna alla fua prima Mella come defideravano i parenti; ma andò a celebrarla in un picciolo Convento fuori della Città, Paísò a studiare a Parigi per ordine del Capitolo

Generale, e vi dimorò tre anni . Nel

ritorno, paísò in Avignone, dove furi-

Il giorno dietro andò alla Chiesa del

liberò di convertirsi.

GE (1) Rain. n. 34 (2) N. 33. (3) Bucclin, p. 21. (4) Rain. n. 36. Sup. lib, 91. n. 33. (5) Bull. 30. Janu. 10. 2. p. 1061.

ANNO Ritornato indietro, venne eletto Prio-Di G.C. re del Convento di Firenze (1); ma 1373 nel 1334; il tredicefino giorno di Otto-

bre fu eletto Vescovo di Fiesole e confermato da Papa Clemente VI. Egli fuggì via segretamente, celandosi appresso i Certofini . In vano si andò in traccia di lui, e si stava per procedere ad una nuova elezione, quando un fanciullo di tre anni batzò nell'affemblea, e gridò: Dio eleffe Andrea; mandate a' Certofini, che lo ritroverete in orazione. Fu dunque confagrato, e governò la Chiefa di Fiefole ventitre anni, efercitando tra le altre virtù una gran carità verso a' poveri . Morì finalmente il giorno della Epifania, festo di Gennajo 1373. Dopo molti procedimenti per la fua canonizzazione ripigliati di tempo in tempo (2), fu confumata da Papa Urbano VIII. nel

Centure contra i Visconti.

1620. XXV. Papa Gregorio, seguendo le tracce de suoi predecessori , rinnovò gli atti contra i due fratelli Bernabò e Galeazzo Visconti (3). Nel di ventesimosesto di Luglio 1372. scrissea tutt' i Vescovi di Alemagna una lettera , in cui rileva gli attentati di Bernabò contra l' Impero e contra la Chiesa Romana, la fua perfidia nel rompere i trattati fatti con la Santa Sede, e le sue nuove usurpazioni : il Papa conchiude , proibendo a chiunque di prestare ajnto, configlio, viveri , o danaro a questi due fratelli ; dichiara i loro sudditi liberi da ogni giuramento, e profferisce contra i loro aderenti snatema, interdetto, e privazione di ogni carica e dignità. Finalmente ordina a tutt' i Vescovi di sollevarsi contra questi tiranni.

II fettimo giorno di Gennajo 1273. (4) il Japa pubblicò contra efi un'alra bolla, dove riferifice diffintamente la crudeltà, che aveano praticate contra molti Ecclefiafici , che avean fatti morire da quatta ani in poi ; i benefizi de quali aveano difpolto per violenza, e le ufurpazioni de beni ecclefalitic. La conelu-

fione fu , che il Papa citò Bergabò e comparies il venefimortavo giorno di Marco all'ora del concilioro per trataza. In oltre volendo il Papa impedire, che facelfero i Vificonti nuovo alleanze co l'Principi, e co Grandi, protibi di con-rarer marizaggi con effi fotto pena di multità (5); e per quanto foffe firan quento di proti proti di con-ricirario dalla loro alleanza, che volentiri avrebbero ricercata.

Ma ben concobe il. Papa, che più efficaci mezzi fi ricereavano per Tafferaze i Vifconti; per il che raccolie contra di effi una grande armata taquo dalle fue terre e da quelle de fuoi allacti ; che dal Regno di Francia; en efce Generale Amadeo Conte di Savoja. Riporto alcuni vantaggi contra Berabo), che fece delle propolizioni di pace (o). Intorno a che il Papa rifspier. E un notorio fpergiuro; e fimil granti, non offersiano noi fiper tanto eccedenti per giungere a una poce inganarevole.

XXVI. Papa Gregorio non trascurb Pace fra di farsi rendere omaggio da' Feudatari Napoli della Santa Sede ; tra gli altri dalla Re- Sicilia . gina Giovanna di Napoli , che fece il fuo nel quarto giorno di Gennajo 1372. tra le mani di Bernardo di Rovergua, Arcivescovo di Napoli, al quale il Papa avea dato commissione di riceverlo (7). Nello stesso il Papa proccurò la pace tra questa Principessa e Federico di Aragona, Re di Sicilia. Si trattava questa pace da molti anni tra due Religioli dell' Ordine de' Frati Minori , Ubertino di Corillon , primo Cappellano di Federico, e Giovanni Vescovo di Gravina (8) , Confessore della Regina Giovanna . Finalmente fu concluso il trattato tra essi, e confermato dal Papa con alcune modificazioni, il primo giorao di Ottobre 1372. (9) . Poi mandò Giovanni di Reveillon Vescovo di Sarlat a ricevere la ratificazione delle parti (10);

il che fu efeguito l'ultimo giorno di istituzione divina il disordine introdotto Marzo 1373. e il Vescovo di Sarlat passò in Sicilia dove levò le censure, dalle quali era questa I fola legata da molti anni (1). Indi per illanza del Re Federico il Papa ordinò a quelto Prelato. che lo coronasse Re di Trinacria con una commissione del trentesimo giorno di Marzo 1375. (2).

XXVII. Frattanto Papa Gregorio scrifni eretici. se al Re di Francia Carlo V. una lettera, in cui dice (3): Abbiamo faputo, che in alcuni luoghl del vostro Regno alcune persone dell' uno e dell'altro tesfo della fetta de' Begardi , altrimenti chiamati Turlupini, feminano diverse erefie; e the avete voi cominciato a proceffarli per mezzo degl'Inquifitori. Qui fi vede che Turlupino era allora un nome ferio di una spezie di Manichei; il che viene confermaro da una memoria della Camera de' conti di Parigi (4) data in questo medesimo anno. Seguita la lettera del Papa. Abbiamo anche intefo, che nel Dolfinato, e ne' vicini luoghi vi fono in gran numero de' Valdesi; e che alcuni de'vostri Offiziali, in cambio di sostenere gl'Inquisitori, come dovrebbero, vi pongono degli offacoli, affegnando loro de' mal ficuri luoghi per operare contra gli Eretici; non permettendo loro di procedere fenza il giudice fecolare, ovvero obbligandogli a mostrargli i loro atti. Liberano quelli, che gl'Inquifitori fecero imprigionare come Eretici o fospetti; ricusano di dar il giuramento voluto dal diritto di purgar il paese dagli Eretici . Esorta il Papa il Re a rimediare a questi disordini. E'la lettera del ventefimofettimo giorno di Mar-20 1373. Ma è ben di offervare le restrizioni allora praticate nell'esercizio della Inquifizione.

> Quanto a' Turlupini si chiamavano la focietà de' poveri, e diceano che non si dovea fentir vergogna di nulla in ciò ch'è naturale, e in confeguenza opera di Dio. Scoprivano dunque la loro nudità; e si mescolavano indifferentemente, come le bestie ; non distinguendo dalla

dal peccato. Il Re Carlo V. arrestò il Anno corso di questa setta co'gastighi. A Pa- DI G.C. rigi fi abbruciarono i loro vediti e i li- 1373bri , nel mercato de' porci, tuori della porta di Sant' Oporato (5); si abbruciarono due de' primi, che aveano professata questa fetta, Giovanni di Aubenton, e

un uomo, di cui non fi dice il nome. Verso il medesimo tempo il Papa diede gli ordini fuoi per arreftare Arnoldo Montanier Frate Minore di Puicerda in Catalogna (6), che al tempo d'Innocenzo VI. predicava e sosteneva alcuni errorl, che furono ridotti a queste quattro proposizioni : Gesu-Cristo e i fuoi Apostoli non ebbero nulla di proprio, nè in comune; Chiunque porta l'abito di San Francesco non può essere dannato. S. Francesco discese un giorno In Purgatorio, e ne traffe le anime di quelli, che furono del fuo Ordine. Quest' Ordine durerà perperuamente . Frate Arnoldo non volle abbjurare gll errori suoi, quantuque mostrasse di farlo; ma fuggi via . Essendo citato, non comparve; e dimorò diciannove anni in quella oftinazione . Finalmente Emerico Inquisitore confultò Papa Urbano V. poi Gregorio XI. e unitamente a Berengario David. allora Vescovo di Urgel, dichiarò pubblicamente Frate Arnoldo per Eretico ostinato, e condannarono gli errori suoi. Contra dunque questo Frate Arnoldo Montanier, che si era ritirato in Oriente, scrisse Papa Gregorio ad Armando Vicario Provinciale de' Frati Minoria che lo mandasse prigione per comparire avanti la Santa Sede.

XXVIII. Dappoiche Santa Brigida Fire de ottenne da Papa Urbano la confermazio- S. Brigine del suo Ordine, passò ella a Napoli, indi in Sicilia, donde essendo ritornata a Roma (7), le parve di aver avuta rivelazione di andare in Gerufalemme, quantunque in età di fessantanove anni; e parti con sua figlinola Caterina. Giunta in Terra-Santa , visitò tutt' i luoghi Santi (8), tra' quali fi contava fempre quello dell' Annunziata, ch'era la cafa

Gg (1) Vitm p. 432. 1122. (5) Rain. 1375. n. 19. (4) Rain. 1373. n. 19. 20. (4) Ducang. Gloff. Turlup. (5) Gaguin. lib. 9. Cont. Fr. de Nang. (6) Rain. 157; m. 19. Direct. Inquir. 2. por. q. 21. p. 267. (7) Sup. n. 17. (8) Heliot. s. 4. p. 38. Bull. con. m. 22.

di Nazaret. Brigida effendo ritornata a ANNO Roma, vi morì santamente il ventesi-DI G.C. moterzo giorno di Luglio 1373. (1) #373. appresso le Vergini di Santa Chiara a San Lorenzo in Panisperna, dove s'era

ritirata . L'anno seguente il suo corpo fu trasferito in Svezia per cura di fua figliuola, e fu posto nel Monistero di Vastein, che Brigida avea fondato, e

Repola- XXIX. L'Ifola di Candia appartenementiperwa allora a' Veneziani ; ma era abitata

Candia da Greci la maggior parte Scismatici; impediti per quanto poteano da loro Calogeri, e Preti, dal riunirfi alla Chiefa Romana. Per quello Papa Urbano nel 1368, scriffe all' Arcivescovo di questa Ifola, e a' Vescovi suoi suffraganei una lettera, in cui diceva (2): Al prefente che le censure ecclesiastiche possono meelio efeguirsi col soccorso del braccio fecolare, fi spera di pervenire in quest'. Hola alla eftirpazione dello scisma; e a tal effetto vi commettiamo, che niun Greco nè riceva il chericato, nè fra promoffo agli ordini, se non da un Velovo Latino, o un Greco Cartolico, che gli dia le sue lettere ; e il Sacerdote ordinato così da esti, dirà la Messa e l'offizio fecondo il rito della Romana Chiefa. Noi proibiamo in oltre, che niun Calogero o Prete Greco, non offervando Il nostro rito, ardisca in avvenire nè di confessare, nè di predicare al popolo.

Dietro a questo difegno di estinguere lo scilma in Candia (3) scrisse cost Papa Gregorio al Doge di Venezia Andrea Contarini : Abbiamo noi faputo da poco tempo, che una volta il Patriarca scismatico di Costantinopoli mandava nella vostra Isola di Creta un Arcivescovo della sua comunione, per governare spiritualmente i Greci Scifinatici; ma che un de voltri predeceffori proibì fotto una grave pena che in avvenire se ne ricevessero; e che dopo la morte di un certo Macario si offervo quello , come fi offerva ancora. Questo medelimo Doge avea proibito, che niun Scilmatico uscisse dell'Isola per andar a ricevere gli ordini da un

Vescovo Scismatico; il che però presentemente non viene offervato; per il che si sostiene lo scima nell'Isola. Per questo vi preghiamo di far offervare inviolabilmente questa proibizione: e di sare per voi medefimo, e per gli ministri, che avete nell'Ifola, tutto quello che può contribuire alla conversione degli Scismatici, che tanto più vi faranno fedeli quanto faranno uniti a' Cattolici Latini. È la lettera del ventesimosettimo giorno di Ottobre 1373.

XXX. Filippo di Maisieres Gentiluo Festa defmo Francese, Cancelliere del Re di Ci- la Prepro, di cui s'è già parlato (4) andò quest' fentazioanno alla Corte del Re Carlo V, e gli se . raccontò che in Oriente, dov'era lungamente dimorato, fi celebrava ogni anno la festa della Presentazione della Beata Vergine, in memoria di effere ella stata presentata di tre anni al Tempio (5). Filippo aggiunfe: Io feci rifleifione, che quella gran fella non è a notizia della Chiesa di Occidente ; e quando io fui Ambasciatore del Re di Cipro al Papa, gli parlai di questa festa, e gliene prefentai l'offizio in mulica. Lo fece egli esaminar diligentemente da alcuni Cardinali, da altri Prelati, e da Dottori in Teologia, e permile che fosse celebrata quelta felta: il che venne e legnito in Avignone, In prefenza di molti Prelati e di un gran numero di popolo.

Dapo quello racconto Filippo di Maifieres prefentò il medelimo offizio al Re Carlo, che lo accolse lietamente, e lo fece celebrare con solennità nella sua Cappella il ventunelimo giorno di Novembre 1373. dal Nunzio del Papa, Pietro Abate di Conca , e Dottore in Legge Canonica, che offiziò, e predicò molto. elegantemente in presenza del Re e di molti Prelati e Signori, che il Re vi avea chiamati . E' questo l' argomento di una lettera del medelimo Re, scritta l'anno seguente a' Maestri e agli scolari del Collegio di Navarra, esortandogli a celebrare questa festa della Presentazione della Beata Vergine.

XXXI. Quell'anno Edoardo III. Re d'Inghilterra mandò Ambasciatori al Pa-

<sup>(1)</sup> N. 41. (2) Rain. 1768. n. so. (3) id. 1373. n. 18. (4) Sup. lib. 95. n. 19. (x) Launoi Hift. Navare, to. 2.

con la sua autorità i procedimenti di queiti Prelati. Era allora la Polonia turbata dalla DI G.C.

d'Inghil- de benefizi d' Inghilterra, che vacavano alla Corte di Roma, e di lasciar al Ciero la libertà dell' elezioni pergli Vescovadi (1), ed a' Metropolitani il diritto di confermargli . Il Re e il Regno dolevali ancora di effere pregiudicati in molti altri articoli . Per soddisfarvi Papa Gregorio mandò in Inghilterra i due Vescovi di Pamplona, e di Sinigaglia, ed Egidio Sanches di Munnos Prevolto di Valenza, a cui diede commissione di dare al Re Edoardo la dichiarazione feguente (2) s. Tutte le istanze pendenti alla Corte di Roma , o a quella del Re d'Inghilterra, intorno a' benefiz) vacanti in regalia, dimoreranno fospesi sino al proffimo San Giovanni ; e poi potranno ripigliarli e profeguire. 2. Quelli, che possegono de benefizi in Inghilterra coll'autorità del Papa, ne resteranno in possedimento, senza poterne esfere turbati per le andate cole . 3. Se in quello intervallo di tempo vacheranno Vescovadi od altre Chiefe , la cui vacanza dia luogo al Re di pretendere di presentare ad alcuni benefizi; non innoverà cofa alcuna in pregiudizio delle parti contendenti, o di altri che avessero la collazione dalla Santa Sede . Il resto di quella dichiarazione contiene delle precauzioni confimili , perchè tutti gli affari restino sospesi sino al termine prescritto. La data è del ventunesimo di

Benefizi pa per pregarlo di sospendere le riserbe

Perra .

Dicembre 1373. Chiefa di XXXII. Un Prete e Canonico di Polonia . Praga , chiamato Milleczi , passò a Gnesna in Polonia, dove fotto apparenza di pietà predicava dell' erefie (3). Esfendone Papa Gregorio avvertito, scrisse all' Arcivescovo di Gnesna d' informarsi, e di procedere contra quello Prote , trovandolo reo. E'la lettera del tredicetimo di Gennajo 1374- Il decimo giorno del feguente Febbrajo ne scrisse all'Imperador Carlo Re di Boemia, dove Milleczi avea cominciato a seminare i suoi erro-

ri (4). Nota il Papa, che ne avea scrit-

to all' Arcivescovo di Praga, e a' Vesco-

vi di Breslavia, di Litomillels, e di Ol-

mats, e prega l'Imperadore a sostenere

fazione di un Monaco (5), che preten- 1374deva aver diritto alla corona. Il Re Cafimiro III. morì il quinto giorno di Novembre 1370. e Luigi Re di Ungheria, come figliuolo di fua forella Elia fabetta, figliuola di Ladislao Loctec, gli succedette (6). Fu incoronato Re di Po-Ionia a Cracovia da Jaroslao Arcivescovo di Gnesna, la domenica dopo San Martino, giorno diciassettesimo di Novembre dello stesso anno 1370, confervando il Regno di Ungheria. Vi era un parente del Re Calimiro (7), chiamato Ladislao il Bianco, ch'essendo vedovo e senza figliuoli, lasciò al Re totte le sue terre; ed avendone ricevuti mille fiorini , abbandonò la Polonia con pensiero di più non rivederla. S' imbarcò a Venezia, paísò a Terra-Santa, e al suo ritorno si arrestò in Avignone, e professò nell' Ordine di Cilleaux come Frate converso. Dopo avervi lungamente dimorato, depose l'abito grigio, e prese il nero

nel Monistero di San Benigno di Dijon, Vi foggiornava da quattordici anni (8), quando alcuni fignori gli fecero sapere la morte del Re Casimiro, esortandolo a lasciare il Monistero, e portarsi in Polonia a prendere possedimento del Regno, come il più proffimo per via di maschi . Non contenti di aver mandato a dirglialo, andarono essi medesimi, e gli propofero l'esempio del Re Casimiro (9), ch' essendo Monaco professo a Clugal, e ordinato Diacono, fu di-fpensato da suoi voti da Papa Benedetto IX. l'anno 1040, per regnare, e per maritarli. Seguendo quelto esempio, Ladislao il Bianco usct di San Benieno nel 1373. e ando primieramente in Avignone a domandare a Papa Gregorio una simile dispensa. Ma non avendo potuto averla, ando in Basilea, dove lo attendevano i Signori Polacchi, ch' erano andati a cercarlo; e per loro, configlio andò prima a Buda a prefentarfa al Re Luigi, che gli fece affai mała accoglienza ; e i Signori Polacchi

(1) Valding. p. 18. (2) Rain. 1374 n. 21. (3) Rain 1374. n. 10 (4) N. 11. (5) Duglot lib. 9. p. 1162. (6) Lib. 10. p. 7. (7) P. 20. (8) P. 17. (9) Sup. lib. 59. m. 39.

vedendo la loro (peranza deluía, lo abban-Anno donarono. Ora la Regina di Ungheria DI G.C. Elifabetta, seconda moglie di Luigi, era 1374 nipote di Ladislao, figliuola di fua forella : e presò tanto il Re suo marito in favore di quelto fuo zio, ch' egli lo rimandò in Avignone, con degli Ambafeiatori, a domandar al Papa, che po-

teffe egli sitornar al secolo, ed entrare nel fuo Ducaro . Ma non trovando il Papa motivi per quelta dispensa, ricusò di farlo come la prima volta.

Allora Ladislao, fenza faputa del Re Luigi , e accompagnato da quattro foli domestici , passò nella Polonia maggiore; ma effendo arrivato a Gnefna, fu riconosciuto dall' ospite suo il giorno della Natività della Beata Vergine, ottavo di Settembre , ch'era un venerdi ; a in confeguenza l'anno 1374. Vedendofi scoperto , si ritirò prontamente , ed avendo presi alcuni castelli (1), sostenne la guerra per qualche tempo, ma con poco buon avvenimento. Finalmente fu ridotto ad affoggettarsi al Re Luigi, e a vendergli il suo Ducato di Grleutovia per diecimila fiorini; e il Re gli donò in oltre una ricca Abazia dell' Ordine di Cisteaux in Ungheria, per paffarvi i rimanenti fuoi giorni. Dopo avervi dimorato molti anni , l'abbandonò ancora , e ritornò a fare penitenza al suo Monistero di San Benigno di Dijon, dove mort.

XXXIII. In quest' anno 1374, morì Petrarca. Francesco Petrarca personaggio celebre. cui importa conoscere, per giudicare di qual peso debba effere la sua testimonianza intorno a' Papi del fuo tempo, e la Corte di Roma . Nacque egli in Arezzo in Toscana (2), il ventesimottavo glorno di Luglio 1304. Suo padre era Fiorentino di un' antica famiglia; ma era stato discacciato da Firenze da una fazione poco tempo prima . Avea Francesco nove anni in circa, quando suo padre lasciò l'Italia, e andò in Avignone, cercando di ritrovar da fusfistere nel seguito della Corte di Roma. Il giovane Francesco incominciò i fuol studi a Carpentras, donde suo padre lo mando a Montpellier, a studiar legge, poi a Bologna. Ma non avea diletto in tale fladio ; tutta la fua applicazione era per Cicerone , Virgilio , e gl' Istorici . In fattl vi attefe si bene , che fu uno de' primi che riconduste l'amore delle belle

lettere e gli ameni studi. Essendo ricornato in Avignone, passò alcuni anni a viaggiare in Francia, e in Italia. Andò a Parigi , andò a Roma, dove grandissima attenzione spele nelle antichità ; poi ritorno in Avignone , e fi ritirò in un luogo chiamato Vallechiufa, dove si abbattè in una piacevole solitudine. Vi compose la maggior parte delle fue opere. Le più note sono le fue poesie Italiane , il principal soggetto delle quali è il fuo amore per la bella Laura. Da giovanetto avea però menata la vita chericale , e fu in feguito Diacono di Parma e Canonico di Padova. Ma la sua professione non potè fare che nella sua gioventù non fosse disordinato : e si rimise solamente negli anni quaranta, Ebbe anche una figliuola chiamata Franceschina, e su maritata. Papa Benedetto XII, volle persuadere al Petrarca di sposar Laura, prometrendogli difpensa, perchè gli restaffero i benefizi. Ma il Poeta gli rispose, che se mai avesse posseduta Laura, le cose, che pretendea dire di lei , non caderebbero più in acconcio. Quanto a Laura, che non avea le stesse ragioni , vedendo le sue speranze delufe, si maritò ad un altro.

In età di trentasette anni andò a Napoli a visitare il Re Roberto amatore de' Letterati , e per fua raccomandazione si portò a Roma a farsi coronare Poeta; pretendendo di far risorgere un antico uso, del quale tuttavia non si trova traccia veruna negli antichi. Questa vana ceremonia più profana, che cristiana, fi fece il giorno di Pasqua ottavo di Aprile 1341. in cui il Petrarca ricevette folennemente nel Campidoglio una corona di Lauro.

Ma quel che più dimostra il suo poco fenno, e la leggerezza de fuoi penfieri , fu il dichiararfi fortemente per Niccolò Lorenzo ; quell' vomo stravagante, che fotto il titolo di Tribuno del popolo fece follevar Roma nel 1347. (3), LIBRO NOVANTESIMOSETTIMO.

collo sciaurato effetto che avete veduto, Il Petrarca gli scrivea come ad un Eroe ristauratore della Romana libertà (1). Lo paragona a'Bruti, a' Cammilli, e a quanto l'antica Roma ebbe di più grande . Lo esorta a proseguire la sua intraprefa, ed i Romani a feguitarlo; finalmente non gli promette meno della celeste ricompensa. Dopo questo si potrà mai allegare il Petrarca come un sodo autore, e dire che le sue lettere latine fono ripiene di gravità, di zelo, e di dottrina? Si può cogliere vantaggio dalle fue vaghe declamazioni contra la Corte di Roma per dire, come egli, che Avignone è Babilonia, e la Chiefa, che vi era la prostituta dell' Apocaliffe? (2) Morl di fettant' anni il decimonono giorno di Luglio 1374.

XXXIV. Giovanni Cantacuzeno allora del Papa Monaco, e un tempo Imperadore, ritrocuzeno. vandosi in Costantinopoli, entrò in conferenza co' Frati Predicatorl, che il Papa mandava in Armenia (3) e molti altri Greci prefero parte in quella difputa. Vi si parlò delle differenze tra i Greci. e i Latini ; e Cantacuzeno disse : Io eredo che la Chiefa Romana abbia la primazia fopra tutte le Chiefe del mondo ; e occorrendo esporrei la mia vita per difesa di questa verità (4). Avendo Papa Gregorio faputa questa cosa da un Vescovo degno di sede, scrisse a Cantacuzeno per rallegrarfi seco, e diffe nella fua lettera: Dal negare la nostra primazia nacque la discordia tra i Latini, e i Grect, e si mantenne lo scisma. Dall' altro canto voi avete un gran nome di prudenza, di gravi costumi, e di scienza, oltre allo folendore, che vi rimane della imperial dignità. Per ciò vi preghiamo istantemente di adoprarvi con tutte le vostre forze alla pnione delle Chiefe, della quale potete voi effere il principal promotore; e avremmo un gran piacere di vedervi, e di trattare questo affare con voi , se poteste venir a Roma , dove abbismo deliberato di portarci nel proffimo autunno. E' la lettera del ventelimottavo giorno di Gennajo 1275. XXXV. Avea già il Papa dichiarato

il suo disegno di andar a Roma sin dal" precedente anno, in confeguenza di una Anno folenne ambasciata ricevuta da lui dalla DI G.C. parte de'Romani (5). Ecco come ne scrif- 1375fe all' Imperador Carlo IV. l'ottavo rifolito giorno di Ottobre . Dal cominciamento di andadel nostro Pontificato abbiamo fempre re a Roavuto desiderio di andar a Roma, dov'è ma . posta principalmente la nostra Sede, e

di risedervi con la nostra Corte, o ne' vicini luoghi. Diversi ostacoli ci vietarono fino ad ora d'intraprendere questo viaggio, di poter nè pure determinarne il tempo. Ma presentemente non vogliamo più differire, e ci fiamo rifoluti di partire, piacendo a Dio, nel proffimo Settembre. Per ciò vi diamo questa notizia, che ci pare che vi debba riuscir cara, pregandovi che si possa da noi far sicuramente questo viaggio con la nostra Corte, e dimorare a Roma in pace . Il Papa scrisse parimente, e nel medelimo tempo a' Duchi di Austria, e Luigi Re di Ungheria, a Federico Re di Sicilia, e a tust'i Principi d'Italia,

Abbiamo già veduta la ripugnanza, che avevano i Francesi (6) a lasciar il Papa a Roma, e le rimostranze, che ne fecero a Papa Urbano V. in tal propolito. Questo costrinse Gregorio XI. a scrivere al Re Carlo V. una lettera. in cui dice (7): Quantunque afpra cosa ci sia lo allontanarci da voi , e dal nostro nativo paese, tuttavia la convenienza, l'interesse della Religione, e dello flato temporale della Chiefa, c inducono a passare a Roma; e dopo una matura deliberazione fiamo rifoluti di andarvi nella proffima primavera. E la lestera del nono giorno di Gennajo 1375. La steffa lettera si mando al Re Edoardo d'Inghilterra, a Ferdinando di Portogallo, Errico di Castiglia, Pietro di Aragona, e a Carlo di Navarra. Ma poi, sperando il Papa di far la pace tra la Francia e l'Inghilterra nell' autunno di quest'anno, rimise il suo viaggio alla primavera dell'anno fequente; come fi vede dalla lestera al Doge di Venezia del ventelimottavo giorno di Luglio.

. (1) Hore, ad Nic. Laur. p. 535. . (2) Mift. d' iniq. p. 440. (3) Sup. Lib. 96. m. 97. (4) Rain. 1375. n. 8. 3. (5) Id. 1974. n. 23. (6) Sup. lib. 96. n. 53. (7) & ain. 1375.4.22.

Il lungo foggiorno de' Papi in Avigno-ANNO ne pareva autenticare la non residenza pt G.C. degli altri Vescovi, Per questo volendo il 1375. Papa far terminare questo scandalo per parte fua, fece una costituzione per farlo ceffare in tutte le Chiefe (1). Commette essa a tutt'i Vescovi di qual si sia dignità, agli Abati regolari, e a'Capi di Ordine, di ristituirsi fra due mesi alle loro Chiefe, e di rifedervi affiduamente, eccettuati folo i Cardinali, i Legati, i Nunzi, e gli altri Offiziali chia-

mati dal Papa, e i quattro Patriarchi,

le cui sedi sono appresso gl' Infedeli .

Questa costituzione è del giorno ventesi-

monono di Marzo. Fretici

sali .

XXXVI. I Valdefi, e gli altri Eretici perfegui- si fortificavano nel Dolfinato; dilatandosi nelle vicine Provincie, particolarmente in Savoja (2). A Sufa il giorno della Candellaja uccifero un Inquisitore nel monistero de' Frati Predicatori, Un altro Inquisitore del medesimo Ordine, chiamato Antonio Paron, fapendo che vi erano molti Eretici in una Parrocchia della Diocesi di Torino vi andò egli, e il giorno dell'ottava di Pasqua, dopo aver detta la Melfa e predicato contra gll Eretici, restò ucciso nella pubblica Piazza, a vista della Chiesa, da dodici di essi, che lo trafissero con molti colpi . Avendolo il Papa faputo feriffe ad Amadeo Conte di Savoja, esortandolo a fare giustizia di questi due omicidi commessi da' suoi sudditi: E' la lettera del ventefimo giorno di Marzo 1375. Come il Dolfinato era fin da allora del Re di Francia (3), il Papa gli mandò in qualità di Nunzio Antonio Vescovo di Massa in Toscana, accompagnato da Francesco Borillo, Frate Minore, Dottor in Teologia, e Inquifitore a Vienna, e nelle vicine Provincie . Portavano seco molte lettere, in data del settimo giorno di Maggio 1375. Nella prima, indirizzata al Re, diceva . Abbiamo noi faputo, che alcuni nobili del Dolfinato favoriscono gli Eretici, che vi sono in gran copia, e non permettono all' Inquisitore di pro-

cedere contra di essi; che essendo richie-

Ro anche il Governatore della Provincia di affifterlo non lo fa; per il che il male si accresce. Prego dunque la Maestà Vostra di provvedervi immediatamente, e non folo di scrivere, ma di mandar colà degli uomini zelanti e coraggiosi per eseguire ali ordini vostri.

Scriffe il Papa nello sfesso tempo ad Emerico di Magnac Vescovo di Parigi, al qual diffe: In questi giorni, quando eravate con noi, vi abbiam raccontato quel che sapevamo dalla quantità degli Eretici , che si ritrovano nel Dolfinato, e della protezione, che presta loro il Governatore della Provincia; e fapete, che vi abbiamo commesso di darne relazione al Re di Francia in nome nostro. Prefentemente dunque gli presenterete la nofira lettera, e lo solleciterete ad averne penfiero : altrimenti faremo coffretti a procedere contra il Governatore, e contra i Nobili, fautori degli Eretici.

Il medefimo giorno fettimo di Maggio scriffe il Papa ad Amadeo Conte di Savoja, quali negli stessi termini come al Re, e ad alcuni Nobili in particolare, e al Governatore del Dolfinato (4). Scriffe ancora in comune a'tre Arcivescovi di Vienna, di Ambrun, e di Tarantalia, e a' Vescovi di Valenza (s). di Viviers, di Grenoble, e di Ginevra; raccomandando loro il Nunzio, e l'Inquistore; e commettendo loro che facciano pubblicare nelle loro Diocesi la scomunica fulminata contra i Patariani, e gli altri simili Eretici (6).

Gl' Inquisitori presero tanti Eretici in queste provincie (7), che convenne fabbricare nuove prigioni ad Ambrun, a Vienna, e in Avignone; e provvedere al follentamento de' prigionieri, de' medefimi Inquifitori, e de' loro Offiziali. Per supplire a queste spese, ordino il Papa, che nelle cinque Provincie di Arles, di Aix, di Ambrun, di Vienna, e di Tarantafia, fi efigeffe una volta quattro mila fiorini d'oro, e ottocento fiorini l'anno, pel corso di cinque anni, da prendersi sopra le restituzioni de'beni mal acquistati, e sopra i lega-

<sup>(1)</sup> N. 23. (2) Rain. n. 26. Brov. n. 25. (3) Vading. 1375, n. 12. (4) N. 14-15. 26. (5) N. 17. 18. (6) C. 15. ent. de baret. (7) Vad. n. 22.

ti incerti. Questo dice la lettera del giorno diciassettelimo di Giugno, indirizzata a' cinque Arcivescovi, e a'loro suffraganci. Casimiro Re di Polonia (1) avea fatte

grandi conquiste in Russia; ed essendogli fucceduto il Re Luigi ; fu bene informato, -ch'era questo Paese shitato da gran moltitudine di Cattolicis. Per queito mando un'Ambasciara solenne in Avignone a domandare a Papa Gregorio la erezione di una Metropoli ad Halits nella Pocuzia, dove fu trasferito il Vescovado di Luvou o Leopol, Luigi domandava ancora la erezione de Vescovadi di Ulodomir, di Chelon, e di Premislia; e il Pana tutti glieli accordo. Iacono Polacco di nazione fu confagrato Arcivescovo di Halits; e v'era nella stessa Città una Chiefa di rito Greco, come vi è ancora. A Premislia il Papa diede per primo Vescovo Errico dell'Ordine de' Frati Minori, nobile e virtuofo Alemanno , che poie un bell'ordine in quella Chiefa . Ora nello stesso tempo che il Papa concedeva al Re Luigi questi nuovi Vescovadi per la Polonia (2), doleasi che questo Principe disponesse a suo modo delle Prelature, e de benefizi, fopra i quali, dic'egli, il Papa ricevette da Dio una piena facoltà ; e chiama ti-

rannica questa condotta. Promo- XXXVII. Il Giovedi giorno ventefizione di mo di Dicembre. Papa Gregorio fece Cardina una promozione di nove Cardinali , otto Sacerdoti, e un Diacono. Il primo fu Pietro della Jugia, german cugino del Papa, e allora Arcivescovo di Roano (3) . E' quegli, che essendo Arcivescovo di Narbona, tenne un Concilio a Basiers nel 1351. (4), e che intervenne al Concilio di Lavaur nel 1368. (5). Papa Gregorio VI, avealo per lo appunto trasferito alla Sede di Roano (6) il ventelimolettimo giorno di Agolto 1375. e il medefimo giorno trasferì alla Sede di Narbona Giovanni Ruggiero Arcivescovo di Auch suo fratello. Quanto a Pietro della Jugia, facendolo il Papa Sacerdote Cardinale, gli diede il zitolo di San Clemente; ma si seguitò a chiamar-Fleury Tom. XIV.

lo il Cardinal di Narbona , per lo junge" tempo che avea governata quella Chiefa. Anno Il fecondo Cardinale fu Simon Brouf. Dt G.C.

fan Milanese famoso Dottore in Legge #375. civile e canonica , Arcivescovo di Milano dal 1370. (7), e poi Referendario del Papa; il suo titolo su de' Santi Giovanni e Paolo; ma chiamavasi il Cardinal di Milano . Il terzo fu Ugo di Montalano Bretone, o piuttolto Angevino (8). Fu fucceilivamente Cantoré . Decano e Arcidiacono della Chiefa di Nantes', della quale fu eletto Vescovo nel 1354, ma il Papa, in virtà di fina riferba, mife Roberto Vescovo di Treguier a Nantes, ed Ugo a Traguier; e nel 1356, fu trasferito a San Brieuc, dov'era Vescovo quando fu fatto Cancelliere di Bretagna , e poi Cardinale del titolo de Quartro Coronati . Chiama-

vasi il Cardinal di Bretagna.

Il quarto fu Guido di Malefec cugino del Papa, nativo della Diocesi di Tulle (9) .. Studio Legge Canonica a Tolofa, poi la integno pubblicamente. Era Sacerdote e Arcidiacono di Corbiera nella Chiefa di Narbona, quando Papa Urbano V. lo fece Vefcovo di Lodevi nel 1370, e l'anno seguente lo trasferi a Poitiers, di cui gli rimale il nome : quantunque il suo titolo di Cardinale fosse Santa Croce in Gérusalemme. Il quinto fu Giovanni della Grange nativo di Pierre-Fite in Rovanez nella Diocesi di Lione (10). Furprima -Monaco Benedettino, poi Dottore In Legge Canonica, e Abate di Felcamb nel 1357. Dopo aver governara quindici anni quest' Abazia, fu fatto Vescovo di Amiens nel 1362, e il nome gli relto; il suo titoto di Cardinale fu San Marcello . Il felto fu Pietro di Sortenac nativo di Quercì (11), che nel 1368. intervenne al Concilio di Lavaur, effendo Decano di San Felice di Carman nella Diocesi di Tolosa. Fu poi Auditore delle lettere del Papa; poi nel 1373, fu fatto Vescovo di Viviers, dopo Bertrando di Castel nuovo. Il titolo di Pietro di Sortenac era San Lorenzo in Luci-

H h (1) Rain. 1375. n. 78. Dulgof. lib. 10. p. 26. (2) Rain, n. 30. (3) Vitm 1. p. 33. 1130. (4) Sup. lib. 97. n. 7. (5) Sup. n. 7: (6) Vita t. 2. p. 978. (9) To. 1. p. 1134. Ughel. to. 4. P. 361. (8) P. 1141. (9) P. 1144. (16) P. 1154. (11) P. 1170.

li.

na , ma venne chiamato sempre il Car- dice : Niccolò Emerico dell'Ordine de' Anno dinal di Viviers.

DI G.C. Il fettimo fu Gerardo del Pui Limo-

1376. fino (1), parente del Papa, e Monaco Benedettino . Fu Abate di San Pietro al Monte nella Diocesi di Chalons nel 13502 poi Abate di Marmoùtier nel 1363. Indi fu mandato dal Papa in Italia per suo Tesoriere, e Collettore in tutte le terre della Chiefa. Nel. 1362. Gregorio XI. gli diede il governo di Perugia del Patrimonio di San Pietro; e di alcune altre Provincie . Fece erigere in Perugia due fortezze, in una delle quali era egli affediato, quando ebbe la notizia di eller promofio Cardinale : imperocchè l'aforezza del fuo governo gli fuscitò contra molte follevazioni, Il suo titolo fu di San Clemente; ma non lo ricevette se non verso la fine dell'anno 1376. Chiamavafi il Cardinale di Marmoutier.

> L'ottavo fu Giovanni della Buffiere Borgognone (2), allora Abate di Cisteaux. Era egli affente, quando venne creato Cardinale: e giunfe in Avignone folamente l'ultimo giorno di Febbrajo 1376, ma vi morì il quarto giorno di Settembre dell' anno stesso (3). Il nono Cardinale, e il folo Diacono fu Pietro di Luna Aragonese (4), figliuolo di Giovanni Martines di Luna, Baron d'Ilveca, uomo celebre al suo-tempo. Era Pietro picciolo di statura, ma di grande spirito. Dottore in Legge Canonica, e Prevolto della Chiesa di Valenza. Insegnava la Legge Canonica pubblicamente a Montpellier, quando fu fatto Cardinale del titolo di S. Maria in Cofmedin, e fu un personaggio considerabile nella Chiesa (5). Ecco i nove Cardinali della promozione del ventelimo giorno di Dicembre 1375. Si farebbe dovuta fare nel feguente giorno, ch'era il Venerdi (6), ma era la felta di San Tommalo, nella bertas, Così milero in piedi un'armaquale non si potea tener Concistoro.

XXXVIII. Nel cominciamento dell' Bolla anno 1376. Papa Gregorio pubblicò una Raimon- Bolla contra gli errori di Raimondo Luldo Lullo. lo, indirizzata all' Arcivescovo di Tar-

Frati Predicatori Inquifitore ne' Regni di Aragona, di Valenza, e di Majorica, ci espose da lungo tempo di aver ritrovati venti velumi feritti in lingua volgare da un certo Raimondo Lullo. Cittadino di Majorica, in cui offervo, per quanto gli pare, molti errori, ed orefie manifelte, alle quali alcune perfone prestano sede. Per il che abbiamo fatto esaminare questi libri dal Cardinal Pietro Vescovo d'Ostia; era questi Pietro di Effain; e da più di venti Dotrori in Teologia, che ci riferirono di aver trovati più di dugento articoli erronei, ed eretici; e dappoichè il Cardinale e i Dottori conferirono molte volte tra effi, e finalmente avanti a noi. abbiamo dichiarati questi articoli tali, come furono da essi giudicati.

E perchè l'Inquifitore afficurava, che nel Paese si trovano altri pubblici libri del medefimo Raimondo, che contengono, come si crede, degli errori consimili; vi ordiniamo di far pubblicare le Domeniche, e le Feste in tutte le Chiese delle vostre Diocesi, che sutti coloro, che avranno di quelli libri, li portino nelle vostre mani fra un mese; e li manderete a noi per farne lo slesso esame. Frattanto interdirete ad ogni sorta di persone questa dottrina, e l'uso di questi libri, sin a tanto che la Santa Sede non abbia ordinato altrimenti. E' la Bolla del ventelimoquinto giorno di Gen-

najo 1376. XXXIX. Frattanto i Fiorentini, pre- Bolla tendendo di essere maltrattati da' Gover- contra natori mandati da' Papi in Italia, fece- Fiorentiro una lega, in cui impegnarono quali tutte le Città, e i luoghi dello Stato Ecclefiaftico (8), e pretero per fegno uno Stendardo, dove a lettere majuscole era scritta la parola latina Lita per fostenere coloro, che voiessero entrare nella lega , e per costringervi quelli, che si opponeano. Questo spirito di ribellione fi estese tutto ad un punto nello Stato Ecclesiastico : per modo che gli offiziali del Papa veniva-

ragona e a' suoi suffraganei (7), in cui

<sup>(1)</sup> P.1178. (2) P.1181. (3) P.1182. (4) P.1193. (5) P.977. (6) P. 434. (7) Direll. Inquif. p. 311. (8) Vite p. 434

no uecisi, o vergognosamente discasciati; erano abbattuti Castelli, e Fortezze, o usurpati da altri . Bologna cominciò; il Cardinal Noellet, che vi dimorava come Vicario Generale del Papa, fu primieramente arrestato; indi spogliato de' beni fuoi , e costretto a fortirne . Poco dopo i Cittadini di Perugia trattarono quafi della stessa maniera il nuovo Car-

dinale Gerardo del Pui / -Avendo Papa Gregorio intela quella rivoluzione, ne fu eliremamente conturbato ed afflitto, e vi pose quel rimedio che gli fu possibile (1) . Pubblicò egli contra i Fiorentini una lunga Bolla, in cui rinfaccia loro prima quel che fecero nel 1346. (2) per reftringere l'efercizio della Inquifizione, poi alcune violenze particolari , tra le altre quella ; che s'era allora praticata contra il Cardinal Gerardo del Pui. Aggiunge il Papa (3) : Quantunque questi fatti folfero notori , abbiamo commeffo per prenderne informazione, il Cardinal Pietro titolato di San Lorenzo in Lucina se questi Pietro di Sortenac; che ci ha certificati della pubblicità . Indi con noure lettere del terzo giorno di Febbrajo abbiamo fatto fignificare a' Fiorentini ; cioè a quelli , che furono presso essi in carica dal mele di Giugno 1375, che avellero a ceffare da'loro intraprendimenti, ea comparire avanti a noi nell'ultimo giorno di Marzo, per fentire dichiararli di effere incorsi nelle pene stabilite dalla Legge e dalle nostre precedenti costituzioni.

Non effendo comparfi in quello termine, gli abbiamo riputati per contumaci , e profferita contra di effi fenten-22 di scomunica, e d' interdetto contra la Città, e la Diocesi di Firenze, Abbiamo anche interdetto a' Fiorentini ognicommerzio co' fedeli ; proibendo a chi fi fia di arrecar loro denaro, frumento, vino, vivande, lane, panni, o legna, e altra cofa o mercanzia; e di comperare, o ricevere niente da esh ; il tutto sotto pena di scomunica delle persone, e d'interdetto sopra le Città ed altri luoghi. Così abbiamo noi privati i Fiorentini di

ogni loro privilegio di ogni giurifairione; e soppressi gli studi della loro Uni- Anno versità . Abbiamo finalmente confiscati di G.C. tutt'i loro beni ; e abbandonate le loro 1376. persone a chi volesso prenderle e ridurle a schiavità . E' la bolla del ventesimo giorno di Aprile 1376, ch' era la

Domenica di Qualimodo. Esta produste molti effetti considerabili (4). Molti Fiorentini stabiliti in Avignone, e in altri luoghi furono costretti a ritornare alle lor case , dopo aver fatte gravi perdite (5). Quelli, ch' erano in Inghilterra, divennero fervi del Re; e tutt'i loro beni furono fuoi. Ma amarono meglio di ciò soffrire, che di foggettarfi alla discrezione de' Romani: e in generale i Fiorentini badarono poco alle censure del Papa, e si animarono maggiormente a follenere la loro lega. Spariero anche da ciascun lato de' libelli infamatori contra la Chiefa e la

persona del Papa. Egli comprese dunque, che non potea ridurgli altro che con la forza; e a tal fine mando in Italia il Cardinal Roberto di Ginevra in qualità di Legato a latere (6), con una grande armata comandata da Giovanni Agund, Capitano degi' Inglesi, e da Giovanni Signor di Malestroit Capitano de' Bretoni. Giunto the fu il Legato alle Provincie del fuo governo (7), fi adoprò viuorofamente per la conservazione di quelle, ch'erano restate fedeli al Papa; ma nulla avanzò per la riduzione de' ribelli, sì per l' asprezza del loro cuore, che per la malizia . e'l' affuzia de' Fiorentini , e de' loro alleati.

XL. Vedendo tuttavia i Fiorentini il S Cate pregiudizio, che ne veniva al loroncom- rina da merzio ne' paesi stranieri , dimostrarono di volere la pace; e per ottenerla mandarono in Avignone Caterina da Siena religiosa di gran riputazione di fantità. Era nata a Siena medefima l'anno 1347. figliuola di un tintore (8). Di venti anni in circa abbracciò l'iftituto delle forelle della penitenza di San Domenico, e faguitò a praticare grandi austerità . Au-

Hh 2 (1) P. 435. Rain. 2376 Bnov. cod. m. 19. (2) Sup. lib. 95. m. 35. (3) Rain. m. 4. (4) Bzor. p. 1835. (5) Vitm p. 435. Valling. on. 1376. p. 190. (6) Vitm p. 436. 1193. (7) P. 447. (8) Boll. 30. Apr. r. XI. p. 359.

mentò il suo silenzio, i suoi digiuni de Anno sue vigilie , applicandosi unicamente , e pi G.C. quali sempre all'orazione. Ma nella sua vita non trovo, che attendesse a verun lavoro delle mani , nè ad altra esterna occupazione; se non fosse al servizio de-

gl'infermi . Ora quella vita è stata scritta dal fuo Confessore, Raimondo di Capua Frate Predicatore, e poi Generale

dell' Ordine .

Confessa egli di aver per qualche tempo dubitato della verità delle gran coie, ch'ella dicea (1), come imparate da Gelu-Cristo medelimo; pretendendo di non avere avuto altro Maestro nella vita spiritoale. Ma, soggiung'egli, mentre che io avea questo penfiero dubbiolo, e riguardava Caterina; si vide la fua faccia ad un punto trasformarfi in quella di un uomo di mezzana età con barba mediocre, e con uno iguardo si maefloso, che manifeitamente si vide effer Dio Signore . Questo racconto è più atto a diminuire l'autorità di Raimondo, che a confermare quella di Caterina.

Ebbe ella un giorno una visione , in sui le apparve Gefu-Critto (2), accompagnato dalla Beata Vergine e da mol-11 altri Santi, e la sposò solennemente, ponendole in dito un anello d' oro , ornato di cuattro perle e di un diamante. Sparita che fu la visione, l'anello rienale sempre nel dito di Caterina ; ma lo vedeva ella fola , nè altra periona mai se ne avvide . Lo stesso è degli altri favori considerabili, che diceva ella aver ricevuti da Gelu-Cristo; come quando fucchiò ella là ferita del fuo coftato (2). quando egli cambiò di cuore con esta (4), e finalmente la impressione delle Stimate, che nessuno vedeya (5). Io non dubito già, ch' ella non credesse con buona fede quel che raccontava; ma una viva immaginazione, e rifcaldata da digiuni e dalle vigilie, poteva avervi gran parte ; tanto più che non era occupata da niuna cotà esteriore e niente distraeva i fuoi penfieri-

Tal' era Caterina , quando i Fiorentini risolvettero di mandarla in Avignone ; ma vi mandarono prima da fua parte il Padre Raimondo di Capua fuo Confessore a raddolcire la coilera del Papa (6) . Poi fecero venire Caterina da Siena, dove si ritrovava, sino appresso Firenze, dove i Priori della Città, che così erano chiamati , andarono a ritrovaria, pregandola istantemente di andare ella medelima dal Papa , e trattare la loro pace con lui. Andò ella dunque in Avignone, arrivandovi il diciottefimo giorno di Giugno 1376. Ella vi ritrovò il Padre Raimondo , che le servi d' interprete ; imperocchè il Papa parlava Latino, ed ella Italiano, cioè il suo Toscano volgare. La conclusione della conferenza fu , che il Papa le disfe : Per mostrarvi che io voglio la pace, la rimetto semplicemente nelle vostre mani : vi fia però raccomandato l'onor della

Chiefa. Ma i Fiorentini non operavano con buona fede . Quando pregarono Cateri-" na di andar in Avignone, le promifero di mandarle dierro de' Deputari, che non farebbero ne più ne meno di quel che aveis ella voluto: ma li mandarono molto tardi, e il Papa predifie a Caterina, che l'avrebbero ingannata . Nel vero . giunti che furono i Deputari, disfero, che non avevano ordine alcuno da conferire con lei : e tuttavia ella pregò il Papa di trattargli indulgentemente . Lo efortò ancora ad andare a Roma, come

fece : ed ella ritornò in Italia . XLI. Frattanto l'Imperador Carlo VI. Venceslao volendo far eleggere Re de' Romani Ven- Re de' cesho fuo primogenito di quindici anni , Romani . ne scriffe al Papa il selto giorno di Marzo, conoscendo che non porea farlo senza la sua permissione (7). Il Papa glielo accordo, e gli Elettori si raccoliero, prima a Rents o Renfec il giorno della Pentecolto primo di Giugno; poi il decimo a Francfore (8) , dov' eleffero Vencestao in Re de' Romani . Erano tutti guadagnati con danaro ; e l' Imperador Carlo avea promeffo a ciascun di essi cento mila fiorini d'oro; per gli quali,

non potendo pagargli in contanti, impe-

(1) P.875, n.90, (2) P.88t. n.119. (3) P.894. n. 169. (4) P. 898. n. 189. (5) P. 901. #. 191. (6) P. 936. n. 419. (7) Rain. 1376. n. 13. 14. Ge. (8) Vitm 10. n. p. 793. Ge. p. 1199. Kn. Silv. biff. Be. e. 33.

gnò loro l'entrate dell'Impero; il quale e faranno a forza un Papa a modo loro . ne rimale tanto spossato, che mai più

Papa Gregorio partì finalmente d' A. bt G.C.

Viaggio

non riforfe. XLII. Verso la fine del mese di Agodel Papa. sto 1276, andò in Avignone Luca Savelli, con un altro, in qualità di Ambafciatori de' Romani, a supplicare Papa Gregorio a trasferir la fua Corte a Rorna e a farvi la sua residenza co' Cardinali (1). Imperocchè, dicevano essi, i Romani vogliono avere un Papa a Roma, poichè egli è il Pontefice Romano, ed è così chiamato da tutt' i Cristiani ; altrimenti vi afficuriamo, che i Romani li proccureranno un Papa, che per l'avvenire dimori a Roma con effi. Il Cardinal di San Pietro, allora Legato a Roma (2), fu parimente costretto a scrivere al. Papa, che se non affrettava la fua venuta , ne accaderebbe dello fcan-dalo ; e fi feppe dappoi , che i Romani aveano gittato l'occhio fopra l'Abate di Monte-Cafino , per farlo Antipapa , e ch'egli aveva accettato.

> speranza di far. la pace tra la Francia e l'Inghilterra (3), sh'era la ragione o il pretolio di ritardare il suo viaggio . Si determinò dunque veramente; fece fare le sue provvigioni, ed avvertì i Cardinali a far le loro. Essi ne surono oltremodo rammaricati , temendo essi i Romani ; e avrebbero voluto- poter distoglierlo da questo viaggio. Anche Carlo Re di Francia ebbe rincrescimento di questa notizia ; riuscendogli molto comodo l'avere il Papa in Avignone Scrifse dunque a suo fratello Luigi Duca di Angid, ch'era a Tolofa, che andasseimmediatamente a ritrovar il Papa, ed a frastornare il suo viaggio . Il Duca andò in Avignone a dove i Cardinali lo accolfero con gran letizia, e albergo nel

palagio del Papa, per parlargli più co-

modamente. Ma non vallero tutt' i suoi

sforzi ; e prendendo congedo dal Papa,

gli diffe: Santo Padre, voi andate in un

Paele, dove non fiete amato; e le vi-

mortete, cofa affai verifimile, faranno

i Romani padroni di tutt' i Cardinali,

Gregorio dall'altro cantonon avea più

vignone il Sabbato giorno tredicefimo di Settembre 1376. (4), lasciandovi solamente sei Cardinali, Anglico Grimoardo Vescovo di Albano, Egidio Escelino Vescovo di Frascati Giovanni di Blandiac Vescovo di Sabina, Pietro di Monteruc , Sacerdote titolato di Sant' Anastagia, Guglielmo di Canac, titolato di San Vitale, e Ugo di San Marziale, Diacono di Santa Maria in Portico, Tutti gli altri Cardinali feguitarono il Papa, che andò a Marsiglia, dove ritrovò galee, ed altri baltimenti baltevoli per lui e pel suo seguito. Vi soggiornò dodici giorni , poi s' imbarcò , e da prima ebbe il vento contrario; arrivò a Genova il Sabhato, giorno di San Luca, diciottelimo di Ottobre, e si parti il Mercoledi giorno ventinovelimo ; ma il Veneral trentunelimo fu costretto a fermarsi a Porto Dolfino, e il giorno dietro felta di Ogniffanti diffe la Meffa a' nuovi Eremiti di San Girolamo, a'quali face de'doni, e lor diede de'privilegi. Il fecondo giorno di Novembre, effendo di Domenica, fi rimife l' Offizio de' Morti al giorno dietro , dopo il quale il Papa s'imbarco .-

Egli arrivò a Pisa il Giovedì festo giorno, e vi fu ricevuto con grand'onore, e con gran doni a lui e a' Cardinali. Va dimorò otto giorni poi paísò a Piorobino, donde la Domenica, giorno fedicefimo di Novembre andò a Porto Ercole. Frattanto il Cardinale di Narbona, effendosi ammalato per la fatica del viaggio, fu trasferito a Pifa, dove morì il Venerdi ventunelimo del mele: Era questi Pietro della Jugia, german cugino del Papa, allora Arcivescovo di Roano. Fu da prima seppellito a Pisa, e poi trasportato a Narbona (5), e posto in un magnifico sepolero di marmo, che s'aveva egli fatto fare . Si dicea , che avea difpollo col suo tellamento di cinquecento mila fiorini (6) Finalmente Papa Gregorio arrivò a Corneto il Vener-

<sup>(1)</sup> View to. 1. p. 1194. (2) P. 2195. (3) Froiff. 2. c. 12. (4) View t. 1. p. 438. 1106. briner, ap. Bapr. n. 31. (5) Vitm to. v. p. 1133. 155. (6) Brov. p. 1548.

di quinto giorno di Dicembre, e vi la Chiefa, e afcoltò la meffa del Vesco-Anno dimorò cinque settimane con la fus vò di Sinigaglia. Era questi Pietro Ame-DI G.C. Corte.

1377. Fraftanto tre Cardinali, ch' erano a Roma, fecero una capitolazione co' Romani per la ficurezza del Papa (1). Questi Cardinali erano Pietro di Estain Vescovo d' Ostia, Pietro Corsini Vescovo di Porto, e Francesco Tebaldeschi titolato di Santa Sabina, detto Il Cardinal di San Pietro; e i Romani gli promífero di rimettere a Papa Gregorio la piena e libera fignoria di Roma, come aveano fatto a Papa Urbano, tolto che fosse giunto ad Ostia; e che da allora confegnerebbero al Cardinal di San Pietro la cultodia e la disposizione de' ponti, delle porte, delle torri, e di tutta la parte di là dal Tevere . Il Papa dal fuo canto promife di confervare la compagnia degli esecutori di giustizia; e volle che aveffero effi secondo l' ordinario gli slipendi, e gli emolumenti, che ri-scuoteano dal tesoro della Città. Così presteranno al Papa giuramento di fedeltà ; e quando sapranno che il Papa fia arrivato ad Oftia, lasceranno la casa comune per andar incontro a lui ; e nel ritorno tutti anderanno alle lor case. Questa capitolazione è del giorno ventunesimo di Disembre 1376.

XLIII. Il martedì tredicesimo di Gendel Papa nojo 1377. partì il Papa da Corneto, e in Roma, il giorno dietro giunfe ad Oftia , ch' è alla foce del Tevere sei miglia o due leghe discosta da Roma (2). Il venerdi sesto giorno si alzò a mezza notte per cantare il divino offizio. Doco la messa; si riposò alquanto, poi sece suo-nare la trombetta, per risvegliar tutta la sua gente . Rientrò nella galea , e prese il sammino di Roma risalendo il Tevere a vele e a remi; e durò questo tutto il giorno; e la notte seguente il Papa dormi nella sua galea . Finalmente il sabbato del giorno diciassettesimo di Gennajo giunse il Papa a Roma; e vi fu accolto con gran ceremonia, con rutte le possibili dimostrazioni di allegrezza.

Discese vicino a San Paolo, entrò nel-

lino di Brenac nella Diocesi di Alet, che scrisse un giornale di questo viaggio da Avignone a Roma, Dopo la messa il Papa monto a cavallo (3), ed entro in Roma accompagnato da tutt' i Cardinali . ch' erano tredici, Pietro Corfini Vescovo di Porto, Giovanni Cros Vescovo di Palefirina, Guglielmo di Aigrefeuille, Francesco Tebaldeschi, Bertrando Lager Vescovo di Glandevo, Ugo di Morlaix. Simone di Bourfano, Guido di Malefec, Giovanni della Grange, Jacopo degli Orfini . Guglielmo Noellet . Pietro di Verruche, e Pietro di Luna. Con questo cortengio e con un feguito di popolo innumerabile il Papa attraversò la Città tutta di Roma, e verso la sera andò a San Pietro. Vi era attesocon una quantità di torchi nella piazza; e si erano accese tutte le lampade della Chiesa, il cui numero dicevafi effere più di orto mila. Così entrò Gregorio XI. in Ro-

ma; e poi effa non fu mai fenza Papa, Il giorno di Sant' Agnese ventunesimo di Gennajo, celebrò egli la Melfa all' alba a porte chiuse, all'altar di San Pietro, fopra il quale pose la Veronica, vale a dire la Santa Faccia, e la ripofe al fuo luogo dopo la Messa, Il giorno della Festa della Cattedra di San Pietro giorno ventefimofecondo di Febbrajo, celebrò pontificalmente sopra il medesimo altare ; e fece quelto anche il giorno di Pasque, che in quest'anno 1377. fu nel ventelimonono giorno di Marzo. Ma il fabbaro festodecimo giorno di Maggio andò ad albergare a Santa Maria Maggiore, e vi celebrò la Messa il giorno dietro, festa della Pentecoste. Il lunedì andò a San Giovanni di Laterano, e il martedì a San Paolo. Ora dimorò a Santa Maria Maggiore sino al sabbato dopo là festa del Santissimo Sagramento, giorno trenresimo di Maggio. XLIV: Di là scrisse all' Arcivescovo Bolla di Cantorberì, e al Vescovo di Londra contri una lettera, in cui dice: Abbiamo inte. Vicleffo. fo con nostro dolore, che Giovanni Vicleffo Dottore in Teologia e Parrocodi

(1) Rain. 1376. m. st. (2) Isin. Brov. Rain. 1377. n. 1. (3) Vita p. 454-

Lutervoth nella Diocesi di Lincolno, sofliene e predica pubblicamente alcune falfe ed eronee propofizioni (1), alcune delle quali hanno relazione con gli errori di Marsilio di Padova, e di Giovanni di Jandun, condannati da Papa Giovanni XXIf. (2) . Voi dovete aver vergogna e rimorfo di coscienza, di aver tollerato fino a qui gli errori suoi . Perciò vi commettiamo d'informarvi segretamente. s'egli è vero, che Vicleffo abbia fostenute le proposizioni, delle quali vi mandiamo copia; ed effendo questo, lo farete per autorità nostra prendere e imprigionare: implorando, se occorre, il soccorso del braccio secolare. Lo interrogherete, e ci fpedirete il fuo interrogatorio rinchiufo, e fuggellato, e custodirete lui medefimo fotto buona guardia, fino a nuovo ordine. E' la Bolla del ventelimosecondo giorno di Maggio 1377.

Fu eila accompagnata da quattro altre della medefima data, due indirizzate agli stessi Prelati; l'ana che ordinava in caso che non potessero sar arrestare Vicleffo, che lo facessero citare per pubblica ordinanza a comparire avanti al Papa. fra tre mesi. L'altra Bolla impone loro d'istruire di questo affare il Re Edoardo, i fuoi figliuoli, la Principella di Galles, e i Grandi del Regno, e di esortargli a concorrere alla estirpazione degli errori. Era la terza bolla indirizzata alla Università di Oxford, e contiene delle confimili riprentioni fopra la negligenza de' Dottori a reprimere gli errori di Vicleffo, il progreffo de' quali commette loro il Papa che sia arrestato; e di far prendere luj medesimo per mandarlo a' due Prelati . L'ultima Bolla è diretta al Re Edoardo, cui prega il Papa della sua protezione, e del suo soccorso a due Prelati per eleguire la loro commissione.

Le proposizioni di Viclesso, mandate con quelle bolle, fono diciannove (3), ed eccone le più chiare. Dio non può Se vi è un Dio, possono i Signori temporali legittimamente, e meritoriamente,

levare i beni di fortuna ad una Chiefa colpevole (5); e, dato il caso, deggiono Anno farlo arditamente fotto pena di dannazione, DI G.C. Non si può essere scomunicati, se prima 1377. l' nomo non si è scomunicato da se medefimo (6), Gefu-Cristo non diede l' esempio a' fuoi discepoli, di scomunicare quelli, che fono lorò foggetti (7), principalmente per la ricufa delle cofe temporali . Il Papa od ogni altro ne lega nè scioglie se non quando si conforma alla legge di Gesa-Cristo (8). Si dee credere per la fede cattolica, che ogni Sacerdote ordinato legittimamente abbia una baste». vole facoltà di conferire tutt'i Sagramenti (9); e in confeguesza può affolvere da qual fi fia peccato colui, ch'è contrito. Un ecclesiastico, e il Papa medefimo può legittimamente effer riprefo. e accusato da coloro, che gli sono soggetti, e da' laici (10). Io non veggo, che quelto ultimo articolo fia condannabile.

Vieleffo diede una spiegazione sopra queste diciannove proposizioni (11), dove, fenza r trarne veruna ; fi sforza di giustificarle con alcune fottigliezze fcolastiche, tanto per la maggior parte oscure, quanto lo sono le proposizioni medesime. Insiste molto sopra il dominio temporale, e sopra le scomuniche, che si storza d'indebolire.

XLV. Ma prima che le Bolle di Pa- Morte di pa Gregorio peteffero arrivare in In. Edoardo ghilterra, il Re Edoardo III. non era III Riepiù al mondo (12) . Morì il ventunefi- Re d'Inmo giorno di Giugno 1377, avendo re-ghilterra. gnato quafi cinquantun' anni . Fu polleduto in tutta la sua malattia da una sciaurata concubina, che lo distolfe dat penfiero della fua falute e vedendolo giunto agli estremi, gli levò dal dito gli anelli, e si ritiro. Aveva celi perduta la parola, e morì fenza Sagramenti - Il suo successore su Riccardo II. figliuolo di Edoardo Principe di Galles. morto nell'anno precedente. Riccardo non avea che undici anni. Fu coronato dare a un uomo per lui e per gli eredi a Ovestminster il giorno sedicesimo di fuoi (4) un dominio civile perpetuo, Luglio; e regnò fotto la condotta di Giovanni Duca di Lancastro, suo zio.

L' Arcivescovo di Cantorberi, e il Ve-

(1) Valling. p. 291. 203. to. 11. Conc. p. 2038. (2) Sup. lib. 93. n. 30. (3) Valling. p. 201. 204. (4) Art. 2. p 242. (5) 6. 7. 17. (6) 9. (7) 22. (8) 15. (9) 26. (10) 29. (21) Value, p. 206. (12) Value, p. 192. ANNO

ad Ana-

gni.

fcovo di Londra (1), avendo ricevute le Bolle del Papa intorno a Vicleffo, scrif-DI G.C. fero al Canceltiere dell' Università di 1378. Oxford, ingiungendo loro, che chiamaffero de professori in Teologia della più fana dottrina, e che segretamente esaminaffero con esti, senza sottigliezze scolastiche, le diciannove proposizionì di Visleffo , e ci farete sapere , aggiunge la lettera, quel che vi avrete trovato. Citerete parimente Vicleffo a comparire avanti a noi fra un mele alla Chiefa di San Paolo di Londra, per rifpondere fopra quelle propofizioni, Quell' ordine è del giorno diciottesimo di Dicembre 1377. ma il procedimento di quello affare fu interrotto per qualche tempo, per la morte del Papa non meno che per lo cambiamento del governo d'Inghilterra ; imperocché Vicleffo era fostenuro dal Duca di Lancastro, e da Il Papa

Errico di Percì maresciallo del Regno. XLVI. Frattanto il Papa parti da Roma il sabbato dopo la festa del Santisfimo Sagramento, trentefimo giorno di Maggio, per andare ad Anagni (2), dove giunte il secondo giorno di Giugao ; e vi dimorò fino al quinco giorno di Novembre. Fece questo viaggio per godere l'aria buona, e per cantare al gran caldo. Nel cominciamento del mele di Settembre, per divozione che aveva alla Passion di nostro Signore, e alla Beara Vergine, ordinò le cose seguenti. Primieramente che nella festa della Santa Croce, l'Invenzione e la Efaltazione, fi facesse l'offizio intero; quando prima in ciascuna di queste feste non fi diceva a' mattutini altro che le tre ultime fezioni; e le sei altre erano di alcuni Santi, che s'incontrano in quei giorni. Papa Gregorio fece dunque comporre da Pietro Amelino Vescovo di Sinigaglia un offizio per quelle dne felte. Ma fu poi corretto da Papa Clemente VIII. perchè facea menzione di una Storia dubbiofa. Quanto alla Beata Vergine Gregerio XI, ordinò che la festa della sua Natività avesse vigilia con digiuno, ed una messa propria; ma que-

sta vigilia non è più offervata (2). In questo tempo morì a Foligno nello Stato Ecclesiastico Tommaso, o per di-minutivo Tommasuccio Frate del Terz' Ordine di San Francesco (4), uomo di grande astinenza, e gran dispregiatore del mondo, e di se medesimo, rinomato per lo dono di profezia. Gli furono anche attribuiti molti miracoli; e Sant' Antonio di Firenze dice di aver faputo da coloro , che aveanlo veduto , molte particolarità della fua vita. Dopo effere stato tre anni rinchiuso, usch del suo ritiro per ordine di Dio, come egli credeva i e spese molti anni a trafcorrere le Città di Toscana, per esortarle a ritornare fotto l' ubbidienza

del Papa, ed a correggere i loro costu-

mi (5), comportando con gran pazien-

za una quantità di oltraggi, e di mali

trattamenti. Morì finalmente il quindi-

cesimo giorno di Setrembre; di anni cinquantalette. Il quinto giorno di Novembre dello Rello anno (6), Papa Gregorio parti da Anagni per ritornare a Roma, dove giunte il fettimo giorno del medefimo mele. Verío la fine dell'anno cominciarono i Fiorentini a trattare la loro pace col Papa (7) a perfuasione di Bernabo Duca di Milano . Il Papa vi era inclinato, perchè vedevasi in- . gannato nella speranza di ristabilire il suo poter temporale in Italia; e i Fiorentini si annojavano, che la guerra duraffe tanto, ed erano difanimati per la riconciliazione de' Bolognesi col Papa. Mandarono dunque a ral effetto i loro Deputati a Sarzana, e il Papa vi spedì in qualità di Legato Giovanni della Grange, detto il Cardinal di Amiens. Il Papa mando intanto a Firenze Santa Ca-

terina da Siena, che corse pericolo della vita per l'animolità della plebe (8). XLVII. Nel corfo di questo trattato Morte di s'infermò Papa Gregorio XI. il quinto Gregogiorno di Febbrajo 1378. In fua giovi- rio XI. nezza era staso debole e infermiccio; e quantunque non aveffe ancora quarantafett' anni, era molto afflitto dal mal di

pietra (1). Vedendosi in pericolo, diede fuori una bolla, in cui dice (2): Se accade la nostra morte avanti il primo giorno del proffimo Settembre, i Cardinali, che si ritroveranno in Roma, senza chiamare , nè attendere gli affenti , sceglieranno il luogo, che piacerà loro, dentro o fuori della Città, per la elezione del nostro successore, e potranno allungare, o abbreviare il tempo affeenato agli affenti per attenderli prima d' entrare in Conclave; anche fenz' entrarvi, potranno eleggere un Papa, che sarà riconosciuto per tale, scelto che sia dalla maggior parte; quando anche la minore vi contendelle. E noi incarichiamo le loro cofcienze di eleggere un degno Pastore; e di eseguire le suddette cole più presto che sia possibile. La Bol-

la è del di diciannove di Marzo. Il Papa vi notava per termine il mese di Settembre, perchè vivendo si proponea di ritornar allora in Avignone, ma Dio nol permise; e Gregorio XI. morì in Roma nel giorno ventefimolettimo di Marzo medefimo 1378. Il fuo corpo fu da prima portato a San Pietro. dove gli fi fece un folenne offizio, e il giorno diegro fu grasferito e sepolto nella Chiesa di Santa Maria la Nuova, ch' era stata il suo titolo di Cardinale. Tenne la Santa Sede sette anni , due mesi e ventisette giorni (3). Amò molto i parenti fuoi, fuo padre, i fuoi fratelli, e i fuoi nipoti, e li mantenne nello Rato, al quale Clemente VI, fuo zio gli aveva innalzati. Gregorio gli aveva appresso di se , e sece molte cose per loro configlio, e in loro favore ; particolarmente nella promozione di alcuni foggetti, de' quali se ne avrebbero potuti trovare di più convenienti per la scienza e per gli costumi. Tuttavia amò singolarmente gli uomini letterati, e molti ne collocò al tempo suo.

Allora si ritrovavano in Roma sedici Cardinali (4); Pietro Corfini Vescovo di Porto, detto il Cardinal di Firenze: Giovanni di Cros, Velcovo di Palestrina, detto il Cardinale di Limoges; Gu-

Fleury Tom. XIV.

glielmo di Aigrefeuille; Bertrando Latger, Frate Minore, detto di Glandevo; Anno Roberto di Ginevra; Ugo di Morlaix, DI G.C., detto di Bretagna; Guido di Malefec, 1378. detto di Poitiers ; Pietro di Sortenac , detto di Viviers ; Francesco Tebaldeschi desto il Cardinal di San Pietro; Simone di Bursano, detto di Milano; Gerardo del Pui detto di Marmoutier ; Jacopo Orfini; Pietro Flandrino; Guglielmo Noellet; Pietro di Verruche; Pietro di Luna. Ecco i fedici Cardinali, ch' erano in Roma, Sei n' erano restati in Avignone (5) , il Vescovo di Albano Anglico Grimeardo; il Vescovo di Frascati Egidio Escelino; il Vescovo di Sabina Giovanni di Blandiac; Pietro di Monteruc ; Guglielmo di Chanac ; e Ugo di San Marziale; Giovanni della Grange, detto il Cardinale di Amiens, era allora Legato in Tofcana . Erano in tusti ventitre Cardinali.

Quelli, ch'erano in Roma chiamarono avanti a loro il Senatore e gli altri Offiziali della Città; a' quali fecero dar giuramento di offervare la bolla Ubi periculum, ch'è quella dellostabilimento del Conclave, e di cullodire attentamente il borgo di San Pietro, e il palagio del Vaticano, dove s'aveva a tenere il Conclave (6), preservandolo da ogni violenza. Ora i Cardinali erano ancora nella Chiesa di Santa Maria la Nuova, dove Papa Gregorio era per lo appunto stato sepolto, quando gli Offiziali della Città di Roma fecero loro la feguente rimoftranza.

XLVIII. La lunga affenza de' Papi Rimoaccagionò in Roma una gran decadenza, firanze e quasi in tutta la Italia, în Roma le de' Ro-Chiefe, i Titoli de' Cardinali, i palagi mani. fono andati in rovina, con grande scandalo de' pellegrini , che vi venivano per divozione da tutta la Cristianità. Ora non v' ha miglior rimedio a questi mali, che la residenza del Papa, e de Cardinali nel luogo, dove Dio medefimo ha flabilita la Santa Sede, e dove tutt' i Papi risedettero sino a Clemente V. Non se ne fono allontanati dopo quello tempo per altro , che per essere Francesi ; od

<sup>(1)</sup> Vita PP. p. 441. 442. 1201. 1202. (a) Rain. 1378. n. 2. (3) Papebr. Cone. p. 94-(4) Acta ap. Papebr, p. 95. Rain. n. 78. Duboulai 10.4. p.482. (5) Sup. n. 42. (6) Sup.

Oltramontani , ed ebbero più riguardo Anno alla loro patria che alla loro dignità, e pi G.C. alla loro vocazione . Quest' assenza de' 1378. Papi diede motivo alla ribellione delle

Città e delle piazze della Provincia, ch' è l'antico patrimonio della Chiesa Romana ; i cui popoli veffati ed oppreffi dagli Offiziali stranieri , eccitarono turbolenze e guerre; per modo che la Chiesa trasse poca utilità da' suoi dominj. All' opposto consumò ella in loro difesa i tesori, che avea raccolti a costo di tutte le Chiese del mondo; cossechè è presentemente resa esausta, e in gran dispregio. Conchiusero i Romani, pregando istantemente i Cardinali ad eleggere

per questa volta un Papa Italiano.

I Cardinali risposero, che si proponeano di dare alla Chiefa un Pastor convenevole in loro coscienza, senza eccettuare veruna nazione o persona (1). Indi provvedettero alla cultodia del Conclave , che apparteneva a Pietro di Cros, Arcivescovo di Arles, come Cameriere della Chiesa Romana . Ma temendo il tumulto, che vedea cominciare tra il popolo di Roma, risolvette di rinchiuderfi nel Castello Sant' Angelo, e pregò Guglielmo della Voute Velcovo di Marsiglia d'incaricarsi in suo cambio della cultodia del Conclave - Ora il timor del Cameriere non era fenza fondamento; imperocchè i Romani aveano fatto uscire della Città tutt' i Nobili. che avrebbero potuto raffrenare il popolo; e vi aveano fatti entrare una quantità di paelani delle vicinanze, brutali e feroci, che fi chiamavano i Montanari; e gl'impiegarono a custodire i ponti e le porte, perchè non potessero i Cardinali fortire di Roma.

· Prima di chiuderfi nel Conclave (2) aveano già i Cardinali parlato intorno al Papa, che dovevano eleggere ; ma pon poterono convenirfi. I Franceli erano tra loro discordi , i Limosimi da un lato, i rimanenti da un altro. Solamento li accordavano insieme di non eleggere verun de' Cardinali Italiani, che non erano altro che quattro, e non poteamo vincerla. Questi quattro ben avreb-

poteano risolversi ad eleggere un Francele . Finalmente i Francesi non Limofini fi accordarono con gl' Italiani di prendere per Papa piuttosto un Italiano, che un Limofino, dicendo apertamente, che tutto il mondo era annojato di quella nazione, che avez per sì lungo tempo posseduto il Pontificato , come ereditario. Il che vedendo i Limolini conchiusero tra essi di eleggere un Italiano fuori del Collegio de Cardinali . e proposero l' Arcivescovo di Bari. Le loro ragioni erano la speranza, che i Cardinali Italiani (3) vi acconfentiffero piuttosto che a un Cardinale Francese ; e che gli altri fi accorderebbero , perchè era un uomo molto dotto, e molto pratico dello stile della Corte Romana; che avea foggiornato lungamente in Avignone, ed era Napoletano, nato suddito della Regina Giovanna, Principeffa, che avea gran credito appreffo Cardinali . La voce di questa scelta si sparse, prima che fossero nel Con-

XLIX. Vi entrarono tutti fedici il Elezione fettimo giorno di Aprile 1378. ch' era no VI. il Mercoledì della fettimana di Paffione (4), ed essendo la sera medesima serrato il Conclave, e ben custodito, il Cardinal di Aigrefeuille, e quello di Poitiers, scoprirono al Cardinal di San Pietro ciò che aveano rifoluto intorno all' Arcivescovo di Bari, ed egli acconfentì di eleggerlo . Vi acconfentì parimente il Cardinal di Milano, ed avendo contati i voti , trovarono averne i due terzi. Il giorno dietro, ottavo di Aprile, fi raccolfero i Cardinali nella Cappella del Conclave, che parimente era bene custodita (5); e dopo ascoltata la Messa dello Spirito Santo, secondo il costume, ed avendo fatta alcuna confiderazione, il Cardinal di Aigrefeuille diffe : Signori , fediamoci tofto; io credo certamente, che avremo un Papa or ora. Il Cardinale Orfini volea differire, e ingannare il popolo, che gridava, e domandava nn Papa Romano . Prendiamo diceva egli . un Frate Minore, mettiamogli il mantello, e la Mitra Papale, e fingiamo di bero voluto eleggere un Italiano, e non averlo eletto; indi ritiriamoci di qui, e

n' eleggeremo un altro altrove. Questo perchè era il popolo raccolto nella pizzza del palagio di San Pietro, dove si teneva il Conclave, e gridava in italiano: Romano lo vogliamo.

Fu rigettata la proposizione del Cardinal Orlini; ed egli configliò agli altri di eleggere il Cardinal di San Pietro, ch' era Romano. Ma il Cardinal di Limoges gli rispose : E' vero, ch'egli è un Santo uomo, ma vi fono due offacoli: Si potrebbe dire che lo abbiamo eletto per ubbidire alle grida del popolo, perchè è Romano ; e poscia è troppo infermo; e non potrebbe sostenere il peso del Pontificato, Quanto al Cardinal di Firenze, è di una Città nemica della Chiefa Romana, Il Cardinal di Milano è della terra di Bernabò Tiranno, che fu sempre contrario alla Chiesa. Il Cardinal Orfini è parimente Romano parziale e troppo giovane per effer Papa. In tal modo il Cardinal di Limoges dava la esclusione a' quattro Cardinali Ita-

liani.

Poi diffe in presenza di tutti quelli . ch'erano in Conclave (1): Io eleggo per Papa puramente e liberamente il Signor Bartolommeo Arcivescovo di Bari . Subitamente gli altri Cardinali in numero di più di due terzi elessero il medefimo Arcivescovo; il che vedendo il Cardinal di Firenze, vi fi aggiunfe, e lo eletfe ancor egli : il Conclave era ancora ben chiuso. Pensarono poi i Cardinali, fe fi avetle da oubblicar tosto la elezione, e conchiutero di rimerterne la pubblicazione lino dopo che avellero pranzaro (2). La ragione fu. perchè il Papa eletto non era nel palagio, e se si sosse pubblicata la elezione prima che vi fosse andato, remeasi che il popolo non gli facesse qualche insulto per la via, perchè non era Romano. Lo mandarono dunque a cereare con molti altri Prelati Italiani, ch'erano a Roma, e domandarono di essi sotto pretesto di alcuni importanti affari della Chiesa. Andarono tutti al palagio, e vi pranzarono, ma fuori del Conclave, dove definarono | Cardinali.

Dopo definato reiterarono la elezione

dell'Arcivescovo di Bari per maggior sicurezza, e per meglio sar conoserre, ch' Anno era libera. Fratanto comineiò a spar- Di G.C. gersi il grido fra il populo, che il Papa 1378.

era fatto, e fi polero a gridare, e a dimandare chi era, e di qual nazione (3). Il Vescovo di Marsiglia custode del Conclave diffe loro: Andate a San Pietro. che vi verrà detto. Avendo alcuni malamente inteso stimarono, che si dicesse loro, di andar dal Cardinal di San Pietro; e supponendo che fosse egli il Papa, andarono al fuo albergo, e ne portarono via alcuni mobili, secondo il mal costume di saccheggiare la casa del nuovo Papa, in fegno di allegrezza. E come non-fi pubblicava la elezione (4), alcnni fospettarono, che volessero farsi besse del popolo ; e tanto più che in parte erasi aperto il Conclave per portar altrove il vafellame d'argento, e gli altri mobili de Cardinali . Per quelto alcuni del popolo aprirono una porta del Conclave, entrandovi dentro, affine che i Cardinali non ne uscissero, se non do-

po la elezione fatta e pubblicata. Ma i Cardinali Francesi, vedendo il popolo nel Conclave e temendo molto. perchè non avevano eletto un Romaho, induffero il Cardinal di San Pietro alasciarsi vestire da Papa, e come tale audò il popolo a rendergli omangio. In questo tumulto tutt' i Cardinali, fuorchè egli, fi ritirarono dal palagio, ritornando a loro alberghi; e il Cardinal di San Pietro diste espressamente : Io non son Papa, e Antipapa non voglio effere: Hanno eletto l' Arcivescovo di Bari . che val più di me . Ma alcuni Cardinali impauriti del popolo per la finzlone usata . abbandonarono le loro case, e li ritirarono fei in Castello Sant' Angelo, quattro in diverse fortezze fuori di Roma ; e gli altri cinque rimafero nelle lor cafe . ---

III giorno dietro mono di Aprile di Venerdi (5) di Papa eletto per configlio del Gardinal di San Pietro, che aven paffata la notte aci palagio, fece fapre la fina elezione agli Offiziali dellar Città, che ne furono appagatifimi, e andarono per rendergli il rispetto do-

<sup>(1)</sup> N. 12. (2) N. 13. (3) N. 14. (4) N. 15. (5) N. 26. 2. 1 ) 4. 2 4 - 2

vuto a un Papa; ma egli non volle ac- ro affiftenza. Efercitò molte cariche nel-Anno coglierli, dicendó che non voleva anco-DI G.C. ra effer chiamato altro che l' Arcivesco-1378. vo di Bari. La mattina dello stesso gior-

no i cinque Cardinali, restati nelle lor case, andarono a congratularsi seco lui della fua elezione, pregandolo di accettarla: Lo configliarono a mandar a cercare de'tei, ch' erano in Cattello Sant' Angelo, per intronizzarlo rutti infieme. Queili ad istanza del Senatore (1) e degli Offiziali della Città, uicirono del Cattello, e andarono al palagio, dove cogli altri cinque reiterarono ancora la elezione per maggior ficurezza. L. Poi fecero ledere l'Arcivescovo tra

Introniz-Urbano VI.

zazione di effi; e il Cardinal di Firenze loro Decano fece un discorio, dopo il quale lo richiese formalmente di darvi il suo alsenfo (2). Lo diede egli; e cantarono essi il Te Deum (3), lo posero sopra il soglio, gli domandarono qual nome volefie, e prese quello di Urbano. Allora lo salutarono come Papa; e il Cardinal di Verruche si pose a una finestra, dalla quale diffe ad alta voce agli aftanti: Vi annunzio una grande allegrezza, ed è che abbiamo un nuovo Papa, che si chiama Urbano VI. Il Sabbato decimo giorno di Aprile il nuovo Papa accompagnato da quegli undici Cardinali (4), e dal Cardinal Orfini, ch' era ritornato a Roma, calò alla Chiefa di San Pietro. dove si affile nella sedia pontificia . avanti all'altar maggiore, e ricevette gli atti di rispetto da Canonici. Si cantò folennemente il Te Deum : il Papa ascoltò una Messa privata, poi diede la benedizione Pontificale, nel luogo, dove Papa Gregorio XI, era folito darla.

Papa Urbano, chiamato prima Bartolommeo di Prignano, era nato in Napoli di un padre Piiano, e di una madre Napoletana (5). Fu Dottore famolo in Legge Canonica, umile, divoto, difinteressato, gran nemico della simonia, zelante per la castità, e per la giustizia; ma si affidava troppo alla sua prudenza, ed ascoltava troppo eli adulatori . Amò finceramente gli uomini letterati e virtuofi, e secondo il suo potere prestò lo-

la Corte di Roma, quando era in Avignone; fu per molti anni Esaminatore delle grazie speziali (6). Era Cappellano e commensale del Cardinal di l'amplona Pietro di Monteruc, Vice-Cancelliere, in affenza del quale prefedeva alla Cancelleria, Fu Arcivescovo di Aceronte o Acerenzia, poi trasferito all' Arcivescovado di Bari nel 1376. Ma non pare che vi sia mai stato. Diceva ogni giorno la Messa, portava giorno e notte un cilicio (7), digiunava l'Avvento, e poi la Sessaggelima - oltre i digiuni di obbligo. Ogni fera dopo efferii coricato, fi facea loggere la Bibbia, fin a tanto che fi addormentava; e non perdea mai un punto di tempo. Era picciolo di flatura, groffo e buono di colore, aveva incirca fellant'anni quando fu eletto

Papa. L'undecimo giorno di Aprile di quest' anno 1378., ch'era la Domenica delle Palme, Urbano VI. distribuì le palme e i rami di olivo a' Cardinali (8), a' Prelati, e agli altri fecondo il costume de' Papi . Il giorno dietro fece celebrare un Offizio solenne per l'anima di Gregorio XI, fuo predecessore . I due leguenti giorni ufcl fuora , accompagnato da tutt'i Cardinali, per distribuire indulgenze al popolo, e a' pellegrini, andati a Roma per divozione. Uicì fuora anche il Giovedi Santo per fulminare le Bolle di scomunica, assistito da' medesimi Cardinali, tenendo i torchi accesi, come il costume . Il Venerdi Santo intervenne all' Offizio nella fua Cappella, e andò all'adorazione della Croce, seguito da tutt'i Cardinali l'un dopo l' altro. Il fabbato fu all'Offizio, e alla benedizione del Cereo Pasquale . Ogni giorno di questa settimana Santa diversi Cardinali offiziarono avanti al Papa,

LI. Il giorno di Paiqua, che fu il Coronadiciassettesimo di Aprile su Papa Urhano zione di coronato folennemente con tutte le ce- Urbano . rimonie requisite, in faccia di tutto il popolo, e de pellegrini, ch'erano in gran moltitudine (9), Tutt' i sedici Car-

e si nota il nome di tutti.

<sup>(1)</sup> N. 17. (2) N. 18. (3) N. 19. (4) N. 10. (5) Th. Schifm. c 1. (6) Ughell. 1. 7. p. 911. (7) Vilm PP. p. 934. 938. (8) Papebe. p. 99. n. 23. (9) N. 22.

lar interesse; ma per pubblica utilità. Sono pronto a partire, e ad andarmene ANNO alla mia Chiesa. Rinfacciando così raci. Di G.C. tamente al Papa la imprudente sua ri- 1378.

dinali v'intervennero: imperocchè i quattro che uscirono di Roma, vi rientrarono ancora, e pel corfo di tre mesi continovarono a rendereli gli accoltumati doveri, e a vivere in tutto con lui, come dee farfi col vero Papa . Il giorno dietro alla fua incoronazione diciannovesimo di Aprile , i sedici Cardinali (1), ch'erano in Roma, scrissero a' sei, ch'erano dimorati in Avignone, una lettera, in cui dicevano; Affine che vi fia nota la verità di quanto è qui occorfo, e non prestiate fede a chi altra cofa vi ha rappresentata; sappiate che dopo la morte di Papa Gregorio XI. fiamo noi entrati in Conclave il settimo giorno di questo mese, e il giorno dietro di mattina verso l'ora di terza, abbiamo eletto liberamente e unanimamente per Papa Bartolommeo Arcivelcovo di Bari, e abbiamo dichiarata questa elezione in prefenza di una grandisfima moltitudine di popolo, Il nono giorno di quelto mese lo eletto pubblicamente fali al foglio e prefe il nome di Urbano, e il giorno di Pasuua su solennemente coronato. E'foscritta la lettera da tutt' i fedici Cardinali, I fei di Avignone vi rispotero con una lettera, in cui riconobbero Urbano per Papa (2); e portandosi il Cardinal di Amiens a Roma dalla fua Legazione di Toscana il giorno ventesimoquinto di Aprile , fu ricevuto in Conciftoro come Legato, e falutò Urbano come Papa. Così fu espreisamente riconosciuto da tutt'i ventitre, che componevano allora il Sagro Collegio.

Ma il Lunedì di Pafqua (3) dopo udito Velpro nella gran Cappella del fuo Palagio, cominciò egli a riprendere pubblicamente i Vescovi, ch' erang andati a questi Vesperi; dicendo ch'erano tutti spergiuri per aver lasciate le loro Chiese per risedere alla sua Corte. Tutti flettero in silenzio, suorche Martino Vescovo di Pamplona, Referendario del Papa, Catalano, e celebro dottore in Legge Canonica, the aveva egli infegnata per lungo tempo in Avignone, Egli rispose al Papa: Io non sono spergiuro, io non sono alla Corte per mio partico-

prensione. Il Lunedì feguente tenne un Conciftoro pubblicò (4), dove si ritrovarono i Cardinali, i Prelati, e gli Otfiziali della Corte di Roma in gran copia. Egli fece loro un fermone, prendendo per tello il Vangelo del buon Pastore, ch'è quello della Domenica precedente, e ritornò a riprendere i costumi de' Cardinali e de' Prelati , e affai goffamente . Parve ciò loro strano; e dall'altro canto non ne fecero molto conto; per modo che quest' indifereti rimproveri non fecero altro che rendere odioso esso Papa Urbano. Verso il medesimo tempo un Collettore dell'entrate della Camera Apostolica, venendo da una Provincia, gli arrecò qualche poco di danaro della fua colletta; e il Papa gli disse quelle parole di San Pietro a Simone (5): Il tuo danaro perifca teco; e non prefe penfiero di riceverlo. Faceva egli di giorno in giorno alcune azioni confimili, che aliena-

vano gli animi da lui. LII. Verso la metà di Maggio i Car- I Cardidinali malcontenti uscirono di Roma, nali ad dove ancora dimorava il Papa; e si riti. Anagni. rarono ad Anagni in Campania, fotto colore di schivar il caldo, che cominciava allora a farfi grande in Roma. Alcuni giorni dopo fu informato Papa Urbano, che questi Cardinali voleano procedere contra di lui ; il che fecelo pentire di averli lasciati andare; e sperando di riridurgli, uscì di Roma il ventesimosesto giorno di Giugno, e andò a Tivoli (6), ch'è quasi a mezzo cammino di Roma e di Anagni, e vi dimorò circa quattro meß. Frattanto i Cardinali, ch' erano in Avignone, lo riconoscevano ancora per Papa; imperocchè allora che Pietro Gandelino, Gentiluomo Francese, ricusava di rimettere a Papa Urbano il Callel Sant' Angelo, di cui era Governatore (7), se non ne avea l'ordine da questi Cardinali, effi gli feriffero il terzo giorno di Luglio, che restituisse, senza ritardar pun-

<sup>(1)</sup> Rain. 1378. n. 19. (2) Papebr. n. 25. (3) Th. N. s. 4. (4) n. 5. (5) Aft. 8. 20. (6) Vita to. 1. p. 464. (7) Marten. thefaur. to. 2. p. 1073.

pa, o darla a chi egli ordinaffe (1); e data è del quindicefimo giorno di Luglio. DI G.C. nello steffo tempo gli scrissero una let- Il Dottore, che ne su incaricato, era 1378. tera, in eni dichiarano di volerlo ubbire, com'erano obbligati.

Ma i Cardinali ritirati in Anagni parlavago molto divertamente. Pretendeano, che la elezione di Urbano foffe nulla, come fatta per violenza, e che

non aveano ricevuta la loro libertà, fe non dopo- ch' erano usciti di Roma. Per conservarla, e mettersi in sicirezza, chiamarono delle truppe, e per loro ordine Pietro di Cros, Arcivescovo di Arles, Cameriere della Chiesa Romana, chiamò Bernardo della Sala, Capitano Guascone (2); che andasse con le sue genti vicino a Viterbo, dov' enli era, alla cuftodia del Sagro Collegio. Passando vicino a Roma si abbatte in una gran moltitudine di Romani armati, che gli contesero il pasfaggio di un ponte; ma egli fuperò effi, li mile in fuga, e ne rimafero intorno cinquecento di uccifi, e un gran nume-

Ma i fuggitivi rientrarono in Roma, riempiendola di grida e di tumulto (3), e per vendicare la loro fconfitta, fi avventarono contra la gente della Corte del Papa, particolarmente contra gli Oltramontani, senza distinzione di età, di fello, o di dignità, a fegno di faccheggiare de' Vescovi, di farli prigioni, e di ritenerli parecchi mesi. Questa persecuzione contra i cortigiani del Papa durò lungamente in Roma. I foli Alemanni vi erano manco maltrattati degli

ro di prefi. Così Bernardo palsò il ponte, e andò ad Anagni.

altri stranieri. Frattanto i Cardinali, ch'erano in Anagni (4), scrissero al Rettore e a' Dottori dell'Università di Parigi una lettera, in cui dicono: Noi mandiamo al Re, Niccolò di San Saturnino Maestro del Palagio, e famolo Dottore in Teologia, pienamente informato della noftra intenzione intorno ad alcuni difficili affari, e importantissimi alla sede, e allo stato

to, quella Piazza ad Urbano, come Pa- credenza, che darelle a noi medelimi. La dell'Ordine de Frati Minori, de quali era Provinciale in Francia dall' anno 1372. (5), e fu poi Cardinale.

Si scopre quali fossero questi importanti affari in una lettera (6) di Marlilio d'Inghen vecchio Rettore dell'Univerfità di Parigi, che gli scrisse il settimo giorno dello tteffo mefe di Luglio da Tivoli, dov'era il Papa. La Chiefa, dic'egli, è, a parer mio, in pericolo di uno scisma il maggiore che vi fia mai stato da cento anni in poi. Il Papa rifiede qui co'Cardinali di Firenze , di Milano, di San Fietro , e degli Orfini ; e gli altri in numero di tredici sono ad Anagni; e si dice che i primi, il popolo di Roma, e la maggior parte dell' Italia dicono, che quegli, ch' era Arcivescovo di Bari, era il vero e legittimo Papa. Ma i tredici Cardinali dicono il contrario, cioè che la elezione è nulla per la violenza de Romani, che tolsero loro la libertà. Per ciò quelti Cardinali chiamarono de' Bretoni ed altre genti da guerra per effere custoditi, giunte attualmente in Anagni; le quali , paffando , uccitero una eran quantità di Romani. Per il che tutt'i Francesi, ch'erano a Koma, corsero pericolo, molti furono necifi, e poco manco che non lo fossero tutti gli stranieri. Non fi fa quel che vogliono fare i Cardinali con queste truppe; alcuni dicono, che vogliano procedere ad una nuova elezione. e che a questo fine chiamarono i Cardinali, che sono a Tivoli. Vi supplico dunque a farmi fapere la vostra volontà; imperocchè io mi ritrovo qui in gran pericolo; e non posso più sopportare la spesa, ch'io fo. Non abbiamo altro che cattive notizie, trattone che jeri in pubblico Concistoro il Papa confermò la elezione del Re degli Alemanni, fatta dagli Elettori, e lo dichiarò futuro Imperadore; quantunque l'Imperadore non abbia mandati Ambasciatori per questo fine. Per aldella Chieta: per il che vi preghiamo di trola Regina di Sicilia mandò al Papa due ascoltarlo con amore, e di dargli quella mila lance, e cento uomini a piedi, per

<sup>(</sup>a) Vite PP. 20. 20 p. 814. Rafn. 1378. m. 24. (2) Vite to. 2. p. 464. Th. N. c. 12. (3) 5. 14. (4) Duboulai to. 4. p. 466. (5) Vitte to. 1. p. 1015. (6) Duboul. ced. p.466.

fua difefa. Si dice ch' egli ritornerà a

Roma fra otto giorni .

Questo Re degli Alemanni, o piuttosto de' Romani , la cui elezione avea per lo appunto confermata il Papa, era il giovane Venceslao, fatto eleggere dall' Imperador Carlo IV. fuo padre, due anni prima coll' affenso di Papa Gregorio (1). L'Imperadore gli avea parimente domandato, che confermalle questa elezione, ma Gregorio differì a farlo, fotto vari preteffi(2), e morì fenz'averla data. Al contrario, vedendo Papa Urbano i Cardinali follevati e volendo afficurarfi la protezione dell' Imperadore, accordò la conferma, fenza che allora ne avesse veruno fatta istanza ; e nello stesso tempo fece la pace co Fiorentini, e levò tutte le censure pronunziate con-

Dichiarazione MO.

tra di effi. LIII. I Cardinali, ch' erano ad Anagni, dopo aver fatti alcuni procedimennali con. ti contra Urbano, fi dichiararono apertra Uiba. tamente il nono giorno di Agosto 1378. Fecero questo giorno celebrare una melfa folenne dello Spirito Santo nella Chiesa Maggiore di Anagni da Jacopo d'Itto Italiano (3), Patriarca · Titolare di Costantinopoli . Dopo la Messa fece un fermone; poi i Cardinali fecero leggere da un Cherico la loro dichiarazione contra Urbano (4). Se ne trovano diversi esemplari, che hanno tutti in fronte i nomi de' dodici Cardinali, undici Francesi, e Pietro di Luna Spagnuolo . Gl' indirizzi fono diversi : e v' n' è uno a

> tutt'i Fedeli . I Cardinali , dopo avervi narrato il tumulto occorio a Roma, mentre che erano in Conclave, foggiungono (5) ? Dunque per evitare il pericolo di morte che ci minacciava , ci parve di aver a eleggere per Papa l' Arcivescovo di Bari , perfuafi che vedendo questa violenza , avetle sì difereta cofcienza di non accetture il Pontificato, Ma egli, fcordandosi della fua salute, e ardendo di ambizione, acconfenti alla elezione, quantunque nulla per diritto, e, durando fempre la fieffa paura , fu in-

tronizzato , e incoronato , e prefe il nome di Papa, meritando piuttolto quel- Anno pi G.C. lo di Apostata o di Anticristo.

Ora poiche dopo che l'abbiamo lunga- 1378. mente attefo, e caritatevolmente avvertito con segretezza, non volle ravvederfi; e non potendo noi in coscienza comportar più questo scandalo, noi dinunciamo questo usurpatore anatematizzato, come intrulo nel Pontificato, e vi esortiamo a non ubbidire , nè aderire a lui in verun modo; imperocchè noi già lo abbiamo efortato con altre lettere patenti, come facciamo ora con quelle, ad abbandonare la Santa Sede , le insegne del Pontificato, e l'amministrazione della Chiefa Romana nello spirituale, enel temporale; e a soddisfare a Dio e alla Chiefa con una vera penitenza. Altrimenti imploreremo contra di lui tutto il divino ed umano foccorfo . ed uferemo tutti gli altri rimedi canonici. Data da Anagni, luogo scelto da noi come il più ficuro e più proprio per le cofe anzidette, per la virtà e fedeltà del Magnifico Signore Onorato Gaetano Conte di Fondi , e Governatore della Provincia. Egli si era sollevato contra Urbano, perchè voleva egli dare quelto governo a Tommafo di San Severino, fuo nemico, Questa dichiarazione si ritrova indirizzata a Papa Urbano medelimo, col folo cambiamento delle parole necessarie (6).

LIV. Il ventefimosettimo giorno di Elezio-Agosto 1378. i Cardinali Francesi lascia- ne di Clerono Anagni, portandosi a Fondi Città VII. di Campania di cui era Signore il Conte Onorato, distante da Anagni ventifetre miglia o nove leghe verso Napoli , e vicino a Gaeta (7) . Andarono i Cardinali Italiani a ritrovarli, cioè il Cardinal di Firenze, quello di Milano, e l' Orfini (8); il quarto, ch' era il Cardinal di San Pietro , dimorò infermo a Roma, e vi morl il lunedl sesto di Settembre . I quindici Cardinali . ch' erano a Fondi, fi raccolfero nel palagio del Conte, e pretendendo che la Santa Sede foffe vacante, eleffero Papa il ventefima giorno del medefimo mese di

(1) Sup. n. 41. (2) Vit. p. 1204. Th. N. c. 15. (3) Viter to. 1. p. 465. 12. (4) Viter 10. 21 p. 812. (4) Duboulai co. 4. p. 468: (6) Duboulai p. 467. Valling. p. 416. (7) Vatu te. 1. p. 477. (8) P. 10. 34.

Settembre Roberto di Ginevra l'uno di Napoli , e Cardinale Sacerdote titolato Anno effi , Cardinale Sacerdote titolato de'

Nuovi

bano .

ne, che fu pubblicata il giorno dietro, festa di San Matteo ; e il nuovo Papa prese il nome di Clemente VII.

Egli era stato, come disfi (2), Canonico di Parigi, Vescovo di Teruana, poi di Cambrai , e promoffo al Cardinalato da Gregorio XI. nel 1371. etuttavia non avea più di trentalei anni. quando fu eletto Papa. Ma la fua stelfa giovinezza fu una ragione per eleggerlo, stimando i Cardinali, che avess' egli maggior animo e forza per sostenere le sue pretensioni contra Papa Urbano (2); e non era privo di iperienza, essendo da due anni Legato nello Stato Ecclefiastico . Considerarono ancora la fua nobiltà; imperocchè era parente o alleato quasi di tutt'i Principi Cristiani.

LV. Vedendosi Papa Urbano abban-Cardinadonato da tutt'i Cardinali, e ancora in li di Urparte da' fuoi Cortigiani, ne fu in modo afflitto da verfarne lagrime, e continovò a confessare la sua imprudente condotta . Per rimediarvi si rese più gentile co'suoi Cortigiani, e conserì loro molte cariche, chi erano vacanti (4), In oltre fece una promozione di Cardinali il giorno diciottefimo dello steffo mele di Settembre, ch'era il fabbato de' quattro tempi (5) . Si rinchiufe solo nella sua camera, e scrisse il nome di ventinove Cardinali ; indi aprì la sua porta; suonò una campanella, e fece entrare tutti quelli, che vollero entravi , Egli diffe : Io voglio fare de' Cardinali ; e avendone fatto leggere i nomi da un Segretario, fece un termone in quelto propolito ; ventilei accettarono la promozione, e tre la ricufa-

> I più noti deeli accettanti sono otto (6), cioè Bonaventura di Padova, dell' Ordine degli Agostiniani, Cardinale Sacerdote di Santa Cecilia; Niccolò Meschino dell' Ordine de' Frati

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

di San Ciriaco ; Giovanni Arcivescovo pt G.C. dodici Apostoli (1). I tre Cardinali Ita-di Corsu , Cardinale Sacerdote titolato 1378. liani si ritirarono subito dopo la elezio-di Santa Sabina; Rinaldo di Monterue, nipote del Cardinale di Pamplona . Rinaldo era Dottore in Legge canonica dell' Università di Montpellier, e su prima Canonico di Tournai, poi Vescovo di Sisteron nel 1370, Quando vide, ch' era Papa l'Arcivescovo di Bari, amico del Cardinal suo zio, andò a Roma, dove il nuovo Papa fece Cardinale ancor lui, e Luogotenente di suo zio nel-

la Cancelleria Romana.

Il quinto de'nuovi Cardinali fu Filippo di Alenzon Principe del fangue reale di Francia. Era pronipote di Filippo l' Ardiro, e fu eletto Vescovo di Beauvais l'anno 1356, poi tre anni dopo trasferito all' Arcivescovado di Roano; ma essendo incorso nella indignazione di Carlo V. questo Principe gli fece dare il Patriarcato titolare di Gerusalemme da Papa Gregorio XI, nel 1370, e quattr' anni dopo il Papa vi aggiunfe l'Arcivescovado di Auch in Commenda. Si era ritirato a Roma, e si attenne a Papa Urbano, che fecelo Cardinale Sacerdote titolato di Santa Maria Traffeverina . Il festo di questa promozione su Agapito Colonna, che da prima ricusò, e non volca ne pure andare a Roma da Zagarola, dove fi ritrovava (7): non già che non riconoscesse celi Urbano per vero Pontefice; ma temea le fastidiose confeguenze dello scisma, che vedea nafcere, e volca starfene in pace. Cedette però alle istanze della sua famiglia. Era stato Arcidiacono di Bologna, pol Vescovo di Brescia, e poi di Lisbona (8). Fu Cardinale Sacerdote titolato di Santa Prisca,

Il fettimo fu Pilo di Prato, nato a Concordia in Friuli. Fu prima Vescovo di Trevigi, poi trasferito a Padova nel 1359. e il seguente anno a Ravenna da Urbano V. Urbano VI. lo fece Cardinale Sacerdote titolato di Santa Prassede (9), L' ottavo fu Galeoto di Tarlat di Pietrama-Predicatori , Inquisitore nel Regno di la nativo di Arezzo, Protonotario Apo-

<sup>(1)</sup> P. 478. 488. 1237. (2) Sup. n. 20. (3) Rain. 1376. n. 8. (4) Th. N. 12. 10. p. 478. 489. 2239. (6) Vita p. 2240. Ce. (7) P. 2247. (8) Ughel. (9) Vit. p. 2359. 2363.

ricono-Francia.

Diacono, titolato di Sant' Agata. Clemente LVI. Frattanto il Re di Francia Carlo V. fu informato di quel ch'era occorfo nella elezione di Papa Urbano, e dopo alcuni altri avvisi (1), ricevette verso la metà di Agosto due Inviati per parte de' Cardinali , cioè il Vescovo di Famagolfa, e Niccolò di San Saturnino, Macstro del Sagro Palagio, incaricati d'informare il Re della violenza efercitata in Roma, dov'erano presenti al tempo della elezione. Aveano lettere credenziali de Cardinali, in virtù delle quali (2) pregarono istantemente il Re di aderir loro contra l'Arcivescovo di Bari, e di dichiararsi in questo proposito. Volendo il Re procedere maturamente intorno a quello affare, convocò un gran numero di Prelati, e di favi del fuo Regno, per l'ottavo giorno di Settembre. V'intervennero lei Arcivescovi, trenta Vescovi, molti Abati, e una quantità di Dottori in Teologia, e in legge canonica. Il Re fece esporre avanti ad essi quel che avea faputo in tal affare dagl'Inviati de' Cardinali , e da altri , e domando configlio all' Affemblea. Dopo un lungo efame la maggior parte e la più sana era di parere, che il partito de' Cardinali fosse il più giusto. Ma perchè il Re non aveva ancora ricevuti i processi, che aveano promeffo di mandargli ; e per non mostrare di affrettarii troppo in un affare di tanta importanza, lo configliarono a differire ancora a determinarfi. Questo dichiarò pubblicamente il Re agl' Inviati per bocca di Giovanni la Fevre Abate di San Vaast di Arras , e Dottore in legge Canonica, poi Vescovo di Chartres.

Verso il mese di Ottobre ritornò un Segretario del Re, che aveva egli mandato a' Cardinali, arrecando tre lettere patenti (3), suggellate co' loro impronti, e il Re permise di pubblicarle com' effi domandavano, ma differì ancora a dichiararsi . Verso il fine di Novembre il Re ebbe ficuro avviso della elezione del Cardinal di Ginevra, alla quale i

sei Cardinali di Avignone avevano acconsentito . Il nuovo Papa Clemente Anno feriffe al Re di foa mano intorno alla DI G.C. fua promozione, della quale fecero pa- 1378. rimente-testimonianza i Cardinali con le loro lettere; e i loro Inviati, che si ritrovavano ancora a Parigi, stimolarono il Re a dichiararsi. Allora il Re fece raccogliere nel bosco di Vincennes i Prelati e i Cherici, il fuo Confielio. ed altri Nobili , ch'erano in Parigi . Il Re si fece giurare da ciascuno in particolare, di configliarlo, fenza favorire veruna persona ; e tutti lo consigliarono a non differir di vantaggio a dichiaraefi per Clemente, la cui promozione conosceano per Canonica; quando la nomina di Urbano, essendo un essetto della violenza altrui, non dava a lui diritto veruno. Il Re si determinò dunque il tredicefimo giorno di Novembre a riconoscere Clemente per Papa.

Ma prima che Papa Urbano potesse sapere queita risoluzione (4), il ventunelimo giarno dello stesso mese, scrisse all'Università di Parigi, la cui autorità gli era nota, una lettera, in cui, dopo averla colmata di lodi, la eforta e la scongiura a sostenere, come già-saceano, la giuffizia della fua caufa notoria a tutto il mondo, contra coloro, che vogliono introdurre uno scilma nella Chiesa. LVII. Nel medefimo tempo Urbano Bolla di indirizzò all' Arcivescovo di Colonia, e Urbeno a' suoi suffraganei una Bolla, in cui dice in Ciemente. fostanza: Roberto Cardinal di Ginevra, Giovanni Cardinal di Amiens, Gerardo di Marmoutier, e Pietro di Sant' Eustachio (5), si sforzano di lacerare la Chiesa, e di strascinare gli altri con esso loro nel precipizio. Quelto ci costrinse a destarci , e a procedere contra di essi; imperocchè secero delle congiure contra di noi, fi fono impadroniti della nostra. Città di Anagni, del Castello di Sant' Angelo in Roma, e di molte altre piaz-

ze della Chiefa Romana, e raccolfero

una gran moltitudine di armati Breto-

ni, e Guasconi, che commisero molti

omicidi, saccheggiamenti, e sacrilegi.

Sperando dunque di farli ritornare in fe

Fleury Tom, XIV, (1) thiboniai p. 523. (2) P. 480. (3) P. 524. (4) Conc. 10. 21. p. 2048. (5) P.2045. Rain. 2368. 105.

medesimi, gli abbiamo parecchie volte ANNO fatti avvertire da tre Cardinali, da mol-Di G.C. te altre autorevoli persone, e anche con 1378. nostre lettere; ma non tralasciarono di ferivere contra di noi alcuni libelli infamatori, e di mandargli a molti Prelati e a molti Principi; sostenendo che non siamo noi il vero Papa , quantunque effi medefimi ci abbiano eletto, ripofto fopra il foglio, e incoronato, e trattato con noi come tale per molti mesi, intervenendo con noi alle metfe folenni, a' Concistori , e ricevendo da noi i Sagramenti e i benefizi per effi e per altri.

Finalmente, effendo esti a Fondi con alcuni altri da loro fedotti, eleffero Antipapa Roberto di Ginevra, che ha coraggio di chiamarsi Papa. In oltre Pietro Arcivescovo di Arles, e nostro Cameriere, si ritirò furtivamente da Roma, dov' era con noi, e togliendo molti giojelli, e altri preziofi mobili dalla nottra camera, se ne ando in Ananali. Il Papa fa poi menzione di molti Prelati complici della stessa congiura, tra gli altri Jacopo Patriarca di Coltantinopoli, e Niccolò Arcivescovo di Cofenza. Nomina parimente Onorato Conte di Fondi, Antonio Conte di Caferta, e alcuni altri Signori Laici, accufandoli di averlo caricato di calunnie, è di esfersi attenuti all' Antipapa. Li comprende tutti fotto una condanna; li dichiara fcomunicati, come colpevoli di erefia, di scisma, di Lesa Maestà, e di Apostasia. Li dichiara deposti dal Cardinalato, e da ogni dignità spirituale, e temporale, con tatte le clausole delle censure le più rigorofe, secondo lo stile del tempo. Quella Bolla fu prima pubblicata in Roma il fello giorno di Novembre 1378. Ma contenevali in quella ·una dilazione fino al penultimo o ventelimonono giorno dello stesso mese. Nel qual giorno non effendo comparsi, come si dovea credere che facessero (1), furono dichiarati contumaci , e le cenfure confermate, e reiterate.

lagio Apostolico . Urbano V. gli diede LVIII. Nel medefimo giorno ventinovesimo di Novembre, e vigilia di Sant' nel 1347-l'Arcivescovado di Bari, don-

Andrea, morì l'Imperador Carlo IV. e Morte di fu feppellito a Praga nella Chiefa di Carlo IV. San Venceslao. Avea feffantatre anni , Imperadoe ne avea regnato trentadue (2). La- re. sciò due figliuoli, Venceslao, che gli succedette nel Regno di Boemia, e nel titolo di Re de' Romani; e Sigitmondo,

che poi fu Imperadore. Venceslao reftò affezionato a Papa Urbano, come lo era stato suo padre .

Frattante Papa Clemente poco dopo la sua promozione (3), volendo dimo-firarne la giustizia, e sostenere il suo partito, mandò a' Re della Cristianità alcuni Legati e Nunzi, cioè al Re di Francia Giovanni di Cros Cardinale Velcovo di Paleltrina ; all'Imperadore e all' Alemagna e alla Boemia Guglielmo di Aigrefenille, parimente Cardinale; al Re d'Inghilterra, nel Brabante, in Fiandra, e ne' rimamenti Paeli baffi, il Cardinal Guldo di Malesec; in Ispagna il Cardinal Pietro di Luna.

LIX. Per supplire alla loro assenza, Cardinali ed aver fempre un numero fufficiente di di Cle-Cardinali appreffo di se, ne creò sei di mente. nuovi il venerdì de quattro tempi giorno diciottefimo di Dicembre, essendo ancora a Fondi , cioè Jacopo d' Itri , nato in Campania (4), che fu prima Vescovo d'Isclana nel Regno di Napoli , poi di Marturace in Calabria nel 1359: poi Arcivescovo di Otranto nel 1363. Nel 1376. Papa Gregorio XI. lo fece Patriarca titolare di Costantinopoli, lasciandogli in commenda l'Arcivescovado di Otranto, e per Vicario a Costantinopoli ebbe Antonio l'Arbale-Striere Frate Minore , Arcivescovo di Atene, Il fecondo Cardinale fu Pietro Ameil Avergnae , Monaco Benedettino, e allora Arcivescovo di Ambirun, il cui nome gli restò , quantunque il fuo titolo fosse di Santa Maria steverina (5). Il terzo fu Niccolò di Brancas, Napoletano, e parente di Papa Urbano per parte di Madre (6). Fu prima Canonico di Napoli, Dottore in legge, e Auditore delle cause del Pa-

<sup>(1)</sup> Rain. n. 252, (2) Alb. Argent, in f. Trith. Chr. Hirf. (3) Vitn p. 190. (4) P. 1249. (5) P. 1252. (6) P. 1256.

de fu trasferito a quello di Cofenza, circa dicci anni dopo. Era del Configlio della Regina Giovanna di Napoli, che lo mando a Roma a falutar in fuo nome il nuovo Papa Urbano, i ma , nulla ollante la parentela, lo abbandono per attenerfi a Clemente; chiamavafi il Cardinal di Cofenza.

Il quarto fu Pietro della Bariera , narivo della Diocesi di Rodes, che fu fatto Vescovo di Autun nel 1377. (1), Urbano VI. gli offerì il Cappello di Cardinale, ma egli lo ricusò, persuaso che la elezione di questo Papa non fosse canonica. Era Dotrore in Legge canonica, ed era in gran riputazione per la fua capacità. Il suo titolo fu di San Pietro, e San Marcellino; ma era a Parigi, e vi ricevette il Cappello in prefenza del Re il quarto giorno di Maggio del feguente anno. Il quinto Cardinale fu Niccolò di San Saturnino, Frate Predicatore, di cui si è parlato . Il suo titolo su di San Martino a' Monti . Il sello fu Lionardo di Giffon, Italiano, Generale de' Frati Minori, che parimente avea ricufato il Cappello offertogli da Urbano VI.

Ed ecco i fei Cardinali promofii da Clemente VII. nel mefe di Dicembre 1778. Vefovo LX. Nel cominciamento del feguente di Cordo-anno, feriffe Papa Urbano a' tre Cardi-

va preso nall Italiani, Pietro Corsini Vescovo di da' Cle-Porto, Simone di Milano, e Jacopo Ormentini . fini, tentando di richiamargli a lui; imperocchè fi erano folamente feparati da lui seuza unirsi a Clemente (2) . Essi risposero: Santissimo Padre; abbiamo noi ricevota la vostra lettera, che ci venne presentata da Rinaldo Orfini ; e abbiamo udito quanto ci espose unitamente al Velcovo di Brefcia : abbiamo loro foiceato il nostro pensiero intorno alla tenuta di un Concilio, per far ceffare lo scisma, e pacificare la Chiesa; e vi preghiamo di prestar fede a quel che vi diranno in quello propolito i nofiri tre Auditori . Scritta a Taglia-Cozzo il giorno diciassettelimo di Gennajo. Intenzione di quelli Cardinali era di riconoscere per Papa colui, che venisse approvato dal Concilio , come fi scopre dalla dichiarazione del Cardinal Orfini, fatta il giorno tredicelimo di Agollo del medelimo anno, nel quale egli mori. Anno Ma i Clementini ricularono il Concilio; pi G.C. e questo tentativo per allora non ebbe 1379.

Papa Urbano avea mandato a Pietro Re di Aragona il Vescovo di Cordova Menendo Cordula, che fu preso per viaggio da' Clementini. Urbano se ne dolse col Re, in una lettera-del ventelimofettimo giorno di Gennaio 1270, in cui dice in fostanza: Il Vescovo di Cordova è partito da poco tempo dalla Corte di Roma con nostre lettere, nelle quali imploravano il vostro soccorso, per rimediare a'mali della Chiefa, ed à quelli, che molestano noi in particolare. Questo Prelato imbarcandosi nel porto di Roma, si abbatte nel Cardinale di Luna, co' fuoi compagni mandati dall' Antipapa, i quali, avendolo preso, gli tolfero le nostre lettere, e le fecero in minuti pezzi, fenza rifpettar voi, effendovl dirette; e avendo essi lui medesimo legato e bene stretto, l'hanno messo sopra le galee del Goriaro Pietro Bernardo di-Catalogna, e mandato a Fondi, dove rifiede l'Anticrifto; e vi è ritenuto in una dura prigione. Il Papa prega il Re di far liberare quelto Prelato; poi aggiunge.

Ora perchè siate fortemente convinto del nostro buon diritto vi mandiamo per Pietro Martino nostro Sergente d' Armi, le copie delle lettere dell' Imperador Carlo, morto di recente; e del Re Venceslao fuo fielinolo, e il trattato di Giovanni di Lignano eccellente Dottor di Bologna, Finalmente prega il Re di non permettere ch'entri ne fuoi Stati il Cardinal Pietro di Luna inviato dall' Antipapa ; ma di chiudergli tutt' i paffi ; e fe per caso vi entrasse, di arrestarlo, e ritenerlo ben custodito. Non fi vede, che il Re di Aragona avesse riguardo a questa lettera del Papa; e il Vescovo di Cordova flette prigioniero a Fondi sino al mese di Novembre (2), quando trovò modo di fuggire . Gli Urbanisti lo ebbero in conto di martire per questa prigionia; ed era in gran riputazione di scienza e di virtù , Papa Urbano lo Kk 2 graf-

<sup>(1)</sup> P. 1260. (2) Rain. 1379. m. 1. (3) Vitm 10. 1. p. 1281. 1462.

Anno fcovo di Cordova.

DI G.C. Frico Re di Caffielia, avendo inte-

Errico Re di Castiglia, avendo inte-1379. fa la elezione di Papa Urbano, la difcordia de' Cardinali, e la loro dichiarazione contra di lui , indi la elezione di Clemente, restò sospeso, ed impacciato del partito, che aveffe a prendere, vedendo de' gran Dottori divisi su tal fatto. Finalmente deliberò di starfene con indifferenza, per potere con maggior libertà informarsi della verità del fatto; e in tale stato morl la domenica giorno ventinovelimo di Maggio 1270, di qua- effetto. rantalei anni; e morendo, raccomando a Giovanni suo figliuolo (1), e suo successore, di non essere facile a prendere partito nello scisma della Chiesa. Fu il Re Giovanni incoronato a Burgos, dove in questa occasione tenne una Corte od Assemblea solenne, composta di Vescovi, di Nobili, e di una moltitudine di Dottori in legge canonica, e in legge civile. L' affare dello scisma vi su trattato; e dopo efaminato efattamente, il Re risolvette di rimanersi neutrale, come avea fatto fuo padre. Poi affin di poterfi determinare, mandò Ambatciatori a Roma, e in Avignone a' due eletti, perchè gli arrecaffero le informazioni della verità del fatto, finchè la memoria n'era fresca . LXI. Frattanto Papa Clemente lasciò

Clemente I in Avi Fon

Fondi, e andò con la fua Corte a Sperlonga picciola Città della Diocesi di Gaeta (z), donde poco dopo con alcuni Cardinali egli andò a Napoli , e vi fu accolto con onore dalla Regina Giovanna. Avea da prima dimostrata estrema letizia della elezione di Papa Urbano, nato fuo fuddito; e gli avea mandati quaranta mila ducati, ed altri gran doni. Ma avendo intefa la elezione di Clemente, ella si piegò a lui (3); e ordinò che fosse riconosciuto Papa in tutt'i suoi Stati, con sue patenti del ventesimo giorno di Novembre 1378. (4); il che parve strano assai alla maggior parte de' Napoletani e stettero attaccati ad Urbano loro compatriota. Per quelto, quando

Clemente andh a Napoli, fu ricevuo tanto male dal popolo, che glie convenne ritizari co fuoi Cardinali nel Cadello dell'Uvov, dover al a Regian, e nel pare poteva egli chiamardi fioaro, fanendo che Urbano fi affaticato per fario presidere. In effetto nel medelimo tempo, cio il didicuttelimo giorni di Maggio, Papa Urbano pubblich una bolla conordine di prediser la Coociana el Region di Napoli, con l'indulgenza del visiggio di Terra-Banta, contra Clemente, e il un discerniti il dei per altro non ebos grandi aderenti il de he prattoro non ebos grandi

Rifolvette dunque Clemente di ritornari di là da'monti (5), dove avrebbe avuta la protezione del Re di Francia, e degli altri Principi di fua ubbidienza; ed avendo per caso incontrate delle galee, ed altri bastimenti, s'imbarcò nel mese di Maggio 1379. co' suoi Cardinali , fuor due , Jacopo d' Itri , e Lionardo di Giffon , lasciati in Italia, per sostenere i suoi interessi (6). Dopo una molto pericolosa navigazione, giunse Papa Clemente a Marfeglia (7) il decimo giorno di Giugno, e vi flette fino al ventefimoquinto; poi andò in Avignone, e vi fu ricevuto. con gran folennità e grande allegrezza di tutti, particolarmente de' cinque Cardinali , che vi erano restati sin dalla partenza di Papa Gregorio (8); imperocchè il tetto, cioè Egidio Escelino, era morto il quinto giorno di Dicembre del precedente anno . Questi sei Cardinali aveano già deliberato di riconoscere Clemente . Qualche tempo dopo il suò arrivo la Avignone, scriffe all' Università di Parigi (9), che per lo appunto s'era dichiarata per lui, nel modo che segue. Il ventelimo giorno di Maggio , il Re Carlo V. essendo a Vincennes, scrisse all'Univerlità , che dichiaraffe effere Clemente VII. il vero Papa, ieguendo le precedenti deliberazioni (10). La Università dopo molte affemblee tenute in questo proposito, mandò il Rettore accompagnato da' Deputati, il Lunedì penultimo giorno dello stello mefe, i quali andarono alla loggia di Vincennes, in presenza del Re,

(1) Mariana 116 18, c. 2. (2) Vita 16, 3, p. 491. (3) Th. Niem. c. 6. (4) Vita p. 71. 494. 1208. (5) Rain m. 18. (4) P. 495. (7) P. 1252. (8) P. 957. (9) Duboulai p. 566. (10) P. 573.

de' quattro Cardinali , di Limoges , di Aigreseville, di Poitiers, e di Autun, del Duca di Angiò fratello del Re, di Carlo primogenito del Re di Navarra, del Conte di Harcourt , e di molti altri Signori e Cavalieri . Vi erano ancora quattro Vescovi, cioè di Laon, di Parigi, di Beauvais e di Sarlat , Simone Freron professor in Teologia, parlando per tutta l'Università, dichiarò ch'essa aderiva a Clemente VII. come a vero Papa. Tuttavolta delle quattro Nazioni componenti la facoltà delle Arti , due reilarono in neutralità , quella di Picardia e d'Inghilterra; le due altre di Francia, e di Normandia, si conformarono alle tre facoltà superiori, di Teologia, di Legge Canonica, e di Medicina . Avendo dunque Papa Clemente ricevuta quella dichiarazione , scrisse alla Università, ringraziandola, ed esortandola a durar ferma nella fua ubbidienza (1), opponendosi vigorosamente agl'intraprendimenti di Urbano. E' la lettera del ventelimosesto giorno di Lu-

Dappoiche Papa Clemente fu in Avignone, il Re Carlo V. (2) lo ajutò possentemente, e mando Ambasciatori quali a tutt' i Principi, ed agli Stati del partito di Urbano, esortandogli a non lasciarsi prevenire, e ad ascoltar pazientemente quel che venisse loro proposto per Clemente; ma la maggior parte non solo ricusarono di dar udienza agl' Inviati di Clemente, ma non vollero nè pure lasciargli entrare nelle loro terre. Stimb dunque Clemente, che si avesse ad adoperare la forza; e mandò a quelli, che in Italia stavano per lui, truppe e danari quanto più porè. Uso parimente l'armi spirituali; ed avendo Urbano fatto contra di lui de' procedimenti e pubblicate delle bolle; ancor egli ne pubblicò contra Urbano . Così riusciva ad entrambi ugualmente facile scrivere e fulminare scomuniche, e caricarsi reciprocamente d'ingiurie e di maledizioni. LXH. Ma questa condotta non fece

Trifii ef. LXH. Ma quefia condotta non fece fetti dello altro che fomentare lo feifma, e produr-Scifma, re infiniti mali. Molti, Prelati , Sacerdoti ed altri Cherici ubbidienti ad Ur-

bano (3), palfando per mare o per tere. Avadora, furnon prefi da Clementini, maltrattari, affogati, abbruciari o crudelmente of G.G.
ucciì in qualche altra forma. Prefero 1379a forza, e covinarono molte Gittà, Cafelli, e ville nel Regno di Napoli, e
felli, e ville nel Regno di Napoli, e
felli, e ville caro Ecclefinitio di
fritti, ferra contare le firagi, i faccheggiamenti, e git latri delitri,

I Clementini non erano meglio trattati per parte di Urbano (4). Li perseguitò tanto crudelmente nelle persone. e ne' loro averi , che furono costretti a ricorrere a Clemente, e a supplicarlo che provvedesse alla loro suffistenza : al che non potè interamente soddisfare per la poca estensione del suo dominio e oltre al non poter supplire a molte altre spese. Così un gran numero di questi Clementini, ch' erano doviziosi, e persone considerabili , furono ridotti a terminar la loro vita in povertà e in miferia. Il loro esempio ne sgomentò infiniti altri, che per mantenersi nel loro primo stato, amarono meglio riconoscere Urbano, e ricevere da lui beni ed onori; quantunque credessero, essere Clemente il vero Papa . Alcuni fi procacciarono dall' una e dall' altra parte prelature e benefizi, e finalmente fi attennero a quello che più dava loro; fenza esaminare se'aveva il poter di farlo. Finalmente altri vendettero a prezzo di danaro la loro obbedienza per ottenere de' benefiz) per se, o per altrui; il che produffe delle promozioni di persone indegne; e i medesimi mali regnavano nelle due obbedienze.

vano nello due oboscienze, Quello di Urbano contenea la maggiore parre d'Italia, la Alemagna, dove il Re Venecia oe ofprefilmente lo riconobbe, il iso Regno di Boemia, il fingliaterra, e il maggiore pare de Paefi balliarimente, e per affectionale lo (empre piùtre cul traba ni quell'amo 2379, due Cardinali Ungari, Demotrio Arivettovo di Strigona situlato del quatro Coronati, e Valentino Vescovo di Cinque Chiefa, titolato di Santa Sulfana. Ur-

<sup>(1)</sup> P. 778. (2) Vitn p. 495. (9) Th. Niem, s. 19. 1(4) Vit. p. 496.

bano fece ancora un Cardinale Boemo ANNO in grazia di Venceslao, che fu Oceki Dt G.C. Vescovo di Olmutz, titolato de' dodici

1379. Apostoli. LXIII. Dappoiche Papa Urbano ri-

na.

Fine di strul la pace a Firenze, e che vi fu na da Sie pubblicata , Santa Caterina da Siena , che vi fi ritrovava, fi ritirò, e ritornò al fuo Convento, dove fi occupava a fare scrivere le sue rivelazioni (1), cioè quel ch' ella dicea quando era in estafi, e priva dell'uso de' sensi; ella dettava in Italiano, e veniva scritto in Latino. Allora Papa Urbano, che aveala conosciuta, quando era in Avignone, e ne avea conceputa grande stima, scriffe a Raimondo di Capua, che sapeva essere il suo Confessore, di farle intendere, che andasse a ritrovar il Papa ; il che egli efegul tosto. Ella rispose: Padre mio, molte persone, ed anche delle mie forelle medefime fono fcandalezzate de' miei frequenti viaggi, quantunque non creda io di avervi colpa : per il che se il Papa vuole assolutamente, che io vada a ritrovarlo , fate in modo che il fuo volere apparifea in iferitto. Il

andò a Roma.

· Il Papa ebbe gran confolazione di vederla, volle che facesse ella una esortazione avanti a' Cardinali , principalmente a proposito dello scisma, che cominciava a formarfi. Ella ciò fece, eccitando i Cardinali alla costanza; e il Papa ne fu tanto pago, ch'efaltando, il coraggio di questa Vergine, prese argomento di far che i Cardinali fentiffero vergogha della loro debolezza. Alcuni giorni dopo che l'ebbe licenziata, gli venne' il penfiero di mandarla alla Regina Giovanna di Napoli apertamente a lul ribellata, e volle unire a Caterina da Siena un'altra Caterina, che allora fi ritrovava in Roma, figliuola di Santa Brigida di Svezia. Ma il Padre Raimondo non fu di quelto parere, temendo di esporre queste Sante figliuole a qualche la loro riputazione. Intorno a che San-, morte da Papa Pio II. nell'anno 1461.

ta Caterina diffe : Se Santa Agnese , e Santa Margherita avessero pensato in questo modo, non avrebbero esse mai guadagnata la palma del Martirio. Tnttavia il Papa interruppe questo viaggio. fecondo l'avviso del Padre Raimondo, e destinò che questo Religioso andasse in Francia per distogliere il Re Carlo dalla obbedienza di Clemente.

Frattanto Santa Caterina da Siena (2) scrivea da ciascun lato in favore di Papa Urbano. In principio dello Scifma ella scrisse a tre Cardinali Italiani, che avevano avuta parte nella elezione di Clemente , trattandoli da membri divisi dal capo, e da demonj incarnati . Dice parimente lo stesso di tutti coloro, che avevano eletto Clemente, in una lettera alla Regina Giovanna, e in un' altra feritta al Re di Francia il selto giorno di Maggio 1379. (3) Finalmente scriffe l'anno leguente a Carlo della Pace (4) per eccitarlo alla guerra contra gli Scismatici :

il che non pare degno di una Santa. Dopo la partenza del fuo Confessore ella dimorò in Roma, dove si attribulrono alle fue orazioni due vantaggi ri-Papa diede l'ubbidienza; e Caterina portati da Papa Urbano contra i Clementini in un medefimo giorno, che fu il trentefimo di Aprile 1379. (5). Il primo di questi vantaggi fu la presa del Castello, Sant' Angelo (6) tolto a' Francesi, che vi fi manteneano, quantunque affediati da più di un anno ; e ciò fu motivo, che andasse Urbano liberamente a flarfi a San Pietro, come fece. L'altro vantaggio fu la vittoria del Conte Alberico di Barbiano fopra i Guafconi e i Bretoni, che occupavano la campagna per parte di Clemente . Santa Caterina da Siena visse ancora un anno, e morì in Roma il ventelimonono giorno di Aprile 1380, di foli anni trentatre; ma confumata da infermità e da dolori accagionati da fuoi digiuni, dalle vigilie, e dalle altre fue austerità, oltre la continova applicazione di fpirito, e la estrema sua afflizione pel milero staro della Chiesa. infulto, che per lo meno pregiudicasse al- Fu canonizzata ottant' anni dopo la sua

(1) Boll. 1. 11. p. 936. m. 336. (2) Rain. 1380. n. 55. ep. 31. (2) Ep. 96. Rain. 1379. n. 49. (4) Id. 1380. n. 5. ep. 195. (5) Boll. p. 940. n. 344. (6) Th. Niem. c. 20.

## 

DI G.C.

Rhano VI. chiama Carlo della Pace . II. Luigi Duce di Angiò adottate 1380. dalla Regina Giovanna . III. Morte di Carlo V. Carlo VI. Re di Femcio. IV. Giovanni Re di Castiglia riconosce Clemente VII. V. Carlo della Pace in Italia. VI. Fine di Rusbroc . VII. Ribellione de Paefani in Inghilterra. VIII. Morte di Simone Arcivescovo di Cantorbert. IX. Proposizioni di Viclesso. X. Concilio di Londra, XI, Bolla di Urbano contra il Re di Castiglia. XII. Luigi Duca di Anciò in Italia, XIII. Crociata in Inghilterra contra Clomento. XIV: Urbano VI. a Napoli . XV. Nuovi Cardinali di Clemente. XVI. Francesco Batillo nipate di Urbano, XVII, Urbano a Nocera, XVIII. Morte di Luigi Duca di Angiò, XIX. Privilegi de Religiosi ristretti. XX. Congine contra Urbano. XXI. Sei Cardinali imprigionati, XXII, Scomunico del Re di Napoli; etc. XXIII, Cardinali melli alla tortura, XXIV, Nuovi Cardinali di Clemente VII, XXV, Urbano VI, a Geneva, XXVI. Urbano fa de Cardinali, XXVII. Sollevazione contra il Clero in Inghilterra. XXVIII. Concilio di Salsburgo . XXIX. Jagellon Re di Polonia. XXX. Morte di Carlo della Pace, XXXI, Sigismondo Re d'Ungheria, XXXII, Eremita sanatico . XXXIII. Fine de' Cardinali prigioni . XXXIV. Conversione de' Lituani . XXXV. Il Beato Pietro di Luxemburgo . XXXVI. Stato del Regno di Napoli. XXXVII. Giovanni Re d'Atagona per Clemente VII. XXXVIII. Errori di Frate Giovanni di Montson, XXXIX, Parere de Fiorentini sopra lo seisma, XL, Disordimi de Lollardi in Inghilterra . XLI. Morte di Vicleffo . XLII. Progressi de Turchi . XLIII. Urbano VI. a Roma . XLIV. Concilio di Palencia . XLV. Giovanni di Montfon condannato, XLVI. Morte di Papa Urbano, XLVII. Il Re Carlo VI, in Avignone, XLVIII, Bonifacio IX, Papa, XLIX, Nuovi Cardinali, L, Deliberazioni fopra lo Scifma, LI, Il Re di Navarra per Clemente VII, LII. Ladislat coronato Re di Sicilia. LIII. Luigi II. di Angiò a Napoli, LIV. Giubbileo a Roma. LV. Distribuzione di benefizi. LVI. Paolo Tigrino Impostore. LVII. Esazioni di Bonifacio, LVIII, Ordinanza sopra i Benefizi d'Inghilberra, LIX. Giubbileo in Alemagna . LX; Cominovazione della guerra di Napoli . LXI, Privilezi del Clero contrastati. LXII. Certofini impiegati per Cunione, LXIII, Falso Vescovo punito LXIV. Continuazione dell'affare dell'unione. LXV. Bonifacio rientra in Roma, LXVI. Morte di Giovanni, Errico III. Re di Castiglia,

Urbano VI. chiama Carlo della Pace.

A Vendo la Regina Giovanna di A Napoli abbandonato Urbano VI. che aveva ella da prima riconosciuto, e abbracciato il partito di Clemente VII. (1), non marico Urbano di erocedere contra di lei, e diede una fentenza, con la quale la dichiara Scifmatica, eretica, e rea di lesa Maestà, per aver congiurato contra di fui; in punizione di che la depose, e privò di tutte le dignità e gli apori, Regni, terre e feudi, che tenua dalla Chiefa, dall' Impero , o da altri Signori : dichiarando tutti questi beni conficati; e tutt'i suoi vasfalli asfoluti dal giuramento di fedeltà; proibendo a chiunque di ubbidirla fotto pena di scomunica contra le persone, e

d'interdetto contra le comunità. Di quefto fa testimonianza Urbano medesimo in una lettera feritta alla Città di Sora il giorno ventunefimo di Arrile 13802 Papa Urbano fulmino parimente delle censure contra l'Arcivescovo di Napoli, Segretario della Regina, Era questi Birnardo o Bertrando nativo di Cahorsi. provveduro di quelta Sede da Urbano V. nel 1368. Come Franceie, e affezionato alla Regina, riconobbe Papa Clemente a Fondi al tempo della fim elezione : e per quello Urbano VI. la scomunico , lo depose dall' Arcivescovado (2), e gli diede in fuccessore Luigi Bozuto Nobile Napoletano, amico di Carlo della Pace. Bernardo fi ritirò in Francia.

1389. DI G.C. Per venire alla esecuzione della sen-

1380, tenza contra la Regina Giovanna (1) Papa Urbano mandò a Luigi Re di Un- la Regina Giovanna, Luigi le avesse a gheria Martino di Taranto suo Cameriere, esortandolo a mandargli Carlo Duca di Durazzo suo farente, sorrannomato della Pace, con un corpo di truppe convenienti ; perchè gli volca dare il Reeno di Sicilia, vale a dire di Napoli : ed aiutarlo a prenderne il pofsedimento. Avea Carlo ripugnanza di accetture quelta offerta, effendo proffimo congiunto della Regina Giovanna, la cui seguimento di questa impresa, pipote Margherita aveva egli anche spofata: ma il Re Luigi temendo che dopo la sua morte Carlo non pretendesse il Regno di Ungheria, in pregiudizio delle sue figliuole, lo persuase ad accettare l'offerta del Papa, e lo mandò in Italia con una sufficiente armata.

Ma Carlo non avea danaro per sovvenire alle spese di questa impresa (2); per il che Urbano fu ridotto a veodere a molti Cittadini Romani, una gran parte de domini, e de diritti delle Chiese e de' Monisteri di Roma; e il prezzo di pra gli scritti de' Cardinali, a cui apqueste alienazioni montò a più di ottanta mila fiorini. Finalmente giunfe a vendere i Calici d'oro e di argento, le croci . le immagini de'Santi , e gli altri preziosi mobili delle Chiese, o a fonderli, per convertirgli in moneta. Si trova ancora una commissione data da Urbano a due Cardinali (3) per impegnare o alienare a tempo, o per sempre i beni mobili e stabili delle Chiese, anche mal grado de' Prelati, e degli altri titolari de' benefizi, fino alla fomma, che fosse da' Commissari giudicata a proposito . E' la commissione del trentesimo

giorno di Maggio 1380. II. La Regina Giovanna cercando di ca d'An- sostenersi contra Carlo della Pace, gittò g. ador l'occhio sopra Luigi Duca di Angiò, tato dalla fratello del Re di Francia, e lo adottò Giovanna.per suo figliuolo, non avendone ella,

quantunque avelle il quarto marito (4). Quest'adozione si fece per via di lettere

cia, e morl, come si crede, nell'anno no a Napoli il ventesimonono giorno di Giugno 1380. Si dice che si facesse questo coll'affenso, e coll'autorità di Papa Clemente; e che dopo la morte delsuccedere nel Regno di Napoli, nella Contea di Provenza, e in tutte le sue terre; e la sua posterità dopo lui. Papa Clemente confermo quelta donaziozione, e la Regina sollecitò il Duca di Angiò a paffare incontanente a foccorrerla , peima che arrivasse Carlo della Pace. Ma la morte del Re di Francia, occorfa due mesi dopo , ritardo il pro-

III. Il Re Carlo V. soprannomato il Morte di Saggio morì il sedicesimo giorno di Set- Carlo V. tembre 1380. d'anni quarantatrè, aven- Carlo VI. done regnati sedici . Mort cristianissima- Re di mente; e si custodisce in Roma una pro- Francia. va della sua delicata coscienza (5). E un pubblico atto per man di Notajo in data di quell'anno secondo del Pontificato di Clemente VII. e del giorno medesimo della morte del Re, in cui dice in fostanza (6): Io mi sono determinato al partito di Papa Clemente fopartiene la elezione del Papa, e i quali fecero testimonianza in loro coscien-24 di averlo eletto canonicamente . Ho così feguitato ancora il parere del mio Configlio, e di molti Prelati, e dotti uomini del mio Regno, che maturamente ne hanno deliberato. Ma perchè potrebbero alcuni pretendere, che i Cardinali avessero operato per passione, e si follero ingannati, io dichiaro che non mi attenni al partito di Clemente per antica inclinazione di parentela, nè per altro motivo umano; ma credendo di far bene, e per le sudette ragioni . In caso tuttavia, che si pretendesse, che in qualche cola io mi fossi ingannato, protesto di volermi attenere alla decisione della Chiesa Universale, o in un Concilio Generale, o in altra forma, per non aver nulla da rimproverarmi avanti

a Dio. Il Re Carlo V. lasciò due figliuopatenti, date dal Castello dell'Uovo vici- li (7) e tre fratelli . Il primogenito

<sup>(1)</sup> Th. Niem. 1. 1. c. 21. (2) C. 22. (3) Rain. n. 8. (4) Hift. der Juven. der Urf. p. car. Vitu PP. p. 501. (5) Der Urfins p. 1. (6) Rain. 1380, n. 10. (7) Utf. p. 531.

rona, non avendo ancora dodici anni; fu il fecondo Luigi Duca di Orleans di foli nove anni . Erano i loro tre Zii, Luigi Duca di Angiò, chiamato al Regno di Napoli, Giovanni Duca di Berri , e Filippo Duca di Borgogna . Il Duca di Angiò, come primogenito, ebbe la principale autorità, durante la minore età del Re suo nipote, fatto da lui contagrare a Reims la Domenica del quarto giorno di Novembre 1380, e il Duca fi prevalfe del fuo potere per raccogliere gran fomme di danaro, che fervirono alla fua impresa di Napoli (1).

IV. Frattanto gli Ambatciatori , che Redi Ca. il Re di Castiglia avea mandati a Rofligita ri ma e in Avignone , adempirono la loro conofce committione; e i due Papi gliene man-Clemente darono ciascuno dal canto suo (2). Era il Cardinale Pictro di Luna in Ispagna

VII.

come Legato di Clemente dal cominciamento del fuo Pontificato (3) , Quanto a Papa Urbano, vi mandò in queit' anno il primo giorno di Maggio Francesco di "Urbino Veicovo di Faenza, con facoltà d' informarsi de' fatti concernenti alla validità della sua elezione (4). Perascoltare totti quell' Inviati, tenne il Re una grande affemblea a Medina-del-Campo, nella diocesi di Salamanca , dove su esaminata a bell'agio la caufa de'due Papi. Il Venerdi ventelimoterzo di Novembre 1380, il Cardinal Pietro di Luna fece un lungo discorto in fpagnuolo, ch' era la fua lingua materna, in cui fostenne, che la elezione di Urbano era nulla, come fatta per violenza, e icongiurò il Re di mantenere la giulta caula di Clemente (5). La seguente Domenica il Vescovo di Faenza tece per Urbano un discorso, che noi abbiamo, e in cui dice tra l'altre cole (6): Dicono i Cardinali di aver cletto l'Arcivelcovo di Bari per timor de la morte: Perchè differirono essi di pubblicar la elezione ? temeano forfe di liberardi troppo pretto dal pericolo? E poi : I quattro Cardinali , ch' erano uiciti di Roma , ed i fei, che si erano rinchiusi in Castello Sant' Angelo, ri-

Fleury Tem. XIV.

fo Carlo VI. che succedette alla co- tornarono volontariamente, poiche non potevano esfere sforzati ; in conseguen- ANNO za la intronizzazione di Urbano, la fua pr G.G. incoronazione, e tutto quel che n'è fe- 1380, guito, fu libero . E poi (7) : I Romani non fecero mai alcun male a' Cardinali nè al menomo de' loro domestici. ma furono da essi trattati rispettosamente . Il Vescovo conchiuse, pregando il Re di dichiararsi immediatamente per Urbano .

Il Lunedì ventelimofesto giorno di Novembre, comparve Rodrigo Bernardo, che il Re avea mandato a Roma, e in Avignone con Ferdinando d' Illescas suo Consessore, dell' Ordine de' Frati Minori . Rodrigo presentò una bolla di Papa Urbano, che aveva egli ricevuta a Roma, in cui si conteneva il Caso o il Fallum di Urbano, cioè il racconto de' fatti , co' quali pretendea di mottrare, che la fua elezione era canonica . A questa sessione intervennero il Re , due Arcivescovi , Pietro di Toledo, e Pietro di Siviglia, quattro Vescovi , Giovanni di Siguenza , Alfonso di Avila, Giovanni di Jaen, e Ferdinando di Leone (8) . Noi abbiamo quello Fa-Elum di Papa Urbano affai conforme al racconto, che io feci, della fua elezione ; ed è la prima volta ch' lo trovo la parola di Factum utata in questo fento.

Il giorno dietro Pietro di Luna (o) portò un quinterno contenente il caso o il Factum de' Cardinali Clementini ellefo in forma di pubblico atto, il fecondo giorno di Agollo . Il quarto giorno di Dicembre 1380. Rodeigo Bernardo fece al Re la fua relazione di quanto avea fatto a Roma e in Avignone con Fra Ferdinando Confessore del Re. Poi Rodrigo diede al Re in iscritto le deposizioni e I nomi de' testimoni , uditi da lui , e dagli altri Ambaiciatori del Re, dopo averli fatti ginrare e in Avignone e in Roma, tra i quali vi erano molti Cardinali e molti Vescovi. Il festo giorno di Dicembre, festa di San Niccolò, il Re dopo alcoltata la Mes-

(1) Lanne Mest. cur. p. 694. (2) Vitte PP. m. 1285. (3) Id. p 490. 495. 1267. (4) Rain. 1380. n. 19. (3) Martin. Thefaur. r. 2. p. 1085. (6) Sup. lib. 97. n. 49. 50. p. 1088. (7) P. 1089. (8) Rain. 1378. n. 73. (9) Duboulai p. 448.

se di Maggio 1381. Dopo faste, e riferite le informazioni . ed efaminate tutte le carte (2) prodotte dall'una e dall' altra parte, andò il Re di Cattiglia a Salamanca con tutta la fua Corte, e col fuo feguito; e la Domenica giorno diciannovelimo di Maggio raccolle la mattina nella Chiesa Cattedrale tutt' i Prelati , i Nobili , e gli altri, che avea convocati per queflo affare ; e celebrata che fu la Meffa, fece leggere pubblicamente (3) in prefenza del Cardinal Legato, e di una gran moltitudine la fua dichiarazione, con la quale rigettava Barrolommeo di Prignano , come intrufo nella Santa Sede , e

Dicembre fino al cominciamento del me-

La dicharazione del Re di Caftiglia fu fatta a quelle condizioni (4); Il Papa non conferirà i Vefcovadi, e gli alti benefie del Regno che a "Caltigliani naturali . Prometterà con una bolla di non riferbari mai l'entrated benefizi, o i beni del Prelati che muoicono. Egli conferent la grovielte, del Vefsovadi o di aktri benefizi, dati da Urbano. Rivocherì le gravie di alpetrativa, e le cenfure date dopo la fua elezione fino alla dichiarazione del Re. Non riferberà più benefizi, e non efigarà decime , o altri futtido pecuniari.

riconofcea per Papa Clemente VII. co-

me eletto canonicamente e vero Vicario

di Gefu-Crifto .

Carlo dela V. Frattanto Carlo della Pace arrivò la Pace in in Italia, e paísò a Roma, dove Papa Italia. Urbano lo accolfe graziofamente, e gli diede la inveftitura del Regno di Sicilia di qua dal Faro, cioè di Napoli, come

devoluto alla disposizione della Santa Se-

Regina Giovanna, della quale per altro la bolla non fa menzione. Il Papa dunque diede quello Regno in feudo a Carlo della Pace, dal più al meno colle medefime condizioni, con le quali era ftato dato a Carlo di Angiò nel 1265, (5). E'la bolla in data del primo giorno di Giugno 1381, e foscritta da otro Cardinali, Il medelimo giorno il nuovo Re Carlo. diede al Papa una lettera, in eui riconofce questa concessione, esprimendone diffusamente le condizioni ; tra le quall la più fingolare è quelta 6). Io prometto di conservare a Francesco Prignano Principe di Capus, ed a' suoi discendenti le donazioni, che voi avete loro fatte del principato di Capua, del Ducato di Amalfi, e di molte altre terre, che fono espresse nella lettera . Questo Francesco Prignano era un nipote del Papa, un giovane fenza merito , al quale Carlo della Pace dava mal volentieri delle terre, che formavano una gran parte del fuo Regno. Ma in quelta occasione non potea ricufar nulla al Papa.

Marciò poi verso Napoli (7), il cui popolo , follevato contra la Regina gli aprì le porte il fedicesimo giorno di Luglio . Si rinchiuse la Regina nel Caftello dell' Uovo, e poco dopo fi arrese per via di componimento. Otrone Duca di Brunsuic suo marito resto anch' egli preso in un combattimento; e Carlo della Pace reflò padrone del Reeno . Si ritrovarono a Napoli due Cardinali di Clemente , Jacopo d' Itri , e Lionardo di Giffon , con altri Prelati , Vescovi, e Abati del medesimo partito (8) . Furono arrestati , e messi in aspre prigioni; dove viffero in povertà e in miteria, avendo perduti i loro benefizi, e gli altri loro beni . Alcuni parimente vi morirono; tra gli altri il Cardinale d'Itri,

rirono; tra gui attri il Cardinale di Itri, che fu da' Clementini avuto in conco di Martire.

Il Venerdl fefto giorno di Dicembre Papa Urbano fece tre Cardinali , Landolfo Napoletano, chiamato Arcivefcovo di Bari, Cardinal Diacono, titolato di

<sup>(1)</sup> Vitm p. 1287. (2) P. 1192. (3) Rain. n. 30 (4) Id. n. 33. (5) Sup. lib. 85. n. 35. (6) Rain. n. 3. (7) Th. Niem. 1. Schifm, c. 23. Rain. n. 24. (8) Vitm p. 501.

Sim Niccolo in Carcere; Pietro o Peri- fuoi doni (7), come la grazia, le virno Tomacelli , parimente Napoletano, tù e le buone opere . Parla poi di una Anno Protonotario Apostolico, Cardinale Dia- ebrierà spirituale, descritta come segue, DI G.C. cono, titolato di San Giorgio al Velo Essa accade quando un nomo (8) rice- 1381. d'oro, che fu poi Papa, fotto il nome ve più gusto e piacere spirituale, che di Bonifacio IX. Il terzo Cardinale fu non può contenere nel fue euore; e produce Tommafo Orfini di Manupello, Roma- in colei, che n'è affalito, alcuni moti no, Protonotario, Diacono, titolato di straordinari. Gli uni intuonano cantici Santa Maria in Dominica .

Fine di VI. Mort in quest' anno Giovanni za, e tpargono infinite lagrime. Altri Rusbrot Rushrot and famolo contemplativo, fono talmente agitati che non poffono to all'ottantefimottavo anno di fua vi- battono le mani; altri foiegano con alte es, e sessante simo quarto del suo Sacer-dozio (1). La sua continova applicazio-nalmente cadono in issinimento. Quelli, ne alle orazioni non toglica che alcu- che fi ritrovano in tale flato, deggiono na volta non lavorade ancora con le ringraziar Dio, ed umiliarli profondamente, fue mani , con gli sieri Canonici della Patfa poi l'autore alla perfetta raffefua comunità, per dar loro buon efem- gnazione al volere di Dio (o), e fa dire pio (2); e non isdegnava le più basse al suo contemplativo : Signore, io son fatiche , com' era quella di portar il le- tutto voltro; le ritorna in voltra gloria , tame. E vero che alcuna volta rinfciva amerò tanto di effere sprofondato nell' egli all'Ortolano più incomodo che gio- Inferno, quanto di effere accolto in Cievevele, strappando l'erbe buone con le lo. Questo è veramente un andar tropcattive; ma la fua prefenza ferviva ad po oltre con la raflegnazione. Parlando occitare i fravelli, al lavoro, durante il della comunione e de' fentimenti, che quale manteneva egli la interna unione deggiono precederla , e accompagnarla , con Dio Dicea Mella ogni giorno, e dice: In quelto efercizio l'amor fensibicontinovò fino all'estrema sna vecchiez- le , la compassione e la considerazione za, fuorchè in cato di malattia, jo di intenta alle piaghe di Gefu-Critto, ajualtro considerabile impedimento (3). Morì tata dalla immaginazione, può essere tanil fecondo giorno di Dicembre 1381, e to viva, che l'uomo spirituale (10) giune-

Il più celebre è il trattato dell'orna- folo nel fuo cuore, ma nelle fue fleffe mento delle nozze spirituali, fondato membra, per modo che se le stimate si sopra quel passo del Vangelo (5): Ecco avessero ad imprimere in alcuno , altri le sposo che viene; andategli incontro, non ne sarebbe disposto più di lui. Ecco Il che viene applicato dall'autore alle quafr un merodo per avere le il mate. diverse venute di Gesu-Cristo, e a' dif- Dopo aver parlato dell'incontro dello ferenti modi, con cui l'anima Criftiana sposo con l'anima, e dell'anione dello va ad incontrarlo (6). Ecco quel che io vi ritrovo di notabile. Parlando dell' Rusbroc riferifee le illufioni de' \*\* falfi ubbidienza dic'egli, che produce nell' uomo l'effetto di rinunziare alla fua tutti gli uomini cercano naturalmente propria volontà, cofieche Dio prende il ripofo (11), quelli, che non fono ilfopra di lui un ampio potere, e la fua volontà è talmente unita a quella di' Dio, che non può volere, nè desiderare altra cofa. E poi : Convien ripofarfi unicamente in Dio; e non già ne' cupazione interna od esterna . Ma que-

di lode, gli altri piangono di allegrezdi cui ho già parlato, effendo pervenu- contenerii; corrono, faltano, danzano,

lasciò gran numero di scritti (4). ga a credere di sentirne il dolore, non

foirito dell' uomo: con quello di Dio. Missici del suo tempo, e dice : Come luminati, e mossi da Dio, non cercano altro che un ripolo naturale, fotto pretesto della contemplazione : così rimangono del tutto oziofi, fenza veruna oc-. .. L 1 2 . . . fto

<sup>(1)</sup> Sup.lib. 96.n. 21. (2) Vita c. 12. (3) C. 15. (4) C. 16. (5) Matth. 25. 6. (6) Lib. 

ignoranza , l'accecamento ; e poi la pi- di prigionia lo liberava ; poiche fecelo grizia, per la quale si contenta di se medesimo, scordandosi di Dio e di ogni altra cosa . Non si può ritrovar Dio in questo riposo naturale, a cui possono pervenire el'infedeli, e i più gran peccatori del mondo, se arrivano a fosfocare i rimorfi della loro coscienza, e si liberano da tutte le immagini, e da ogni forta di azione. Al contrario questa mala quiete fa nascere la compiacenza di se medesimo, e il rigoglio, fonte di ogni altro vizio . Questi falsi Spirituali non hanno verun defiderio, nè verun esercizio di virtà. Non lodano, e non ringraziano Dio: credono di aver ottenuto interamente quanto comanda la Chiesa col suo culto esteriore. Questa descrizione somiglia molto a cattivi Quietisti del nostro tempo,

VII. In Inghilterra un Sacerdote de' pacla- chiamato Giovanni Ball, o Vallea, dini in In- scepolo di Viclesso, predicava da più

ghilterra di venti anni , passando di Villaggio in Villaggio, e raccogliendo il popolo le Domeniche all' uscir della Meffa (1). Facea loro de' discorsi , che sapeva andar a genio della plebe, sparlando degli Ecclesiastici, e de' Signori temporali (2). Imperocchè dicen, che non bifognava contribuire nè decime, nè obblazioni , se colui , che le dà, non è più ricco di colui, che le riceve: ovvero se il figliano è di costumi migliori del Parroco, Secondo lui, niuno era atto al Regno di Dio, se non era nato di legittimo matrimonio . Infegnava molti altri errori tratti dalla dottrina di Vicleffo . Non avendo voluto i Vescoviche predicasse nelle Chiese delle loro Diocefi, predicava nelle strade e nelle pubbliche piazze, o in campagna; ed avea sempre un gran numero di uditori della plebe . Non tralasciando egli mai di farlo, quantunque fosse scomu- dimori ciascuno nello stato, nel quale nicato, venne messo in prigione per or- su chiamato (4) alla Fede; ed altrodine dell' Arcivescovo di Cantorberi p ve: (5) Schiavi , ubbidite a' vostri Pama fi vantava, che ne farebbe tratto droni, quantunque cattivi : Padroni, egli fuori da ventimila de' fuoi amici. non maltrattate i vostri schiavi. Impe-L'Arcivescovo si facea scrupolo di far- rocchè non bisogna ingannarci; i servi de'

sto cattivo riposo produce nell'uomo la lo morire; così dopo due o tre mesi arrestare parecchie volte: ma tosto che Giovanni Vallea era fuori della prigione dell' Arcivescovo, ricominciava a

predicar come prima. Un giorno prese per testo del suo sermone un proverbio Inglese, che dice: Quando Adamo lavorava, ed Eva filava, chi era più nobile? Con questo fondamento pretendea di provare, che tutti gli uomini furono creati uguali, e che la servitù è stata introdotta dalla ingiusta oppressione de' cattivi contra la volontà di Dio . Imperocchè , aggiungeva egli, se avesse Dio voluto creare de servi, avrebbe stabilito dal cominciamento del Mondo quale avelle ad effere il Servo, e il Signore, Questo è il tempo, se vi piace, in cui potete scuotere il giogo della servitù. Siate dunque genti coraggiole, e non perdete l'incontro. Liberatevi prima de' Signori più grandi del Regno, poi de Giustizieri, e degli altri Giudici, e finalmente di tutti quelli, che possono nuocere alla Comunità; liberatene il paele , affine che possiate voi vivere in pace e in ficurezza. Così farete voi tutti uguali in libertà , in nobiltà, e in possanza.

Queili speziosi discorsi Insingavano piacevolmente un popolo goffo, fopra il quale i Signori fi abulavano foeffo. del loro potere. Ma in fondo le maffime di quelto Sacerdote ignorante tendevano al rovesciamento della società civile : Ancora è falso, che la servitù sia contraria al volere di Dio . Senza rintracciarne l'origine, certa cosa è, che viene autenticata dalla Legge e dal Vangelo, L'antica Legge, senz'approvarla elprestamenre, la suppone legittima (3), e stabilita tra gl'Ifraeliti, anche riguardo a' fratelli medefimi. Il Vangelo non ne la menzione ; ma San Paolo dice :

<sup>(1)</sup> Th. Valling p. av. (2) Froiff, vol. 2. s. 74. (2) Exod 21. 21 3. 80. Deut. 15. 12. Jerem. 34. 14. (4) 1, Cor. 7. 20. 21. (5) Eph. 6. 5. 1, Tim. 6. 1. Pet: 11. 18.

re manuali , che i paesani doveano sare e attendevali ben disposto alla morte. Morte di per gli loro padroni, o nella taffa, che VIII. Entrarono effi gridando: dov'è Simone in certi casi veniva imposta da' loro Si- questo traditore, e questo ladro ? Egli fi Arcivegnori (1). Il popolo era così innamo- avanzò tranquillamente, e diffe loro: (covo di rato de fermoni fediziosi di Giovanni Siate voi i ben venuti, figliuoli miel; Cantor-Vallas chi efelamana: Sarà cali moltro io fono l'Arrivofcovo, che voi corrate brit. egli folo n'è degno . Colui , che lo è Lo traffero fuori della Cappella, tenenprendere.

Questo Prelato al odioso al popolo era Simone di Sudburi così chiamato dal luogo della fua nascita (2) nella Contea di Suffolc. Suo Padre, ch'era nobile, lo mandò in fua giovanezza a studiare la Legge, il che fece in molte Università di Francia, e divenne Dottore. Fn Cappellano, e Auditore di Papa Innocenzo VI. che fecelo prima Cancelliere della Chiefa di Sarisburì, poi Vescovo di Londra nel 1364. Finalmente Gregorio XI. lo! trasferì all' Arcivefcovado di Cantorberi , e Simone ne ricevette le

Bolle il festo giorno di Giugno 1375. Nella Provincia di Essex cominciarono i paefani (3), a raccoglierfi in truppe ; e in ciascun villaggio , per dove passavano, mandavano a dire, che tutti gli abitanti giovani e vecchi aveffero a feguitargli, armati come potevano, altrimenti abbrucerebbero, ed abbatterebbero le loro case. In poco tempo raunarono cinquemila uomini , alcuni de'quali non avevano altro che de' baftoni, fcuri, e spade arrugginite. Erano già dugentomila quando giunfero fotto Londra; e vi entrarono in gran numero il giorno della festa del Santifsimo Sagramenso, ch' ora il tredicesimo giorno di Giugno 1381, Venerdì il giorno dietro, entrarono parimente nella tor- Quando fu ordinato, divenne Canonico

quali fi parla in questi passi, non erano re, dove il Re Riccardo s'era ritirato uomini liberi , e presi a stipendio come coll' Arcivescovo (4) , e il gran Prioge. Anno. i nostri; ma schiavi comperati a prezzo de' Rodlani, gran Tesoriere del Regno (5), of G.C. di danaro, o nati nella casa de' Padro- ch'erano i due, a' quali portavano il 1381. ni. Ora gli avanzi di schiavitù, che du- maggior odio. Essendosi fatti condurre ravano ancora in Inghilterra, come in dov'era l'Arcivescovo, lo ritrovarono Francia nel fecolo quattordicessmo, non nella Cappella, che, avendo celebrata consistevano in altro che in alcune ope-

Vallea, ch' esclamava: Sarà egli nostro io sono l'Arcivescovo, che voi cercate, Arcivescovo, e Cancelliere del Regno; ma non già un traditore, ne un ladro, oggidi, è un traditore, nemico de' Co- dolo per le braccia e per lo camaglio, e muni ; convien tagliargli la tella , in lo condussero fuori delle porte della torqualunque parte in Inghilterra si possa re. Quivi, gittando un orribile grido, lo circondarono con una infinità di spade nude; egli orò per effi, e fi pose ginocchioni col collo steso per riceverne il colpo . Gliene diedero fino ad otto . e l'ultimo gli tagliò il capo. Dimorò il corpo infepolto quello e il feguente giorno, tanto fi temea di quelli furioli. Uccifero con lui il gran Priore de' Rodiani Roberto Hales; e avendo poste le loro teste in cima di due picche . le portarono per le vie in derifione. Per difgombrare questi ammutinati (6), il Re promife loro quel che vollero; ma poi ne fece punire molti. tra gli altri il Sacerdote Giovanni Vallea , ch' essendo preso e convinto , su trattato come colpevale di gran tradimento; cioè frascinato, impiccato, de-

> glielmo di Courtenai Vescovo di Londra; e Papa Urbano, fenza faperlo, gli: diede verso il medesimo tempo la provvista dell' Arcivescovado . Era Guglielmo figliuolo di Ugo di: Courtenai (7), Conte di Devonshire ; e in fua gioventà attefe fortemente allo studio di legge civile e canonica .:

> capitato , sventrato , e squartato , l'ot-

tavo giorno di Luglio. Per riempiere il

luogo dell' Arcive scovo Simone, così in-

felicemente uccifo e i Monaci di Cantor-

ber), coll'affenso del Re, eleffero Gu-

<sup>(1)</sup> Valling, p, 275. (2) Goduin, p. 168. (3) Vailing, p. 2471. (4) P. 150. (5) Froiff. 2. e. 76. (6) Valling, p. 275. (7) God, p. 172.

270

nelle tre Cattedrali di Excester, di Ve- porali , ma è ancora obbligato a farlo. Anno li , e d'Yore ; oltre alcuni altri buoni ll Re non dee (servirsi di un Vescovo DI G.C. benefizi, Nel 1360. fu consagrato Ve- o di un Parroco per qualche funzione 1382. scovo di Herford; e cinque anni e mezzo secolare; altrimenti sono entrambi tradi-

blicate a Cantorberì il nono giorno di

di San Giovanni Porta Latina, cioè nel Vicleffo, cominciamento di Maggio, il Re Ric-

cardo tenne un Parlamento a Londra, dal quale Vicleffo prese motivo di scrivere a Signori, che vi erano raccolti (1), e mando loro le otto feguenti proposizioni , come necessarie al mantenimento del Regno. Il Re e il Regno (2) non deve ubbidire a veruna Sede o Prelato, fe non in quanto viene accennato nella Sagra Scrittura ; altrimenti è un lafeiare Gefu-Cristo per ubbidire all' Anzicriito. Non bitogna mandar danaro ne alla Corte di Roma, nè a quella di Avira, fe quelto dovere non viene approvato dalla Sagra Scrittura (3). Altrimenti quelli, che lo eligono, fono i rapaci lupi (4), che si conoscono da loro frutti. Niun Cardinale, ne altro che sia (5), dee ricevere alcun frutto de' benefizi d'Inghilterra, se non vi risiede, e se non è utilmente occupato per lo Regno, per giudizio de Signori. Altrimenti faccheggia i poveri del Regno, fenza dar loro verun equivalente di quanto riscuore. Il Re dee distruggere i traditori del Regno (6), e difendere i funi fudditi contra i loro crudell nemici ; per gli quali intendeva egli quelli, che combattevano i fuoi errori . Il comun popolo non deve effere foverchiamente caricato da taglie (7), siu a tanto che il patrimonio della Chiefa non sa esausto . E' il bene de' poveri , che dev'essere impiegato per gli lero bisogni ; e viverà il Clero nella perfezione della fua primal povertà . Quando un Vetcovo o un Parroco cade manifesta- erano dieci , (13) , cioè : La sostani mente nel dispregio di Dio (8) , il Re za del pane e del vino resta nel Sanon folo può confiscare i suoi beni tem-

dopo trasferito a Londra, in luogo di tori di Gelu-Cristo (9). Il Re non dee-Simone Subduri , Furono le fue Bolle pub- far prigione veruno per effere flato fungamente feomunicato; quando non dimo-Gennajo 1381, cioè 1382, avanti Paiqua, flei con la legge di Dio, che questa di-IX. Il medefimo anno verso la Feita lazione del farsi assolvere è illecita (10).

Nello stesso Viclesso (11) pubblicò alcune altre dannabeli propofizioni ni , principalmente contra la prefenza reale pella Eucariffia ; e mando de fuoidiscepoli a seminar questi orrori , senza che i Parrochi poteffero impedirlo; perchè veniva egli sostenuto dal popolo, di cul: secondava l'avversione contra il-Clero: Donde accadde, che il Vescovo di Lincolne suo tuperiore Diocesano; avendogli interdetta la predicazione, e volendolo correggere, il popolo furiofo intimidì per modo questo Prelato che non osò di efeguir nulla.

X. Ma il nuovo Areivescovo di Can- concilio torberì Guglielmo di Courtenai, volen- di Loado opporfi a questi difordini , tenne un dra . Concilio a Londra, dove intervennero con lui fette Vescovi, e molti Dottori e Baccellierl in Teologia , tutti de' quattro Ordini Mendicanti (12), molti Dottori in legge canonica, e civile, tutti fecolari. L'Arcivescovo li rauno prima il giorno diciasserresimo dello stesso mese di Maggio 1382, ch' era il mercoledì avanti la Pentecoste, in una camera del Priorato de' Frati Predicatori . VI si lessero pubblicamente molte propofizioni , che fi dicevano effer eretiche, od erronee; e

tunesimo giorno del mese; e fi. dichiarò che alcune di quelle proposizioni erano eretiche-, ed altre erronee , e contrarie alla decisione della Chiefa. Le propolizioni giudicate eretiche gramento dell' altare dopo la confagra-

l'Arcivescovo ne incaricò i Dottori, e

i Baccellieri di dire in coscienza il lo-

ro sentimento. Dopo averne deliberato,

fi raccolfero nel medefimo luogo il ven-

(1) Valling, p. 28g. Rain. n. 29. (2) Propos. z. (5) 2. (4) Matt. 7. 16. (5) 3. (6) 4. (7) 5. (8) 6. (9) 7. (10) 8. (11) Vailing. p. 283, 284. (11) Conc. to. 11. p. 2052. (13) P. 2053.

zione; e gli accidenti non' vi dimorano fenza foltanza (1). Gefu-Crifto non è veramente, e realmente in questo Sagramenen (2). Se un Vescovo o un Sacerdote è in peccato mortale, egli non ordina, non confagra, e non battezza (3). La confessione esteriore è murile per un uomo baftevolmente contrito (4): Non fi trova nel Vangelo, che Gefu-Cristo abbia ordinata la Messa (5). Dio deve ubbidire al diavolo (6). Se il Papa è un impostore e un cattivo nomo, e in confeguenza membro del diavolo, non ha veruna facoltà fopra i fedeli; quando forfe non d'abbia ricevota dall' Imperadore (7). Dopo Urbano VI, non fidee riconofcere altro Papa; ma vivere come i Greci, ciascuno serro le sue proprie leggi (8). F. cofa contraria alla Scrittura Santa, che abbiano gli Ecclefiastici possedimenti temporali (9). lo intendo degli stabili.

Le propolizioni qualificate folamente per erronee fono quattordici, cioè (10); Niua Prelato può scomunicare, se non colui che fa egli effere feomunicato da Dio: e colui che scomunica altrimenti, diviene eretico, e scomunicaro egli medefimo (11), Il Prelato, che feomunica un cherico, che si sia appellato al Re ed al Configlio, in quel punto è un traditore di Dio, del Re,e del Regno (12). Quelli che ceffano di predicare, o di ascoltare la parola di Dio per motivo della fcomunica degli uomini, fono fcomunicari, e nel giorno del giudizio faranno riputati traditori di Dio (13). Un Sacerdote, e un Diacono può predicare fenz'autorità del Papa, nè del Vefcovo (14). Colui , ch'è in peccato mortale, non è nè Signor temporale, nè Veseovo, ne Prelato (15). I Signori temporali postono a loro discrezione togliere i beni temporali agli Ecclesiastici peccatori di abito (16); e i popoli poffono parimente a discrezione correggere i Signori, che peccano (17). Le decime fono pure limofine (r8); e poffono i figliani ritenerle per gli peccati de'loro Parrochi; o darle ad altri come a lor piace (10).

Le orazioni applicate particolarmente ad una persona da' Prelati, o da' Reli-

giofi, non le fono di maggiore utilità, fe il refto è uguale di quel che lo fieno Anno le generali orazioni (20). Colui ch' en. DI G.C. tra in una religione particolare, divie- 1382. ne da quel punto meno atto all'offervanza de' comandamenti di Dio, e non è più della Religione cristiana (21). I Santi hanno peccato iftituendo delle Religioni particolari (22). Sono i Religiofi obbligati a vivere col lavoro delle lor mani in cambio di mendicare; altrimenti fono scomunicati esti, e quelli che fauno loro la limofina (23).

Il ventelimo giorno di Giueno del medelimo anno (24), essendo l'Arcivefcovo nel medefimo luogo, affifo foora una fedia, affitito da molti Dottori. comparvero avanti a lui Niccolò Erford, e Filippo Rapingdon Canonico Regolare, entrambi profeifori in Teologia; e Giovanni Aishton Maeftro dell' Arti . Ordinò i' Arciveicovo a' due Dottori, che rispondessero sopra le ventiquattro proposizioni, e ne dicessero schiettamente il loro fentimento, fecondo l'ordina, ch'egli avea già dato loro, deputando quel giorno per termine. Effi gli presentarono la loro rifpolta in iferitto fopra una carea dentata a guifa di regittro, di cui cuftodivano la compagna. Condannavano in questo feritto la maggior parte dellepropolizioni, alcune puramente e fem-plicemente, le altre relativamente a certe decretali, o con alcune restrizioni . Intorno a che effendo giuridicamente richiesti di spiegarsi meglio, lo ricusarono; fuori che fopra l'articolo, che Dio dee fervire al diavolo, che lo fpiegaronocon trua ubbidienta di carità; imperocchè dicevano essi, che lo ama, e lo pu-

nifce, come dee.
L' Arcivescovo domando a' Dottori affanti quel che pareffe loro di quelle rifposte (25), e surono da essi giudicare infufficienti, e gavillose. Per il che fece agli accusati una miova ammonizione di spiegarsi meglio, fra orto giorni, cioè il ventefimolettimo giorno dello steffo mese di Giugno, Fece la stessa ammonizione al Maestro dell' Arti Giovanni Aishton discepolo in Teo-

<sup>(1) 1. 2. (2) 3. (3) 4. (4) 5. (5) 6. (6) 7. (7) 8. (8) 9. (9) 10. (10) 3. (11) 2. (12) 3. (13) 4. (14) 5. (15) 6. (16) 7. (17) 8. (18) 9. (19) 10. (20) 11. (11) 12. (12) 13.</sup> (23) 14. (24) P. 2055. (15) P. 4058.

logia; poi lo interrogò fopra la prima ANNO propolizione; e gli difle che parlaffe la-DI G.C. tino per motivo de'laici, ch' erano pre-1382. senti . Ma Aishton si pose a gridar iu

Inglese, sacendo certi discorsi frivoli e ingiuriofi, per eccitare il popolo contra l'Arrivescovo . Egli non rispose pertinentemente a veruna propolizione; e,intorno alla prima, mentre che l'Arcivescovo gli domandava, se dopo la consagrazione resta il pan materiale, egli riipole, beffandoli del Prelato: Ponete questa parola di materiale nella vostra borfa, fe ne avete. Per ciò l'Arcivescovo l'ebbe per convinto di aver confessato tutte le propofizioni, e lo dichiarò eretico. Poi l'Arcivescovo ottenne dal Re Riccardo per se e per gli suoi suffraganei (1) la facoltà di far arreftare e imprigionare quelli, che in fegnaffero o foflenellero quegli errori . La lettera del Re è del duodecimo giorno di Luglio.

Bolla di XI. Avendo Papa Urbano intela la Urbano folenne dichiarazione del Re di Casticontra il Red Ca. glia in lavore di Papa Clemente pubblicò contra di lui una lunga Bolla, dove flights . pon gli dà altro nome che di Giovanni Enriques (2), figliuolo d'iniquità, che

si chiama Re di Castiglia e di Leone, e dice in follanza: Ci avea riconotciuto per Papa legittimo con sue lettere e co fuoi Inviati; e ci avea prometla fedeltà e ubbidienza; aveva ottenuto da noi diverse grazie spirituali, e temporali : e tuttavia si è sottratto dalla ubbidienza della Chiefa Romana, in favore dell'Antipapa Roberto; e costrinse i sudditi suoi, minacciandogli ancora, alla fottrazione stessa. Si pose fraudolentemente in una indipendenza, ch'è una spezie di eresta; e vi dimorò qualche Marzo 1382. E si può dire che Urbano tempo, usurpando e prendendo i beni, i diritti, e l'entrate della camera Apo- clausole della Cancellaria Romana. Rolica ; e facendo occupare le Chiefe gno, si dichiarò pubblicamente in savo- la Regina Giovanna, che avea chia-

noscerlo, e di ubbidirgli. Per quello abbiamo citato lo stesso Gio- gando Dio nella Cappella, secela siran-

vanni pretefo Re di Cattiglia a comparire in persona avanti a noi il giorno diciottesimo del presente mese di Mar-20, a vedersi dichiarare Scismatico, e Apostata, e reo di Leta Maestà, e di congiura contra di noi, e degno di pena come eretico. Ma non essendo comparlo nel deltinato giorno; abbiamo profferita la nostra fentenza contra di lui . con la quale l'abbiamo privato, e depoito da ogni dignità ed onore, e del diritto, che poteva avere al Regno di Castiglia, e di Leone, di ogni feudo, e di ogni altro bene, che gli abbiamo confilcato; lo abbiamo dichiarato infame, ed esposto a tutt'i fedeli Cristiani per ellere preio, e mandato a noi fenza dilazione; o, se non si può farlo sicuramente, sia messo in istretta prigione, sin a tanto che sia da noi ordinato altrimenti.

In oltre proibiamo a tutt'i fedeli di ogni condizione e dignità si sia, di ricevere o ricovrare il detto Giovanni nelle loro Città, Castelli, o altri luoghi; e di portare dove sia egli, per lui o per lo suo seguito, frumento, vino, o altri viveri, danaro, o altra cofa per loro ufo. Tutto fotto pena di scomunica delle persone, ed interdetto ne'luoghi. Proibiamo totto le medesime pene di ubbidirgli in niente, di pagargli verun tributo, o di rendergli fervigio alcuno, dichiarando assoluti dal loro giuramento tutti quelli, che gliel'abbiano prestato. Vogliamo finalmente, che quelli, che prenderanno la croce per muovergli guerra, e per esterminarlo, godano della medefima indulgenza, e de medelimi privilegi, di quelli, che la prendono per Terra-Santa, E' questa Bolla del ventesimottavo giorno di fi fosse prevaluto di tutte le più rigorose

XII. Frattanto il nuovo Re di Na- Luigi Cattedrali, i Monisteri, e gli altri be- poli Carlo della Pace, secondo che Duca nefizi dagli scilmatici. Finalmente aven- Luigi Duca di Angiò si disponeva ad Angiò in do raccolti diversi Prelati del suo Re- andare ad affalirlo, volea disfarsi del- Italia. re dell'Antipapa; e ordinò al Clero e mato quello Principe (3). La facea cual popolo del medelimo Regno di rico- ttodire in un Cattello dell' Abbruzzo. dove si dice che nell'atto che stava pre-

cosa è, che la sece morire il giorno ven- ra pel corso di quattro mesi. telimolecondo di Maggio di quell'anno. La fua morte difanimò quelli, che aveano preso il partito del Duca di Angiò per motivo di lei ; ritornarono essi all' ubbidienza di Carlo deila Pace; e i primi furono i Padroni e i Capitani de' vascelli , che tosto ritornarono in Provenza, dove la maggior parte degli abi-

tanti abbandonarono il Duca di Angiò. Era quelto Principe allora in Avignone, dov' era giunto il Sabbato ventefimosecondo di Febbrajo (2), e si apparecchiava a marciare in Italia per liberar la Regina Giovanna . V'era andato ancora Amadeo Conte di Savoja, per accompagnare il Duca in quello viaggio. Avevano una bella , e grande armata, della quale Papa Clemente avea dichiarato Capitano il Duca di Angiò; raccomandandogli l' intereffe della Chiefa, cioè la distruzione di Papa Urbano, Ad istanza di questi due Principi fece Clemente un Cardinale il trentelimo giorno di Maggio, il Venerdì de' quattro tempi della Pentecoste, cioè Tommaso di Cassat o Casatto dell' Ordine de' Frati Predicatori , prima Inquisitore in Lombardia. Era egli di Piemonte, e già avanzato in età, virtuofo e dotto, ben-

chè non fosse Dottore in Teologia. Il giorno dietro di Sabbato a ultimo di Maggio, parti il Duca di Angiò da Avignone, e marciò con la fua armata per le pianure di Lombardia... e per le terre della Chiefa . Il fuo diritto cammino lo conduceva a Roma, ma egli fe ne dittolfe, ed avendo attravertata la Toscana, entrò nel Regno di Napoli . e fi fermò in Aquila, che teneva ancora il partito della Regina, imperocchè pensava più alla sua conquitta che a far cessare lo scisma, assalendo Urbano . Questo Para ben conobbe il pericolo, e il ventelimoterzo giorno di Agosto pubblicò una bolla (3), con la quale promettea l', indulgenza della Crociata per Terra-Santa a quelli , che prendessero l'armi in disesa della Chiesa, e della Città di Roma contra il Duca di

Fleury Tom. XIV.

colare da quattro Ungari (1). Certa Angiò , e che servissero in questa guer-Indi pubblicò un' altra bolla indiriz- DI G.G. zata a Giordano Argivescovo di Reggio, 1382.

dove dice in fostanza (4): Noi abbiamo dati certi passi contra Luigi Duca di Angiò , e Amadeo Conte di Savoia , Pietro Conte di Ginevra, e Fouchero di Sault , Siniscalco di Provenza , che feguirono lo scisma dell' Antipapa Roberto, e fono venuti in Italia con gran moltitudine di armati, per turbare la pace della Chiefa, occupar le fue terre, e il Regno di Sicilia; e gli abbiamo noi dichiarati scismatici , apostati , facrileghi , e rei di lesa Maestà , e degni come Eretici di gastigo . In seguela di che gli abbiamo scomunicati e deposti da ogni dignità e privati di ogni feudo, e di ogni altro bene . Finalmente abbiamo data la indulgenza della Crociata a quelli , che marcerango contra di essi . Per questo vi sacciamo intendere di far pubblicare questa costituzione nelle Provincie di Reggio, di Cosenza. di Rossano, e di San Severino; è di spiegarla in lingua volgare; aggiungendovi dell' efortazioni a' fedeli di prendere la Croce per la causa della Chiesa, E' la Bolla in data di Roma, il ventefimotravo giorno di Settembre.

Papa Urbano la mandò ancora a Giorgio Arcivetcovo di Amalfi, con ordine di farla pubblicare parimente da' Frati de' quattro Ordini Mendicanti . Aveva egli fatto andare nel Regno di Napoli Il Capitano Inglese Giovanni Agut con le sue trupoe ; e per la loro paga aveva egli imposta una tassa al Clero del paete, ma riculava questo di esborsarla; intorno a che scrisse il Papa agli Arcivescovi di Napoli , e di Capua , riprendendoli fortemente , e rappresentando, loro, ch' egli medefimo erafi refo efaulto per la loro difeia. E la lettera del quattordicesimo giorno di Novem-

XIII. Giovanni di Grand Duca di Lan- Crociata castro, e Zio del Re d'Inghisterra, pre- in Inchistendeva al Regno di Calliglia, ed avea terra conpresa la Croce per discacciarne il Re tra Cle-Mm.

<sup>. (1)</sup> Th. Niem, 25. (2) Vit. p.503. p.1297. Labout. s.s. p.64. (3) Rain. s. 3-1 (4) N. 5. 6. Ally is married that topy Britain a

Giovanni feomunicato da Papa Urbano ritirare le fue truppe, e di ritornariene ANNO VI. Ma ignorando quali foffero i dirit- in Inghilterra. pr G.C. ei e i privilegi della Crociata prego il

1383. Papa di ammaestrarnelo (1), come fece con la fua bolla dell'ottavo giorno di Aprile 1283. (2). Lo rimise alla costi-tuzione del gran Concilio di Laterano, o piurtosto alla Bolla d' Innocenzo III. data nel 1213. della quale riferifce le elausole principali (3). Ma questa Crociara del Duca di Lancastro non fu eseguira, imperocchè in cambio di andar la Lipagna fu costretto a marciare in sico-

zia (4).

Frattanto Papa Urbano avea mandito a Errico Spencer Vescovo di Norvic alcune Bolle per predicare la Crociata contra la Francia e contra Papa Clemente, accordandogli molti gran diritti pel medefimo fine in qualità di Nunzio Apostolico ; e'll Vescovo li notificò a tutt' i Parrochi della Diocesi d' Yorc, con un mandato del nono giorno di Febbrajo 1382. cioè 1383. avanti Palqua (5). Oltre la indulgenza della Crociata Papa Urbano ordinò la efazione di una decima intera sopra tutte le Chiese d' Inghilterra ; sapendo bene che le persone nobili di guerra ed altri non farebbero marciati fenza danaro. Imperocchè dice Froiffard autore contemporaneo (6), le genti da guerra non vivono di perdoni, e non ne fanno gran conto fe non in punto di morte. Ora il Vescovo di Norvic fu incaricato della riscossione, edell' impiego della decima, e del comando di tutta l'armata di quella Crociata.

Si pose egli in marcia verso la sesta della Santistima Trinka (7), che in quell' anno 1373, era il giorno diciaffettefimo di Maggio, con una parte delle sue truppe ; ed effendosi imbarcato , giunse a Cales. Ma la cambio di entrare in Fran-'cia (8), ed affalire i Clementini, secondo il progetto della Crociata, se ne allonrano, e fece la guerra a Framminghi, quantunque follero Urbanisti , come 'gl' augurio. Inglefi. Il Conte di Frandra se ne dolle,

XIV. Papa Urbano non era contento Urban di Carlo della Pace , che a fuo parere VI a Nasi opponea troppo debolmente al Duca poli. di Angiò (9), è tardava troppo a mettere in possedimento de' Ducati di Capua, e di Amalfi , Francesco Prignanto suo nipote . Deliberò dunque di andar a Napoli contra l'opinione di fei o ferre de'suoi Cardinali, i quali gli rappresentarono, che si esponeva a gran perioblo, Ma era nomo di suo capo a e non voleva effere contraddetto. Utel dunque di Roma, forto pretesto della morralirà, che vi regnava , e fi ritirò a Tivoli A giorno diciannovesimo di Aprile (10). Nel brincipio di Settembre passò a Perentino , da dove fece intendere a' Cardinali, che s' erano opposti al suo viaggio, e restati in Roma, che andassero tofto a vificarlo; ma effi fi fcufarono per effer poveri, e per gli pericoli delleftrade , essendo i Bretoni lituati in Anagni, ch' erano del partito di Clemente . Urbano prefe questa risposta per indizio di ribellione, e pubblicò contra di effi alcune bolle scandalose, in cui caricavali d'ingiurie i e proponeasi di privarli della soro dientra. le non lo seguiffero immantinenti,

Paffato che fu San Michele ,entrò Papa Urbano nel Reuno di Napoli (11) per la Campania, ad onta del Re Carlo della Pace. S' incontrarono Vicino ad Averla, dove il Re lo faluto, e fece l'offizio di fuo fcudiero, undando avanti a lui, quando emrarono nella Città. Il Regli fece vedere il Castello, ch' era bello e grande, fabbricato, per quanto diceasi, dall'Imperador Federico II. Il Papa non volle entrarvi, e ando ad albergare altrove: ma la gente del suo segulto penò a trovare alloggi, e luoghi da far abbeverare i loro cavalli, perchè furono terrate tutre te porte della Città , tofto che furono entrati ; ed ebbero quello per mal

Pochi giorni dopo , cioè il nono gioril Re di Francia ando In suo soccorso; no di Otrobre (12), il Papa e il Re ane il Vescovo di Norvic su costretto di darono a Napoli, dove il Refece alloggia-

<sup>(3)</sup> Rain. 1383 m. o. (2) Sup. m. 11. (3) Sup. lib. 72. m. 17. (4) Valfing. p. 201. (5) P.234. (6) Froiff. 2 vol c. 132. (7) Valfing. p. 238 (8) Froiff. c. 134 237. (9) Th. Niem. c. 28. (10) Rain. 1381. n. 3. (11) Th. Niem. c. 19. (12) C. 31. 32. Rain. n. 4.

po suo Zio nel 1361. (4); ma non vi

re il Pana nel Callello nuovo ben custodi- do d'Aigrefeuille Vescovo di Rodes doto, fenza tuttavia rinchiuderlo; ficchè dava egli udienza al folito a quelli , che andavano a vilirerlo. Frattanto i Cardinali follecitarono istantemente il Re a mettere in libertà il Papa, e adaccomodarfi feco; il che ottennero, almeno in apparenza. Il Re. domando pubblicamente perdono al Papa, piangendo, domandandogli scusa della sua detenzione, della quale refe delle ragioni, che molti- non ebbero per cattive . Eu dunque stabilito, che il Papa uscisse del Castello, nuovo, e albergalle, come fece, nell' Arcivescovado, dove il Re e la Regina Margherita lo vistarono

Nuovi

di Cle-

mente

VII.

fpello rispettofamente. XV. Papa Clemente dal suo lato, Cardinali avendo penduti alcuni fuoi Cardinali per morte, ne fece nove in una promozion ne il Mercoledi ventefimoterzo di Qin cembre 1282. (1). It prime to Pietro. di Cros Nobile Limolino di una famiglia, che avea già avuti due Cardinali . Fu prima Monaco Benedettino a San Marziale di Limogea : poi nel 1351-Abate di Tournus, e dieci anni dopo. Vescovo di San Papulo. Nel 1370, venne trasferito all' Arcivetenzado di Bourges; l'anno seguente, Papa Gregorio, XI. a cui era congiunto, fecelo Camerleneo della Chiefa Romana; e nel 1374. la trasferì all' Arcivescovado di Arles . Segul Papa Gregorio a Roma , e affillette alla fua morte. Ma dopo la elezione di Papa Urbano VI. (2) fi uni co' tredici Cardinali, che fi ritirarong a Fondi, ed eleffero Clemente VII. Effendo morto Giovanni di Cros Cardinale Vescovo di Palestrina il ventelimonono giorno di Novembre 1 383. (3), Papa Clemente tiempì il fuo luogo con la promozione di fuo fratello Pietro di Cros, Arcivescovo d' Arles, facendolo Sacerdore Cardinale risolato di San Nereo e Sans Achilleo. Ma comunemento gnano soprannomato Batillo , che rapi nipote di era chiamato il Cardinal di Arles; per- a forza dal Monistero di San Salvatochè ritenne l'Arcivescovado

zione fu Faidito di Aigrefeniile, pari- fene, e ritenendola alcuni giorni nel

re una Vergine Nobile, Religiosa Pro-Il fecondo Cardinale di quella promo- fessa di Santa Chiara (6) , abusandomente Limofino. Era nipote di Raimon- fuo albergo. Era un uomo abban-

fece-il suo ingresso, se non quattro an. DI G.C. ni dopo; e fu trasferito al Vescovado di 1383. Avignone nel 1368, che possedeva egli ansora quando Papa Clemente VII, lo fece Capdinale Sacerdore, titolato di San Martino a' monti. Il terzo fu Pietro Aiscelino Benedettino nativo della Dioceli di Clermont, allora Vescovo di Laon . Era a Parigi , e si crede , che non abbia avuto titolo di Cardinalato, Il quarto fu Gualtiero di Vardelan Scozzele Velcovo di Glascou, che non volle abbandogar il tuo Vescovado. Ora la Scozia riconoscea Papa Clemente.

Il quinto Cardinale fu Emerico di Magnac (5) di antica Nobiltà della Diocesi di Limoges. Essendo Dottore in Legge civile e Canonica, fu Maettro delle suppliche del Re Giovanni, poi di Carlo V. Arcidiacono di Poitsi nella Diocesi di Chartees, e finalmente Velcovo di Parigi nel mele di Novembre, 1268, Fu Cardinale Sacerdote titolato di Sant' Eulebia; e morì in Avigaone il ventefimo giorno di Marzo 1385. Il festo Cordinale fu Giovanni di Neuchatel Borgognone , parente e Cameriere del Papa. Fu Vescovo di Nevers nel 1371. poi di Toul nel 1374, e finalmente Cardinale Sacerdote titolato de' quattro Coronati. Il fettimo fu lacopo di Mentonai della Diocefi di Ginevra, allora Camerier del Papa. Oltre questi fette Cardinali Sacerdon, Clemente VII. ne fece due Diaconi , cioè Amadeo di Saluz-70 luo profilmo parente, Piemontefe, allora eletto Vescovo di Valenza; e Pietro di Fitigni anziano Avvocato del Perlamento, e Arcidiacono di Chartres. Ecco i nove Cardinali della promozione del ventelimoterzo giorno di Dicembre 1383.

XVI. Papa Urbano era tuttavia a Francesce Napoli con luo nipote Franccico Pri- Batillo Urbano .

M m 2 (e) Vit. p. 509. p. 1301. (2) Sup. lib. 07. m. 52. (3) Vit. p. 2208. (4) Gall. Chrif. e. 1. p. 220. 825. (9) Card. Fran. p. 668. Vit. p. 2314. (6) Th. Niem. 6, 33.

donato a piacerl, al fonno, alla ghiotto- rono, che andaffero per prenderelli; e Anno neria, e agli altri eccessi di dissolutez- suggirono subitamente a Napoli, tratm G.C. za, fenza che suo Zio Papa nel ripren- tone il Cardinal di Pisa . Il che sapu-1384- delle, e quando glie ne veniva parlato

diceva: E'un giovane; quantunque Batillo avesse allora più di quarant'anni. Questa colpa commessa con la Religiosa grande strepito fece in Napoli; e il Re Carlo, che vi fi ritrovava, fece citar Batillo avanti a lui; ma non si presentò (1) ; e fu condannato come contumace a perdere la testa. Il Papa se ne dolfe, dicendo, ch' era egli il fupremo Signor del Regno, e che non si poteva in fua prefenza condannare a morte un Signor qualificato. Finalmente fi accomodarono il Re e lui , per mediazione de' Cardinali . La fentenza non fu efeguita, la colpa restò impunita; e si convenne, che Batillo avesse a sposare una parente del Re, figliuola del gran Giustiziere del Regno, e in grazia di siò il Re gli diede la Città di Nocera. Il primo giorno di Gennajo 1384. (2), Papa Urbano, dopo detta la Messa, diede solennemente a Carlo della Pace lo Stendardo della Chiefa, per marciare contra Luigi Duca di Angiò, ch'era a Taranto, e contra il quale reiterò le sue centure, e pubblicò la Crociata. Gli diede per Legato il Cardinal Landolfo Maramaldo, uno di quelli, che avea promaffo nell'anno 1381. (3), e il Re Carlo marciò con una grande armata contra il Duca di Angiò; ma non fece niente di confiderabile ; amando egli meglio di far perire l'armata Franurbano a XVII. Frattanto Papa Urbano stava

Necera - a Napoli-, dove non giudicandoli licu- Napoli. Urbano rifpole: Sogliono i Re la sua Corre erano molto incomodati lera : lo posso imporne ancora di nuoper la picciolezza del luogo ; e spetto ve : so acquistai quetto Regno , e non:

tofi dal Papa, mandò a dir loro per Thierri di Niem , che ritornaffero anpresso di lui senza timor di nulla. Thierri fi abbatte per cammino in due Cardinall, e in molti Cortigiani del Papa; che ritornavano indietro : ed effendo giunto in Napoli fi diportò tanto bene appreffo de rimanenti, che tofto ritornarono verso il Papa, suor il Cardinale di Rieti, che non volle mai ritornarvi e dimorò a Napoli , occupato in nuovi

progetti contra il Papa, XVIIL Il Duca di Angiò non potè Morte di mai obbligar Carlo della Pace a venire Luigi ad una battaglia decifiva ; e confumò inutilmente le truppe e i tefori , che avea condotti da Francia. Parte della fua gente fu uccifa in diversi piccioli combattimenti ; molti morirono per infermità, tra gli altri Amadeo, Conte di Savoja (5), che morì nell'anno precedente verio la festa di Pasqua. Le truppe, che rimanevano al Duca di Angiò. abbifognavano di ogni cofa, e le fue finanze erano confumate o Morl egli finalmente per malattia, e per rammarico il ventelimo giorno di Settembre 1384, vicino a Bari . Lnigi fuo primogenito, appena in età di sette anni, gli fuccedetre, col titolo di Re di Sicilia. e di Conte di Provenza, fotto la con-

dotta di sna madre Maria di Bretagna. La dimora del Papa in Nocera dilpiaceva al Re Carlo (6), e inducevalo a mali fofoetti; per il che il decimo giorno di Novembre lo prego di ritornare a ro (4), per effervi padrona la Regina venire a visitare i Papi, non i Papi a Margherita, ne usci il ventesimolesto visitare i Re; e se volete voi mantenegiorno di Maggio, e fi ritirò a Noce- re la nostra amicizia, sgravate il popolo ra. Ma I suoi Cardinali, e il resto del- dalle imposizioni. Il Re rispose in colancora correano pericolo per le scorre- tocca al Papa il governarlo; comandi. rie delle truppe nemiche. Per il che egli a' Preti s Da quello tempo in potuna Domenica del mele di Agosto, ve- non passò più buona corritondenza tra dendo i Cardinali avvicinarfi, gli arma- il Papa Urbano, e il Re Carlo della Pace. ti del Borgo vielno a Necera d'fima- XIX, Tuttavia il Papa ritornò a Na-

(i) C. 34. (2) Rain, 2384. n. v. (3) Sup. o 5, Rain, 2382, n. 26. (4) C.361 (5) Valfing, p. 298, Viter p. 270, 1322. (6) Rain, 2384. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

giofi riftretti .

La costituzione di Urbano è indirizzata e ingegnoso, il qual propose alcune a tutt' i Religiosi di tutti gli Ordini, e quistioni, cioè : Se un Papa sosse tropdice in sostanza : Vi proiblamo di ricevere nelle vostre Chiese i fieliani all' Offizio divino le Domeniche e le feste. e di ammettergli alla penitenza fenza la permissione del loro Parroco. Se vuole li: Finalmente, se per la sua mala conalcuno confessarsi a qualche Sacerdote dotta mettesse la Chiesa intera in peristraniero, dee, a norma del Concilio Lateranese (2), ottener prima la permisfione dal fuo, altrimenti son potrà effere affoluto . Per non defraudare le affare ? Bartolino propose dodici consi-Chiefe Parrocchiali della divozione dovuta loro, non farete voi de Sermoni nelle vostre Chiese prima della Messa solenne, che accoltumano i fedell di ascoltare la mattina nelle Parrocchie loro; e voi non andrete a predicarvi, se i Parrochi non v'invitano; o se almeno non mente il Papa di questo consulto, e vel permettono. Il giorno che il Vescovo o alcun altro predicherà in fua vece. non-avrete l'ardimento di predicare nella medelima Città, o nello stesso luogo. Se date sepoltura a qualche figliano, voi darete al Vescovo, o al Rettore della Parrocchia, dalla quale fi farà tolto il morto, la metà o il terzo, o la quarta parte di quanto avrete riscosso per que- rà un giorno di Concistoro , anderanno fla sepoltura, secondo il Decreto di Pa- al Castello preceduti da dodici domestipa Gregorio, ed il costume; e consegne- ci armati, ma selando l'armi sotto gli. rete questa porzione fra otto giorni , an- abiti lunghi . Quando saranno raccoltì . corche non richielta. Quella collituzio- ecciteranno un improvviso tumulto ; fi

Congiure contra Utbano, bano e il Re Carlo, temettero moltodi porranno certi articoli, a quali fara pref-

Privilegi poll nel medefimo mese di Novembre, concerto con alcuni Cardinati, ch' erade' Reli- e fece una coftituzione per riftringere i no in Nocera , consulto un serto chia- Anno privilegi de' Religiosi, e per ispiegare la mato Bartolino di Piacenza Proccura pr G.C. Clementina : Dudum de fepulturis (1). tore nella Corte di Roma, nomo ardito 1384.

po negligente, o incapace di governare? Se effendo troppo affezionato al proprio parere, volesse far tutto a sua fantafia, fenza configliarfi co' Cardinacolo : farebbe permesso di dargli uno o più Curatori , scelti da' Cardinali , col parere de' quali dovesse spedir ogni mili quistioni , arrecando molte ragioni per l'affermativa . Ma dopo un lungo esame su di ciò non si concluse cofa alcuna.

Frattanto il Cardinale di Manupello, della Cafa Orfini (5), avvertì fegretagliene mottrò ancora gli articoli . Il Papa infuriò; e poco dopo ellendo i Cardinali, che vi avevano avuta parte, in Concistoro seco lui, tosto che su terminato, ritenne egli sei de' più Letterati. Ed ecco quel che si era detto al Papa

della loro congiura.

Nel giorno destinato tra esti, che sane è in data di Napoli , il ventunelimo avventeranno al Papa , lo prenderanno , giorno di Novembre 1384. A lo trarranno dal Caftello , e lo condur-XX. Vedendo i Cardinali e i Corti- ranno a forza alla Chiefa di San Frangiani la difcordia inforta tra Papa Ur- cefco, che vi fla fotto. Quivi gli pronon effere più ficuri negli Stati di que- fato a rispondere : e in qualunque mode fto Principe (3) : e molti di effi prega- che risponda, o non risponda, produrrono il Papa o di stabilire una ferma ranno contra di lui de falsi testimon), amità col Re, o di ritornare a Roma; che proveranno gli articoli; dopo questo, o in qualche altra parte fuori del Re- il Papa farà condannato , com Eretico, gno, in luogo ficuro e comodo per la da Cardinali congiurati che daranno la jua Corte: ma esti non volle far nulla, fentenza in nome di tutto il Collegio. Allora il Cardinal di Ricti chiamato e'l'efeguiranno ful fatto con le fiam-Pietro Tartaro, e Abate di Monte Ca- me, Suppongono effi, che gli altri Carsmo (4), che dimorava a Napoli, di dinali che non sono della congiura, appro-

<sup>(</sup>a) Krants, merropol, lib. 1cb. c. 41. Raim. m. 5. Supo lib. 9x, n. 600. (2) Sup. lib.77. m.52. (3) Th. Niem. c. 41. (4) C. 42. (5) Raim. n. 3.

Anno more del Re Carlo, o per isperanza di renzo in Damoso (3), Il quinto Marino Di G.C. vivere con maggior libertà; e che tutti- o Martino del Giudice, Arcivescovo di 1385. insieme faranno un altro Papa, che han- Taranto, Cardinale Sacerdote, titolata

Sei Car-

ma il. Mercoledi precedence, undecimo prigionati per ordine di Urbano V.I. giorno del mele, mandò il. Papa intrac- Avea deliberato verso il medesimo temti che vi furono dunque i Cardinali, scovi di Treveri, di Colonia, e di Mamo Eston, Cardinal d'Inghisterra, con- domandassero, di mantener loro sinchè vifelso solamente, che avea saputo il di- veranno l'amministrazione delle loro Chiefegno degli altri; aggiungendo, chenon se nello spirituale, e nel temporale. vi avea confentito. Ma perchè non l' altri, come fautore della congiura.

veranno i loro procedimenti , o per ti- Genova ,e Sacerdote titolaro de San Lono già determinato di fare. di Santa Potenziana. Il festo Gentile di XXI. Per la esecuzione di questo pro- Sangro, di una famiglia nobile di Abdieali im- getto avevano i congiurati definato il bruzzo, Cardinale Discono, titolato de Venerdi tredicelimo di Gennajo 1385, Sant' Adriano, Ecco i fei Cardinali im-

cia di Francesco Prignano suo nipote, po di fare de nuovi Cardinali ce il giore. e diffegli in segreto quel che gli erasta- no dietro della Epifania, settimo di Gento scoperto; perchè gli somministrasse majo, tenne un Concistoro, in oui sece de' suoi armati per la giorno medesimo, un sermone, e nominò i Cardinali, che in cui aveadeputato il Concistoro, Giun-, volca fare ; tra gli altri i tre Arcive-, dopo avere-licenziati gli altri , chiamò gonza , due Vescovi Arnoldo di Liegi , nella sua camera quelli, ch' erano stati e Vencestao di Brestavia, e Pictro di acculati di congiura (1), e gl'inter- Rolemberg Sacerdote, nobile Boemo, Ma rogò; ma effi affolutamente la negaro- questi sei Cardinali, dono una lunga conno. Li confegnò dunque a fuo nipote, fiderazione ricufarono l'onore, che Papa che li pose alla corda alla maniera d' Urbeno volea far loro, quantunque egli-Italia , e confessarono il delitto . Ada- offerisse a cinque Prelati , senza che lo

XXII. La Domenica del quindicesimo Scamoniavea rivelato, fu messo prigione con gli giorno di Gennajo, il Papa sece andare ca del Re al Cathello di Nocera tutto il Ciero di Napo-Dichiarò il Papa quelti sei Cardinali della sua Corte, e i Laici della Città, privi della loro dignità, e di ogni altro e de vicinì Villaggi (4), e raccolti che onore e benefizio e fece portare al Ca- furono, fece chiudere le porte, perchè stello tutto quello, che fu trovato ne lo- non uscisse veruno . Allora sall sopra ro alberghi . Quoti erano tutte persone un'altissima Torre ; dalla quale comindi merito. Era il primo Giovanni Ar- ciò a predicare al popolo, che stava asgivescovo di Corfu, fatto Cardinale Sa- siso a terra, sopportando un gran fredcerdore vitolato di Santa Sabina (2) da do . Parlò il Papa lunghiffimamente , e-Urbano medelimo il mese di Settembre disse tra le altre cose, che i Cardinali. 1378. Il secondo Adamo Eston Vesco» prigionieri aveano congiurato contra la vo di Londra . e Cardinale Sacerdote fua vita; e che l' avea saputo per divititolato di Santa Cecilia. Il terzo Lui- na rivelazione: Che il Cardinal di Riegi Donato Nobile Veneto, dell'Ordine ti fua Creatura, ma deposto e scomunide' Frati Minori, di cui era stato eletto cato da gran tempo, era stato l'autore Generale nel 1379 in luogo di Lionardo di tutti questi mali . Il Papa rappresen-Giffon, che aveva abbracciato il partito ' tò ancora quel che avea fatto per lo Re di Clemente VII. Urbano VI. fece Carlo, e per quelli Cardinali , che di-Donato Cardinal Sacerdote titolato di cea di averli tratti dalla polvere. Do-San Marco . Il quarto prigioniero era po il fermone , il Papa accompagnato Bartolommeo di Coturno, dello stesso da Cardinali, che avea conservati, sece Ordine de Frati Minori, Arcivescovo di piantar la Croce, e accendere de ceri,

(1) Vitu to. p. 1332. (2) Sup. lib. 07. n. 55. Vitu to. 1. p. 1243, to. 2. p. 983. Vading. 2378, 2379. (3) Vading. 2378. Ughel. (4) Valling. p. 313.

Margherita sua moglie, l'Antipapa Clemente co' suoi Cardinali , l' Abate di Monte Casino già Cardinale di Rieti, i sei Cardinali prigioni, e tutt'i loro fautori. Pose ancora sotto interdetto la Città di Napoli ; e profferendo queste ceniure, egli e i fuoi affitenti eftinfero

I ceri, e li gettarono fopra il popolo, Quest'azione eccirò un gran rumulto in tutta la Città di Nocera, e i luoghi circonvicini; cominciarono i ladri a fare delle scorrerie, ed a spogliare tutti quelli, che poteano sorprendere. Il medefimo giorno quindicelimo di Gennajo, tramontato che fu il Sole, uccifero un Inglese (r), Proceurator di un Cherico del Re; il 'che spavento in modo 'tutti gl' Ingless, che Teguivano la Corte, che accomodarono il bagaglio, e fi ritirarono a Castellammare, ch'è vicino, in più di fel cento; ma furono faccheggiati per lo cammino. Il Re Carlo ritorno a Napoli il venerdì, giorno ventelimosesto di Gennato, ed avendo inteto, che il Sabbato seguente aveva il Papa reiterata la scomunica contra lui , e contra la Regina, fi a cefe di gran collera ; e quattro giorni dopo : cioè il Mercoledì primo giorno di Febbrajo, mandò a Nocera delle truppe fotto la condotta dell'Abate di Monte Calino, 'fuo' Cancelliere, le quali cominciarono a rovinare i Villaggi circonvicini; e prendere tutti quelli, che pot ano del partito del Papa (2).

Il Venerdi feguente affediarono la Città di Noceta e vi diedero un affalto. Il Lunedi festo giorno di Febbrajo la prefero, e l'abbruciarono. Poi affediarono il Castello, dove il Papa si eta rinchiuso; e l'affedio durò sette mesi. Frattanto il Re raccolfe il Clero di Napoli per fapere le fi dovea temere l'interdetto; e dopo un longo esame, il Clero rispose, che l'interdetto non era litato dato canonicamente : "e non s'aveva a temerlo . To feguela di questa dichiarazione il Re ordinò al Clero, che celebraffe il divino offizio, fotto pena di princione a e di conficazione di tutt'i foro beni (7). Alcuni pochi fi ritirarono:

e seomunicò il Re Carlo, e la Regina molti principalmente de' Religiosi ubbidirono al Re, piuttoflo che al Papa (4), Avno Molti anche tra' Prelati, effendo fospetri DI G.C. di aderire al Papa, anzi che al Re, fu- 1385. rono prefi e melli a' tormenti ; alcuni annegati in mare, la maggior parte per lungo tempo furono chiuli in prigione;

XXIII. Poco dopo la prigionia de Cardinala Cardinali, il Papa mandò a chiamare mefi alla Thierri di Niem, e tofto che fu arri-tortura. vato, fece il Papa chicalere le norte del Castello, di che Thierri ebbe gran paura (5). Ma un de'tuoi amici lo rafficurò, Poi andarono Pietro di Alacro Segretario del Papa, e Bafflio di Levante ; famofo Corfaro, Genovele , Paolo di Giovenazzo nativo di Puglia, poi Notajo Apoltolico, Benedetto celebre Dottore in legge Canonica, poi Cameriere del Papa, e un Vescovo titolare dell'Ordine de Frati Predicatori, parente di Bafilio. Erano fette Commiffari. computando Thierri, deputati per interrogare i prigionieri. Entrarono nella torre del Caltello, cui cultodiva per Batillo un Cavalier Napoletano; e andarono da prima nel luogo, dov'era il Cardinale di Sangro, luogo tanto picciolo, che poteva egli appena allungarvi i piedi. Batillo nipote del Papa accompagnava i Commiffari, ed efortava i prigionieri a dir loro liberamente i motivi della loro derenzione; promettendo ad elli, che per quanto foffero colpevoli il Papa perdonerebbe loro, ed egli medefimo nel fol-

leciterebbe . Andarono i Commiffari da tutt' i 'Car'dirali prigioni l'un dopo l'altro, clascuno nella ina camera; e li ritrovarono carichi di carene, Si fecero giurare, che direbbero il vero in generale, perche il Paga fron avea voluto dir loro in che aveffero principalmente 'da interrogarli; Dopo avergli elaminati clascuno in particolare, ritornarono Incontanente al Papa; al quale Thierri riferi tutto quello che 'aveano' faputo in questo efame, Due de' Commifiari Paolo di Giovenazzo e Pietro di Alacro stavano ritti a' piedi del letto del Papa, e prangevano amaramente fenza poter dire una paro-

(1) P. 324. (2) Th. Niem. c. 54. (3) Rain. v. 3. cs Gobel. (4) Th. Niem. c. 49. (5) Th. Niem. c. 44-

la . Il Papa diffe loro collericamente: Perchè piangere voi a guisa di femmipi G.C. ne? ed effi tofto fi ritirarono, Effendo 1385. Thierri di Niem restato solo col Papa, gli parlava con gran timore; e non la-

sciava di esortarlo amertere la sua Corte in un luogo, più ficuro e più convenevole, ed a perdonare a' Cardinali accufati. Ma quanto più parlava, tanto più fi accrefcea la collera del Papa; avea la

faccia infiammata, e la voce rauca. Thierri maravigliato stette alquanto

in filenzio; e il Papa gli diffe: Voi fiete mal informato di quel che fecero contra di me ; ma tosto lo vedrere più chiaramente . Subito chiamò il Segretario di fuo nipote, e gli domando dove fosse la confessione del Vescovo di Aquila, che il precedente giorno aveva egli fatto crudelmente tormentare sopra il cavalletto per lo stesso motivo, e che per timor de tormenti avea confessato più degli altri . ed aveva accusaro alcuni de' Cardinali prigionieri, come complici. Thierri leggendo la confessione di questo Prelato, diffe al Papa, quantunque tremando: Quelta confessione non può pregiudicare a verun de' prigionieri . Alcuni in tale stato mentiscono alcuna volta contra se medelimi , per paura de tormenti . Ma il Papa non fi mitigo per quelto.

Frattanto il Cardinale di Rieti (1) e quattro altri Cardinali, ch' erano a Napoli, follecitavano a lor potere col Re Carlo, per liberar dalle mani di Papa Urbano i Cardinali prigioni; ma egli fu inesorabile. La sua Corte però diminuiva di giorno in giorno, per la diferzione di coloro, che la componevano, e li ritiravano a Napoli, nulla ostante i ladri sparsi per le vie (2). Verso il Carnovale, alla metà di Febbrajo Raimondo di Beauce conduste a Papa Urbano il soccorso, che avea domandato. Era questo Signore figliuolo del Conte di Nola della Cafa Orfini , e poderofo nella Puglia, ed avea feguitato il partito di

Concistoro pubblico, dove fece condurre i Cardinali prigioni , e promite di perdonar loro , se consessavano il loro delitto; e sostenendo essi sempre, ch' erano innocenti, li rimife nella loro prigione, dove dimorarono-fino alla fua partenza da Nocera ; che-fu, nell'ottavo giornodi Agosto. Vi stavano essi in gran miferia, fofferendo fame, fere, freddo, ed essendo mangiati dagl'insetti.

Avendo il Papa deliberato di mettergli un' altra volta alla corda, chiamò 1 medefimi Commiffari; e si cominciò dal Cardinal di Sangro, che fu condotto co'. ferri a' piedi (4). Fu spogliato, e lasciato con la fola camicia, e co' calzoni, ed avendolo i carnefici frettamente legaro alle corde, gli diedero tre tratti, follevandolo in alto, e lasciandolo aspramente piombare a terra. Francesco Batillo, che non era lontano si smascellava dalle rifa; ma Thierri di Niem, che amava il Cardinale, gli diffe fotto voce : Caro padre mio, non vedete che vi vogliono morto? Per Dio dite qualche cofa a costoro , e liberatevi dalle lor mani . Il Cardinal rispose: Non so cosa dire . E Thierri disse al carnefice: Fermati; disfe a me tanto che basta. Ma voelio scriverlo prima che riferirlo. Il Cardinal foggiunfe poi: Quest'afflizione mi era per un giusto giudizio di Dio riferbata: essendo Legato di quelto Regno, non la perdonai ne a' Velcovi, ne agli Abati, ne a veruno di qualunque condizione, cre-

dendo in tal modo di effere caro al Papa. Poi fece il Papa andare Basilio di Levante (5) il principal esecutore de' suoi voleri in quella informazione. Era egli un uomo di mala natura , nemico degli Ecolefiaffici, crudele, accostumaro a vivere di rapina nella professione di corsaro, per lungo tempo da lui efercitata; ma essendo divenuto povero, si attenne a Papa Urbano, che lo fece entrar nell'. Ordine de' Rodiani, non per divozione, ma per fargli avere un Priorato in Sici-Luigi Duca di Angio, la cui armata, lia. Avendolo dunque il Papa chiamato, dopo la morte di questo Principe, si era gl'ingiunse di mettere alla corda il Carattenuta a lui (3). Essendo dunque Rai- dinal Veneziano Luigi Donato, il giormondo giunto a Nocera con le lue trup- no dietro di quella data al Cardinal Sanpe, il Papa tenne in sua presenza un gro; e aggiunte: Tormentatelo in modo

che io ne fenta le fue grida. Il giorno Roma (5). Erano quelli cinque Pilo di dietro Basilio chiamò i Commissari, e Prato Vescovo di Frascati, tre Cardi- Anno condustero il Cardinal Veneziano in una fala della torre del Castello, e avendolo spogliato, e attaccato alle corde, lo alzavano in alto, e lasciavanto cadere abhasso. Era vecchio, infermiccio, e di Era il quinto Landolfo Maramaurò Diacocomplessione delicata, e fu tormentato no titolato di San Niccolò. La dettera così dalla mattina fino all'ora di pran- dice in foftanza: La infolenza, e i co-20 ; e diceva ad ogni tratto di corda : stumi detestabili di Papa Urbano , non . Gelu-Crifto ha fofferto per noi , e quel che segue (1). Frattanto il Papa slava passeggiando abbasso nel giardino , leggendo ad alta voce il suo offizio, per avvertire Basilio di adempiere fedelmente la fua commissione. Ma Thierri di Niem, non potendo più comportare quella crudeltà, finse di sentirsi male al capo, e si ritirò alla sua casa. Gli altri Cardinali furono parimente melli alla corda.

Il Mercoledì decimo giorno di Maggio 1385, fi pubblicò a fuon di tromba nell'armata di Carlo (2), che chiunque confegnerà il Papa prefo, o morto altrimenti che di morte naturale, riceverà incontanente dieci mila fiorini d'oro; che chiunque proceurerà o feconderà la fua fuga pubblica o fegreta, di giorno o di notte, farà riputato ribelle e nemico del Re.

Il Papa dal canto fuo fermunicava tre o quattro volte al giorno l'armata nemica (3), ponendofi a una finestra con an torchio in mano, ed una campanella, e fece nel medelimo tempo una costituzione di questo tenore: Se in avvenire accadeffe, che il Papa fosse affediato o fatto prigioniero (4), tutt'i Crifiani, che fi ritroveranno vicini a dieci giornate allo intorno, faranno obbligari a foccorrerlo con le perione o co' loro averi, a milura del poter loro: e quelli , che lo faranno, guadagneranno la medefima indulgenza, come fe paffaffero a Terra-Santa contra gl'infedeli. Dichiaro ancora nel primo giorno di Maggio, che i Cherici, i quali, durante queito alledio del Castello di Nocera, avranno ucciso o mutilato alcune degli affediatori, non incorreranno in veruna irregolarità, Intanto cinque Cardinali, ch' erano a

Fleury Tom. XIV.

nali Sacerdoti, cioè Luca Gentile, tito- or G.C. lato di San Sifto, Poncello Orfini tito- 1385. lato di San Clemente, e Bartolommeo Mezzavacca, titolato di San Marcello. furono la minor cagione dello scisma, che lacera la Chiefa, Contra il nostro parere abbandonò Roma, per venire in quelta Città di Napoli ; e riesce tanto offinato, e intrattabile che pare un furiofo. Fece arrellare sci Cardinali, ( la lettera li nomina tutti ) innocenti uomini, di buon configlio, e di virtù fingolare, che lo avvertivano caritatevolmente della sua irragionevole condotta: e si opponevano alle sue ingiustizie . Egli , diciam noi , li fece arreitare. fotto falli preteftl, cofa inaudita in tutt' i paffati secoli, imprigionare, e tormentare trudelmente . - Dall'altro canto chiamò appresso di lui alcuni poderosi uomini, che aveva egli giustamente condannati per erefia, e per scisma.; distribul loro i tesori della Chiesa, e i medesimi sagri vafi ; e pofe fe medefimo nelle loro mani . Finalmente effendo molte volte 'avvertito da noi , e da altri' a correggersi, e di far cessare lo Scisma, si affatica piuttofto ad accrefcerlo. Cofa che lo rende fospetto nella fede.

Vedendolo però incorrigibile, ne potendo più comportarlo in buona coscien-2a, noi 'ei fiamo fottratti dalla fua ubbidienza; ed avendo raccolti molti Prelati, molti Dottori in Teologia, e altri ubmini di merito feguaci della Corte, Cherier, e Laici, ci siamo unanimamente convenuti, The nion fedele abbia più ad ubbidire al detto Urbano, e che li deggia all' opposto opporglisi con tutte le nostre forze, e pensare sodamente alla riforma ed alla unione della Chièfa : A tal fine ci proponiamo di capitar quanto prima a Roma, con alcuni de' Intanto cinque Cardinali, ch'erano a nostri confratelli Cardinali, che non so-Napoli seriflero una lettera al Clero di no qui presentemente; e di provvedervi Nn

<sup>(1)</sup> z. Petr. z. 21. (1) Vita so. 2. p. 982. (3) Heet. Pign. sp. Rain. n. 3. (4) N. 6. (g) Viem to- 1. p. 983.

Anno voli, uniti a voi, e al popolo Romano. Di G.C. In oltre ci fiamo rifoluti di ferivere a' 1385. Prelati, a'Re, a Principi, e a' Popoli,

Prelati, a'Re, a Principi, e a' Popoli, pregandogli (finatemente di mandare a Roma mi riedlo che si posta, dove allora pretendiamo di ritrovarei, e di ri-federgi fempre; affine che col configlio de loro Invisti, e col voltro, politimo noi rmediare a pericoli, she iovrattuno alla Chiefa, o per via di un Concilio Generale, o altrimenti. Non abbiamo

alla Chiefa, o per via di un Concilio Generale, o altrimenti . Non abbiano la conclusione di quella lettera . Nuovi XXIV. Ellendo morti da qualche Ca dia il mano altuni Cardinali di Paga Che

di (le-

mente

VII.

XXIV. Effendo morti da qualche rempo alcuni Cardinali di Papa Clemente, ne creò egli altri otto di nuovo il duodecimo giorno di Luglio 1385. (1), cioè Giovanni Orlando Vescovo di Amiens, nativo di Auvergna, Dottor famolo in Legge, fatto Vescovo nel 1379. per la rinunzia del Cardinal Giovanni della Grange (2). Non era in Avignone quando venne dichiarato Cardinale, poiche il giorno diciassettesimo dello stesso mese, diede la benedizione nuziale al Re Carlo VI, e alla Regina Ifabella di Baviera in Amiens nella sua Chiefa Cartedrale . Il fecondo Cardinale di quella promozione fu Bertrando di Chanac Patriarca titolare di Gerufalemme . Era egli di una famiglia nobile del Limofino; e dopo esfere stato Arcidiacono di Agda, fu fatto Arcivescovo di Bourges nel 1374, e Papa Clemente gli laiciò l'amministrazione di quella Chiefa, dandogli il titolo di Gerufalemme nel 1382. Fu Cardinale Sacerdote titolato di Santa Pudenziana; ma era chiamato il Cardinal di Gerufalemme.

Il terro fu Tommalo di Amanati nativo di Pilioja (3), fatro da Papa Clemente Arcivelcovo di Napoli mel 180. mai egli non vi andò mai , e dimorò in Melginne, dove li ritrovava, quando il medelimo Papa lo fece Cardinal Sacridace ticolaro di Santa Paffele C. Chiamavafi il Cardinale di Napoli (4). Il quarto fu Giovanni di Piacarazi Veficovo di Calfello, cioè di Venezia. Fu prima Veficovo di Cervia nel 13/64, poi

di Padova nel 1770, orto mefi dopo di Orvicto, e di Venezia nel 1276, tanto allora i fiacenno poco ferupolo delle tras-lizioni. Il figuro i titolo di Cardinale fia di San Ciriaco pran thiamavafi il Cardinale fia di San Ciriaco pran thiamavafi il Cardinale fia di Linquadoca. Fu prima Canonico regulare, poi Dottore in Legge Canonica di Liquato, poi Dottoro in Legge Canonica di Cardinale di Liquato di Cardinale di Cardin

do fu creato Cardinale. Il setto su Giovanni di Murol di una fam glia nobile di Auvergna. Dopo i sugi study entrò al servigio del Cardinal Guido di Bologna nel-1350, e vi fu nodrito con Roberto di Ginevra nipote del Cardinale, allora ancor molto giovane, e poi Papa Clemente VII. Giovanni di Murol lo feguitò nella fua legazione d'Italia nel 1376, e il feguente anno fu creato Velcovo di Ginevra . Il suo titolo di Cardinale su di San Vitale; ma chiamavasi il Cardinale di Murol. Il fettimo fa Pietro di Turi Vescovo di Maillefais (6). Era egli Lionese, custode della Chiesa di Lione, e Maestro delle suppliche della Casa del Re nel 1382, quando fu fatto Vescovo di Maillefais, il cui nome ritenne, effendo Cardinale, quantunque il suo titolo sosse di Santa Sufanna . L'ottavo ed ultimo fu Giovanni di Brognier, così chiamato dal luogo della fua nascita, nella Diocesi di Ginavra (7) . Era Vescovo di Viviers, e Cameriere di Papa Clemente, che lo fece Cardinale Sacerdote titolato di Sant' Anastasia . Questi sono gli otto Cardinali della promozione del

duodecimo giorno di Luglio 1385.

XXV. Pasa Urbano era tuttavia Urbano alfediato nel Catello di Nocera, e vi a non en esici lorra, fe non l'ottavo Gerova giorno di Agello col loccorfo di Raimondo di Beance (8), che ando una feconda volta con una quantità di Brezioni, a quantuque foffero fotto l'

(1) Vito PP. r.s.p.472. 1433. (2) Gall. Chrift. rs. 2. (3) Bal. p. 1337. (4) Ught.r. 6. p. 102. (3) Sup. 18s. 97. n. 7. (4) Bal. p. 1349. (7) Bal. p. 1353. (8) Th. Nismer. 20. 30

tenantry Lincole

abbidienta di Clemente. Con lui ando ancora na gran Capitano Alemanno, chiamato Lotero di Svevia; e mul grado di affedianti, che debolmente fi diportavano, traffero dal Caffello di Nocera Papa Urbano con la fiu Corre. Ratinonado li conduffe per alcuni altifimi monti viel: ai Salemo, e poco meno che impraticabili, e poferi di fi nella pisanera, comici, che contanovamente gli infegniusano, Ratinonado fece loro dar addoffo di afina di Alemánai cola galiardamente, che molti reflazono uccili, e gli iltri, fuggendo alla rinfufa, glunfero a Napoli il

giorno dietro. In questo viaggio facea Papa Urbano portare gran ricchezze; ma perdette molti giojelli, e mobili preziofi, perchè molti animali, che n'erano carichi, cadeano là su i monti, e la persecuzione de'nemici non dava tempo di follevargli (1). Il Papa conduceva ancor feco i fuoi prigionieri, cioè i fei Cardinali .- e il Vescovo di Aquila; e faceali marciare a cavallo appresso alla fua persona molto ben custoditi . Ma non poteva il Vescovo andar così prefto, come voleva il Papa; perchè aveva na cattivo cavallo; ed ancora egli stesso si risentiva di quel che avea sofferto per la corda . Stimò il Papa, che andasse a bella posta adagio per suggirfene, ed entrò in tanta furia, che lo fece uccidere da alconi foldati di Clemente, i quali avendogli date molte ferite, lo lasciarono morto e insepolto. Intorno a che Thierri di Niem dice : Io non mi ricordo mai di aver letto fe possa il Papa far occidere alcuno senza incorrere nell'irregolarità : quafi che fofse più da temere la censura ecclesiastica che l'omicidio, del quale essa non è altro che un accessorio.

Durante, l'affedio di Nocera (2) Il Re Carlo non permetteva a'Cardinalite agli altri della Corte di Rema, ch'erato a Napoli di ufcirre fuora ne per terra, ne per mare; perché fiimava che i fuoi aveffero da prendere agevolmente il Canfello di Nocera; e che in tal mo-

do il Papa, e quelli del fuo feguito fuor di dubbio gli cadeffero nelle mani; e che Armo di dubbio gli cadeffero nelle mani; e che Papa di G.G. cedeffero ficie alla lectione di un mouvo 1385. Papa, 31 quale non avrebbe Corte, fe quelli, che la comonomo, fi foffero ri-trati in tempo dell'affeito. Quella conferezzione celle il Papa follectico a partirit. Ma il Ne e i Cardinali, che dimortirito, prevendono che fini fundi del la conferenzione celle il Papa follectina del la conferenzione celle non conferenzione con conferenzione con control del papa, che fortiffero da Napoli; e Thierri di Nieme ne ufol

il decimo giorno di Agosto. Essendo Papa Urbano accampato vicino a Salerno (3), i Francesi della sua fcorta penfarono, fe aveffero a darlo in poter di Clemente, da essi riconosciuto per Papa. Stimavano di averne a ritrarre gran fomma di danaro; e vedeano, che Urbano non era in caso di pagar loro quel che avea promesso. Ma Raimondo di Beauce, che comandava a tutta l'armata, li rafficurò, e li titenne con gl' Italiani e gli Alemanni fedeli ad Urbano ; il quale trovò mezzo di pagare in contanti undicl mila fiorini d'oro; e diede sicurezza per ventisei mila . Per fare questo pagamento non avendo Urbano il contante (4), fu costretto a mettere in pezzi il fuo vafellame, Frattanto effendo arrivato le galee, che gli aveano promesse i Genovesi, egli s'imbarcò e giunse in Sicilia, dov'era riconosciuto. In Messina sece leggere pubblicamente le Bolle, che avea fulminate contra Carlo della Pace ; e a Palermo la gente della sua Corte si provvedette di viveri, di che aveano gran bilogno. Indi il Papa s'Imbarcò per Genova, dove giunfe il Sabbato ventesimoterzo di Settembre.

XXVI. Qui fu dove il Lunedi fedi. Urbane cefimo di Ottobre pubblicò la promorio la de Carne di molti Cardinali ; probiblimente diadi. dopo aver faputo il fuftuto de Preiati Adeposa aver faputo il fuftuto de Preiati quella diagnià (5). Quelli per la maggior parre erano Napoletani ; de deco i più noti.

<sup>(3)</sup> Th. Niem. c. 56. (3) C. 55. (3) Rain. n. 7. 42 Gobel. (4) Th. Niem. c. 56. (5) Rain. 1385, n. 3.

Angelo Acciajoli Nobile Fiorentino, che Anno fu prima Vescovo di Rampolla nel Re-DI G.C. gno di Napoli , poi trasferito a Firen-1385. ze nel 1383, per favore del Re Carlo, al quale era carissimo (1). Papa Urbano lo fece Cardinale Sacerdote titolato di San Lorenzo in Damafo; e l'anno 1387. lasciò il Vescovado di Firenze, dove su collocato Bartolommeo Ulario, Generale de' Frati Minori . Il secondo Cardinale fu Francesco Carbone Nohile Napoletano, ch'era stato Monaco di Ci-steanx. Urbano lo sece Vescovo di Monopoli nel 1383, e due anni dopo Cardinale (2) Sacerdore , titolato di Santa Sufanna. Thierri di Niem lo tratta da

insene simoniaco.

Il terzo Cardinale fu Marino Bulcano, Napoletano, parente del Papa, Suddiacono e Protonotario; Cardinale Diaco-no titolato di Santa Maria la Nuova, e Camerlengo della Chiefa Romana, II quarto fu Rinaldo di Brancaccio Napolerano, Cardinale Diacono de' Santi Vito e Modello . Il quinto fu Francesco Caflagnola parimente Napoletano, chiamato Cardinale Diacono, ma senza titolo, perchè morì a Genova il quindicesimo giorno di Novembre del medelimo anno. Si riferiscono ancora a questa promozione tre altri Cardinali, il cui anno è incerto (3). Stefano Paloso Romano, Canonico di Santa Maria Maggiore, provveduto del Vescovado di Todi da Gregorio XI. nel 1374. Urbano VI. lo fece Camerlengo della Chiesa Romana, e suo Vicario a Roma, quando parti per andar a Napoli. Finalmente lo fece Car- nilleri di loro genio , e le fomme che dinale Sacerdote, titolato di San Marcello (4). Luigi Fieschi Nobile Genovese, fetto della dottrina di Viclesso. fatto da Urbano VI. Vescovo di Vercelli nel 1384, e poi Cardinal Diacono titolato di Sant' Adriano, conservando l'amministrazione della Chiesa di Ver- Anglicana nello stato medesimo, o piutcelli fino a che piacesse al Papa (5). L'ul- tosto migliore, in cui aveala trovata timo di questi Cardinali su Angelo d' quando pervenne alla Corona . Questa

no a Napoli (6), non ofarono accettare pubblicamente la loro nuova dignità per timore del Re Carlo. Stettero lungo tempo celati ne' loro alberghi, dubitando ancora di divenire lo scherno del popolo. Molte Dame Napoletane che li conosceano, si diceano l' una l'altra : Vorrei ben vedere tuo marito Cardinale : imperocchè que'ti nominati di nuovo si volea che avesfero tutti delle concubine feco loro. Perciocchè Papa Urbano era tanto prevenuto da passione, che non pensava a creare de' Cardinali utili alla Chiefa universale . Così parla Thierri di Niem .

XXVII. Verso San Martino il Re Solleva-Riccardo II. tenne un parlamento in zione con-Londra, in cui i Lalci gli accordarono tra il Cleun quindicesimo e mezzo, a condizione philicera. che il Clero gli desse un decimo e mez-

zo. Alla qual cosa Guglielmo di Courtenai Arcivescovo di Cantorberì si oppose fortemente ; dicendo che la Chiesa dev' esser libera, e non essere tassata da' Laici (7); e che perderebbe la testa, prima di fofferire che la Chiefa foffe schiava in tal modo nell' Inghilterra. Questa risposta sollevò i Laici in modo che la Nobiltà delle Contee con alcuni Signori domandarono furio famente, che fossero tolti agli Ecclesiastici i beni temporali, dicendo: Sono giunti a tal fegno d'infolenza, che sarebbe atto caritatevole il levar loro questi heni, e sforzargli a divenire più umili. Così gridavano, e ne davano de memoriali al Re, e stimavano che fosse cosa tanto sattihile, che molti Nobili nominavano i Mostabilivano di darne. Era questo un ef-

Avendo il Re Riccardo udite quelle propolizioni, e le risposte degli Ecclesiastici, disse che conserverebbe la Chiesa Anna di Sommariva, altrimenti di Lodi, risposta su non solo lodata estremamente Napoletano Monaco Camaldolefe, Car-dinal Diacono titolato di Santa Lucia. Laici; e l'Arcivescovo dopo averne de-Quelli Cardinali, che si ritrovava- liberato col Clero, andò a trovare il

(2) Ughel. 10. 3. p. 208. (2) Ughell. 10. 2. p. 1048. (3) 1bid. p. 245. (4) 1d. 10. 4. p. 2214. (5) Id. co. z. p. 248. c, 4. p. 926. (6) Th. Nicm c. 44. (7) Valling. p. 320. ta l' alleanza concertata coll' affenfo de

Re-, e gli diffe', che di unanime consenso aveano fatto il capital di una decima, che poteva egli adoperare ne suoi affari. Il Re accolle con tant'allegrezza questo dono ehe ebbe a dire pubblicamente : lo amo meglio quelto presente libero che un altro sforzato quattro vol-

te maggiore.

burgo .

Concilio XXVIII. Nel mefe di Gennajo del di Salsseguente anno 1386, Pilgrino Arcivescovo di Salsburgo tenne un Concilio, dove intervennero con lui tre Vescavi, Giovanni di Gure (1) Federico di Giemzea e Giovanni di Secou; ed in oltre i Deputati degli altri Vescovi della Provincia, e di alcuni altri Prelati. Vi fipubblicarono diciaffette Canoni, ne' quali noto quel che segue. Tutt' l Cherici nella celebrazione del divino officio si conformeranno all'uso della Chiesa Cattedrale (2). Proibizione di affolvere da' casi riferbati sotto pena di sospensione (3), Ne' casi dubbiosi si dee ricorrere al Superiore per sapere se si debba assolvere (4) . Proibizione a' Cherici di portare fodere di vajo, fe non fono costituiti in dignità, o Dottori (5). Proibizione a' Frati Mendicanti di predicare e di confessare, senza l'approvazione de' Vescovi (6). Pare che questo articolo fia una continovazione della costituzione del ventelimoterzo giorno di Novembre 1384. (7); tanto quello Concilio era dipendente da Papa Urbano. Si rimette spesso alrrui al Concilio tenuto parimente a Salsburgo nel 1281. (8). In questo fi dolgono molto delle impolizioni fonça il Clero, e dell'usurpazione de' beni della Chiefa. Si proibifce parimente a' Laici di procedere contra i Cherici innanzi al foro fecolare; e a pubblici Notaj di esercitare le loro cariche, fenza l'approvazione del Vescovo; o del fuo Offiziale:

Jagellon XXIX. Eduige terzogenita figliuola Re di Po- di Luigi il Grande Re di Ungheria e di lonia. Polonia, uscito della casa di Francia, era fuccedura a fuo padre nel Regno di Polonia (9), e vi aggiunte il Ducato di Lituania col suo maritaggio con lagellon, che n'era il Sovrano. Dopo fatPolacchi, giunfe il Principe in Cracovia Anno il duodecimo giorno di Febbrajo ; e il ot G.C. quattordicesimo, festa di San Valentino, 1386. fu bartezzato, e prese il nume di Ladislao. Sino allora tutta la Nazione de Lituani era restara nel Paganesimo, e-lagellon medefimo non fi era ancora potuto risolvere ad abbandonarlo, quantunque vi fosse stato spesso esortato da' Principi fuoi vicini . Ma questo sì vantaggiolo matrimonio vel determinò : e dopo effersi fatto ammaestrare, su battezzato nella Chiefa di Cracovia da Bodzanta Arcivescovo di Gnesna, e da Giovanni Vescovo di Cracovia . Seco lui furono battezzati tre de fuoi fratelli, con alcuni Bojari o sieno Signori, e de' Nobili . Avendo gli altri fuoi fratelli

già ricevuto il battefimo secondo il rito

Greco, non vollero che vi fi supplissero

le cerimonie Latine.

Il medelimo giorno Jagellon fu maritato dall' Arcivescovo nella stessa Chiesa con la Regina Eduige, ed uni in perpetuo alla Polonia le terre di Lituania. di Samogizia, e di Ruffia, delle quali era Signore. Quattro giorni dopo, cioè il diciottelimo giorno di Febbrajo, che in quest'anno 1386, era la domenica di Settuagefima , il nuovo Re si fece confagrare e incoronare con gran folennità, in presenza della Regina sua sposa. La corona era nuova, perchè il Re Luigi padre della Regina avea portata in Ungheria l'antica corona de' Re di Polonia, per timore che in quel nuovo Regno fuccedeffe alcun altro , the non folle uno de' fuoi figliuoli (10). L'Arcivescovo fu quegli, che corono il nuovo Re, affistito da Vescovi di Cracovia, e di Posnania . Quest' ultimo chiamato Dobregesto era stato Cappellano del Re Luigi, essendo Dottore e Prevosta della Chiefa di Cracovia . Lo ritrovò in Avignone il ventelimoterzo giorno di Ottobre 1373. quando Gregorio XI. confegad una lettera indirizzata a' tre fratelli Duchi di Lituania, probabilmente fratelli anche di Iagellon.

XXX. Luigi Il Grande Re di Unghe-

<sup>(1).</sup> Fa. 11. Conc p. 2012. (2) C. L. (3) C. 2. (4) C. 4. (5) C. 6. (6) C. 8. (7) Sup 11.19. (8) Sup lib. 87. n 57. c. 10. c. 11. c 14. c. 16. (9) Daglon l, 10. p. 103 Cromer. 1. 15 p. 242. (10) Rain. 1373 N. 16.

ria morì il tredicesimo giorno di Settem-ANNO bre 1382, lasciando due figliuole Maria pl G.C. ed Eduige, entrambe della seconda sua 1386: moglie Elifabetta figliuola del Re della

Carlo del. Boffina (1). Maria, come la primogela Pace, nita, fuccedette al Regno di Ungheria; ma non essendo ancora in età di governare, ne pure di effere maritata, la Regina Elifabetta fua Madre prese il governo del Regno; e si contenne così male, che si acquistò l'odio di molti Grandi . Mandarono essi a Napoli ad offerire il Regno a Carlo della Pace della medesima samielia di Aneiò-Sicilia. Eeli lo accertò, paísò in Ungheria, e su coronato folennemente . Ma qualche tempo dopo la Regina Elisabetta lo sece uccidere a tradimento, mentre che stava affiso seco lei sotto pretesto di alcuni affari . L' uccifore fu un Gentiluomo chiamato Biagio Forgach, che con un gran colpo di feiabla gli spaceò la testa sino agli occhi . Era il sesso giorno di Febbrajo, festa di Santa Dorotea, allora che fi computava ancora 1385, cominciando l'anno a Pasqua.

Era il Re di Napoli picciolo di statura (2), onde per lo più è chiamato Carlo il picciolo: era biondo, di bella faccia , parlava graziosamente , ed avea posato portamento. Era bene istruito nella poessa e nelle storie; e dopo pranzo era folito a intratienervisi . Venne uccito nel fuo quarantchimo anno .- Il fuo corro dimorò alcuni anni intepolto nel Chioltro di Sant' Andrea a Viffegrado, perchè non ofavano di seppellirlo, essendo stato scomunicato da Papa Urbano. Questa morte risvegliò le pretensioni della Casa di Angio sopra il Regno di Napoli, la cui investitura era stata da Papa Clemente data al giovane Re Luigi II, il giorno della Pentecoste, ventunesimo di Maggio 1385. (3).

XXXI. La Regina Elifabetta fece fudo Re di bito scrivere la morte di Carlo della Pa-Ungheria ce con le fue circostanze a Sigismondo di Luxemburgo, promesso in matrimo-

nio alla Regina Maria sua figliuola (4). Era egli frateilo dell' Imperadore Venceslao, e figliuolo di Carlo IV. che gli avea dato il Marchefato di Brandeburgo; e lo avez dichiarato foofo di Maria dalla Joro infanzia . Elifabetta gli fece intendere, che andasse immantinente a prendere possedimento del Regno di Ungheria, come devoluto a Maria primogenita del Re Luigi. Frattanto Giovanni Ervat feudatario di Croazia si rese Signore di Ungheria, e per vendicare la morte di Carlo, fece morire coloro che vi avevano avuta parte. anche la medesima Regina Elisabetta, e tenne Maria in prigione.

Sigifmondo partì incontanente con un' armata di Boemi fudditi dell'Imperador fuo fratello, e con molti Signori dell' Ungheria superiore: Fu bene accolto in Buda; e il paese si dichiarò per lui; di che spaventato Ervart, liberò la Regina Maria, e andò ella a ritrovare Sigifmondo (5) . Il giorno della Pentecoste decimo di Giugno 1386, (6) fi tenne in Albareale un' Affemblea generale della nazione : in cui Maria dichiarò pubblicamente, che cedeva a Sigismondo suo sposo tutto il diritto, che renea sopra il Regno, e fu egli coronato folennemente Re di Ungheria nella Chiesa di Santo Stefano dall' Arcivescovo di Strigonia. Avea venti anni, e ne regnò cinquanta,

XXXII. Papa Urbano era tuttavia Eremita 2 Genova, dove il quinto giorno di facatico. Marzo 1386, andò un Eremita Francese a cavallo con quattro servi , domandando di parlar seco (7), e dicendoss mandato da Dio. Il giorno dietro si presentò al Papa, vestito di nero, in abito lungo; oltre all'effere alto di ffatura, con gran barba nera, ed abbaffando eli occhi con aria grave. Dichiarò che non fabea parlar Latino, e diffe in Francele: Vengo, Signore, ad annunziarvi quel che Dio mi rivelò per l'unione della Chiesa. Sono già quindici anni, ch'io attendo alla contemplazione nel deferto, deve seppi per rivelazione, che il Nostro Santo Padre il Signor Clemente è il vero Papa, e che voi fiete il falso; rinunziate dunque al Papato, per

(1) Jo. Thurocz. p. 110. 111. Cc. Bonin. p. 260. Cc. (2) Th. Niem. c. 29. (5) Vita PP. r. r. p. 1253. (4) Thurocz. c. 2. (5) C. 3. (6) Bonin. dec. 3. lib. 2. p. 372. (7) Rain, 1386, 19, 9, en Gobel.

proccurare la unione della Chiefa, e per la falvezza voftra. Papa Urbano gli rispose: Come sapete voi che quelta rivelazione venga da Dio? L' Eremita non diede altre prove fuor quelle di offerirsi a' tormenti , e parlava molto senza ra-

gionare. Il Papa fecelo mettere prigione con due de fuoi domestici ; imperacche gli altri due fuggirono via: Il Papa gli pofe alla corda tutti e tre feparatamente; e confest l'Eremita, che la fua pretefa rivelazione era piuttodo fua fuggettione diabalica. Parea che dovelle andar punito come reo di Lefa Maeità; ma i Prelati Franceli, che riconoscevano Urbano per Papa, ali rappretentarono, che se si facea morire, i loro parenti ed amici, dimoranti in Francia, farebbero forse trattati nel medelimo modo se imperocché fapeano che il Re di Francia aveva una particular protezione per questo Eremita. Il Papa dunque, dopo effersi consiglisto, fi appagò della fua pubblica ritrattazione; e a tal effetro la prima domenica di quarefima, undecimo giorno di Marzo, fu tratto di prigione, gli venne rafa la barba, e fu condotto alla Chiefa, dove, dopo la messa del Papa e il fermone e rivocò ad alta voce tutto quel che avea detto contra Papa Urbano, e confeiso che non v'era altro vero Papa fuor lui , Alcuni giorni dopo

ritornò in Francia.

XXXIII. Frattanto gli amiti de' Car-Cardinali dinali prigioni fecero una congiura per prigioni . liberargli . Entrarono-di notte tempo nel palagio del Papa, credendo che molti altri fi-uniffero feco loro per rompere la prigione (1). Ma effendoli i domestici del Papa ritvegliari a quello strepiro, e avendo i custodi prese l'armi, i congiurati ebbero paura, e fuggirono via. Alcuni giorni dopo fi formò il difegno di avvelenare il Rapa; ma furono messi in ferri quelli presi in sospetto; e mentre che il Papa ricercava attentamente eli autori della congiura, fuggirono via due Cardinali dalla ina Corte, Pilo di Prato (2), Areivescovo di Ravenna; e Galcosto Tarlat di Pietra-mala, La lo-

ro fuga li refe fospetti ; e finalmente andarono in Avignone appresso Papa Anno Clemente. Ma oon vi arrivarono così Di G.C., preito; poiche Pilo di Prato vi giunfe il 1387. tredicefimo giorno di Giugno 1387. e Galeotto il quinto giorno di Maggio

1388. Il primo, puffando per Pavia, per fare difpetro ad Urbino, abbrució nella pubblica prazza il Cappello roffo, che avea ricevuto da lui . E Clemente renendo per nilla la loro prima ordinazione, li fece entrambi Cardinali, Pilo come Sacerdote, e Galeotto come

Diacono.

Quanto a' Cardinali prigioni (3), Papa Urbano, ad ultanza del Re Riccardo, ne liberò uno, cioè Adamo. Eiton titolato di Santa Cecilia, che rimandò come un povero Minaco, accompagnato da un folo Francese, Cherico di ca-mera del Papa , perche avesse pensiero di lui, e lo cuttodisse. Gli altri cinque Cardinall restarono a Genova prigioni nell' albergo del Papa, che formava una parte della cala de' Cavalieri Rodiani; e se vedeva alcuno in ora indebita andar alla Chiefa, appresso alla quale era questa prigione, dubirava che ciò sosse per liberare i Cardinali ; e dietro a questo sospetto fece prendere, imprigionare, e mettere alla corda molti della fua Corte . Il Doge e i Cittadini di Genova lo pregarono istantemente di liberare questi Cardinali, e far loro grazia; ma egli non gli ascoltò . Finalmente Papa Urbaoo (4), voleodo ritornare al Regno di Napoli, fece morire questi cinque Cardinali in una ootte, nel mese di Dicembre, pochi giorni prima che partiffe da Genova. Si raccontava la loro morte io varie forme. Gli uni diceano, ch' crano stari girrati in mare; gli altri, che gli aveano scannati, e teppelliti in una stalla. Dentro questo stello mese di Dicembre Urbano parti, e passo per mare a Lucca (5), e vi dimoro nove meli di feguito.

XXXIV. Nel cominciamento dell'an- Converno feguente 1387, il nuovo Re di Po- fione de' Ionia Ladislao Jagellon ando in Lituania Lituani, con la Regina sua moglie, e con uoa

<sup>(4)</sup> Rain. 10. 10. 12 Gobel. (2) Th. Niem. c. 16, Vit. p. 515. 1358. (3) Rain. 10. 12. Th Niem c. 5". (4) C. 60. (5) C. 62.

quantità di Signori Polacchi e di Prelatl, Anno tra gli altri l' Arcivescovo di Gnesne, ni G.C. per istabilire la Cristiana Religione nel 1387. paese (1). I Lituani adoravano un fuoco, che credeano perpetuo; e in fatti lo era

per l'attenzione che usavano i loro Sacerdoti di mettervi legna giorno e notte. Adoravano ancora aicune foreste tenute per sacre, e de' serpenti., ne' quali credeano che gl'Iddii vi fi ascondessero. Essendo Jagellon arrivato nel paese, convocò un' Assemblea a Vitna pel giorno delle Ceneri, che in quest'anno fu il ventelimo giorno di Febbrajo. In quest' Affemblea il Re, e i Signori, che lo accoma' Lituani di riconoscere il vero Dio, e i Barbari sosteneano, ch'era una empietà lo abbandonare i loro Idoli, el'abolire i costumi de loro antenati. Affora il Re Ladislao fece ammorzare il fuoco pretefo perpetuo, che mantenevali a Vilna, e che veniva custodito dal loro Sacerdote chiamato Zinez . Il Re fece parimente abbattere il tempio in faccia de' Barbari , e rompere l'altare , dove fagrificavano le vittime; fece tagliare i boschi, che teneano per sagri, ed uccidere i serpenti, che si custodivano in tutte le case, come domostici Iddit.

Vedendo i Barbari distruggere a quel modo la loro religione, si contentavano di piangere e di dolersi, non osando opporfi agli ordini del Re. Finalmente scoprendo che non ne accadea loro male alcuno, e difingannati della sperienza, compresero, ch'erano stati presi a scherno, e acconfentirono a ricevere la religione criffiana . I Sacerdoti Polacchi gli ammaestrarono per alcuni giorni negli arricoli della fede, e infegnarono loro la orazione dominicale, e'l fimbolo, Ma più degli altri fi affaticò il Re medesimo etficacemente alla loro conversione. Egli sapea la lingua loro, e li perfuadeva più facilmente. I più nobili furono battezzati l'uno dopo l'altro, Ma battezzarlo uno ad uno in particolare.

dell'uno e dell'altro fesso, e si aspergeano di bastevole acqua Santa : ed a ciascuna parte imponevasi un solo nome cristiano, come Pietro, Giovanni, Caterina o Margherita, in cambio de loro barbati nomi.

Questo è il primo esempio, che ho ritrovato del battefimo dato per afperfione ad una gran moititudine- di perione; e fi ha gran ragione di dubitare , se sia valido; effendo per lo meno molto pericoloso, che molti nella folla non riceveano punto di acqua, Io so, che San Tommaso dice (2), che si può battezzare per afpersione per motivo della moltitudine; pagnavano, si sforzavano di persuadere e cita l'esempio de tre mila convertiti da San Pietro Il giorno della Pentecodi abbracciare la religione cristiana. Ma ste (2). Ma la Scrittura non dice, che folfero tutti battezzati in un giorno medelimo. Si dee credere piuttosto secondo lo spirito deil'antichità, che fossero battezzati con comodo, dopo effere flati

esaminati diligentemente .

Il Re Jagellon distribul a tutt'i nuovi battezzati degli abitl di stoffa di lana, che avea fatti portare da Polonia; cola che riusci loro carissima, perchè sin allora non erano stati vestiti altro che di tela o di pelli di animali. Essendosi dunque sparsa la fama, che il Re usava queste liberalità, accorrevano in truppa da tutto il Paese, domandando il Battelimo per avere delle velti di lapa: erano goffi in tal modo . I militari e gli anziani, che si battezzavano in particolare , si affrettavano di andare a Vilna , con le mogli, e i parenti loro; per essere ammaestrati , e battezuati. Avendo "Papa Urbano sentita questa felice norizia della conversione de'Lituani, scrisse al Re per confolariene, dolendosi per altro di non averne da lui ricevuto avvifo per mezzo di fuoi inviati . Il breve è del diciassettesimo giorno di Aprile 1387.

Per confermare la religione nel paefe; il Re fondò a Vilna una Chiefa Cattedrale 'in onore della Santiffima Trinità, fotto il quanto al popolo, era immensa fatlea il titolo di Santo Stanislao Vescovo e Martire, come Protettor comune de' Polac-. Fecegli il Re separare in diverse truppe chi e de'Lituani, riuniti da indi in poi

<sup>(1)</sup> Cromer, lib. 15. p. 143. Dluger. I. 10. p. 109. (2) 3. part. q. 66. ar. 7. (3) Act. 2.41.

fotto un medefimo dominio, e in una zione di due virtuofi uomini. Sin da almedesima Religione. L' Altar maggiore tu collocato nello flello luogo, dove flava il fuoco , che fi credea perpetuo , e fu la Chiefa dedicata da Bodzanta Arcivescovo di Gnesne, il quale ordinò primo Vescovo di Vilna Andrea Vaszilo. Nobile Polacco dell' Ordine de' Frati Minori , prima Confessore della Regina Elifabetta di Ungheria. La nuova Cattedrale ebbe quattro Dignità, e otto Canonici. Le assegnò il Re alcune bastevoli entrate : e la Regina Eduige somminiftro tanto alla Chiefa Cattedrale, quanto alle fette Chiefe Parrocchiali, fondate nello fleffo tempo, calici, eroci, immagini, libri, e ornamenti (1). Il Re Ladislao lagellon paíso tutto l' anno 1387. in Lituania, per istabilirvi la Religione: e tuttavia vi restò ancora un gran

Il Re Ladislao mandò a Papa Urbano Dobrogosti Vescovo di Posnania per rendergli ubbidienza (z). Lasciò suo fratello Skirgellone Governatore in Lituania : e vi fece una legge, che proibiva a' Cattolici di contraere matrimonio co'Ruffi, se l'uomo o la donna non rinunziava allo fcifma de Greci . Con un'altra legge dichiara i beni degli Ecclesiastici esenti da ogni impolizione, tributo, e giorifdizione del Principe, e

numero di Pagani nella parte fettentrio-

nale occupata da vaste boscaglie...

degli altri laici. XXXV. Morl in quell'anno un gio-11 Beato l'ietro di vane Signore, che fu riguardato come un Luxem- prodigio di virrà. Era questi Pietro di Luburgo. xemburgo parente dell' Imperadore ·Venceslao, di Sigifmondo Re di Ungheria, e del Re di Francia Carlo VI. Era fuo padre Guido di Luxemburgo Conte di Ligni'nel Barese, cugino in terzo grado dell'Imperador Carlo IV. Sua madre era Mahaut di Castiglione Contessa di San' Paolo. Nacque Pietro a Ligni il venteimo giorno di Luglio 1260. In età di quattro anni non avea più ne padre ,ne madre, ed era educato da Giovanna di Lu-

Fleury Tom. XIV.

xemburgo fua zia, Contessa di San Pao-

lora spendea molto tempo in orazioni, Anno e mostrava avere ottime inclinazioni DIG.C. Avendone Papa Clemente sentito parla- 1387. re, gli diede un Canonicato nella Chie-

ta di Parigi l'anno 1379, ch'era il decimo dell' età fua; e tuttavia fupoliva a' fuol doveri, per quanto permetteano gli studi suoi. Due anni dopo fu ancora provveduto di due prebende, e di due Arcidiaconati, cioè di Dreux nella Chiesa di Chartres, e di Brusselles nella Chiefa di Cambrai Ma dimorò a Parigi per

continovare i fuoi studi .

Nel mese di Marzo 1384. quantunque non aveffe ancora quindici anni, Papa Clemente gli diede l'amministrazione del Vescovado di Mets vacante per la morce di Tierri di Boppart, Quefla Diocesi situata nella frontiera di Francia e di Alemagna era divifa per lo fciima (3). Il Cardinal di Aigrefeuille Degato di Clemente lo fece riconofcere per Papa dal Capitolo di Mets l'ultimo giorno di Giugno 1379.; ma una parte della Città, e molte plázze della Diocefi, riconoicevano Urbano, come facea l'Imperadore. Il che fa credere, che il principal motivo di Clemente nel nominare quelto fanciullo al Vetcovado di Mets, fosse per mantenervi la sua ubbidienza cel credito e coll'armi di Valerano Conte di San Paolo, fuo fratello primogenito. Per lo itesso motivo parimente due anni dopo cioè nel tempo di Pasoua 1386. il medefimo Papa fece Cardinale il giovane Prelato, ad istanza del Re Carlo VI. e del Duca di Berri (4). Lo fece andare in Avignone, e lo dichiarò Cardinale Diacono titolato di Giorgio al Velo d'Oro; e gli mantenne l'amministrazione del Vescovado di Mets.

Egli andò poi a Mets, e da prima vi fu bene accolto'; ma poi gl' inforfe una differenza col Mastro Scabino, in propolito degli altri Offiziali della Città, chiamati i Tredici e i Verdeuri Il Vescovo era in possedimento di nominarli; ma lo Scabino fostenea, che Pietro di Luxemburgo, non essendo conlo, che quattro anni dopo lo mandò a studiare a Parigi , sotto la dire- sagrato , non era ancora Vescovo (5).

<sup>(1)</sup> Dlugol. p. 17. Rain. n. 16. (2) Cromer. p. 243. (3) Meariff. p. 525. (4) Vit. PP. 10. 2. p. 509. 1320. (5) Ment. p. 532. 533: Ge.

ANNO Diocesi occupato a prendere alcune piaz-DI G.C. ze, che teneano dagli Alemanni, per quantunque in vita non avelle fatti ml-1387. affoggettarle all' ubbidienza di suo fra- racoli, si pubblicò che in gran copia se tello, e di Papa Clemente. Il giovane ne secero nel giorno che su seppellito, suo diritto contra lo Scabino; ma il Conte prese quell'affare per più importante, e andò con le fue truppe fotto la Città di Mets verso la fine del mese di Marzo 1386, e devasto le sue vi-

cinanze. Frattanto il Paoa chiamò il giovane Cardinale in Avignone dove 6 ammalo verso la fine del medesimo anno; e si attribuì la fua infermità principalmente alle fue eccessive austerità a fuoi digiuni , alle sue vigilie , alle discipline , e alle altre simili pratiche di virtà , che si usavano per divozione di quel tempo, come pure la confeilione frequente, e la rara comunione; imperocchè si contessava almeno una volta al giorno : e non si comunicava altro che nelle feste principali, e alcune Domeniche. Ora io attribuifco quell' inconvenienti alla ignoranza e alla indiferezione de fuoi direttori piuttofto che alla fua ; imperocchè nella fua tenera giovinezza non poteva egli ancora sapere le regole nè della vera pietà, nè della disciplina della Chiesa ; ed-importava molto più per la sua propria fantificazione, e per la edificazione del proffimo, di non aver egli altro che un benefizio, e di non accettare il Vescovado, se non era in età di adempiere a' fuoi doveri . Per altro io " ro eccellenti le disposizioni del suo cuofun verginità fino agli anni diciotto.

Durò la fua malattia sino al secondo tuttavia i fuoi funerali molto solenni, di Tommaso di San Severino . Giunse-

Th. Niem. c. 60. 62. (5) Vita PP. p. sta8.

Il Conte di San Paolo era già nella per lo gran concorso del popolo, che lo riguardava come un Santo (2) : e Vescovo si curava poco di sostenere il e seguitarono a farsene i giorni seguenti, e così per molti anni . Si migliorò la cause di Papa Clemente, e molti stimarono, che Dio medelimo si dichiarasse per lui, operando tanti miracoli per mezzo di un Santo, che lo riconofcea per vero Papa.

XXXVI. Carlo della Pace, andando Stato del in Ungheria Jasciò a Napoli la Regina Regno di Margherita sua moglie della medesima Napoli. cafa di Angiò-Sicilia, ei suoi due figliunli Ladislao e Giovanna. La notizia della morte di Carlo andò a Napoli nello stello mele di Febbrajo 1386, , e tosto Margherita Regina fece proclamare Re Ladislao, o Lancollotto, come chiamavali in Francese, di anni dieci solamente . Ma Papa Urbano restò sempre avverso alla Vedova, e a'figliuoli di Carlo della Pace, come a lui medefimo, a fegno di ricularell offinatamente la fepoltura ecclefiattica (3), volendo foftenece le censure, che avea sulminate contra di lui a Nocera; e in virtù delle quali pretendea, che il Regno di Sicilia, cioè di Napoli, fosse a lui ritornato come Papa e Signore Feudale, Dall'aitro canto la Regina Margherita venne a rotta col Senato di Napoli, per modo che la Città fu divifa in partito fra

Papa Urbano e lei. Volle Papa Clemente coglier profitto non dubito, che non avesse retta inten- dalla occasione e per istabilire a Napolizione, e perfettissima, e che non sosse- la Casa di Angiò, e in conseguenza la fua ubbidienza . Si valle per tal effetto dire; ben mi stupisco, che gli si arrechi. Octone di Brunsuic, Principe di Taa gran merito di aver egli cultodita la ranto, ultimo marito della Regina Giovanna (4), ch'era flato preso nel 138r. da Carlo della Pace, e liberato tre angiorno di Luglio 1387, in cui morì fan- ni dopo da alcuni Bretoni, che lo contamente, com'era viffuto (1), non aven- duffero in Avignone (5). Papa Clemendo altro che diciotto anni, meno diciot- te lo perfinafe dunque a ritornare a Nato giorni. Fu seppellito tre giorni do- poli, e a far riforgere il partito del giopo in Avignone nel cimiterio de pove- vane Re Luigi II, per mezzo degli amiri, come aveva ordinato. Ma furono ci, che Ottone avea, particolarmente

(1) Vite PP. p. 515. (2) Fraiff 3. vol. c. 100, (3) Th. Niem. c, 64. (4) Sup. n. 5.

to del Re Luigi; ma a condizione che I foldati non entraffero nella Città, fe non che pochi, e per comperare de' viveri (1).

L' Arcivescovo di Napoli, ch'era del partito di Urbano, chiamavasi Niccolò Zanasi (2), mal chiamato da alcuni altri Guindazzo, nativo di Cremona, e famolo giurisconsulto . Essendo Arcivescovo di Brescia, su mandato a Napoli da Urbano, per ricevere il giuramento di Carlo della Pace, come fece il primo di Maggio 1381. L'anno seguente fu fatto Arcivescovo di Benevento, e a capo di due anni fu trasferito a Napoli dopo la morte di Luigi Bezut, che Papa Urbano VI, avea mello in luogo di Bernardo Clementino, com' è stato detto (3). Imperochè dopo lo fcisma, vi furono molte Chiefe con due Prelati, che vi si chiamavano Vescovi ad un tempo medelimo.

Così Niccolò Zanafi, ch'era in possedimento dell' Arcivescovado di Napoli? nel 1387, ebbe per opera affai mal fatta . che Ottone di Brunfuic vi avesse fatto riconoscere per Re il giovane Luigi di Angiò. Andò egli per la Città con l'Abate di San Severino, e con altri Sacerdoti Urbanisti, per mantenere il popolo nell'ubbidienza del Re Ladislao; ma furono prefi da quelli del contrario partito, che li ferirono, e strascinarono per terra. Verso la sera tutti presero l'armi, e vi si fece un combattimento, in cui gli Urbanisti ebbero il vantaggio. Ma il fertimo giorno dello stesso mese di Luglio arrivarono due galee da Provenza, che portarono danaro per pagare le truppe di Luigi . Il che costrinse la Regina Margherita ad utcire il giorno dietro dal Castello dell' Uovo (4), e a ritirarsi co'suoi figliuoli a Gacta, dove

flettero molti anni in gran bisogno. Allora avendo il partito 'di Luigi di Angiò cominciato a dominare, Fapa Clemente permile, che si vendesiero le ar-

fero fotto Napoli il primo giorno di i pagamenti alle truppe (5), come avea Luglio 1387. e il Senato prefe il parti- fatto Urbano sette anni prima in favore Anno di Carlo della Pace (6). Papa Urbano DI G.C. era allora in Lucca, dove alcuni Prin- 1387. cipi Alemanni gli mandarono segretamente degl'Inviati, fiimolandolo a riunire la Chiefa; offerendogli tutt'i neceffari foccorfi, le spese del viaggio, i luoghi propri per le conferenze con Clemente. Ma nulla ottennero; e Urbano dicea sempre, ch'era egli il vero Papa; è che non era a proposito il rivocarlo in dubbio.

Era celi tanto alieno da ogni accomodamento con Clemente, che il ventelimonono giorno di Agosto di quest'anno 1387. (7) pubblicò contra di Ini una nuova Bolla, indirizzata a tutt'i Vefcovi, in cui dopo avergli dette molte ingiurie, esorta tutt'i Principi Cattolici, e generalmente tntt'i fedeli, a fostenere la causa della Chiefa, cioè la fua; e promette Indulgenza Plenaria, come pel soccorso di Terra-Sauta, a tutti quelli, che prenderanno la Croce, serviranno un anno, o contribuiranno alle fpefe 'della guerra contra gli Sciimatici. Ma non si vede verun effetto di questa Bolla . Al contrario l'ubbidienza a Clemente in quest'anno si este-

se notabilmente. XXXVII. Il Re di Aragona , Pie- Giovantro il Ceremoniolo, morì in Barcellona, ni Redi il giorno quindicelimo di Gennajo in età Aragona di anni settantacinque (9), avendone regnati più di cinquanta. Aveva offerva- VII. ta la neutralità tra' due Papi , quantunque per sollecitazione di Pietro di Luna Cardinale Legato in Ispagna, facesse sare molte suppliche a Roma, e in Avignone, in propofito delle due elezioni. Giovanni Duca di Girona fuo primogenito, e suo successore alla Corona, fi determinò finalmente per le istanze del medefimo Cardinale; e nel veurefis moquinto giorno di Febbrajo 1387. pub- . blico in Barcellona una dichiarazione di questo tenore.

Nel tempo che per nostro diritto di genterie delle Chiefe per fomministrare primogenitura eravamo noi Principe di - .0 0 2 ... Giro-

<sup>(1)</sup> Rain, 189, m.z eu Fig. (2) Ughell, 19,6, p.207. (3) Sup. m.s. (4) Th. Niem. e. 63, (5) S. ant. iir. 22. c. 2, 5, 142. Th. Niem. g. 66. (6) Sup. b. 1. (7) Rain, n. z. 2, 3 (8) Indic. Atag. p. 250. Rain. n. 10. Vilm PP. 10, 1. p. 518. 2365.

Girona (1), vedendo lo Scisma, che s'era mendo che ne avesse dispiacere, avendo formato nella Chiefa, abbiamo fatto pren-DI G.C. dere informazione solennemente intorno a' 1387. diritti de' due pretesi Papi; abbiamo vedute le informazioni, ch' erano state fatte da altri Principi ; il tutto ben considerato, abbiamo trovato che il primo eletto, cioè Bartolommeo Arcivescovo di Bari, è stato intruso per una violenza notoria; e che il tecondo, il nottro Santo Padre Papa Clemente, chiamato allora il Cardinal di Ginevra, è il vero, canbnico, e legittimo Papa: e noi l'abbiamo dichiarato per tale. Ma la nostra dichiarazione non fu folennemente pubblicata durante il Reuno del Re noltro Padre di gloriosa memoria, che durò indifferente, e quella in ifferenza commile a' fuoi fudditi di offervare. Presentemente effendo noi per divina provvidenza efaltati al trono, dopo aver tenuti molti Configli, e maturamente deliberato intornò a quefto; abbiam ; trovate conformi alla nostra dichiarazione le informizioni , e i procedimenti fatti dal Re no tro Padre. Perciò esortiamo tutt'i fedeli, e comandiamo a tutt'i noitri iudditi, di riconoscere per vero Papa il Signar Cle mente VII. e tenere l'Antimoa primo eletto per separato dalla Chiefa.

Aveva il Re Pietro un germin cugino chiamato Jacopo di Aragana, che effendo dellinato allo flato Ecclefiaftico (2) da fuo. padre, di cui era terzo figliuolo; nell'anno 1352, era Canonico, e Pravolto della Chiefa di Barcellona, Canonico di quella di Maiorica, e Cappellano commensale del Papa, nel 1362. Innocenzo VI. lo fece Vescovo di Tortola, quantunque non avelle compiuti altro che venticinque anni. Nel 1369. la Chiefa di Valenza vacò ; eleffero i Canonici Ferdinando di Munnos, Canonico, e Cantore della me-definia Chiefa. Ma Papa Urbano VI. fenz'aver riguardo a quella elezione, e cedendo alle istanze del Re di Arago-na, trasferì Jacopo ino cugino al Ve-Scovado di Valenza. Papa Clemente eli offer) il Cardinalato, che non osò accettare, durante la vita del Re Pietro, te-

egli abbracciata la neutralità, e non riconofcendo Clemente per Papa. Ma dopo la morte di questo Principe, e la dichiarazione del Re Giovanni, Jacopo di Aragona accettò volentieri il Cappello roffo, e lo riceverte dalle mani del Cardinal Pietro di Luna, Papa Clemente confervò a Jacopo l'amministrazione della, sua Chiesa, e chiamavasi il Cardinal di Valenza.

Carlo il Cattivo Re di Navarra (3) morì a Panolona il primo giorno di Gennajo, quell'anno 1237, e Carlo il Nobile suo primogenito gli succedette. Aveva il Padre semore differito, come il Re di Aragona, a dichiararsi per uno de due Papi ; ma il figliuolo colfe il tempo, e solennemente si dichiarò per Clemente VII. e fu in questo ajutaro dalla efficacia del Cardinal Pietro di Luna. Così tutta la Spagna , a riferba del Portog do, fi ritrovò riunita fotto l'ubbidienza di Clemente.

XXXVIII. Inforfe quest'anno a Pa- Errori di rigi una gran qui lione tra' Frati Pre- Frate dicatori , e gli altri Teologi (4). Fra Giovan-Glovanni di Montfor del medefimo Ore Monte dine, Dottore in Teologia, nativo della fon . Diocesi di Valenza, in Catalogna, sostenne nelle scuole quarrordici proposizioni; ed ecco le più importanti (5). L'; unione ipoliarica in Galu Cristo è maggiore della unione, delle tre persone nella ellenza divina (6). Può ellervi una pura creatura niù perfetta nel meritare di Gesu-Cristo medesimo (7). E' cosa espressamente contra la fede il negare, che ogni uomo, fuori che Gefu-Critta, abbia contratto il peccaso originale; ed è ranto contra la fede lo esentarne la Beata Vergine, quanto lo esentarne dieci persone. La Serittura Santa non dee spiegarsi altro che con la

medelima Scrittura Santa (8). Le quattordici proposizioni furono portate nell'Assemblea della Facoltà di Teologia (9), tenuta a' Maturini il festo giorno di Luglio 1387. e dopo effere Itata ciascuna qualificata in particolare; la Università a richiesta del-

<sup>(1)</sup> To.a. p. 988. (2) Vitar ro. 1. p 918. 1366. (3) 16 p. 518. 1371. (4) Duboulsi ro. 6. p. 620. (5) Vitm PP. re. 2. p 991. (6) Prop. a. (2) Prop. 12. 12. 13. (8)Prop. 14.(9) Duboulai. p 629. \$ 1 01 11 - 103 Year F. 2 101 11 p 54 11

Teologia, dell'Ordine degli Eremiti di Sant' Agoltino , uomo di fanta vita g' Anno di gran riputazione , Il qual diffe loro: DI G.C. Voi porete ascoltarli; se quel che pro- 1387.

la Facoltà di Teologia le presentò giuridicamente al Vescovo di Parigi Pietro di Orgemont , come a Giudice ordinario in questa materia, che proibì a Fra Giovanni di Montson di uscir di Parigi, e dopo i necessar) procedimenti, profferi quelta fentenza il venerdì ventefimoterzo di Agosto, vigilia di San Bartolommeo: Noi proibiamo, che alcun per l'avvenire abbia ardimento d' infegnare, o di sostenere in pubblico o in privatoveruna delle quatrordici propofizioni qui fopra mentovate, fotto pena di fcomunica, in cui s'incorrerà per lo folo fatto: l'affoluzion della quale riferbiamo a noi foecialmente. Per altro, se Giovanni di Montion può effere prefo, procederemo contra lui con la prigionia, e per le altre vie della legge. Nel corso di queflo processo avanti al Vescovo di Parigi, l' Inquisitore b'il suo Vicegerente venne ipeffo interpellato di unirli a questa causa: ma non volle mai comparire: probabilmente era dell'Ordine de' Frati Predicatori.

Giovanni di Montson si appellò della fentenza del Vescovo di Parigi a Papa Clemente VII. (1), e ando in Avignone , dove ottenne una citazione contra la Università . Essa mandò alcuni deputati . il cui capo era Pietroi di Ailli . Dottore in Teologia , e gran Maestro del Collegio di Navarra. Parlò due volte in rat proposito nel Concistoro avanti al Papa; e i fuoi discorsi, secondo il costume del tempo, sono a guisa di fermoni, cominciando con un tetto della Scrittura, feguito da preamboli, e da proteste ; e dopo il corpo medesimo del discorso è ingombrato da tante divisioni e suddivisioni, che ne diviene più oscuro'. Il Papa nominò de' Commissari : e l'esame dell'affare durò il resto di quest'

anno, e tutto l'anno feguente. Parere de' XXXIX. Nel mese di Novembre 1387. Papa Clemente foedì una folenne Fiorentiambasciara a Firenze, e vi su ricevuta con onore, andando molti Nobili incontro agli Ambaiciatori (2). Ma pri-ma che dar loro udienza, i Magistrati confultarono Luigi Marsilio Dottore in

porranno è utile alla Cristianità , sarà eseguito; se vi farà contrario, darete loro congedo da questa Città. Si diede dunque udienza agli Ambafeiatori ; e la conclusione de loro discorsi fu di pregar la Repúbblica di Firenze di adoprarfi alla convocazione di un Concilio universale, in cui si decidesse qual de' due fosse il vero Papa. Se il Concilio dichiarava, che fosse Clemente, si offeriva di fare Urbano Cardinale . Se Urbano era giudicato Papa legitrimo, Clemente si rimetteva interamente nelle fue mani, perchè disponesse di lul a sua voglia. Gl'Inviati lodavano altamente i Fiorentini, e faceano loro grandi offerte; tra le altre, che gli avrebbe Clemente fatti suoi Vicari nelle terre della Chiefa del loro vicinato, le cui entrate rimarrebbero in sequestro per gli Fiorentini, fin a tanto che la causa fosse decisa dal Concilio . I Magistrati di Firenze . dopo una lunga ponderazione, rifpofero: Non pare a noi che ci convenga di trattare del Concilio ; tocca queito a' Re, ed a' Principi più possenti di noi, e noi lì folleciteremo. Quanto all' ubbidienza,

e all' aderenza ad un Papa, non intendiamo noi di separarci da quello che ab-

biamo riconosciuto sino al presente, (era

questi Urbano ) sin a tanto che la Chie-

sa o il Concilio non abbia altrimenti

Ambasciatori di Clemente VII. litano chiamato Gualtiero-Diffe, ch' era ni de' staro Confessore del Duca di Lancastro, Lollardi e al quale Papa Urbano avea dati gran in Inprivilegi (3), credendo che seguisse que ghilterto Principe in Ispagna, dove doveva andar egli pretendendo di aver diritto al Regno di Castiglia . Il Duca vi andò in effetto; ma Gualtiero fi fermò la Inghilterra, dove distribuiva per danaro le grazie, che Urbano aveva accordate al Duca di Lancastro. Una ve n'era.

che altri avea premura di comperare, in e che

deciso. Così rimandarono indietro gli XL. Vi era in Inghilterra un Carme- Difordi-

ni fopra la fci-Sma .

> (1) Duboulai p. 622. 623. Cc. Launoi 10. z. p. 468. (2) S. Anien., 10. 3. p. 404. (1) Th. Valhog. p. 327. 01 2 2 2 1 4 42 102 102 102 112

e che pagavafi più cara , ed era quella tri delitti enormi . Affille quello scritto Anno di poter creare de Cappellani del Papa alla porta della Chiefa Cattedrale di San pt G.C. all'uso della Corte di Roma. Gualtiero Paolo di Londra. Dicea nel comincia-1387. ne concedette il titolo tra gli altri ad un

Agoltiniano chiamato Pietro Pareshull; il quale stimando di aver in quel modo acquistara qualunque libertà, cominciò ad attenersi a' Lollardi o Vicleshiti, ch' erano già copiofissimi in Londra. Essi gli disfero, che dovea lasciare una particolar religione per ritornare alla vita comune, ch' era la più perfetta e ficura . In feguito, a loro perfuasione, si pose a predicare, e a pubblicare i vizi del fuo Ordine , Ciò fece nella Chiefa di San Cristoforo a Londra, seguitato da più di cento Lollardi; e addossò tante colpe agli Agostiniani, che gli uditori ne ri-

mafero inorriditi.

Alcuni corfero tofto ad avvertirne questi Religiosi, tra' quali dodici de' più zelanti andarono alla Chiefa dove Pareshull predicava ancora. Uno di essi arditamente si approssimò, e lo smentì. Il che vedendo i Lollardi , fi avventarono addosso a questo Frate, lo fecero cadere, lo calpellarono, e gli diedero molte percosse. Discacciarono ancora gli altri Agostiniani inseguendoli suori della Chiefa, volendogli uccidere, ed abbruciare le loro case, gridando furiosamente: Liberiamo il mondo da questi carnefici , da quest' infami, da questi traditori del Re e dello Stato. Ma furono arreflari da Fra Tommaso Ashbourno, e dal suo compagno, entrambi Dottori in Teologia. e virtuoli uomini, che loro parlarono umilmente. Sopraggiunse ancora un de' Vifconti di Londra, che sedò questi furiosi, e feceli ritornare alle loro case .

Tuttavia | Lollardi condussero feco Fra Pietro Pareshull; e perchè il fuo fermone era stato interrotto, lo persuasero ad estendere uno scritto contenente tutto ciò che aveva egli detto, e quel che potea sapere di più. Egli lo sece ; ed accusava in questo scritto gli Agostiniani di aver uccifi de' loro confratelli ; e per acquistarfi maggior credenza; pose il nome de' morti, e degli uccifori, e accennò i luoghi dove gli avevano uccifi, e sepolti. Aggravò ancora questi Religiosi di molti almento : lo fono ufcito da un nido deldiavolo, e per grazia del Signore fono arrivato alla più perfetta vita; per questo, e perché io sostengo la verità, i cattivi uomini da me abbandonati , se mi potellero prendere, mi farebbero molti mali . Ringraziava poi Papa Urbano di averlo mello in libertà, e in illato di ritrarfi dalle mani de' suoi nemici. CP Edecco l'uso, ch'egli facea della qualità di Cappellano del Papa. 2. ..

Era principalmente sostenuto da' Gentiluomini, che fi chiamavano cappucciati (1), perchè non si levavano, il cappuecio avanti a niuno, e non al medefimo. Santissimo Sagramento . Erano questi i gran difensori de' Vicleffisti. Uno di essi. chiamato Giovanni di Montaigu, fece levare dalla fua cappella tutte le immagini, che vi aveano polle i fuoi antenari, facendole mettere in celati luoghi, e ritenendovi solo quella di Santa Caterina. Un altro chiamato Lorenzo di San Martino, essendosi comunicato la vigilia di Pasqua, ritrasse l'ostia da lla sua bocca. e tenendola in mano la portò alla fua casa, nulla oftante le rimortranze del Sacerdote, che lo feguitava. Finalmente la mangiò divifa, parte con delle offriche, parte con della cipolla; dicendo che non era migliore del pane, che aveva in casa. Il Cappellano di Giovanni di Montaigu, effendo in punto di morte, e pentendoli del suo errory, domando un Sacerdote per confesfarfi: ma quelli della fua fetta gli differo, La confessione esteriore è inutile, confessati a Dio, che ha maggior potere di legare e di sciogliere, che non hanno i Preti Così perquanto potè dire, morì fenza Sacramenti.

XLI. Era Giovanni Vicleffo, autore Morre di di tutti questi disordini , caduto da due Viclesso . anni in apoplessia (2). Il giorno di San Tommaso di Cantorberl ventinovelimo di Dicembre 1385, mentre che predicava nella fua parrocchia di Luttervorh , gli si torse la bocca , perdè la parola , la testa gli si fece tremante, e dono effere villuto ancora, due anni . morl l' ultimo giorno dell' anno 1387. felta

<sup>(1)</sup> Valling. p. 540. (2) Valling. p. 322, 539. Cave oppend. p. 35.

ghilterra. Ecco i più importanti de neceffità affoluta in tutte le cole.

autore contemporaneo, parla così: Con quenti scorrerie per mare sorra i Siciliaquesto mezzo la Scrittura diviene volga- ni (4) e gli altri Cristiani, scrisse a Massiore, e più chiara a' Laici, e alle donne, lo, Arcivescovo di Messina, di far preche fanno legere , che non è d'ordina- dicare contrà di effi la Crociata , con rio a' Cherici (2) i più letterati ; e co- la indulgenza di Terra Santa , nelle sì la parola del Vangelo è gittata, e Chiefe di Sicilia. E la lettera in data calpellata da' porci , e fi fa giuoco del di Perugia il giorno diciottefimo di popolo . I.a. principale opera latina di Aprile 1788. Nello fleffo giorno Pa-Vicleffo è il dialogo chiamato Trialo-, pa Urbano scrisse una lettera consimile go, secondo l'ignoranza de tempi; per- ad Angelo Corrario Vescovo di Castelchè vi sa parlare tre personaggi, la Ve- lo o di Venezia, e poi Papa, in cui rità , e la Bugia , e la Prudenza . E' gli dice , che ha deliberato di armare come un corpo di Teologia contenente due galee contra i Terchi, che anda-

per necessità; e tutt'i peccati sono ne- eccitare i fedeli a resister loro, promette ceffari e inevitabili . Dio non poteva per quella guerra l'indulgenza di Terraimpedire il peccato del primo uomo, Santa, In questa lettera il Papa nominane perdonarlo, fenza la foddisfazione i Turchi Frigi, perche erano stabiliti dara da Gefu Criflo; ma era parimente in Natolia, e li confonde con gli antiimpossibile che il Figliuoto di Dio non chi Troiani o Teutri i tanto cra grans'incarnaffe , non toddisfaceffe , e non de la ignoranza della Storia." morifie. Dio avrebbe fatto altrimenti; Il Sultano de' Turchi residente a se avesse voluto; ma non poreva voler Bursa nella Bitima era allora Mourad vina fapienza s'incarnaffe per ripararlo, di Gefu-Crifto (6). Aveva altora Amuperchè il loro peccato era contra lo Spi- tuno ; ne' quali prefe molte piazze rito Santo Avrebbe bifognato, che a'Greci; fra le altre Andrinopoli nel s'incarnaffe lo Spirito Santo; il che è 1360. Era il terzo de Sultani Ottomaimpossibile . Niente non è possibile a mani . Mort in quest'anno 1288, dell' Dio, se non quello che accade attual- Egira 791. essendo stato ucciso da un buita per le cose, che non accadono, è di voler baciareli la mano. una illusione. Quando Gesu Cristo disse XLIII. Papa Urbano pretendea sem- Urbano

fefta di San Silvestro. Cosa che su pre- che l'avrebbe potnto fare se avesse vosa da molti per un divino gastigo, per- luto; ma che non potea volerlo. Dio Anno che avea spesso escanta questi non lascia di effer libero, come lo è nel di G.C. due Santi, San Silvestro e San Tomma- produrre il suo Verbo, quantunque lo profo. Lasciò Viclesso un grandissimo nu- duca necessariamente. Ma la libertà di conmero di scritti Latini e Inglesi (1). Al- traddizione per poter fare , o non poter cuni fono impressi, la maggior parte re- fare, è una chimera introdotta da' Dottori. starono manuscrirti nelle biblioteche d'In- Tal è il fondo della dottrina di Viclesso,

Una versione Inglese di tutta la Santa XLII. Il seguente anno 1388, effen- Progresso Scrittura, composta su la volgata latina do Papa Urbano avvertito; che i Mori de l'urdel 1387, Intorno alla quale Knigton, della coffiera di Africa faceano delle fre-chi. tutto il veleno della fua dottrina, vano conquistando contra i Gristiani in Eccone la follanza (3). Tutto accade Romania, e ne vicini paesi (5); e per

altrimenti . Essendo il peccato dell'uo- od Amurat-beg., soprannomato Algazi . mo nato dalla fedizione e dalla ignoran- cioè il Conquittatore. Succedette a fuo za, convenne per neceffità, che la di- padre Urcano nel 761 dell'Egira, 1259. Gefu-Crifto non potea falvar i demoni ; rat trentaquattro anni, e ne regno trenmente; la poffanza che gli viene attri- fuggitivo Cristiano di Servia; fingendo

che poten domandar a tuo Padre doditi pre, che il Regno di Napoli non ap-VI. a ci legioni di Angeli, si dee intendere, partenesse ad altri che a lui solo; e non Roma,

<sup>(1)</sup> Cave p. 36 (2) p 2644. (3) Boff. Var. l. so c. 152. l. 3; c. 7. 8. 23. 17 l. 10 6. 10. (4) Rain. 1388 n. 2. (5) Ughel. 10. 5. n. 352. (6) Ship fib. 94. n. 28. Procb. fuppl. p. 44. Bibl. Or. p. 24.

contava per Re ne Luigi di Angiò, ne le Felle, Furono quelli Canoni pubbli-Anna Ledislao. Volendo dunque incamminar- casi il quarto giorno di Ottobre 1388.pi G.C. vali , parti da Perugia verso la metà di XLV. Si continovavano in Avignone Giovan-

che avea fotto, pose un piede in fallo, e cadde malamente in terra col Papa, che rimale ferito in molte parti , per modo che non potea più andare a cavallo. Non volle tuttavia ritornare a Perugia, ma fi fece condurre a Tivoli di la da Roma. Giunto che vi fu apprello un ponte, è volea dimorarvi la notte, molri Romani andarono a visitarlo, pregandolo istantemente di ritornare alla sua Sede: ma vedendo che perdevano il tempo. se ne andarono. Il Papa andò oltre, e e si fece portare per la Campania sino a Ferentino, Ma venendogli meno il danaro per pagar le fue truppe, e avvicinandosi il verno, gli convenne per amore o per forza ritornare a Roma, dove poca gente gli andò incontro, e fu ricevuto con poco onore. Vi entrò nel co-

minciamento di Ottobre.

XLIV. Nello stesso Pietro di di Palen-Luna Cardinale Legato in Ispagna per cia. Papa Glemente tenne un Concilio a Palencia in Castiglia nella Chiesa de Frați Minori. Il Re Giovanni I, vi era prefente (2). V'intervennero tre Arcivescovi, di Toledo, di Compostella, e di Siviglia, e venticinque Vescovi. VI si pubblicarono sette Canoni; in due de' quali fi raccomanda la offervanza del Concilio di Vagliadolid (3), tenuto nel 1322, I Canoni del Concilio di Palencia fi riducevano a quel che fegue. Efortazione a' Vescovi e agli altri giudici Ecclesiastici di correggete i Cherici secondo i Canoni (4). Rimovazione delle contra gli adulteri (5); ma lenza prendere precauzioni per prevenire questi delitti. Proibizione di alienare i beni del- jo del medefimo anno fi tenne una

1388. Agosto con un'armata per andar a Nar- gli atti contra Fra Giovanni di Mont- ni di ni i ma non era lontano altro che dieci fon, e per informare il pubblico di tut- fon conmiglia da Perugia (1), quando il mulo, to l'affare, la Università di Parigi icris-dannaro, se una lettera circolare (6), in data del . giorno quattordicesimo di Febbrajo 1387. cioè del 1388, avanti Paíqua . Papa Clemente diede per Commillar, tre Cardinali, Guido di Malesec, Vescovo di Palestrina, e due Sacerdori, Lionardo Gif-. fon titolato di San Sisto, e Amelino di Lautrec titolato di Sant Eusebio. Dopo molte propolizioni, e requifizioni per parte della Università, il Cardinale di Ambrun proibi per nome del Papa a Giovanni di Monison, sotto pena di renderfi convinto de'cali , de' quali trattavafi, di allontanarsi dalla Corte di Roma, cioè da Avignone, fino alla decisione del processo ...

In seguito essendo il Papa avvertito. che tuttavia Giovanni di Montson si era ritirato, commise a' Cardinali Commisfari di procedere contra di lui, nulla othante le vacanze del mete di Agosto ch' erano allora . In teguela di che mandarono i Commissari all'albergo (7), dove Fra Giovanni avea fatta lunga dimora in Avienone; e l'ostessa, ritpose, che vi, era stato. più di tre mesi, ed era partito il terzo giorno dell' ultimo paffato mele di Agolto. Allora i Commissiari lo secero citare con cartelli affissi alla porta della Chiesa maggiore di Avignone, e di quella de Frati Predicatori , a comparire in persona avanti l'Auditore del Papa; e non essendo comparlo dopo molte trafgressioni, su condannato, per contumace , e scomunicato per sentenza de' Commissari, data da pene contra i Cherici concubinari, e Avignone il Mercoledì, giorno ventesimosettimo di Gennajo 1388. (8). Il diciassettesimo giorno di Fehbra-

la Chiefa, o di aggravarla d'impolizio-ni. Regolamento di polizia per gli Giu-dei, o per gli Mori allogati co Crillia-dei, o per gli Mori allogati co Crillia-VI. (9), accompagnato da Luigi Duca ni, principalmente per la offervanza del- di Borbone suo Zio, da Oliviero di

<sup>(1)</sup> Th. Niem. c. 69. (1) To.11, Conc. p. 2068. (3) Sup. lib. 92. 11. 65. (4) C. 2. 7. (5) C. 5. 6. (6) Duboulai s. 4. p. 621. Vita PP. 10.2. p. 997. (7) P. 2000. (8) P. 2004. (9) Duboulai se. 4. p. 633.

Chifine Contestabile di Francia e da moici alra Signori. V' Intervenero ancora Bertrando della Torre Veicovo di Noion e merambi Configlieri del Re. Allora il Retroto della Università accompagnato da Proccuratori delle quatro Nazioni diffe al Re per bocca di Fietro di Ailli, che andavano per avere la rifgotta di Gugilelmo di Valen Veicovo di Evreux, e contellore del Re, ano da deune propositioni forpa la fede da lui avanzate. Ed effendo preferte e fo Veicovo di Evreux.

li pregollo a rivocare quelle propofizio-

ni, come avea promeffo. Il Vescovo lo sece, leggendo ad alta voce fopra una carta, che tenea, cinque articoli in Latino, contenenti la fua ritrattazione; poi loggiunse in Francese: Io vidi la sentenza della sacoltà di Teologia approvata dall' Università, e parimente da Monfignor Vescovo di Parigi , data contra quattordici conclusioni sostenute da Fra Giovanni di Montson, e avendo considerata quella fentenza, mi parve buona e giusta, e prometto con mio giuramento di non predicare, ne' dogmatizzare al contrario, pubblicamente nè segretamente, e di non usare favor alcuno a quello Domenicano o a' fuoi aderenti, falva l'autorità del Papa nostro Santo Padre. Quindi il Vescovo di Evreux pregò il Re ginocchioni che volesse scrivere al Re di Aragona e al Papa, che facesse prendere, e condurre a Parigi Fra Giovanni di Montson per punirlo come meritava.

La fentenza di feormonica dara per contumacia in Avigono el 10 contra queflo Frare fi pubblicata a Parigi a richietia dell'Univerità nell'udiona dell'
Offiziale il diciaffettefino giorno di Martanto, effendofi Fra Giovanni islavato da
Avigono, e fi tritto in Aragono fia Patria, e di là a Roma apprello Papa Urbano (2), in favore del quale; effendo ad Aix in Provenza, in quelto fletflo anno 139, compofe un trattato confi-

derabile, per provare che Usbano era Avvo il Papa legittimo, e confutare le ragio Di G.C. ni de Clementini.

Questo affare attrasse in Francia una 1389. gran persecuzione (3) contra tutto l'Ordine de'Frati Predicatori, principalmente nella parte Settentrionale del Regno. che si chiamava allora la lingua d'Ovi . a differenza della lingua d'Oc. Si fecero prigioni molti di questi Frati; si negavano loro le offerte e le limofine, fi proibiva loro di predicare e di confessare . La Università li separò da essa interamente , nè più gli ammetteva agli atti della fcuola, nè agli onori, nè a gradi. Patirono gran danni nelle persone e ne loro beni . Divennero la favola del popolo che per dispregio li chiamava i Barbaggiani . Questa tempesta durò molti anni; e quelli, che la eccitavano, credeano di fare un fagrifizio alla Beata Vergine, tanto l'opinione della immacolata fua Concezione era sin da allora accreditata.

XLVI. L' undecimo giorno di Apri- Morte di le 1280. Papa Urbano fece tre istitu- Papa Urzioni memorabili . La prima fu di di- bano . minuire ancora lo spazio del Giubbileo, da Clemente VI. ridotto già da' cento anni a' cinquanta (4) . Urbano lo ridusse a trentatre anni, fondandossi fopra la opinione, che Gefu-Cristo sia villuto in terra quello numero di anni; e ordinò che il primo Giubbileo foffe nel seguente anno 1390, (5). La seconda istituzione fu la festa della Visitazione della Beata Vergine, che fisso nel giorno dietro della Ottava della Festa di San Giovanni ; cioè nel fecondo giorno di Luglio . Lo scopo di questa Festa era di ottenere la unione della Chiefa per intercessione della Beata Vergine . La terza istituzione fu che nella Festa del Santissimo Sagramento si potesse celebrare l' offizio divino , nulla ostante l'interdetto; e che quelli, che accompagnassero il Santissimo Sagramento dalla Chiefa fino alla cafa dell' infermo, e dalla casa dell' infermo sino alla Chiefa, guadagneranno cento giorni d' Indulgenza.

Fluny Tom, XIV.

(1) Vins PP. 10. 1, p. 1008. (2) To 1: p. 1375. Rain, 1389. n. 15, 16, 00. (3) To. 1: p. 1521. (4) Gobel. 681. p. 168. (5) Th. Niem. 1. 68.

La rate Google

Papa Urbano cominciò a fentirli ma-Anno le dal quattordicelimo giorno di Ago-DIG.C. flo (i), vigilia dell' Affunzione, e per 1389. molti giorni ebbe così mala ciera , che

Tierri di Niem, che stava appresso di lui, avea grandiffimo timore per la fua vita; e quel suo stato induceva alcuni a dire, che foss'egli avvelenato. Finalmente la fua malattia fi dichiarò verso la metà di Settembre ; e avendo durato ventotto giorni di feguito, morì il quiadicesimo giorno di Ottobre 1389, avendo tenuta la Sede undici anni , fei mefi, e otto giorni. I Cardinali, ch'erano in Roma ne scrissero la netizia il giorno dietro all' Imperador Venceslao, a fuo fratello Sigismondo Re di Ungheria , a Riccardo Re d' Inghilterra , a Giovanni Redi Portogallo, alle Repubbliche, e agli altri Principi fotto la fua ubb dienza. Il corpo di Urbano fu fenpellito a San Pietro di Roma nella Cappella di Sant' Andrea.

Avignonc .

Il Re Cre- XLVII. Frattanto il Re di Francia lo Vi. in Carlo VI. andava in Avignonea vilitare Papa Clemente; e vi arrivò il tren-Ma il piacer di effer Papa lo raccontolò. telimo giorno dello fleifo mese di Ottobre. Fu accolto con gran folennità (2) dal Papa e da, tutta la sua Corte; e aveano gran ragione di rallegrarfi, imperocchè il Re era il principal appoggio di quelta ubbidienza. Era accompagnato da Luigi suo fratello Duca di Turena, e da' fuoi tre Zii i Duchi di Borgogna, di Berrì, e di Borbone (3). Il giorno di Ogniffanti , che in queil' anno 1389. era di Lunedì , Papa Clemente coronò Re di Sicilia il giovane Luigi German Cugino del Re Carlo, che in queita ceremonia diede da lavare al Papa le mani nella Meffa; e il nuovo Re vi ficomunicò fotto le due foezie. Il terzo giorno del medefimo mese di Novembre il Papa ad istanza del Re Carlo fece Cardinale Sacerdote Giovanni di Talaru, Arcivescovo di Lione sin dall' anno 1375. (4) . Era vecchio , ma virtuoio , letterato, e zelatore de diritti della fua Chiefa . Clemente rimandò il Re carico di presenti , e gli concedette la di-

sposizione di quattro Vescovadi di setrecento cinquanta benefizi a fua elezione in pro de poveri Cherici del fuo regno; il che eccitò gran lagnanze dal lato degli studenti, che in tal forma si ve-

devano andar delufe le loro speranze . XLVIII, A Roma i Cardinali dell' Bonifacio ubbidienza di Urbano sì preienti , che IX. Papa. affenti nelle vicine provincie, fi raccolfero in Conclave in numero di quattordici (5), ed eleffero Papa Pietro o Perrino Tomacelli , noto forto il nome del Cardinale di Napoli . Fu eletto il fecondo giorno di Novembre, e prefe il nome di Bonifacio IX. Tollo che fu pubblicara la fua elezione, lo portarono fecondo il coltume all'altar di San Pietro ; e nel ritornar al palagio diceva a quelli, che andavano avanti a lui a congratularii : La mia allegrezza è la vostra . Fu coronato il giorno di San Martino undecimo di Novembre, e attraversando la Città per andar a San Giovanni di Laterano, fu male accompagnato per una fopraggiunta dirotta pioggia.

Era Napoletano, di anni quarantacinque in circa, di bella statura, e di bella faccia ; parlava bene ed era affai dotto in Grammatica, ma non fapea ne scrivere nè cantare . Ignorava gli affari e lo stile della Corre di Roma, come fe non vi fosse mal stato; per modo che non intendea niente di quel che gli fi domandava; foscrivea le suppliche tenza discernimento, e sentenziava confusamente fopra le conclusioni prese dagli

Avvncati nel Concistoro. XLIX. Nel principio del sun Ponti- Nuovi ficato confermò con fue bolle tre nuove Cardinailituzioni di Urbano VI. per la riduzione del Giubbileo, per la Fetta della Vifitazione, e per la indulgenza del Santissimo Sagramento (6). Il diciottesimo giorno di Dicembre il Sabbato de' quattro tempi dell' Avvento , Papa Bonifazio IX. fece quattro Cardinali. cioè Errico Minutoli Arcivescovo di Napoli, di una nobillifima famiglia

di essa Città . Era per lo appunto suc-

(1) Th. Nhm. ibid. (2) Virm PP. 10. 2. p. 513. 1377 (3) Froiff. lib. 4. n 4. Labbe all. Corn. 1. p. 500. (4) Directive Good if 1. 1. p. 500. Labout 10. 1. p. 378. Rad. de Rivo 29. hit, 53 Th. Nhem. 2. 16. (6) Gobb, 2. 269.

Zanali (1) morto nel ventelimoquinto giorno di Agosto del medesimo anno 1389. Ma Errico duranti i dieci anni che fu Arcivescovo, non andò a Napoli . Fu Cardinal Sacerdote di Sant' Anastasia, ch' era stato il titolo del medelimo Bonifacio. Il fecondo Cardinale di questa promozione fu Bartolommeo Oleario Vescovo di Firenze, nato in Padova. Era dell' Ordine de' Frati Minori, famolo Teologo, prima Vescovo di Ancona, poi trasferito a Firenze nel 1387. Ma a capo di due anni lasciò quelta Sede, effendo fatto Cardinale Sacerdore titolato di Santa Pudenziana. Ebbe in successore Onofrio Steccato Fiorentino, Agostiniano, Vescovo di Volterra, trasferito a Firenze l'ultimo giorno di Gennaio 1300.

Il terzo Cardinale fu Cofmato Migliorati Vescovo di Bologna, poi Papa fotto nome d'Innocenzo VII. Era nato a Sulmona nel Regno di Napoli (2). Papa Urbano lo nominò Vescovo di Bologna nel 1386.; ma il popolo negò di riceverlo . Bonifacio IX. gli diede in commenda l' Arcivelcovo di Ravenna, riputato vacante per la diferzione di Pilo di Prato; e fecelo Cardinal Sacerdote tirolato di Santa Croce in Gerufalemme (3). L'ultimo Cardinale di questa promozione fu Cristoforo Maroni Vescovo d'Isernia della Provincia di Capua: Era egli Romano; e Bonifacio lo fece Cardinale Sacerdote di San Ciriaco, e Arciprete di San Pietro.

Bonifacio IX, riftabill parimente tre Cardinali, deposti da Urbano VI, (4). cioè Adamo Eston Vescovo di Londra; al quale ristituì il suo titolo di Santa Cecilia; Bartolommeo Mezzavacca Vescovo di Rieti, che soce Cardinale Sareerdote titolato di San Martino a' Monti; e Landolfo Matamori, chiamato Arcivescovo di Bari , che fece Cardinal Diacono titolato di San Niccolò, Finalmente il Cardinale Pilo di Prato Arcivescovo di Ravenna, che avea lasciato Legato in Italia, ritornò a Bonifacio (5), e convenuti che si sossero, sarebbe tem-

ceduto in questa illustre Sede a Niccolò che lo accolse come Cardinale, e lo chiamavano per derifione il Cardinale Anno a' tre Cappelli . . )

L. Quando fi seppe in Avignone la 1389. morte di Papa Urbano, i Cardinali di zioni so-Clemente andarono al Palagio ; e ten- pia la nero congregazione con effo lui (6), Scilma.

avendo grande speranza che lo Scisma terminaffe. Imperocchè supponeano, che i Cardinali di Roma avrebbero durata fatica di rifolversi di entrare in conclave; e che piuttofto farebbero andati ad arrenderfi a Papa Clemente, Fecero intendere al Re di Francia la morte di Urbano, pregandolo di scrivere a' suoi parenti, il Re di Alemagna, e quello di Ungheria, il Duca d'Austria, e il Conte di Vertus Signore di Milano, che tutti aveano seguitato il partito di Urbano, perchè desittessero e proccurasfero la riunione della Chiefa. Il Papa e i Cardinali scriffero parimente al Duca di Borgogna, che allora era a Parigi appreffo il Re.

Il Re gli parlò di questo affare, e gli diffe: Mio Zio, io avea gran defiderio di andar a Roma con una poderofa armata per diffruegere gli trifmatici : mal' Antipapa èmorto, e sono pregato di scrivere a' Principi di fuo partito. Cofa mi configliate voi? Il Duca di Borgogna rifpofe: Monfignore, è vero, che Urbano è morto; ma non fanpiamo noi la disposizione de Cardinali di Roma, ne quella de Romani. E' difficile; che quetti Cardinali fi murino di proposito, perchè i Romani sono i loro padroni , e come gli sforzano a far Papa l' Arcivescovo di Bari , gli sforzano ad entrare in Conclave, e fare un Papa a modo loro. Voi non dovete dunque affrettarvi troppo, nè pregare quelli Principi, che nello stato in cui sono le cose farebbero poco per voi, come lo dimostrarono sino al presente. Aspettate altre notizie ; potrebbe accadere, che i Cardinali di Roma d'accordo rra loro diffimulaffero co'Romani, e tenza creare un Papa, prométtessero loro per acchetarli di far andar Clemente a Urbano per Clemente, era allora suo Roma; il che farebbe egli volentieri;

Pp 2 .

<sup>(1)</sup> Ughell, 10. 6. p. 207. 208. (2) Tom. 2, p. 13. (3) To. 6. p. 504. (4) Rain. 11. 4. Gobel. c. 84. (5) Vita 10. 2. p. 542. 1363. (6) Froili. 4. 206. c. 201

300 po di scrivere a tutt'i Principi dell'al- Re a quest'azione. Era egli nativo della . ANNO tro partito.

DI G.C. Il Re, e i fuoi Configlieri approvaro-1390, no tutti il parere del Duca di Borgoena. Ma la notizia della morte di Urbano eccitò un gran movimento nell' Università di Parigi, che giunse a far cesfare le lezioni, per disputare di quel che folsero per fare i Cardinali di Roma; te eleggere un Papa, o se attenersi a quello di Avignone. Ben sapeano che avea Clemente scritto al Re e al suo Consiglio, al Duca di Turena, e al Duca di Borgoena; e ne avea scritto alla Università medesima. Deputarono dunque i più confiderabili foggetti del loro corpo, per esortare il Re a scrivere a' Principi dell'altro partito, per mettere rimedio allo Scisma. Andarono i deputati per tre volte a San Paolo, cioè al Palagio, dove il Re dimorava allora apprello di quella Chiefa: ma non poterono aver risposta. di che rimafero affai malcontenti. Finalmente pochi giorni dopo giunse l'avviso della elezione di Papa Bonifacio. Dopo la morte di Papa Urbano il

Duca di Borgogna, e il Conte di Fiandra suo suocero, sollecitarono il Capitolo di Liege a riunirfi all'ubbidienza di Clemente per mettere fine allo Scifma (1); e a ciò il Capitolo rifpole. che la morte di Urbano non diminuiva punto la validità della fua elezione, nè in confeguenza il diritto del fuo fuccelfore canonicamente eletto; e che fareh. be pericolosa conseguenza per tutt'i Prelati, e per gli Principi medelimi, fe fosse a' loro sudditi permesso di rivocare in dubbio la loro autorità, e il fortrarfi dalla lore ubbidienza. E la lettera del quinto giorno di Gennaio 1390.

Il Re di" LI, Incontanente dopo, il nuovo Re Navarra di Navarra Carlo III. foprannomato il per Cle-Nobile , rinunciò alla neutralità tra' mente due Papi sostenuta da suo padre; e do-VIL po mature confiderazioni fi dichiaro per Clemente VII. (2) con lettera patente, in data di Pamplona il felto giorno di Febbrajo 1389, cioè 1390, avanti Pamedefima Città, e Dottore in Legge canonica, infegnata da lui in Avignone lungamente, Fu Referendario di Papa Gregorio XI, che lo fece Vescovo di Pamplona il fedicefimo giorno di Dicembre 1377. Fu uno di quelli, che si opposero più di tutti contra la elezione di Papa Urbano VI. e che eccitarono maggiormente i Cardinali a creare un altro Papa. Così si dichiarò egli per Clemente, che dal suo canto volle farlo Cardinale. come uno de' più degni Prelati della Chiefa, per la dottrina, e per gli fuoi costumi . Ma il Vescovo di Pamplona allora non volle accettare il Cappello, perchè voles perfuadere il Re Carlo il Cattivo a dichiararli per Papa Clemente; e credea di riuscirvi meglio, non effendo altro che Vescovo. Ma Carlo il Nobile, avendo fatta la fua dichiarazione, mandò a Pana Clemente alcuni foggetti confiderabili a pregarlo istantemente che facesse Cardinale il Vescovo Martino; il che gli fu accordato dal Papa il ventunelimo giorno di Luglio coll'unanime affenso de Cardinali. Mattino ebbe il titolo di San Lorenzo in Lucina, rimanendogli l'amministrazione di Pam-

plona nello spirituale, e nel temporale; LII. Frattanto ben conobbe Papa Bo- Ladislas nifacio, che non gli era possibile il so- ceronate stenere la guerra, come Urbano aveva Re di Siintrapreso di fare contra i due preten-cilia. denti al Regno di Napoli, Ladislao, e Luigi (3). Per il che subito dopo la fua elezione ricevette in grazia Ladislao con Margherita fua madre, e Giovanna fua forella; dando loro l'affoluzione di tutte le censure date loro da Urbano. e commettendo al Cardinale di Fiorenza, in qualità di Legato, di coronare Ladislao. Nel ventupelimo giorno di Febbrajo 1390, Bonifacio dichiarò le fue intenzioni in tal propolito a tutt'i Siciliani di qua del Faro, cioè del Reeno di Napoli; commettendo loro, che ubbidiffero al giovane Re, che aveva intorno diciassette anni, e sino alla sua squa. Martino di Salos, suo Cancellie- maggioranza al Cardinal Legato suo ture, Vescovo di Pamplona, determinò il tore, e alla Regina sua madre, e sua

<sup>(1)</sup> Rain. 2390. m. 19. (2) Duboulai 10.4. p. 648. Vite PP. p. 525. 1378. (3) Th. Niem. 2. f. 14. f. 64. Ram. 1100, m. 10.

tutrice. Il Papa avvertì i sudditi di Ladislao, che gli avea mandati de foccorfi per terra, e per mare, e che pretendea di affilterio a tutto fuo potere; efortandogli a face effi il medelimo.

Non otava Ladislao uscire di Gaeta. perchè il partito di Luigi di Angiò era più forte a Napoli, e nel paese. Questo obbligò Papa Bonifacio a mandargli un Legato per coronarlo; e fu Angelo Acciajuoli Vescovo di Firenze, Cardinale Sacerdote titolato di San Lorenzo in Damaso, che andò a Gaera nel mese di Maggio del medefimo anno, e ricevette il giuramento di Ladislao, col quale orestò sede ed omaggio al Papa per lo Regno di Sicilia alle iteffe condizioni de' fuoi predecellori, particolarmente di Carlo della Pace fuo padre . Finalmente promife di non dare foccorio alcuno all' Antipapa Clemente, ne a' fuoi Cardinali . L' atto è in data del ventinovelimo giorno di Maggio 1390. Verso il medefimo tempo Bonifacio mandò in Sicilia, o Trinacria, Cecco, cioè Francesco Vescovo di Pozzuolo (1) con una formula di abbiurazione dello Scilma-, per ricondurre alla fua ubbidienza quelli, che al tempo della Regina Giovanna, di Carlo della Pace, o di Margherita fua Vedova , aveano lasciato Papa Urbano per riconoscere Clemente.

Quando Papa Clemente intese la elezione di Bonifacio non lasciò di procedere contra di lui (2) come usurpatore della Santa Sede. Il che fece parimente Bonifacio dal suo canto: e si sulminarono vicendevolmente le più terribili cenfure, e le più inutili insieme, dall'una,

e dall'altra parte.

Luigi II. LIII. Nel mese di Giugno 1390. il di Angiò muovo Re di Sicilia Luigi II. di Angiò a Napo- fi pole in cammino per paffare a Napoli con una considerabile armata , e ben provveduta di viveri (3), Papa Clemente gli diede per Configliere il Cardinal Pietro di Turi, che fece parimente suo Legato in quelle contrade, per la riduzione de' ribelli, e degli Scismatici. Il Re s'imbarcò a Marfiglia (4), ma folamente il ventesimo giorno di Luglio , dappoichè il Legato diede la benedizio. Anno ne alla fua galea, e a tutta la fua flot. Di G.C. ta. Essendo il Re Luigi arrivato a Na. 1390. poli , affalì i Castelli dell' Uovo , e di Sant Elmo , che servivano a Ladislao. e costrinse la guarnigione ad arrendersi; prese anche la Cirtà di Pozzuolo . Papa Bonifacio mando il settimo giorno di Ottobre seicento cavalli in soccorso di Ladislao; e promise indulgenze a coloro.

che prendessero le armi contra Luigi , come capitano dell' Antipapa.

Frattanto Papa Clemente lasciò A. vigaone, ch'era infettato dalla peste (5), e si ritirò a Beaucaria, dove il diciassettesimo giorno del medesimo mese di Ottobre fece due Cardinali Sacerdoti. perchè il contagio ne avea fatti perire alcuni. Il primo di questi nuovi Cardinali fu Giovanni Flandrino Arcivescovo di Auch. Era nato in Vivares, ed era fratello di Pietro Flandrino (6), creato da Papa Gregorio XI. Cardinale nel 1371. Fu Giovanni prima Decano di Laon ; poi Vescovo di Carpentras nel 1371. Nel 1379. Clemente VII. lo fece Arcivescovo di Auch , col titolo di Cardinale de'Santi Giovanni e Paolo. L' altro Cardinale di questa promozione fu Pietro Gerardo, nato in Fores, nella Diocesi di Lione, Era licenziato in diritto, e Arcidiacono di Bourges. Nel 1373. fu Vescovo di Lodevo, poi di Avignone, e finalmente di Pui nel Velai l'anno 1384, Il suo titolo di Cardinale fu San Pietro in vinculis.

LIV. In tutto quell' anno 1390, vi Giubbiles fu in Roma un gran concorfo di Pelle- a Roma . grini per guadagnare la indulgenza del Giubbileo apertofi al Natale del precedente anno, secondo la nuova costituzione di Urbano VI. Ma non vi andarono altro che da' psesi a lui ubbidienti (7) , particolarmente da Alemagna, da Ungheria, da Polonia, da Boemia, da Inghilterra . Si portarono grandi offerte alle Chiefe di Roma, con le quali fi fecero alcuni riftauri : ma la maggior parte capitò nelle mani di Papa

(1) Rain. n. o Ugheile to. 6. p. 330. (2) Vitm PP. p. 255. Rain. 1380. n.14. (3) Vita p. 525. 1351. Lab. rec. 41fl. 60. 2. p. 948. (4) Rain. 1360. m. 27. (5) Vit. p. 326. 2385. 214. (6) Sup. lib. 97. n. 20. (7) Th. Niem r. 62.

Bonifacio . Ora quantunque montaffero ANNO queile offerte a grandi fomme, fi man-Dt G.C. darono tuttavia in diversi paesi alcuni 1390. questori , che vendeano la indulgenza a opelli che volcano pagarla quel tanto

che avrebbero tpefo nel viaggio di Roma ; il che produsse gran quantità di danaro, per modo, che vi fu tal Pro-vincia, dalla quale i queitori ritcoffero più di dugento mila fiorini d'oro imperocchè prezendeano di aver la facoltà di rimettere tutt'i peccati fenz'altra penitenza, e di poter dispensare da tutte le irregolarità. Ritornati a Roma refero conto al Papa del ricavato; ma egli ne rirrovò alcuni d' infedeli , e feceli mettere in prigione; altri furono messi in pezzi dal popolo, alcuni fi uccifero

da se medesimi, o morirono in qualche altra forma miteramente .

· Coll'esempio di quetti questori vi furono ancora alcuni altri Religioli Mendicanti (1), e Cherici secolari, che chiamandoli Inviati del Papa, o fuoi Legati , e facendofi valere la loro facoltà o vera o finta , affolveano per danaro , e fpello per picciole fomme ; fenz' aver riguardo alla enormità de peccari, ne alla contrizione de peccatori, o alla riftituzione, o alla foddisfazione, Difpenfavano ancora, per una leggera compenfazione, da ogni forta di voti di castità, di astinenza, di pellegrinaggi, od altro. Affolyevano e riconciliavano eli Eretici. e gli Scifmatici fenza legale abbiurazione. Abilitavano i baltardi, e davano licenze per maritarfi ne'eradi vietati. Finalmente concedevano ogni forta di grazia per danaro, che diceano di ricevere per nome della camera Apoltolica; e tuttavia non ne rendeano conto alcuno, Effendone il Papa avvertito, fece intendere a Benedetto Vescovo di Ferrara, Teforiere della Chiefa Romana in Romagna, d'informare fommariamente contra questi impostori; e far loro rendere conto e mettere in prigione quelli, che foffero colpevoli . E' la lettera del giorno diciannovesimo di Ottobre. Il Papa diede un simile ordine a Beltranicu Vescovo

di Como, a Gerardo Vescovo di Ratzburgo , a Niccolò di Messieu , a Gerardo d' Hildeseim, e ad altri ancora.

LV. Nel cominciamento del fuo pon- Diffribetificato, fece Bonifacio pubblicare per atone di tutt' i paeli a lui ubbidienti, che accor- benefizi. derebbe delle grazie a tutt'i Cherici , che andassero a Roma (2). Per il che molti si misero in cammino; ma nello approfilmarfi alla Marca di Ancona, e alla Romagna, fi ritrovarono in gran pericolo, Imperocche Bernardo della Sala, che custodiva quella frontiera per Papa Clemente, per le strade pose loro delle ipie per modo che molti furono prefi , e molti uccifi. Quelli, che arrivavano a Roma, venivano etaminati (3); ma cominciavano dal cavarne danaro, Poi quando si fece la distribuzione delle grazie a tutti gl' impetranti, i poveri Cherici furono melli gli ultimi nelle note ; per modo che le grazie loro divenivano quafi vane ; imperocchè il secondo e terzo anno il Papa fegnò molti registri sotto la data del primo ; colicchè quelli , ch' erano compresi in que' registri portavado pregiudizio alle grazie, che i poveri avevano ottenute il primo anno.

LVI. Papa Bonifacio liberò un Impo- Paolo Tistore Greco chiamato Paolo Tigrino, grino Imche Urbano avea fatto mettere in pri- postore. gione (4). Era nato di poveri parenti in un' Ifola, dove s'imbarco con alcuni altri d'accordo seco, chiamandosi Patriarca di Cottantinopoli. Andò prima nell' Ifola di Cipro, dove il Re si fece coronar di sua mano, e gli diede trenta mila fiorini d'oro. Si accorrea da ciascua lato a domandargli delle grazie come al Papa; le accordava facilmente facendole ben pagare; onde raccolie molto danaro. Andò a Roma pretendendo di sostenere il medelimo personaggio; ma Papa Urbano fecelo efaminare; e sopraggiunfero persone, che protestarono in faccia fua, che in quel medefimo anno aveano veduto in Grecia il vero Patriaca di Costantinopoli, Essendo così convinto d' impoltura, fu mello in prigione da Papa Urbano VI, che confisco il suo teso-

<sup>(1)</sup> Rain. n p. (2) Froiff. 4. c. 10. (3) Gobel. c. 84. p. 274. (4) Juy. Uef. p. 78. Labour. lib. 9. c. 10 M. S. fol. 78. Felib. bift, S. Ben. p. 303.

della Chiefa.

il refto del suo pontificato. Ma all'incoronazione di Bonifacio IX. fu messo in libertà, con gli altri prigionieri, secondo il costume. Allora passò in Savoja, e sapendo che il vero Patriarca di Costantinopoli era parente del Conte, andò a ritrovare quel Principe, genealogia, dalta quale fu ingannaro. Così accolfe graziofamente il pretefo Patriarca, e gli diede con abbondanza del suo. Fecelo vestire secondo la sua dignità, e lo mandò con dodici cavalli in Avignone, raccomandandolo, a Papa Clemente, come suo parente, e Patriar-ca di Costantinopoli : Clemente ne fu pure ingannato; e Paolo gli raccontò i mali, che Urbano gli avea fatti fofferire a Roma, perchè, gli diss'egli, io sosteneva il vostro partito; e gli rapprefentava che in coscienza era obbligato a riconoscervi per vero Papa. Clemente gli usò grandi atti di liberalità.

Ando poi a visitare il Re di Francia, che lo accolse con onore, e gli fece buon viso. Il falso Patriarca dimostrava al di fuori gran divozione, visitando volêntieri Chiese, e Conventi. Andò tra gli altri a S. Dionigi , dove disse all' Abate e a' Monaci: lo lo che voi avete il corpo del vostro Santo; ma io parimente ne ho cose rare, come la sua cintura, e molti libri, che non vi fono in questi paesi. Io farò avergli a voi, se volete darmi due de vostri Religiosi. Gli surono dati, li condusse sino al mare, dove s'imbarco alla sfuggita, portando feco le sue ricchezze, e lasciando esti indietro. Cercarono di feguitarlo, trasferendoli fino a Roma, dove seppero che non era altro che un impostore, e ritornarono indietro.

Efazioni. LVII. Frattanto volendo Papa Bonidi Bonifacio ajutare il Re Ladislao e sostener facio . la guerra contra Luigi di Angiò (1). mando al Cardinal di Firenza Angelo Acciainoli fuo Legato , perchè cofirintelle gli ecclesissici del Renno di Nasoli, e così i laici, a pagare un fiori-

o d'oro per fuoco i durante questa guerra, secondo l'ordinanza di Ladislao.

ro e fasciò Paolo in quello stato tutto E' la lettera del Papa del ventesmolecondo giorno di Novembre 1390, Diede ANNO parimente commissione a due altri Car. Di G.C. dinali d'impegnare e di alienare mol- 1391. te terre delle Chiefe . e de' Monisteri (2): ed in oltre d'impegnare ad alcuni nobili molte Città e molti Castelli appartenenti alla Chiesa Romana, di che la dicendo ch'era egli , mostrandogli una maggior parte di questi nobili s'erano già messi in possedimento, come Governatori. Il Papa ne accordò dunque loro il godimento per un dato tempo, come di dieci o dodici anni a titolo di vicariato, e coll'aggravio di una contribuzione annuale di tanti fiorini d'oro. o di un certo numero di gente di guerra, mantenuta a loro spese pel servigio

> LVIII. In Inghilterra il Re Riccar- Ordinane do II. tenne un Parlamento a Londra 24 fopra il lunedi dopo Sant'Ilario, giorno fedi- i benefisesimo di Gennajo 1391, dove tra le zi d'Inaltre cole fu ordinato, che per l'avve- ghilternire niuno paffaffe il mare (3) per ottenere provviste di benefizi , forto pena di effere arrestato, e imprigionato, come ribelle del Re. Avendo Papa Bonifacio saputo questo decreto, se ne dolfe con una Bolla , in cui diffe (4): Alcuni fedizioli infinuarono al nostro caro figliuolo il Re Riccardo di rinnovare la ordinanza del Re Edoardo fuo Avo, conforme a quella di un altro Edoardo, di questo tenore: L' elezioni de' Velcovadi e delle altre dignità, faranno mantenute in Inghilterra, come furono accordate da noffri anteneti, e da quelli degli altri fondatori . I Prelati e eli altri ecclesiastici, che hanno diritto di patronaro fopra qualche benefizio, ne avranno la libera collazione, come l'ebbero i loro autori ; e in caio che la Corte di Roma facesse qualche riserba, o donasse una provvista idi qualche Vescovado, o dignità, od altro benefizio . per impedire l'elezioni , le collazioni, o le presentazioni, il Re d'Inghilterra avrà per questa volta la collazione de' Vescovadi o di altre dignità elettive; che faranno di fuo patronato.

Dopo una lunga enumerazione di molti casi, dove le riserbe, e le colla-

<sup>(1)</sup> Rain. w. 17. (2) N. 18. (3) Valling p 343. (4) Rain. 1391. 11. 19.

zioni della Corte di Roma fono ristret-ANNO te, il Papa aggiunge: Il Re Riccardo DI G.C. così circonvenuto ordinò pel suo parla-1391. mento la esecuzione di questo antico decreto; e che se alcuno vi contravvenisse accettando qualche benefizio oltre mare, io intendo in Corte di Roma, farà esilisto e bandito perpetuamente, e le fue terre devolute al Re per altrui delitto; e incorrerà nella medefima pena fette fettimane dopo ritornato in Inghilterra. Al fine questo statuto proibiva ad ogni persona, ed al Re medesimo, di mandare alla Corte di Roma per ottenere veru-

na grazia al contrario.

Dichiara il Papa di effere vivamente affirto di quella ordinanza (1), e foggiunge: è cosa più chiara del Sole, che i Laici, per quanto sieno divoti, non hanno facoltà veruna di disporre de bani ecclefiaffici; e quando ancora ordinano qualcosa in favor della Chiesa, e a fuo vantaggio, non è di niun valore. Una tale costituzione è riputata da' Padri per una distruzione, e usurpazione della giurifdizione altrui .

Papa Bonifacio durò fatica a moltrare tali massime ne' Padri della Chiesa; e le leggi degl' Imperadori Cristiani lo imentiscono espressamerte. Cónchiude dichiarando nulli i decreti, de' quali fi tratta, tanto quello del Re Riccardo, quanto quello de due Edoardi, come notoriamente contrari alla libertà ecclefiattica, e alla Chiesa Romana; e commetre a tutti quelli, che si sono impadroniti di alcuni benefizi, sotto pretesto di queste ordinanze, di lasciarli fra due mesi, con la riftituzione de' frutti. E' la Bolla del quarto giorno di Febbrajo 1391. O che non fosse questa ancora giunta in Inghilterra, o che non vi si avesse riguardo (2), in questo tempo il Re Riccardo fece un proclama a Londra, volente che tutt'.i benefiziati ch' erano in Corte di Roma, ritornassero in Inghilterra verso San Niccolò, nel cominciamento di Dicembre, fotto pena di perdere tutt'i loro benefizi; e quelli che non ne avevano ancora, ritornaffero tono sotto pena di delitto. Percossi gl' Inelesi da questa nuova come da un fulmi-

ne, abbandonarono la Corte di Roma e fuggirono alle lor case. Il Papa ne su spaventato egli medesimo; e mandò incontanente un Nunzio in Inghilterra (3), cioè Niccolò Abate di Nonantola, raccomandato a' Vescovi del paese con una lettera del quattordicesimo giorno di Aprile. Conosceva il Papa quanto riguardo dovelle avere verso il Re d' Inghilterra, ch' era il principal appoggio. che avesse la sua ubbidienza; non potendo fare niun fondamento fopra l'Imperador Venceslao, immerso nella pigrizia, e nella crapula, Bonifacio mandò dunque questo Nunzio a riconoscere lo stato delle cose in Inghilterra, e i motivi di

questo statuto dell'ultimo Parlamento. Essendo giunto il Nunzio appresso il Re Riccardo, gli fece gran complimenti per parte del Papa, che riuscirono tuttavia a domandar sempre la rivocazione dell'ordinanza dell'ultimo Parlamento contraria alla libertà ecclefiaftica, come fosse stato un articolo essenziale di questa lettera, che il Papa desse in Roma i benefizi d'Inghilterra , in pregiudizio de' Vescovi, e de' Padroni. Il Nunzio soggiunse: Vi do avviso per nome del Papa (4), che il Re di Francia, e l'Antipapa fecero un trattato, per cui il Re dee discacciare a forza il Duca di Borgogna ( si dee intendere il Duca di Angiò ), ed investire il Duca di Turena di tutte le terre della Chiefa in Italia; e promise di coronare un certo altro Re di Toscana, e di Lombardia, e di conformare il Duca di Angiò nel Regno di Sicilia; per il che il Papa vi esorta, e vi prega di prendere la disesa della fede, e della Chiefa.

.Vi rappresenta ancora i pericoli , a' quali voi fareste esposto, se l' Antipapa, e il Re di Francia prendessero vantaggio; é quando i Papi Francesi proccurarono di abbassare i diritti del Regno d'Inghilterra. Se i Francesi uturpassero l'Impero, estenderebbero la loro posfanza per tutto il Mondo. Con quelta mira tratteranno con effo voi , e per ufurpar finalmente la Inchilterra, Per il che il Papa vi configlia, attefo che fono effi scismatici, di non comunicare seco loro per niuna altra cofa, che per ridurgii alla ubbidienza della Chiefa. In caio cheturatule di poce con lora il la pina a patto che il Re di Francia, non mandi truppe in Ilalia, e non i meicola punto negli affiri di quello l'aefe, n' in quelli della Chiefa Romana, o dell'impro; e non favorica l' Antipapa da quello laco. Il Re Riccardo, ubriti quelli dilcorfi del per quanto fode conveniente, e gli difce, che volelfe attroder fino al profi-

mo parlamento; al che il Nunzio ac-

confenti volentieri , avendo già fentita la liberalità degl'Inglefi.

LIX. Paffato che fu l'anno del Giub-Giubbileo in Alema bileo, secondo la cottituzione di Papa Urbano V.1. cioè quest' anno 1391. Papa Bonifacio accordò alla Cistà di Cofonia un anno d'indulgenza (1) fotto la medelima forma di quella di Roma, per modo che gli abitanti di Colonia, o quelli che vi capitassero nel corso di quell'anno, guadagnerebbero la indulgenza plenaria, vilitando certe Chiefe, e facendovi le loro offerte. Qui fi vede il cominciamento della ditpenia di andar a Roma per guadagnare il Giubbileo. Il teguente anno Bonifacio accordò la stessa indulgenza alla Città di Magdéburgos e a ciatcuna di queste due Città mando an Collettore, che riscosse una certa parte delle offerte, in feguito concedette di confimili Indulgenze ad alcone Città di Alemagna per tanti dati mesi, donde a Meissen, e a Praga vi fu gran concorio di popolo.

> Bonifaçio concederte pol a molti luoghi di Alemagna, che quelli he vinfatlero certe Chriefe, guadagnerebbero delle Indulgente limili a quelle, che erano flate aftre volte dare a quello da a quel luogo elprefio nella concefione. Finalmente gueflo l'apa divenne tanto prodiped findulgenez, che non ne troubava a chi fi foffe, ma pagandole; cofa che le facea cadre in divregno;

Frattanto Bonifecio pubblicò una lettera (2) indirizzata a tutt' i fedeli; in Fleury Tom, XIV. cui declama contra lo Teilma, e aflega per prova del fuo dritto le rivelazioni ANNO di Fra Pietro Infante di Aragona, e di Di G.C. Santa Brigida, e e rigetta con indignazio-1992. ne la propofizioni di un Concilio. Finalmente tutta la l'ettera tende a far abbamdontre e detediare il Papa di Avignone. E' del primo giorno di Marzo 2391. Il medelimo anno Bonifacio Papa canonirzò la medelima Santa Brigida di Sverita con in bolla del fello giorno di Crotoler (3), mettendo i fa la finalmenta del propositione del propositione del quale mort: una poi di austicini alli Ostavo tienno di Ortolore.

A Londra II Venerell decirno giorno di Novembre cominciò un pariamento (4), dobre il tratto l'affere del Paparico del del control del paramento del paramento del Cennaio. Il Re e il Duca di Lancattro tito aio paranao di aderire al Papa. Mai i Signori non volleto a ninu modo confenire, che quelli, che andaffero a Roma, poctice quelli, che andaffero a Roma, poctiche quelli, che andaffero a Roma, poctiche quelli, che pandifero a Roma, poctiche otto della della della discontinua di papa nel Re e, tollerarono, che con la permissione del Re, il portifero con impertare del benefizi fino al prollimo impertare del benefizi fino al prollimo

parlamento.

LX. Il partito di Luigi di Angiò era Continuasempre il più forte nel Regno di Napo- zione dellis e il decimo giorno di Aprile 1392, la guerra riportò un confiderabile vantaggio con-di Napoli. tra il partito di Ladislao, che Papa Bonifacio fostenea con grandi spese (5). Per il che vedendo etaufto il suo tesoro. venderte alcune terre della Chiefa a por commife the fi pagaffe alla Chiefa Apostolica una mezza annata di tutt' i benefizi conferiti dalla Santa Sede , cloè la metà de' frutti del primo anno: La medefima guerra fu a Papa Clemente un motivo d'imporre una decima fopra il Clero di Francia, nulla offante la parola, che avea data al Re Carlo VI. (6) di follevare il Clero, La Regina Maria Madre di Luigi II. Re di Napoli rappresento a Papa Clemente, the coronando fuo fi-

(a) Cobel s 86. (a) Spiell. ro. 6 p. 49. (3) Sup lib 97. n. 17: 18 (4) Valling, p. 346. (5) Rain, 1392. n. Pign. (6) Labour, lib. 12. s. 6. I. Juren. p. 94. Dubouni p. 680.

Designity Liconia

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

gliuolo non avez fatto altro che dargli una conquista da fare, ed una guerra, or G.C. le cui spese non poteva egli comportare; 1392. e il Papa abbracciò volentieri quella occasione di accrescere le sue entrate . E-

eli impose dunque una decima sopra tutto il Clero di Francia, fenza eccettuare niuno; così vi fi ritrovò compresa la Università. Il Rettore ne presentò le fue doglianze al Re, che le ricevette, e promise di scrivere al Papa in que' termini, che l'Università desiderasse. Avendo la maggior parte de' Vescovi deliberato di non pagare questa decima, si raccollero a tal fine, e conchiutero che se sossero stimolati da Collettori del Papa, si appellerebbero al Papa meglio informato. Lo fecero, e mandarono espresfamente due Notai in Avignone, che di nafcolto affiffero fegretamente l'atto di appellazione alle porte del palagio del Papa; ma tutto inutilmente, per-

chè la decima fu pagata. LXI, Il medelimo anno furono contra-Privilegi

del (lero frati i privilega del Clero dalle tre persocontrafta ne, che aveano maggior credito appreffo al Re (1), cioè il Contestabile Olivieri di Cliffon , Bureau della Riviera , e Giovanni di Mercier , Signor di Noviant. Diceass pubblicamente ne' Consigli , che l'Imperador Costantino non avea facoltà di cedere a San Silvestro la Signoria temporale di Roma', Si stimave mal fatto, che gli Ecclefiastici fossero in possedimento di far esercitare la giuffizia secolare, principalmente nel criminale, în pregiudizio del Principe, al quale solo appartiene il gastigo de colpevoli. Finalmente si doleano del privilegio del clericato, conceduro da Vescovi anche a gente senza lettere, per estendere la giurisdizione ecclesiastica. Erano quelle proposizioni sostenute da alcuni dottori de' Frati Mendicanti, che non aveano Signorie, nè giustizia da mantenere; e il cui intereile al contrario era debilitare quelli, che ne aveano.

Per venire all'esecuzione si cominciò dalla Normandia, dove la Corte fece intendere a' Giudici secolari di reprimere gl' intraprendimenti de' Velcovi, e di

volessero sostenerle. Allora la Università tenne un'assemblea verso la Festa della Santiffima Trinità, che in quest'anno 1392. era il nono giorno di Giugno; dove si deliberò, che ella si unisse al corpo del clero, di cui formava una parte, in difesa del comune interesse. La difficoltà fu di aver udienza dal Re; e venendo loro negata, cessarono dalle lezioni ; per il che uscì di Parigi un gran numero di forestieri ; e come non parea che la Corte se ne curasse, la Università si raccolse ancora il quindicesimo giorno di Luglio, fece una deputazione del Rettore con venti de' più confiderabili, che andarono a ritrovar il Re a San Germano fotto pretefto di complimentarlo per un suo viaggio, che aveva a fare . Ebbero udienza a eran fatica, ed avendola finalmente ottenuta, mentre che il Dottore, che parlava per tuttl, cominciava la fua orazione, fi levò-il Cancelliere Arnaldo di Corbia, e diffe: Il Re è bastevolmente informato del motivo, per cui venite, e vuole risparmiarvi la fatica di domandare quel che già vi avrebbe accordato prima, fe fosse stato prima avvertito de vostri privilegi. E ciò perchè fitemea, che quefto Dottore, non molto compiacente per la Corte dicesse qualcosa di dispiacevole al Re , e a' fuoi Ministri , intonno all'origine dell'autorità Reale sopra il Clero. Il Re fece loro una dolce riprensione per aver tralasciate le lezioni, e commise di continovarle. Lo promisero essi partendo molto soddisfatti.

Il viaggio, al quale si apparecchiava il Re (2), era per muover guerra al Duca di Bretagna, che proteggea Pietro di Craon, dappoiche avea costui voluto in Parigi affaffinare il Contestabile di Clisson . Essendo il Re uscito di Mans, e marciando in un giorno ardentifimo, divenne frenetico, perdette il conoscimento, e perseguitava con la spada alla mano il suo dessa fratello, e quanti incontrava. Questa malattia ebbe degl' intervalli; ma non si risand mai più interamente; e i suoi tre zii, il Duca di Borgogna, di Berrì, e di condannare in groffe amende quelli , che Borbone, riprefero il governo dello Stato. LXIL

LXII. Verso la sesta di Natale arre- molto cambiato, quando i due Certosicarono due Certofini al Re Carlo una ni portarono questa lettera. lettera di Papa Bonifacio, per efortarlo a concorrere a metter fine allo Scisma. Erano forse que' due Certosini, ch' erano Bolla di Bonifacio, in cui dice: Ci prefentarono in voltro nome una fupplica contenente, che ancorchè il vostro Ordine sia da molto tempo riputato esente, dalla ginrifdizione degli Ordinari, e immediatamente soggetto alla Santa Sede; tuttavia siete inquietato da alcuni , e vogliono tirarvi al loro tribunale, difturbandovi in tal modo dalla contemplazione , e dalla quiete del vostro istituto : Per quelto ci avete fatto supplicare di esentarvi nuovamente, per toglier via tutt'i pretesti di molestarvi nell'avvenire ; e questo vi abbiamo accordato per nostra grazia speziale. Abbiamo noi veduto al fuo tempo, che i Certolini nella loro origine non pretendevano alcuna esenzione, e che riguardavano come loro Abate il Vescovo di Grenoble (2): così il loro primo titolo di esenzione è questa Bolla di Bonifacio IX, in data del festo giorno di Marzo 1291.

La lettera del medefimo Papa al Re è del secondo giorno di Aprile del seguente armo (3), e contiene in foltanza: Noi sappiamo, che voi gemete dello Scifma, che lacera la Chiefa da sì lungo tempo, e della negligenza de' Principi , che dovrebbero applicarii a riftabilire la unione . Voi avete dall'altro canto tutt' i necessari wantaggi per sì alto disegno : l'antichità della vostra Cafa , gli efempi de' voftri antenati , e i servigi, che resero alla Chiesa, le vofire qualità personali, lo spirito, il coraggio, la forza del corpo, la gioventù, la maturità del giudizio, le ricchezze , la riputazione Perciò vi esortia- Religione si doveano trattare più semplimo, e vi fcongiuriamo, per la miferi- cemente, e con minor pompa. Andarono cordia di Gesu-Cristo, d'intraprendere i due Religiosi prima in Avignone, dov prontamente la causa di Dio, e di pro- era il Duca di Berri; quegli che fra tutt' seguirla costantemente. Ma il Re si era i Principi di Francia savoriva sopra gli

. LXIII. Frattanto fi giustiziò a Utrecht DI G.C. un impostore, che per lungo tempo era 1392. paffato per Vescovo (4). Si chiamava scovo puandati a Roma à procacciare la elen- Jacopo di Juliere, ed essendo Frate Mi-nite. zione del loro Ordine (1), e che l' ot- nore, diede a credere per mezzo di una tennero in effetto, come fi vede dalla falla Bolla di effere un Vescovo; e Fiorenzo allora Vescovo di Utrecht lo prese per suo suffraganeo. In questa qualità ordinò. Sacerdoti , diede quafi tutti gli Ordini, confagrò Chiefe, e fece tutte le altre funzioni Vescovili . Al fine fu scoperto, che la sua Bolla era falsa: il che fu motivo, che molti di quelli, che aveano ricevuto da lui il Sacerdozio, o altri Ordini Sacri, si maritarono; e restarono laici. Altri meglio consigliati si fecero ordinare di nuovo da' veri Vescovi , coll'affenso di quello di Utrecht; che in virtù di una commissione del Papa raccolfe a Utrecht fette altri Vescovi , e avendo fatto prendere il falfario, lo degradò folennemente in pubblica piazza, il giorno di San Girolamo, trentesimo di Settembre 1392, poi lo confegnò al Giudice fecolare, cioè allo Sculteto, e agli Scabini della Città, che lo condannarono alla Caldaja, cioè ad essere immerso a poco a poco nell' acqua bollente. Ma in considerazione degli Ordini Sacri, che avea ricevuti, e per effere Frate Minore , tosto lo ritrassero dalla Caldaja , e fu decapitato, Il Vescovo Fiorenzo permise, che venisse seppellito nel cimitero de Frati Predicatori...

LXIV. I due Certofini, che Papa Bo- Continuanifacio mandò in Francia, erano Pietro, zlone Lombardo di nazione, e Priore della dell'affa-Cereofa di Aft (5), che prese per com- re dell' pagno Bartolemmeo Priore dell' Ifola Gorgona . Voleva il Papa mandar con effi un famolo Dottore in diritto, per foflenere la giustizia della sua causa ; ma Pietro gli rappresentò, che gli affari di

Qq 2

<sup>(</sup>r) Bull. to. 2. Bonif. con fl. 3. (2) Sup. lib. 62, n. 57. (3) Spicil. 2.6. p.54. (4) M.Chr. Beig. p. 325. (5) Labour. 12. 6.7.

altri Papa Clemente . Entrambi si sbigot - si sperava , la Università andò in pro-Anno tirono di questa deputazione di Bonifa-DI G.C. cio. Ricevettero affai male i Certofini; 1393. e dopo aver più volte ricufato di udirli, li fecero rinchiudere nella Certofa di Villanova. Protestavano essi tuttavia di arrecare una lettera di Papa Bonifacio al Re; e non poterono toglierla loro, nè

per minacce, nè per mali trattamenti. Giunto a Parigi il mormorio della lor detenzione , l' Università intercedette per effir appreffo al Re; ed egli scriffe in loro favore a Pava Clemente, che non osò opporvisi. Liberò egli dunque i due Certofini, e diffe loro, nel rimandargli: Afficurate il Re, che dal nostro canto e' impiegheremo fodamente a proccurar l' unione, a cotto non folo della nostra digoità , ma della vita medefima : tuttavia l'avvenimento fece conoscere che non parlava con fincerità. Così effendo partitivi Certofini da Roma verso il cominciamento di Aprile, come si può giudicare dalla data della lettera del Papa,

non giunfero a Parigi altro che verfo la fine di Dicembre.

Furono effi ricevuti e favorevolmente ascoltati dal Re. e da' Grandi: e promisero di rispondere alla lettera di Bonifacio a ma trovarono qualche difficoltà intorno alla formula della risposta : Si offendea Bonifacio, non dandogli il titolo di Papa, e dandoglielo, si offendeva Clemente . Risolvettero di rispondergli a viva voce per gli steffi Certofini, che Bonifacio avea mandati . Loro incaricarono di dirgli, che il Re todava le sue buone intenzioni per l'unione della Chiefa; e ch' egli era disposto a far uso di ogni suo potere per ottenerla. Per meglio dimostrare la buona volontà del Re si spedirono lettere a tutt'i Principi d' Italia. invitandogli a concorrere all'unione della Chiefa. Furono queste lettere consegnate agl' Inviati: e unirono ad effi due altri Certolini , l'uno de' quali era il Prior di Parigi ; e tutto quelto si fece col parere di tutt'i Principi, eccettuato Il Duca di Berrì, sempre favorevole a

Papa Clemente . Per rendere grazie, a Dio di questo

cessione a San Martino de' Campi il giorno della Conversion di San Paolo, ventesimoquinto giorno di Gennaio 1393. Guido di Monceaux Abate di San Dionigi el celebrò la Metfa dello Spirito Santo ; e il Priore dell' Abazia , Guglielmo Varrant Dottore in Teologiavi fece un Sermone, in cui esaltò la buona intenzione del Re, e de' Signori per la unione della Chiefa, ed eforto tutti gli afrati a pregar Dio, che dimoraffero fermi in quelta rifoluzione, perchè fi temeva a ragione, che Papa Clemente potesse distoglierli.

In seguito si pubblicò nella Università, che sarebbe ricevuto ciascuno a prefentare una memoria intorno a mezzi. che si stimassero i migliori per ottenere la unione della Chiefa; e che ciafcuno mettelfe la sua memoria in un ricettacolo ben rinchiuso, con un' apertura in alto, come farebbe in un tronco, posto nel Chiostro de' Maturini . A tal effetto fi concelle un certo termine; e fi nominarono un daro numero di Dottori che tutt' infieme giungevano a cinquantaquattro , per efaminare la memoria , e tarne degli estratti . Trovarono questi Commissari, che i mezzi proposti per finire lo Scisma si riducevano a tre: la cessione de' due Pretesi Papi, il compromesso, e il Concilio Generale; ed avendo i Commissari satta la loro relazione in un' assemblea generale della Univerfira, fu stabiliro ad una voce, che si dovessero questi tre mezzi presentare al Re in forma di lettera , e. Niccolò di Clemangis, Baccelliere di Teologia, fosse incaricato di comporla.

Frattanto i quattro Certofini mandati dal Re Carlo giunsero a Perugia, dov' era Papa Bonifacio, al quale presentarono le memorie , che loro erano state confegnate : e vi aggiunfero a bocca quel che parve loro a proposito. Sopra questo Bonifacio scrisse al Re una Bolla, in cui dice: Quel che abbiamo noi potuto comprendere è questo: che quelli, che hanno fatto Antipupa Roberto di Ginevra, o che gli hanno aderito, prevalendosi delconfentimento de' Principi (1), che non la vostra giovanezza, vi affascinarono

Tal-

il fuo Vicario a Roma.

300

talmente gli occhi che non potete più lo del Papa; i Cherici Romani avanti diffinguere il vero; di che fiamo afflittiffimi. Tuttavia speriamo sermamente, che Dio v'illuminerà, e vi farà conofcere il buon diritto di Urbano nostro predecessore. Racconta succintamente il fatto, e conchiude, esortando il Re ad abbandonare Roberto, e a non permettere mina, dicendo: Aspettiamo di essere meglio informati della voltra disposizione. F' in dara del ventelimo giorno di Giugno 1393. Quando giunfe in Francia questa Boila, era allora il Re in un accesso della fra malattia, e però non la Borgogna, che allora governavano, non credettero che meritasse rispolla; perchè Bonifacio non domandava altro che la espulsione di Clemente, senza fare dal fuo canto niun paffo per la unione.

LXV. In questo o nel precedente an-Bonifacio rientra in no ridusse Bonifacio alla sua ubbidienza la Città di Bologna, quella di Perugia, con molte altre della Romagna; e della Marca di Ancona (1). I Romani medefimi mandarono a pregarlo di ritornare a Roma, dove farebbe più ficuro che altrove; el'ottavo giorno di Agosto 1-20; fece con esfoloro un trattato, ed eccone le principali condizioni. Potrà il Papa mettere il Senatore, secondo l'uso de' finai prodeceffori, collo stipendio fomministrato dalla Città, i cui Banereti, od altri Officiali, non potranno impedire che il Senatore eferciti il fuo offizio, e la giuffizia, I Marescialli del Senatore, o de' Confervatori non potranno levare l' armi a'Cortigiani, Cherici , o Laici , ne a' Cherici Romani. Queste armi de'Cherici fono deene di offervazioni. I Cortigiani, e i Cherici Romani non taranno processati in Civile o in Criminale, se non avanti i loro Giudici legittimi, cioè i Cortigiani Cherici avanti l'uditore della Camera; i Laici avanti il Marescial-

Roma.

LXVI. Il Re di Castiglia era morto Dt.G.C. nell'anno 1390, la Domenica, nel nono 1393. giorno di Ottobre, di anni trentatre Gioranni. Morl di morte subitanea per una caduta Errico da cavallo; e i Romani non mancarono III Re di attribuirla alla sua dichiarazione in di Castiche niun sia costretto a seguitarlo. Ter- savore del Papa di Avignone (2). Suo glia. fuccesfore fu Errico III, tuo primogenito, che aveva appena dieci anni ; e per la fua poca fanità fu foprannomato il Dolente, o Il Valerudinario (3), Nella lua minore età i Grandi del Regno, sl. Prelati che Signori, furono di contraria ricevette. Ma i Duchi di Berri, e di opinione intorno al governo. Tra i Prelati i più dillinti erano Pietro Tenorio Portoghele, Arcivelcovo di Toledo, é dall' altra parte Giovanni Manriques Arcivescovo di Compoitella, e Cancelliere del Regno. Quetta discordia andò tant' oltre, che l'Arcivescovo di Toledo fu imprigionato con Pietro Vescovo di Osma; per il che si mise in interdetto la Città di Zamora, dov' erano stati arrestati, e quella di Palencia, e di Salamanca.

Papa Clemente informato dell'affare ebbe grande afflizione della detenzion de' Prelati (4), e mando Nunzio in Castiglia Domenico di Firenze, dell' Ordine de Frati Predicatori, allora Ve-scovo di Albi, e prima di San Pons. Il Papa in confiderazione della giovinezza del Re, e per effere già liberatii prigionieri, diede facoltà al Nunzio di affolverlo dalle censure , in cui era incorfo. La commissione è del ventesimonono giorno di Maggio 1392, e il Nunzio fi maneggiò ranto bene, che pacificò gli affari; dopo di che il giovane Re ricevette l'affoluzione in ginocchioni nella Chiesa Cartedrale di Burgos in presenza di tre Vescovi, il Venerdi quarto giorno di Luglio 1393.

<sup>(</sup>a) Rain. 9262. m q. 6. Id. 1392. m g. (1) Vitm PP. p. 526. 929. (3) Mariana 18. c. 13.95 (4) C. 18. Gall. Cheil. eo. t. editi 1719. p. 29. 30

LIBRO NOVANTESIMONONO.

I. T Ettera di Nicolò di Clemangi: intorno all'unione. II. Morte di Clemanu VII.

111. Conclave in Avignone. IV. Benedetto XIII. Papa. V. Concilie di Pa-igi. VI. Ambajicata de Principi a Benedetto VII. Alle ambajicate per l'unione. VIII. Quifitoni de Dottori di Parigi. IX. Lifte di Benefizi probbia. X. Erneri di-Vicleffo. XI. Ambasciate per l'unione. XII. Congiure contra Bonisacio. XIII. Martino Re di Aragona e di Sicilia . XIV. Appellazione dell'Università comra Benedetto. XV. Imperadori di Costantinopoli, XVI, Battaglia di Nicopoli, XVII. Affari dello Scifma XVIII. Pierro d'Ailli a Roma. XIX. Sottrazione di ubbidierra a Benedetto. XX. Filippo di Villette Abate di San Dionigi . XXI. Pierro d'Ailli. in Avignone. XXII. Il Marefciallo di Bucicaut in Avignone. XXIII. Benedatto afsediato, XXIV. Sottrazione di ubbidienza in Castiglia. XXV. Benedetto liberato. XXVI. Simonia di Bonifacio, XXVII. Annate, XXVIII. Continuazione del traffico de Benefizi, XXIX. Bonifacio fostenuto dagl' Inglesi. XXX. Rinunzia di Ric-cardo II. Errico IV. Re d' Inghilterra . XXXI. Altra congiura contra Bonisacio. XXXII. Penitenti bianchi. XXXIII. Giubbileo dell'anno 1400. XXXIV. Viaggio dell' Imperador Emmanuele in Occidente. XXXV. Venceslao deposto, Roberto Imperadore. XXXVI. Avarizia di Bonifacio IX. XXXVII. Errori de Lollardi in Inghilterra, XXXVIII. Cominciamento di Giovanni Hus. XXXIX, Fine di Bajazatte. XI., Benedetto XIII, liberato, XII, Ubbidienza reftituita a Benedetto, XIII, Benefizj confervati. XLIII. Sigifmondo Re d'Ungheria . XLIV. Benedetto manda a Bonifacio, XLV. Morte di Bonifacio IX, Innocenzo VII. Papa, XLVI. Cominciamenti d'Innocenzo VII. XLVII. Stato degli esenti durante lo Scisma. XLVIII. Let. tere di Papa Innocenzo. XLIX. Intraprendimento contra il Clero d'Inghilterra . L. Nuovi Cardinali d' Innocenzo . LI. Romani trucidati . LII. Innocenzo a Viterbo . LIII. Papa Benedetto a Genova, LIV, Affare dell'unione ritardato, LV. Innocenzo ritorna a Roma. LVI. Assemblea di Parigi per l'unione. LVII. Lettera dell' Università di Tolosa condannata, LVIII, Alira Assemblea del Clero, LIX, Morte d' Imocenzo VII. LX. Gregorio XII. Papa.

Lettera di I. A Università di Parigi, sempre Niccolò di Intenta alla riunione della Chie-Cleman-gis intor- fa , sollecitava efficacemente il Re e i po all'u- suoi Zii, perchè vi si applicassero parnione . ticolarmente , dacche vi era una tregua di quattro anni conclusa tra la Francia e la Inghilterra, che fu nel 1394. Nello stesso tempo andò a Parigi il Cardinale Pietro di Luna come Legato (1) fotto pretefto dell'unione; ma in effetto per opporvisi in segreto. Si adoprava di concerto col Duca di Berri abbandonato a Clemente Papa, che nulla gli negava, o benefiti per coloro, che volea gratificare, o decime imposte sopra il Clero . La Università per questo non si sbigottiva, essendo sostenuta dal Duca di Borgona ben intenzionato per la unione.

Niccolò di Clemaneis avendo terminato il discorso intorno all'unione, che gli era stato imposto di comporre in forma di lettera al Re, venne letto ed approvato in un' affemblea generale dell' Università, tenuta a' Bernardini il festo giorno di Giugno 1394. vigilia della Pentecoste; e fu la lettera presentata al Re il trentesimo giorno dello stesso mese, che diceva in soflanza: Voi ci commettefte, o Sire, di raunarci per via di deputati (2), affine di cercare i mezzi e i modi di riunire la Chiesa più presto che si potesse ; e abbiamo noi ritrovate tre strade, che giudichiamo più convenienti, la cessione, il compromesso, e il Concilio. La cessione è la rinunzia ampia ed intera delle due parti, che si chiamano Papi, ad egni diritto, che hanno, o che pretendono avere

al Pontificato: o sia fatta questa rinun- nerale, che, secondo la formalità del zia in presenza de' due Collegi di Cardinali raccolti, o sia che ciascuno de' due Papi la faccia tra le mani del suo collegio, o fia in altra forma. Dichiarata quelta ceffione, i due Collegi riuniti eleggeranno un Papa.

Questa, oSire, è la via, che noi preferiamo alle altre , come la più spedita e la più conveniente per metter fine allo scisma. E la più facile per cansare la fatica e la spesa, e le altre difficoltà. E'la più sicura per calmare le coscienze di tutt'i fedeli dell' una e dell'altra ubbidienza. Finalmente è la più atta a salvare l'onore de' Principi e degli Stati, che aderirono a l'uno o all'altro, e ad evitare lo-scandalo . I due contendenti deggiono essi medesimi prendere questo partito per loro onore; per paura, che venendoli a discuotere, quello non torni in vergogna di uno di effi o di entramhi. Deggiono considerare la funesta dilfipazione della gregge di Gefu-Cristo, della quale fi chiamano Paffori, e della quale renderanno tremendo conto al Signore. In fomma quest' azione acquistera loro gloria immortale in tutt' i venturi fecoli.

La feconda via di terminare lo fcifma è quella del Concilio particolare (1), o del compromeffo, che faceffero i due contendenti fra le mani di alcuni uomini considerabili , scelti da loro medesimi, e dessero loro piena facoltà di terminar l'affare . Per quelta via si eviterebbe la difficoltà di un Concilio generale, e si prevenirebbe la gavillazione di quelli , che dicono che Papa Clemente arrifchierebbe il suo diritto; perchè quelli dell' altro partito, cioè de' Vescovi Italiani , sarebbero in maggior numero. Per questa via l'affare giungerebbe più presto al suo fine; e colui, che cerca evitarlo, fi rende foipetto di conoscere la ingiustizia del suo titolo. E non fi dice che non possa il Papa assoggettarfi a veruno; questo sarebbe un attribuirgli quel che si conviene a Dio folo, di pon effere obbligato di render conto a verupo della fua condotta.

La terza via è quella del Concilio ge-

diritto, non dovrebbe effere composto Anno altro che di Prelati; ma perchè, a no-pr G.C. stra vergogna, molti a' presenti giorni 1394fono ignoranti, e molti appaffionati per l'uno, o per l'altro partito, vi fi potrebbe mescolare un pari numero di Dottori in Teologia e in diritto, delle famose Università di entrambi i partiti; o aggiungervi alcuni deputati de' Capitoli, delle Cattedrali, e de' principali Ordini Religiosi, Dimostra in seguito, che il Concilio non farà folamenre utile all'estinzione dello Scisma, ma ancora al rittahilimento della disciplina, e de' costumi . Aggiunge la somma (z): Nol diciamo arditamente, che se uno de' due contendenti ricusa ostinatamente queste tre vie senza proporne un'altra, ch' equivaglia, dev' effer giudicato Scifmatico offinato, ed Ererico in confeguenza. Non che essere un Pastore della gregge di Gesu-Cristo, è un impoflore, e un tiranno : non conviene più a lui ubbidire , nè lasciargli più verun governo od uso del patrimonio della Chiefa , Dee scacciarsi dalla gregge a guifa di pericolofo lupo, e punirfi con le più rigorofe pene destinate agli Scifmatici ; poiche non si mette in pena della diffipazione, e della perdita della gregge, e non pensa che a soddisfare la fua infazîabile avidità.

Ecco il ritratto che fa l'Autore (2) del miserabile stato della Chiesa durante lo scisma. Ella è caduta in ischiavitù, in povertà, in dispregio, ella è esposta a' saccheggiamenti : si esaltano alle Prelature uomini indegni e corrotti. privi di ogni fentimento di giuffizia e di oneffà, e che non pensano ad altro che a soddisfare le loro brutali passioni. Spogliano le Chiefe e i Monisteri : il facro ed il profano è per essi il medesimo, purchè ne ricavino danaro; aggravano i poverl Ministri della Chiesa d' intollerabili esazioni, e le fanno riscuotere da uomini inumani, che non la perdonano a veruno, e non lasciano di che vivere. Per tutto s'incontrano Preti mendicanti, e ridotti a'più vili fervizi: Si vendono in parecchi luoghi le ReFLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

ANNO gri vali, purchè fieno d'oro o d'argen-Di G.C. to . Si vedono le Chiese andar in ro-1394 vina.

Che diremo noi della fimonia, che domina talmente nella Chiefa, che quapochi ottengono grazie, e difficiliflimamente. Colui, che ne ha, può dormire monia distribuisce a' più corrotti, purchè fieno ricchi, i benefiz), che fono di qualche profitto, principalmente le cure. Efsa dispregia i poveri, per quanto sieno dotti; e al contrario quanto più i Cherici sono ammaestrati, tanto più gli odia, perchè la condannano più liberamente; e non vogliono da ella loccorlo per ottenere de benefizi. Sopra tutto convien deplorare la vendita de Sagramenti medelimi, in particolare la ordinazione e la penitenza. Si follevano ancora all' ecclefiastiche dignità persone incapacissime e viliffime .

Che diremo del divino servigio per tutto diminuito, e in qualche luogo interamente abbandonato ? Che diremo noi de' costumi, e delle virtù dell' antica Chiefa talmente poste in dimenticanza, che le ritornallero i Padri , come potrebbero mai credere, che fosse quella steffa Chiefa, che hanno altra volta essi governata? Finalmente quello fciaurato scisma espone la nostra Santa Religione allo scherno degli Egizi, e degli altri infedeli, che credono di aver trovata una opportunità d'infultarci. Questo sclima incoraggia gli Eretici, che cominciano ad alzar la tella impunemente, e a seminare i loro errori, almeno celatamente; per modo che la fede viene

affalita da tutte le parti-Effendo quessa lettera stata letta, il Re ne parve contento (1), e la fece tradurre in Francese, perchè fosse esaminata più ripofatamente; poichè era essa scritta in Latino, secondo l'uso della Università . Destinò il giorno a Deputati per averne la sua risposta (2). Ma in questo intervallo il Cardinal di Luna fi maneggiò tanto, che fece cam- queste lettere, le lesse in presenza di Vit.

liquie, le Croci, i Calici, e tutt'i Sa- biare la disposizione della Corte; e venuto il giorno della udienza, il Cancelliere Arnaldo di Corbia disse a'Deputati della Università : Il Re non vuol più sentire parlar di quello affare ; vi proibifce affolutamente di profeguirlo, fi tutto l' è sommesso i Senza danaro e di ricevere alcuna lettera in quello proposito, che non gli sia portata tenz' aprirla. La Università, dopo avere inuin riposo, di nulla dee temere. La si- tilmente insistito, celsò dalle lezioni, dal predicare, e dagli altri efercizi di fua professione, sin a tanto che le ve-. nifle fatta giuftizia.

Frattanto la Università di Colonia scrisse a quella di Parigi, lodando molto il tuo zelo per la estinzione dello scisma (3). e i procedimenti che faceva apprello il Re; e loggiunge la lettera : Noi non dubitiamo del vero diritto di Papa Bonifacio; e quantunque sappiamo che siete voi di un altro parere, vi preghiamo tuttavia, che se Dio v'ispira qualche buon mezzo di pervenire all'unione della Chiefa, vogliate farcene partecipi . E' la lettera del quinto giorno di Luglio 1394, e la Università di Parigi vi rispose, lodando le buone intenzioni di quella di Colonia; ma efortandola a laiciare Bonifacio, e a riconoscere Clemente.

La lettera della Università al Re su mandata per suo ordine a Papa Clemente, al quale scrisse poi la Università medefima (4), pregandolo di aver riguardo alle tre vie di unione, che vi fono proposte. Essa si duole amaramente del Cardinal di Luna, senza mentovarlo. Prima tentò , dic' ella , d'impedire che avessimo poi udienza dal Re; e non essendovi riuscito, si ssorzò di farci imporre un perpetuo filenzio; ma gli fu negato. L'Università domanda giuttizia al Papa , e lo elorta ad affaticarfi sodamente alla unione. Indi toggiunge: Il male giunte a questo fegno che molti dicono apertamente: Non importa che vi fieno molti l'api, non folo que, o tre, ma diect o dodici ancora ; le ne. potrebbe mettere uno per Regno, e che

fossero tutti di pari autorità. II. Avendo Papa Clemente ricevute Morte di

(1) Labour. p. 267. (2) ld. ibid. (3) Spicil. to. 6, p. 102. (4) Spicil. p. 109. Dub.p. 699.

quanti erano seco. Poi alzandosi con gran collera, disse ad alta voce: Queste lettere fono avvelenate, e tendono a diffamare la Santa Sede (1). Non diede altra risposta; e quelli, che le avevano arrecate, temendo per le proprie persone, prontamente partirono. Da quelto giorno in poi Clemente resto malinconico e penfofo, e poco dopo gli venne una malattia, che parve leggera, e non guardo il letto; ma il mercoledi giorno fedicefimo di Settembre 1394, dopo aver udita la Messa, essendo rientrato nella camera, fu affalito da un tocco apopletico mentre che stava affiso, e ne mori. Avea tenuta la Santa Sede quali sedici anni; e vi furono undici foli giorni di vacanza.

Prima che giungesse la notizia di questa morte a Parigi (2), erano gl' Inviati della Università ritornati in lietro, e aveano riferito come il Papa avea ricevuta la loro lettera, e aveala chiamata cattiva e avvelenara; intorno a che, stimando la Università, che sosse ancora vivo, gli scriffe una lettera, in cui si duole fortemente di quell'acerba espressione, pregando il Papa, che le mandaffe una più favorevole ritpotta. Ma quando seppero la morte di Clemente (3), il giorno dierro : mercoledì ventelimoterzo di Settembre . la Università mandò al Re una deputazione di Dottori in pieciol numero, pregandolo di far intendere a' Cardinali di Avignone, che ritardaffero la elezione fin, tanto che aveffero più ampiamente deliberato intorno all' affar dell' unione ; lo pregarono ancora di raccogliere i Prelati, e i Baroni del Regno, i membri più famoli della Università, e alcuni più considerabili Borghefi , che dicessero il loro parere intorno al procedere di questo sì difficile affare. In terzo luogo lo pregarono di scrivere a Papa Bonifacio, ed a' Signori del suo partito; e di permettere all' Università di Parigi di scrivere alle altre Università sopra tal cosa . Finalmente di far fare nel suo Regno delle proceffioni, e delle pubbliche orazioni per la pace della Chiefa.

Parvero al Re tanto ragionevoli quefle domande, che le accordo tutte, e Fleury Tom, XIV. fece a'Deputati una difereta riprentione, Anno fe serifero per si lungo tempo folpe. Anno fe le laro lezioni, e i loro altri efer. Di G.C. cizi commettendo ad effi di ripigliargli; 7394 il che promiero di fare con buon animo, e ritornarono indietro pieni di confolizione.

folazione. Nello stesso giorno dopo pranzo il Re Carlo VI. raccolfe il fio Configlio, dov' erano suo fratello il Duca di Orleans , i suoi vii il Duca di Bera rì e il Duca di Borbone il Vefcovo del Pui, e alcuni altri Signori, tra gli altri Giovanni di Maingre detto Bucicaut. Il Cancelliere diffe loro per nome del Re la risposta, che aveva egli data all' Università ; poi soggiunse : Ha intenzione il Re, dopo avere scritto a' Cardinali di Avignone, di mandarloro il Patriarca Simone di Cramaud. Maestro Pictro d' Ailli suo Limosiniere , e il Visconte di Melun , per adoprarsi all' unione della Chiesa. Allora il Duca di Berri diffe : Io conofco bene le disposizioni di questi Cardinali: riceveranno effi più volentieri de' laici, che non avranno altro a fare, che spiegar la volontà del Re, di quel che ricevessero degli ecclesiattici. Io so ancora che il Limoliniere del Re non va loro a genio , perché stimano che sia stato il principal Configliere della Università nelle cose da essa fatte. Basterà dunque di mandar loro un Cavaliere, e un Segretario col Maresciallo di Sancerre, che dimora vicino ad Avignone. Tutto il Configlio fu di quello parere:

\*\*III. Il Re eleffe dangue per mandir. Conclave in Avigance Risuldo di Buciacut; efcer partire avan, more tiu un politigione con una letterat, in eui pregava i Cardinali (4) a differire tal electione fino alli arrito de finoi In-viati. Ma quando arrivo los efprefio, errano gia entrati in conclave dal tibiba-to la fera venetimofello di Settember 7 foliamente non era anonca rinchino). Pre-ferob il Corriere la lettera, del Re ial Cardinale di Frenza, Decano del Collegio. Il Cardinali s'immaginarono bene quel che filo contrerara, p. per non parudich ella contrerara p

(1) Vilat PP. to.1. p.536. 1396. (2) Daboulai to.4.p.701. (3) Spicil. p.60. (4) Spicil. p.63.

ANNO Re, rifolvettero tutti ad una voce di Di G. C. non aprire la lettera, se non dopo elet-1394 to un Papa. Ecco il modo, con cui

procedettero.

Prima per poter dire, che non erano fautori dello fcifma (1), effefero un atto di quelto tenore : Noi promettiamo e giuriamo di adoprarci con buona fede a metter fine allo scisma, che regna presentemente nella Chiesa, e daremo per quello ajuto e configlio al futuro Papa, fenza fare cofa al contrario. E questo farà offervato da ciascuno di noi, quando ancora fosse esaltato al soglio ; a seeno di cedere quella dignità, se giudicheranno i Cardinali, che questo giovasfe alla unione della Chiefa. Sofcriffero i Cardinali quest'atto, e ne giurarono l'offervanza fopra i Vangeli nel Conclave avanti all'altare, dove si celebrava la Messa comune. Diciotto surono quelli, che foscrissero . Era il primo Guido di Maloeffe, Vescovo di Palestrina, detto il Cardinal di Poitiers, e Pietro di Luna era il fedicefimo : ve n'erano altri tre prefenti, che non foscriffero, il Cardinal di Firenze Decano, il Cardinal di Aigrefeuille, e quello di San Marziale Ligo titolato di Santa Maria al Portico. Due erano affenti da Avignone, Jacopo Vescovo di Sabina, della Casa reale di Aragona, e Giovanni di Neufehatel. Vescovo di Ostia; in tutti ventitrè Cardinali ubbidienti a Papa Clemente, Beredetto IV. Il Lunedì ventefimottavo di Set-XIII. Pa- tembre, vigilia di San Michele, eleffero

to subsequence of the control of the

vine. Fu tra quelli, eh' eleffero Papa Urbano VI. e da prima dimofitò di elfere perfusfo che fosfe valida la fia elezione; ma intervenne, fuo mai grado, alla fia efistazione al foglio ; e fece il possibile per escatteriene. Fu tuttavia 'ultimouleito di Roma, e ando ad Anagni, dov' cieste Clemente VII. con gli altri, e fi attenne poi fermore a lyi:

Clemente lo mando Legato in Aragona, e in Castiglia; e dimorò molti anni in Ispagna (5), applicandoss per quanto poteva ad estendere l'ubbidienza di Avignone: ma fenza trafcurare i fuoi particolari intereffi; ficche ammassò mollo danaro. Non tralasciava di biasimare spesso Papa Clemente della poca attenzione, che avea della riunion della Chiefa; e ne parlava ancora a' Re, a' Principi , a' Prelati , e al popolo medefimo, predicando pubblicamente.. Nella fua legazione di Francia facea femore intendere al Re e all'Università di Parigi , che se giammai fosse succeduto a Clemente, voleva a qualunque cofto riunire tutta la Chiefa, dimostrandone un ardente defiderio; questo induste i Cardinali di Avignone, credendo che parlaffe finceramente - ad affrettarfi ad eleggerlo Papa con tanto calore; Imperocchè sterrero un folo giorno in conclave, cioè la domenica.

Quando la Università di Parigi intese la elezione di Papa Benederto (6), gli scrisse una lettera, in cui dice: Abbiamo noi pregati i Cardinali di differire alquanto la elezione, sperando che fosse questo un mezzo di facilitare la estinzione dello scitma; ma avendo sa-1 puto certamente, che si sono tutti accordati ad eleggere voi, fiamo flati prefi di allegre 12a nel cuore, sperando che il deliderio ardente, che avete fin ad era avuto nell' animo della riunione della Chiefa, e che avere ancora, come si sente e. si crede , finalmente sarà scoperto in così favorevole occasione. Lo esortarono poi co' più pressanti motivi a non differire un giorno; ed aggiungono: Voi direte forse: La co-

(1) P. 64 Rain. 1394. n. 6. Vim PP. p. 367. (2) Vit. p. 366. (3) Sup. Ilb. 97. n 17. (4) Vit. p. 1182. Vit p. 1186. Ge. (5) Th. Niem. 2. c. 33. (6) Spiell. p.65. Rain. n.7.

Santo Padre (1), la pace della Chiefa è in voltro potere; non vi domandiamo altro che di adempiere fedelmente quel che dipende da voi. Se il voltro avver- Università in effetto mandò in Avignofario farà lo stesso, la cosa avrà fine. S'egli fi offinerà a rigettare ogni via dell'unione, farà condannato da tutto il mondo e fi accorderà a perfeguitarlo come uno sciaurato Scismatico, e a difcacciarlo dalla ufurpata Sede. E'la lettera del nono giorno di Ottobre 1394.

Prima che Papa Benedetto ricevesse questa settera, egli ne scrisse una alla Università (2), dandole parte della sua elezione; in cui , dopo aver raccontato il modo, foggiunge: Conofcendo noi per lunga foerienza di varie Legazioni la grandezza del peso, principalmente in tempo di questo miserabile scisma. abbiamo rapprefentara la nostra insufficienza, e la nostra debotezza; e domandato parecchie volte istantemente di esferne difgravati; e non avendolo potuto ottenere, vi ci siamo al fine sorgeettati', affidandoci nella misericordia di Dio. In feguito fi conoscerà quanta fosse la falsità e la ipocrissa di tal protesta, che da alcuni secoli era quasi pasfata in costume. E la lettera dell'undecimo giorno di Ottobre.

Ma dappoiche Benedetto ricevette la lettera della Università (3), egli ne scrisse una seconda, in data del duodecimo giótno di Navembre, dove dimofirò femore lo stesso desiderio dell' unione; ed aggiunge: Abbiamo noi fatta intendere la noitra intenzione in tal proposito a' Re, e a' Principi Cattolici per diversi Nunzi; particolarmente al nostro caro figliuolo il Re di Francia, e a' Principi della fua cafa, per mezzo di-Egidio Vescovo di Avignone, e Pietro di Blaja, Dottore in Decreto, che ve l'avranno fatta fapere : Il Vescovo di Avignone era Egidio di Bellemere, famolo Dottore in diritto, che fu prima Arcidiacono di Angers, Vescovo di Lavaur , poi del Pui , e finalmente di Avignone nel 1390.

Effendo giunto a Parigi (4), confe- 2ata, per le infermità, o per la pover-

fa non dipende da me solo. Credeteci, gnò alla Universat la lettera del Papa, e le dichiard, che se voleva ella man. Anno dar una lifta de' benefizi ; che desidera. Di G.C. va, egli volentieri la soscriverebbe. La 1395.

ne una lista, estesa da un Configlio di Dottori e di Rettori. Egidio di Bellemere visitò parimente il Re Carlo, e lo efortò a badare alla unione della Chiefa . Per questo mando il Re in Avignone Pietro d' Ailli Dottore in Teologia, e suo Limosiniere, per tenere una segreta conferenza col Papa,

Bonifacio dal fuo canto non faceva altra opera per la unione, che quella dl ridurre alla fua ubbidienza tutto il mondo, se avesse prituto (5) . Per questo avendo avuto-avviso, che in Francia, in Provenza, in Piemonte, e in altre Provincie , alcune persone , che aveano riconofciuto Clemente VII, per Papa, volcano paffare all'ubbidienza di-Roma, diede facoltà a Pietro Patriarca di Grado , che mandava alla Corte di Feancia, di affolverli da tutte le censure, nelle quali erano incorfi, dopo aver avuta da effi l'abbjura, secondo la formula che gli manda . E la commissione del giorno diciaffettefimo di Ottobre 1394. Nel mese di Aprile avea Bonifacio spedito in Ispagna con una simile commissione Francesco Ugacione, Arcivescovo di Bourdeaux, Italiano, nativo di Urbino, famolo Giurisconsulto; ma la fua legazione non ebbe miglior effetto di quella del Patriarca di Grado; e gli Spagnuoli , e i Francesi stettero all'abbidienza di Benedetto, o piuttofo di colui che fosse eletto Papa in Juogo

de due contendenti. V. In Francia il Re Carlo, e il fuo Concilio Configlio, vedendo che paffava il temi di l'arigi. po inutilmente in deputazioni e in ambasciate, convocò una grande As-semblea in Parigi (6) il giorno della Candellaja, secondo di Febbrajo, e su destinato il palagio per luogo della conferenza. Più di cento cinquanta Prelati furono chiamati a quest' Assemblea; ma parecchi fi scularono per la loro età avan-

Rr 2

<sup>(1)</sup> Spick, p. 68. (2) P. 120. (3) Spick, p. 70. 123. (4) Gall. Chr. 1000 p. 826. Spieil. p. 70. (5) Rain. 3394. n. 15. (6) Spieil. p. 71. 1.31. Couc. p.2531. J. Juven. p.10. G 108.

tà loro. Tra quelli, che v'intervennero, delle guerre, e delle discordie pericolose Anno i più considerabili sono : Due Patriar-Di G.C. chi, Simone di Gramaud di Aleffandria 1395. amministratore del Vescovado di Carcas-

fona; e Niccolò di Gerulalemme, amministratore della Chiefa di S. Pons: sette Arcivescovi, di Lione, Sens, Reims, Roano, Tours, Bourges, e Besanzone: quarantasei Vescovi, nove Abati , alcuni Decani , e numerolistimi Dottori, che sono tutti nominati .

Prima che cominciasse il Concilio, tutt'i Prelati elessero per presedervi il Patriarca Simon di Cramaud, famolo Dottore in Decreto, fottile, ed eloquente .. Allora il Dottor Pietro d' Ailli ritornò da Avignone, e rese conto al Re della fua deputazione a Papa Benedetto : ma questa relazione si sece segretamente . Solo ad islanza della Università ebbe pubblica udienza il primo giorno di Febbrajo nella Sala del palazzo di San Paolo, dove albergava il Re, e fece un lungo discorso, che conchiuse, dicendo, che la via di cessione parea non folo all' Università, ma ancora a tutt'i fedeli , la più breve e la più atta ad estinguere lo scisma.

Il giorno dietro della festa , secero i Prelati celebrare una Messa solenne nel palagio nella Santa Cappella, e invoca-rono lo Spirito Santo; poi il Patriarca Presidente domandò a ciascuno deeli affanti di dire il suo parere in coscienza. Ottantasette conclusero, che bisognava procedere per la via della cessione, e non altrimenti (1). Ma i-Nunzi di Papa Benedetto, ch'erano allora a Parigi , essendone avvertiti , insistettero appresso del Re, perchè non si determinaffe niente in quell' Assemblea , e che si mandasse al Papa l'ultima decisione; e il Re lo accordò loro .

Il Concllio durò un mese intero ; e si elessero per mandare al Papa intAmbasciara i Duchi di Berri, e di Borgogna, zii del Re, e il Duca d'Orleans luo fratello, e alcuni altri del fuo Configlio; dando loro una istruzione di queflo tenore (2). Non convien procedere per via di fatto, che cagionerebbe

tra' Re ; e potrebbe accadere che il Papa legittimo succumbesse, Non si sarebbe obbligato in coscienza a credere, che il vittorioso fosse il vero Pana. Così nè le coscienze sarebbero acchetate . nè lo scisma terminato. La via della riduzione dell' Intruso, cioè di Bonifacio. e della sua ubbidienza a quella di Benedetto, non pare cosa possibile, per la loro offinazione, per la lunghezza dello scisma , per le promozioni de' Prelati . e di altri beneficiati. Finalmente i Principi dell'uno e dell'altro partito vorrebbero effere trattati del pari; coficchè fe anche Bonifacio rinunziasse, quelli della sua ubbidienza non vorrebbero ubbidire a Benedetto; e sarebbe lo stesso, fe Benedetto folo rinunziasse.

Quanto alle tre vie proposte dalla Università, basta al presente che il Re le notifichi al Papa , affine che ne scegliesse una , o ne proponesse una migliore od uguale. Indi : quantunque la via del Concilio Generale paja che sia la prima del diritto, non è ora tempo di configliarla, per motivo della difficoltà e della lunghezza: converrebbe chiamare tutt' i Prelati ; e ciascuno de' Papi terrebbe per sospetti quelli dell'altra ubbidienza, confiderandoli come Scismatici e Scomunicati. La istruzione ripetta ancora la via del compromesfo; e ne dimostra gl'inconvenienti . Finalmente conchiude per la cessione : ed entra, nelle particolarità del modo di eseguirla, e di eleggere un altro Papa.

VI. I tre Duchi di Berri, di Borgo, Ambagna, e di Orleans giunfero in Avigno. fciata de ne il Sabbato giorno ventesimosecondo Principi di Maggio 1395. (3) accompagnati da a Benealcuni Prelati , e da alcuni nobili del Configlio del Re, con alcuni membri della Università'. Furono accolti coll' onore dovuto : e il seguente Lunedì fecero in concistoro pubblico la loro proposizione tendente in generale all'union della Chiefa. Il Martedi ventelimoquipto di Maggio, ebbero una conferenza fegreta col Papa, in cui cominciarono effi dal domandare l'atto esteso nel Con-

(1) Vita PP, t. 2 p. 1109. (2) Duboulai p. 774. Spicil. p. 26, Conc. p. 2515. (3) Vita 2. 1110.

clave (t). Il Papa, quantingne congran ripugnanza, lo diede a leggere loro ; e ne presero copia . Il Mercoledì , e il Venerdì seguente sollecitarono il Papa a spiegarsi intorno al modo di procacciare questa nnione; nè altra cosa propose, se non una conferenza tra loi, e Bonifacio, co'loro Cardinali, intorno alla quale non volle spiegarsi tuttavia più particolarmente, per timore, diceva egli, che i suoi Avversari non vi metteffero offacolo.

Il primo giorno di Giugno, che fuil Martedl della Pentecofte, i Duchi, e il loro Configlio ebbero una conferenza col Papa, e i Cardinali, e propofero la via della ceffione; opponendoli alle altre vie proposte dal Papa, e in particolare a quella della conferenza con Bonifacio; e pregarono Benedetto di eleggere la via della cessione, preferibilmente a tutte le altre, Egli ritpole: Spiegatemene il modo e la pratica; ne prenderò configlio, e vi darò tale rispolla da rimanerne contenti. I Duchi mal paghi di queste parole, si levarono tosto, secero riverenza al Papa, e ritornarono a Villanova di Avignone, dove albergavano.

Mandarono a dire a' Cardinali, che andassero a ritrovargli (2); ed avendoli raccolti, domandarono loro, se la via della cessione era stimata da essi la più propria, onde pervenire all'unione della Chiefa . I Cardinali risposero: La via della conferenza tra le parti proposta dal Papa ci parea conveniente; ma poiche la cessione sembra migliore al Re, e al suo Consiglio, noi vogliamo conformarci alla sua ed alla vostra volontà; ed accettiamo questo modo. I Duchi, fecero scrivere da' loro notai la risposta de' Cardinali, che pareano tutti di un parere; trattone il Cardipal di Pampelona. Niccolò, solo Spagnuolo in questa Corte di Avignone. Rispose egli a' Duchi in prefenza degli altri Cardinali, ricufando la via della coffione nella forma che veniva domandata, e dolendoli della maniera, che usavano col Papa.

Finalmente Papa Benedetto, avendo

di piegar i Duchi a' fuoi sentimenti, ANNO loro diede la fua rispolta in iscritto la DI G.C. Domenica del ventefimo gierno di Giu- 1395gno. Essa è in forma di Bolla, che contiene poche cose in molte parole (4), e si riduce a rigettare la via della celfione; e ad attenerfi alla conferenza tra' due Papi. La seguente notte su abbruciata la metà del ponte di Avlgnone, che conduceva a Villanova (5): il che Papa Benedetto stimò che sosse stato satto a bella posta, per ispaventare lui, e i Cittadini di Avignone; ma altri ne accufavano il Papa medefimo, che per giuflificarfene subitamente sece ristaurare il ponte. I Duchi frattanto andarono in battello da Villanova in Avignone; e fi allogarono appresso alcuni Cardinali per dicialierte giorni. Raccollero parecchie volte i Cardinali nel Convento de' Frati Minori ; e vi conferirono feco loro, mal grado il Papa.

Il Giovedì primo di Luglio andarono questi Cardinali a visitare il Papa per ordine de Duchi, e si sforzarono a perfuaderlo di accettare la via della ceffione, per evitar gli scandali, e i mali irreparabili; che gli sovrastavano. Otto giorni dopo, avendo i Duchi avuta ancora udienza dal Papa, senza esserne più soddissatti, presero finalmente congedo per l'ultima volta da lui . E il giorno dietro Venerdi nono di Luglio avendo raunati Cardinali appreffo i Frati Minori (6) . fecero parlare pubblicamente, e avanti a molto popolo quattro Dottori del loro feguito, per giustificare il loro procedimento. Indi ritornarono a Villanova: e pochi glorni dopo presero la vla di Parigi, dove arrivarono il giorno di San Bartolommeo ventelimoquarto di Agolto.

VII. Fecero effi la loro relazione al Re, Altre amo e al fuo Confielio di quanto era passa-basciate to; e lo supplicarono di proseguire come per l'uavea cominciato a fare per l'unione del- nione . la Chiefa. Fu conchiuso, che il Remandaffe per quello motivo agli altri Pringipi Cristiani: in effetto mando in Alemagna Niccolò Abate di Sant' Egidio di

(1) Sup. u. 3. (a) Spicil. so 6. p. 133. (3) P. 1113. Ce. (4) Spicil. 10. 6. p. 126. Dubculai 10. 4. p. 746. (5) Juren. p. 21. (6) Vit, p. 2121.

Nojon , ed Egidio de' Campi , famoso ANNO Dottore in Teologia, che fecero bene DI G.C. il dover loro, ma ne colfero poco frut-1395 to. In Inghilterra fi mandarono Simon

di Cramaud Patriarca di Alesfandria, e Niccolò Arcivescovo di Vienna, che vi

furono ben ricevuti .

La Università di Parigi mandò parimente in Inghilterra i suoi Deputati, Giovanni di Courte-Cuiffe (1), Dottore in Teologia , Pietro il Re Abate del Monte S. Michele , Dottore in Decreto, un Dottore in medicina, e due Maestri dell'Arti. Portavano una lettera all' Università di Oxford, contenente una efortazion generale per concorrere all' union della Chiefa, e credenza per gli Deputati. E' in data dell' Assemblea tenuta efpresamente a' Maturini, il ventesimosesto giorna di Agosto 1395. due giorni dopo il ritorno de' Principi da Avignone.

Nel' medelimo tempo l'Università di Patigi deputò in Alemagna all' Univerfità di Colonia, e agli Elettori dell' Impero, che slavano per Papa Bonifacio. I Deputati furono Pietro Plaoul, Dottore in Tcologia, un Dottore in Decreto, e due Maestri delle Arti. Si raccoglie in parte l'esito del loro viaggio dalla risposta dell' Arcivescovo di Colonia Federico di Saerverden , indirizzata alla Università di Parigi (2), dove dicono: Noi abbiamo ricevuto con piacere le vostre lettere intorno alla riunione della Chiesa, ed inteso quel che differo i vostri Ambasciatori delle diligenze che fecero, della Dieta che si mancò di tenere ad Aquifgrana, e intorno al fondo dell'affare; e abbiamo dichiarato loro, che non abbiamo faputo nulla di questa pretesa Dieta, nè dell'arrivo degli Ambasciatori del Re di Francia, e de vostri ad Utrecht, se non dopo il loro ritorno in Francia; e noi crediamo fermamente che sia lo steffo degli 'altri Elettori dell' Impero, Finalmente abbiamo approvato il voltro zelo per la unione, quanto ci fu possibile; come potrete saperlo dagli Ambasciatori. Ne abbiamo frattenuti due guesto ultimo articolo (7), ed abbiamo l'

per venire con noi a Boparda, dove crediamo di raccoglierci con gli altri Eletsori, il giorno tredicesimo di questo mefe : e vi manderemo eli altri due . E' la lettera del settimo giorno di Ottobre

Frattanto i Deputati dell'Università in Inghilterra ebbero udienza dal Re Riccardo (3); el'Abate del Monte S.Michele, ch'era allora alla loro tella, sece un lunghissimo discorso per mostrare la necessità di proccurar la fine dello Scisma, e che la cessione era il miglior modo per giungervi. Il Re Riccardo rispose in Francele con una lettera (4). in cui loda molto il zelo della Univerfità di Parigi; e domanda tempo di confultare quelle di Oxford, e di Cambrige, e promette a' Deputati di far loro poi sapere la sua risoluzione. Ricevettero quella lettera del tredicelimo giorno dello stesso mese di Ortobre,

VIII. A Parigi fi propofero verso Quidioni quelto medelimo tempo nove quistioni de' Dotper dimostrare il torto che avea Papa Parigi. Benedetto; che per brevità io riduco alle propofizioni feguenti (5). Il Papa è tenuto ad accettare la via della ceffione forto pena di peccato mortale come fautore dello Scisma. Non si può scusarlo fotto pretesto d'ignoranza, attesa la lunghezza del tempo, le rimestranze, che gli furono fatte da' Cardinali, dal Re, e da' Principi di Francia, e dalla Università di Parigi; intorno alle quali ha deliberato. Il giuramento che fece nel Conclave (6) lo coltringe a cedere fotto pena di divenire spergiuro. I Cardinali non deggiono ubbidirlo ne' procedimenti delle vie da lui proposte. Si può costringerlo a prendere la via della cessione; ed ogni Cattolico vi fi dee adoperare, ed i Principi particolarmente. S'egli ricufa quella via, è foggetto al Concilio generale della fua ubbidienza, che può deporlo in caso che si ostini. Finalmente le sentenze, che potesse il Papa prosferire in tal particolare, farebbero invalide, e fe ne potrebbe appellare al Concilio generale.

La Università venne alla pratica di

<sup>(1)</sup> Duboulai r. 4. p.751. (2) P. 752. (3) P. 755. (4) P. 772. (5) P.753. Rain. 1393. (6) Sup. n. g. (7) Spicil. r. 6. p. 143. Rain. 1395. n. 10.

to , e di tutt' i danni per lui fofferti , o potesse sofferire poi , al Papa futuro unico e vero, ed alla Santa Sede (1).

Si duole in quest' atto la Università di un Domenicano (2), che in uno scritto in favore di Papa Benedetto la trattava da figliuola di Satanasso, e dicevale altre ingiurie ; e tuttavia avevalo il Papa ricevuso nella fua famiglia ed efaltato a dignità; da che ne ricava un veemente sospetto, che il Papa fia fautore dello scisma (3). Questo Domenicano era Giovanni Azon Dottore in Teologia, e Penitenziere del Papa; e il fuo feritto tendeva a rispondere alle quistioni de Teologi di Parigi, ed a mosfrare che Benedetto non poteva effere obbligato a prendere la via della cessione. Convien ricordarsi , che nel fatto entrambe le parti pretendeano che Benedetto XII. fosse Papa legittimo.

Si trovano anche due lettere scritte da alcuni Teologi di Parigi (4) ad un Prelato della famiglia di Papa Benedetto, in rilposta alle nove quistioni dell' Università . Si riducono queste due lettere alle seguenti proposizioni . Non è chiaro per divino diritto, che il Papa deggia accettare la via della cessione fotto pena di percato mortale, E'quella folamente una questione problemariea; e molti valenti professori in diritto canonico la trovano falsa e ridicola. Quando anche il Papa avesse giurato di rinunziare non farebbe obbligato a farlo, se per la sua rimunzia vedesse la Chiela esposta a dell'éresie, e a degli errori pericolosi . Sotto questo giuramento si fottintendono molte condizioni, che potrebbero dispensare dal compierlo ; e il cui esame non appartiene a' sudditi del Papa, che non hanno veruna autorità fopra di lui. Niuno nel foro elteriore ha facoltà di giudicare il Papa, suo mal grado, ne pure il Concilio generale (5),

atto di appellazione presentato in no- Quelli, ch'eccitano gli altri a sollevarsi me delle quattro Facoltà e delle quattro contra il Papa, sono sediziosi ed autori Anno Nazioni, nel quale, dopo avere riferito di un nuovo scisma; e si dee toglier lo-Dt G.C. quanto s'era fatto in questo affare, l' ro ogni potere di conferire i gradi nelle 1395-Università si appella da Papa Benedet- seuole, sino a tanto che si soggettino umilmente a colui, dal quale deriva il poter loro. Questi-nemici dichiarati del Papa e della Santa Sede meritano di perdere tutt'l privilegi, che ne ricevettero, e de quali fi servono contra di lui . Niuno può togliere al Papa la pienezza della sua postanza, che ha ricevuto immediatamente da Dio.

IX. L' Università di Tolosa prese il Lista de partito de'Dottori, che avanzavano que- benefici fle proposizioni , e che formavano una proibita . spezie di Scisma nella Università di Parigi . Imperocchè alcuni agenti di Papa Benedetto, principalmente Guglielmo Vescovo di Basas , si sforzavano di guadagnargli i Decretisti con la speranza de' benefizi, che dispensava abbondantemente a' suoi partigiani . Avvertita la Università, che alcuni di essi aveano mandata a Benedetto una lifta de benefizi, che domandavano, scrisse a' Cardinali di Avignone una lettera, in cui dice (6). Abbiamo faputo da poco tempo, che alcuni de'nostri, non già Dottori, ma solamente Licenziati in diritto canonico, alcumi Baccellieri o Scolari, col.configlio del Vescovo di Basas, hanno mandata al Papa una liffa per domandare de' benefizi contra le nostre regole; per il che vi supplichiamo che vogliate sopprimere quefla lifta sì pregiudiziale alla Chiefa, ed impedirne l'effetto. E'la lettera del ventelimottavo giorno di Dicembre 1395.

Due mesi dopo, cioè il ventesimolecondo giorno di Febbrajo del medelimo anno, lecondo l'uso del computar di allora (7), la Università raccolta espressamente a' Maturini fece un'ordinanza, in cui diffe: Proibiamo ad ogni Facoltà, nazione , collegio , o altra compagnia di scolari o de graduati, di mandare at Papa veruna litta, o supolica in forma di lifta , fenza d'affento della Università; altrimenti i meno degni e i più temerari ne riporterebbero la ricompensa dovuta al merito, e ne accaderebbero fcan-

<sup>(1)</sup> P. 152. (1) P. 149. (3) Rain, m. 12. (4) Duboulai p. 753. (5) P. 754. (6) P. 752. (7) P. 755.

dali, e perniciose discordie. Per ciò or-Anno diniamo a tutti coloro, che hanno giura-1396 te di offervare questo divieto, ma di dinunziare al Rettore i contraffacenti. E farà questo statuto registrato ne' libri di ogni Facoltà e di ogni nazione: e tutti quelli, che faliranno a'gradi, giureranno

di offervarlo , fotto pena di effere can-

cellati dal corpo della Università. Nel mele di Marzo di quell'anno 1369. (1) ella si raccolse parecchie volte per occasione delle lettere, che ricevea da tutta la Cristianità e il duodeeimo giorgo dello stesso mese, essendo a' Maturini, rifolvette di scrivere a tutte le Università fuori del Regno e a tutt' i Re ed a' Principi, per raccomandar loro la via della ceffione. Le due lettere circolari, l'una alle Università, l'altra a' Principi, non contengono in fostanza altro che la stessa cosa ; cioè dell' esortazioni generali di proccurare l'union della Chiefa; e di prettar fede a'Deputati. che a loro le prefenteranno . Frattanto avendo il Re Riccardo confultata la Università di Oxford intorno alla lettera della Università di Parigi per la via della cessione, ebbe la risposta de' Doc-tori di Oxford in una lunghissima lettera, nella quale', per prevenzione in favore di Papa Bonifacio, o per invidia contra i Dottori di Parigi, rigettano la via della ceffione, e pretendono, che la migliore sa quella del Concilio generale, che in effetto fu presa. La lettera della Università di Oxfordèdel giorno diciassettesimo di Marzo 1396. e il Re Riccardo la mando a quella di Parigi (2). Errori di - K. L' anno precedente i Lollardi o Vicleffifti, cogliendo motivo dall'affenza del Re, ch'era in Irlanda (3), affillero

Diceasi, ch' erano essi sostenuti da alcuni

Signori Inglesi ;e principalmente l'aveano co'Religiosi. Essendone informato il

Re si affrettò di ritornare in Inghilter-

ra. Giunto che vi fu , gran riprensioni

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA. fece a' Signori che si erano posti alla te-

sta de' Lollardia in particolare a Riccarbi G.C. mento con la Università, non solamen. do Sturi, dal quale ebbe giuramento di rinunziare alle loro opinioni; minacciandolo, fe mancava, di farlo vergognofamente morire.

Nel 1396, Papa Bonifacio feriffe al Re Riccardo (4) pregandolo di affistere i Prelati contra i Lollardi, che dichiarò egli per traditori non folo della Chiefa, ma del Re medefimo; e lo pregò di condannare quelli, che da' Prelati erano dichiarati eretici. Forle in efecuzione diquest' ordine del Papa, si tenne a Londra in quelt' anno medesimo un Concilio Provinciale, dove furono condannati diciotto articoli tratti dal Trialogo di Vicleffo. Ecco i più importanti . La suffistenza del pane resta nel Sagramento dell' Altare dopo la Confagrazione (5). Bisogna effere profontuolo e infenfato a decidere, che i fanciulli de'fedeli morti fenza Battelimo non faranno falvi (6), Non è riferbato a' Vescovi il dare il Sagramento di Confermazione (7). Al tempo degli Apostoli la Chiesa si contentava di due Ordini nel Clero, de' Sacerdoti e de' Diaconi (8); il falto Imperiale inventò gli altri gradi di Papa, di Patriarchi, e di Vescovi. Non v'ha vero Matrimonio tra le vecchie persone che si maritano fenza sparanza di aver figliuoli (9). La diffoluzione del Matrimonio per motivo di parentela o di alleanza, è stabilita dagli uomini senza fondamento (10). Il Matrimonio è così buono per le parole di futuro, come per quelle di presente (11).

I dodici Agenti dell' Anticristo sono il Papa, i Cardinali, i Patriarchi (12), gli Arcivescovi, i Vescovi, gli Arcidiaconi, gli Offiziali, e i Decani, i Monaci, i Canonici delle due forte, regolari , o non regolari , finalmente i Frati Mendicanti , e i Questori . La Scrittura non dà altro provento a' Sacerdoti e Leviti che le decime e le offerte (13); e infegna una erefia chi dice che fia permello a' Preti e a' Ministri della legge di grazia di ricevere fondi di terre, e beni temporali (14). Non folo possono i Signori togliere questi beni

pubblicamente a Londra alle porte di San Paolo e di Ovest-minster alcune accufe, e propofizioni abbominevoli contra gli Ecclesiastici, e l Sagramenti.

<sup>(1)</sup> P. 775. (2) P. 785. (3) Vallage on. 1895. p. 951. (4) Po. 952. To. 11. Concil. p. 2074. (5) Art. I. (6) 4. (7) 5. (8) 6. (9) 7. (10) 8. (11) 9. (12) 10. (13) 11. (14) 11.

nio al Re Riccardo (6) per un trattato Anno

agli ecclefiastici peccatori di abitudine; ma deagiono farlo forto pena di dannazione(1). La virtà è necessaria per la vera Signoria temporale: per modo che chiunque è in peccato mortale, non è Signor di niente. Non è da credere quel che insegnano il Papa e i Cardinali; nè si deve ubbidire a' loro avvertimenti, fe non in quello che possono dedurre chiaramente dalla Scrittura Santa (2). Il resto dee spiegarsi come cosa eretica.

Furono questi articoli condannati da Tommaso di Arondel Arcivescovo di Cantorberl (3). Era questi figlio di Roberto Conte di Arondel, e fu primies ramente Vescovo di Eli nel 1375. avendo folo ventidue anni . Fu Cancelliere d' Inghilterra il decimo anno del Regno di Riccardo II. cioè nel 1387. Nel 1388. fu trasserito da Papa Urbano VI. all' Arcivescovado d'Yorc. Finalmente Guglielmo di Courtenai essendo morto l'ultimo giorno di Luglio 1396. Papa Bonifacio IX. (4) trasferì Tommaso alla Sede di Cantorberì verso la Festa di Natale ; e il Prelato lasciò subito la Cancelleria d'Inghilterra. Le Bolle della fua traslazione furono pubblicate l'undecimo giorno di Gennajo 1397, e fu efaltato alla Sede solennemente il giorno diciannovesimo di Febbrajo. Così pare difficil cofa, che il Concilio, in cui egli condannò le propolizioni di Vicleffo, sia stato tenuto nel 1396.

Che che ne sia, per suo ordine, e poco dopo la condanna de diciotto articoli (5). Guglielmo di Videford gliene mandò la confutazione. Era questi un Dottore in Teologia della Università di Oxford dell' Ordine de' Frati Minori, Inglese di nazione, che si applicò particolarmente a combattere gli errori di Vicleffo . Lo fece con grandiffima forza in questo trattato, con le autorità della Scrittura, e de' Padri, ed è una delle migliori opere, che abbiamo in questa materia. Morì l'autore nel medesimo anno 1397, e

lasciò molti altri scritti. XI, Frattanto si concluse una tregua tra sciate per la Francia e la Inghilterra; e il Re Carlo

Fleury Tom. XIV.

del nono giorno di Marzo 1395. Occorfe DI G. C. un abboccamento de' due Re, in cui Ric. 1396. cardo accordo di non sostenere più Papa, Bonifacio, ma di costringerlo, come Benedetto, a seguire la via della cessione. Scriffe a tal effetto a' due contendenti. una lettera comune, che non era differente, se non nella soscrizione; imperocche trattava Bonifacio da Papa, e Benedetto da semplice Cardinale. Il Re Riccardo pregava entrambi ad accettare la via della cettione, e ad ascoltate l'esibitor della lettera, ch'era l'Abate di Ovest-Minster; e di dare la risposta nella Festa della Maddalena, cioè il ventesimosecondo giorno di Luglio 1396. l'Abate di Oveil-minster attraversò la Francia, e passò in Avignone ; dove Benedetto ricusò di dargli udienza, se non gli prestava gli onori dovuti ad un Fapa. Per ciò l'Abate non credette bene di andar più avanti e ritornò in Inchilterra. . Papa Benedetto dal suo canto mandò a

Roma quattro Ambasciatori (7), cioè un Vescovo chiamato Bartolommeo, Domenico Mascone Dottore in Legge, Pietro Garzia, e Bartolino de' Rustiges, ch'esfendo arrivatia Fondi, differo, che aveano commissione di andare avanti a Papa Bonitacio, e di conferir feco interno a' modi di estinguere lo scilma. Il Papa non giudicò bene di lasciarli venire; e scrissero essi a Franceico Vescovo di Segovia, che conoscevano, e ch'era in Corte di Roma, perchè si adoprasse per andargli a ritrovare. Il Papa glielo permife, con patto che gli avelle da riferire fedelmente quel che gli avessero detto;

XII. Andò dunque l' Arcivescovo una Congiure volta a ritrovargli, e ritornò al Papa, contra Ma il Papa pretese poi che il Vescovo Bonifacio, avesse fatte alcune false relazioni dall'una e dall'altra parte; e che aveffe trattato co'quattro Ambalciatori, perchè capitalfero a Roma a destarvi tumulto, che avrebbe messa a pericolo la stessa vita del Papa. In feguito, non avendo il Vescovo di Segovia il comodo di ritor-

l'unione.

(1) 13. (2) 18. (3) Goduin. p. 329. (4) P. 56. (5) Fofcic. rer, rap Ge. fol. 96. Vading, feript. p. 157. (6) Juven. Urr. p. 114. 178. Labour. p. 339. (7) Rain. 1396.

Anno una lettera di fuo pugno piena d'infant G. C. mie e d'ingiurie contra Papa Bonifacio; 1396. con la quale gli efortava a compiere la loro congiura.

Avendolo Bonifacio rifaputo, ordinò a Corrado Arcivescovo di Nicolia suo Cameriere d'informarsi di tutti questi fatti : e se il Vescovo di Segovia era colpevole, aveffe a punirlo a norma de' Canoni . E' la comissione dell' ottavo giorno di Aprile 1396, Bonifacio avea gran ragione di non fidarfi de' Romani, i quali due anni prima, nel Maggio 1304. (1), eccitati da Onorato Conte di Fondi, aveano formata contra di lui una violenta fedizione. Erano i Banereti alla testa del popolo, che voleva attribuirsi la sovranità della Città. Si mostrarono tanto animati contra il Papa, che si temea che lo prendesfero, e non gli risparmiassero la vita medesima; ma Ladislao Re di Napoli , che si ritrovava allora in Roma, dov'era andato per ottenere alcune grazie dal Papa, prefe la fua difefa , e armando le fue genti . riconciliò i Banereti, e il popolo col Papa, e lasciò la Città in pace (2). Per prevenire sì fatti disordini , Bonifacio ristaurò e fortificò il Castello Sant' Angelo, in parte demolito da' Francesi nel principio dello scisma, e che i Romani

fediziosi aveano terminato di rovinare.

Martino XIII. In Ispagna Giovanni Re di ARe di A- ragona morì subitaneamente alla caccia il
ragona, e giorno diciannovessimo di Maggio 1395, e

rasoni, e giorno diciannovelimo di Maggio 1795.e di discria.gi i incoedette Martino Daca di Montenito, chianto Martino come loi, avea di 
postata Marta figlioda di Federico di 
Aragona, edeto di Somplice, Re di Fris
la giovane Martino ando in Sicilia coa 
tio padre e con la Regian Maria (in 
moglie nel 1386, e vi lu riconoficiuto 
per Re da una parte del Siciliani (e.) 
imperocche il Regno era molto diforde, 
e molti Signori s'erano fatti padroni 
ciafcuno del loro cantone. Riconoferva
no il Papa di Roma; mai Il Red IA
no il Papa di Roma; mai Il Red IA
no il Papa di Roma; mai Il Red IA
no il Papa di Roma; mai Il Red IA-

gona riconofica quello di Avignone (5), ed car il fuo partico fofenuto da molti Frati Mendicanti Franceficani ed altri. Per opporvifi e riuniro gli animi, s'era poffibile, Papa, Bonifacio dichiaro fuo Nunzio in Sicilia Gilfort Arcivefeovo di Palermocon una lettera del decimo giorno di Giugno 1,96. Ilo non veggo che quella commiffione abbia, avuto effetto.

XIV. A Parigi vedendo l'Università, Appellache Papa Benedetto era intlessibile, e zione delche quanto più si sforzavano di persua-derle alla cessione, tanto più si ostinava tra Bea ricufarla (6) , frimo bene di fottrarii nedetto . dalla fua ubbidienza; e pubblicò uno scritto, che ne arrecava le ragioni. Cominciava dal racconto del fatto, accennando le diligenze usate dalla Università per estinguere lo scisma al tempo di Clemente VII. Le lettere scritte a' Cardinali, per supplicarli di non eleggere Papa in suo luogo; e come, avendo saputala elezione di Benedetto XIII, molti fi racconfolarono, perfuafi della fua buona volontà per la unione , per gli discorsi che aveva egli tenuti in Francia, essendo Cardinale ; e pel suo giuramento dato nel Conclave. L' Università indicava poi il Concilio tenuto a Parigi (7) l'anno precedente , l' Ambasciata de' tre Principi a Benedetto, e il suo poco buon effetto.

Dopo il racconto del fatto, esponea la Università i danni suoi , e diceva in sostanza (8): Nulla ostante le sopraddette cofe, egli deliberò di procedere contra la Università, ed alcuni de' suoi supposti, anche con privazione de' benefizi, e ne rilasciò l'ordine; e pubblica, che la condotta della Università da altro non procede che da odio che gli porta. Rigetta la via della cessione, come ingiulta, e irragionevole, quantunque in effetto. sia la migliore, e la fola per metter fine allo Scisma ; e tuttavia non si determina a verun altro modo, ma fi vale di discorsi confufin e di ritardi, non cercando altro che dimorare perpetuamente nello stato in cui è (9). Ha voluto svolgere a un fenso sforzato, e' contrario all' intenzio-

(1) Rain, 1395, n. 17. S. Anton, p. 406. (2) Th. Niem, a. c. 14. (3) Sur. Indie, p. 52e. (4) Fazel, p. 52e, 530. (5) Rain, 1396, n. 4. (6) Deboulai p. 799. (7) Sup. n. 5. (8) P. 801. (9) P. 801.

Conclave. Mando Legati in varie parti , per prevenire tutto il Mondo con falle relazioni, e per via di doni ; e impedifce che fi vengaalla via della cef-

fione.

Sopra questi aggravi l'Università estefe un' appellazione sotto il nome di Giovanni di Craon Maestro delle Arti. e Sacerdote della Diocesi di Laon, che aveva ella coffituito fuo proccuratore (1). L'atto di appellazione è lunghissimo, e contiene tutte le ragioni dell'una e dell' altra parte ; o piuttofto i pretelli, fotto a' quali si mantenea lo Scisma. La conclusione è questa, che la Università si appella al Papa suturo (2) unico e vero , di tutte le censure date o da darli da Papa Benedetto; e l'atto gli venne tofte fignificato.

Si ídegnò egli oltre ogni credere, e pubblieò una Bolla di questo tenore : Noi abbiamo anche faputo da pubblica voce. che Giovanni Craon, che si dice Proccuratore della Università di Parigi, ebbe la temerità di prefentare un'appellazione in nome di quella compagnia conera noi , e la Chiefa Romana , fotto pretefto di alcuni pretefi aggravi , di che dicea che l'abbiamo noi minacciata, o che poteffimo farle in avvenire. Ora le genti le più male intenzionate non formarono mai fimili appellazioni contrarie alla pienezza della possanza, ehe San Pietro , e i snoi successeri rieevettero da Gelu-Cristo, e a'Sagri Canoni, che proibiscono di appellarsi dalla Santa Sede, o dal Papa. Per il che dichiariamo noi quest'appellazione nulla. e di niun effetto ; senza pregiudizio di procedere contra questo appellante, e i suoi aderenti , come merita la loro infolenza. E in data di Avignone il trentesimo giorno di Maggio 1396,

Avendo la Università saputo per pubblica voce il contenuto di questa Bolla, scriffe a' Cardinali di Avignone per dolersene, e pregarli di adoperarsi più she mai all'estinzione dello scisma (3). no Amurat avea parimente tre figliuoli; E' la lettera del decimo giorno di Lu- ed il secondo, chiamato Countouzes, era

ne de' Cardinali il giuramento fatto in glio 1396. In seguito pubblicarono un secondo atto di appellazione contenen. ANNO te (4), come le altre carte di quel DI G.C. tempo, molte parole e poche ragioni. 1396. Allegano gli esempi de Papi deposti,

come di Benedetto V. nel Concilio di Roma dell'anno 964, per procedimento dell'Imperadore Ottone I. di Benedetto VI. ordinato nel 972. (5) ma poco dòpo imprigionato e firangolato da Cencio; e di Benedetto IX, discacciato da' Romani nel 1044. (6). Ma questi due ultimi esempi furono di pura violenza. Citano parimente il fatto di Papa Anastagio II. abbandonato da una parte del suo Clero; ma è una favola tratta da: Graziano (7) apprefio Anastagio Bibliotecario.

XV. In quest' anno riportarono i Imperato-Torchi in Ungheria una segnalata vitto- flantineria sopra i Cristiani (8) . Bajazette , o poli. Abou Jezid quarto Sultano Ottomano era succeduto ad Amurat suo padre nel 791. dell' Egira , 1388. di Gefu-Cristo (9). Fu soprannomato Ilderim, cioè il Fulmine, per la rapidità delle sue conquilte (10). Assedid Costantinopoli nel 1303. e costrinse l'Imperador Emmanuele Paleologo a pagargli un tributo di dieci mila fiorini d'Oro, e di dare a' Turchi una Contrada e una Moschea nella Città; ed avendo i Greci avuto ricorlo a Papa Bonifacio, per ritrarre soccorso da' Principi Latini, sece predicare egli la Crociata contra i Turchi ne' paeli di sua ubbidienza, più vicini ad essi; come si vede da tre Bolle dell'anno 1394, ma per concepire bene questo, convien riprendere la serie degl'Imperadori Greci di Costantinopoli. Il ritiro di Giovanni Cantacuzeno, e il ristabilimento di Giovanni Paleologo (11) occorfero nel 1355. Il Paleologo era allora d' anni ventitre. Ebbe tre figliuoli Andronico, Emmanuele, e Teodoro, e il suo primogenito sorpassava tutt'i giovani dell' età sua nella sorza , nella bella flatura, e nella bellezza, Il Sulta-

<sup>(1)</sup> Spicil. 143. Doboulai p. 6092. (2) P. 510. (1) P. 516. (4) P. 521. (2) Sup. 1ib. 56. 10 a. 36. (6) Sup. 1ib. 55. a. 47. (7) P. Conc. 1. 4. p. 1277. D. (5) Bibl. Orient. P. 125. (6) Sup. 1ib. 98. n. 42. (10) Ruin. 2394. a. 23. (2) Sup. 1ib. 96. n. 272 Ducm 5ifl. 6. 13.

Anno giorno questi dele giovani Principi tra le DI G.C. dissolutezze, congiurarono entrambi di 1396. far morire ciascuno il proprio padre; e nell'astrologia. vivere poi come fratelli. Esfendone Amurat ben informato, fece cavare gli occhi a suo figliuolo: e fece intendere all' Imperador Giovanni di fare il medelimo ad Andronico; o che altrimenti ne avrebbero una guerra irreconciliabile.

Seguitò l'Imperadore quello cattivo configlio, o perchè fosse troppo debole a fostenere la guerra contra Amurat, o per la sua natural leggerezza; perchè trattava tutti gli affari superficialmente, trattone quello dell'amore delle sue donne'. Fece dunque acciecare Andronico con aceto bollente, e non folo Andronico, ma anche suo figliuolo Giovanni. fanciullo che appena cominciava a parlare . Feceli chiudere entrambi con la moglie di Andronico in una Torre di Contantinopoli, dove stettero due anni; in capo a' quali ne uscirono nell' occasione di una sedizione eccitata da' Latini di Galata; e servendosi i Genovesi del nome di Andronico, combatterono per alcuni giorni contra i Greci, che stavano per lo partito dell' Imperadore fuo padre: e finalmente Andronico, feguito da quattro mila cavalli, che gli avea preffati Bajazette, entrò in Coffantinopoli , e fu dichiarato Imperadore .

Allora serrò egli nella medesima Torre suo padre, e i suoi due fratelli Emmanuele e Teodoro, e vi stettero essi parimente due anni; dopo i quali fi falvarono, e paffarono a Scutari. Andronico avendolo faputo, e pentendofi del fuo mal procedere, li richiamò a Coltantirippoli: ripole suo padre sopra il trono; e si gettò a' suoi piedi , domandandogli perdono de' fuoi delltti . L' Imperador Giovanni fi lasciò piegare, e perdonò ad Andronico : poi lo mandò con sua moelie, e con fuo figliuolo a Selivrea, a lui donara con alcune altre Piazze. Andronico e suo figliuolo non erano ciechi; il padre era solamente guercio ; è il tuo figliuolo losco oltre modo. In luo-

dell'età di Andronico. Ritrovandofi un suo secondogenito, il ventesimogninto giorno di Settembre 1373, e se ne fece l'oroscopo; tanto credevano i Greci

Avea Bajazete talmente preso vantaggio fopra quell'Imperadori (1) che li trattava a guifa di fuoi schiavi, Giovanni Paleologo ben conoscea quanto fosse ardito questo Sultano (2), e intraprendente; onde cominciò a fortificare una parte di Costantinopoli chiamata la Porta Dorata, per avere un ricovero in cafo di bisogno. Avendolo Bajazette faputo, gli fece dire che abbattesse quella Cittadella , altrimenti , fogglune egli , farò io cavare gli occhi a tuo figliuolo Emmanuele; e tel rimanderò cieco. E questo perchè Emmanuele era andato per ordine di fuo padre a condurre al folito alcuni foccorfi al Sultano . Ritrovavafi l'Imperador Giovanni a letto con la gotta, e mezzo morto per lé altre confeguenze de' fuoi difordini . Non aveva altri successori ch' Emmanuele ; e non potea relistere alla potenza de' Turchi. Fece dunque abbattere la Cittadella , e mori poco dopo, l'anno 1391, cinquant' anni dopo la morte di suo padre Andronico il giovane.

Emmanuele, ch'era a Burfa, alla Porta di Bajazette, avendo intesa la morte di suo padre fuggi di notte tempo e venne a Costantinopoli; di che irritato Bajazette, gli fece intender questo: Io voglio un Cadi in Costantinopoli, per giudicare 1 Musulmani, che vi trafficano; fe tu non lo vuoi chiudi le porte della Città, e regnavi dentro. Tutto il di fuori è mio. Indi passò dalla Bitinia în Tracia , rovinò tutte le Piazze circonvicine a Costantinopoli, e ne trasferì gli abitanti . Prese ancora Tessalonica il ventelimoquinto giorno di Maggio il medelimo anno 1391. Quanto a Costantinopoli, gli haftò di bloccarla, fenz'affediarla formalmente; ma il paese d'intorno era talmente defolato, che la carestia presto divenne grande nella Città. In questo estremo passo l' Imperador Emmanuele scriffe al Papa , cioè a Bonifago di Andronico, Giovanni Paleologo cio, al Re di Francia, e al Re di Unfece coronare Imperadore Emmanuele pheria, domandando un pronto foccorfo,

<sup>(1)</sup> Boufiaud her. p. 236. (2) Ducas c. 13.

poli .

XVI. Sigismondo Re di Ungheria di Nico- mandò un Vescovo e due Cavalieri in ambasciata al Re Carlo VI. (1), con alcune lettere di avviso, che Bajazette lo minacciava di andarlo ad affalire in Ungheria, pregandolo di spedirglii ajuto. Gran numero di Nobiltà Francese vi si offeri, e il Re diede loro per capo suo german cugino Giovanni Conte di Nevers, primogenito del Duca di Borgogna . Giunti che furono in Ungheria fi affrettarono per rintracciare il nemico, senz' afcoltare gli avvisi del Re Sigifmondo; e dall'altro canto fi abbandonarono ad ogni eccesso di vino, di tavola, di giuoco, e di donne, nulla offante le rimoltranze degli Ecclefiastici, che gli esortavano a mettersi in buono stato, attesi i pericoli, a' quali si esponeano, Presero un Castello, uccidendone tutti gli abitanti; indi affediarono la Città di Nicopoli; ma Bajazette capitò in suo soccorfo; fi fece una gran bettaglia, dove i Francesi, che aveano voluto esfere alla vanguardia, restarono sconsitti, e tutti preli od uccili. Era il Giovedì vente-

smottavo giorno di Settembre 1396. Affari del- XVII. În questo mese di Settembre lo Scifma molti Inviati andarono a Roma per par-

te di diversi Principi dell'ubbidienza di Para Benedetto (2), cioè del Re di Francia, d' Inghilterra, di Castiglia, di Navarra, e di Aragona. Essi esortarono Bonifacio, e lo pregarono, che, per fare cessar lo scisma, volesse rinunziare a tutt'i diritti, che pretendeva avere al Pontificato; affermando, che Benedetto farebbe il medesimo . Bonifacio rispose . ch'egli era il vero, e indubitabile Papa, the non ve n'erano altri, e che non pretendea di rinugziarvi in niuna formà. Così al' Inviati se ne ritornarono a' loro Signori, fenz'aver otrenuto nulla.

Nel mese di Aprile del seguente anno 1397. i Principi di Alemagna tennero a Francfort una Dieta (2), dove andarono de' Deputați della Università di Parigi , e degl' Inviati di molti Re e di altri Principi. Il Re Vencesho non v'intervenne , quantunque ne fosse pregato , e l' avesse promesso . Per dodici : giorni fi deliberò sopra l'unione della Anno Chiefa; e fi mando a Bonifacio, per DI G.C. efortarlo alla ceffione, il che gli parve 1397. molto strano; e volentieri gli avrebbe 1398. fatto del male, se ne avesse potuto ritrovare qualche pretesto. Tenne dunque a bada gl' Inviati, con le parole, fenza dar loro deciliva risposta: proccurò parimente di guadagnargli, accordando loro contra le regole alcune grazie, che desideravano per essi, e per gli amici loro; ma non poterono avanzar nulla per la cessione, ch' era il motivo del loro viaggio.

Effendo Martino Re di Aragona ritornato da Sicilia, seppe che Errico Redi Calliglia avea tenuto in Salamanca una grande Assemblea, intorno all'unione della Chiefa, dove s'era concluso, come a Parigi, per la via della cessione. A questo avviso il Re di Aragona mandò al Re di Castiglia due Ambasciatori, Vital di Blaves Cavaliere, e Raimondo di Francia Dottore in Legge Canonica, con una lettera, che gli consegnarono (4), e propofero avanti al fuo Configlio di viva voce certi articoli intorno alla unione della Chiesa, che diedero an-

cora per iscritto.

Il Re di Castiglia rispose con una lunga lettera, in cui rigetta la via di compromello; e dice tra le altre ragioni : Si dirà dalla parte dell'intruso, cioè di Bonifacio, che il compromello non è una via di diritto e di giustizia, ma una via volontaria (5), alla quale non si coffringe veruno; e l'intrufo non deve effervi astretto poiche si offre al Concilio generale, ch'è una via di diritto e di giustizia. Conchiude per la via di cessione propoita in Francia, approvata da' Cardinali, e desiderata da Fedeli. E' la lettera del giorno decimo di Settembre 1207.

Nel teguente anno 1398. si tenne a Reims un'ampia affemblea di Signori si dell' Impero di Alemagna come del Regno di Francia, per proceurare l'union della Chiefa (6) . Il Re Garlo VI, fece in modo per illanza e per altre vie. che il Re Venceslao andò a Reims, con

(1) Froiff. 4 c. 67. Juven. p. 124. (2) S. Ant. 70. 3. p. 416. (3) Th. Niem lib. 2. t. 33. (4) Rain. 1397. n. 7. 8. Ge. Storita Indie, p. 263. (5) N. 12. (6) Froiff, 44.

Tutto il fuo Configlio. Ma per non dar Anno a credere che quell' Alfembiea fi facelle no di Aprile 1380, in età di trent' an-DI G.C. folamente per parlare de' due Papi, fiparni; il feguente anno andò a Nojon, do-1398. fero voce, che fi trattava di un marive era l'atto fatto Canonico; indi fu ri-

fero voce , che fi trattava di un maritaggio ra i figliuolo del Marchefe di Brandeburgo fratello di Vencesto, e la figliuola del Duca di Orleana. Quello Principe era parimente a Reims col Re fino fratello, e i loro zi i i Duchi di Berri, e di Borgogna. L'Alfemblea fi tenno durante la quarefima, che in quell'anno cominciò i i ventelimo giorno di Febbracio, e fini il fettimo di Aprile siorno di

Pafoua.

Il maritaggio propofto fu concluso, e pubblicato; ma quanto all' affare della Chiefa furono le rifoluzioni tenute fegrete . Si feppe folo , che Pietro di Ailli Vescovo di Cambrai doveva andar a Roma in Ambasciata a Papa Bonifacio per parte del Re Carlo, e di Venceslao, per esortarlo a comportare che si facesse un' altra elezione, per vedere qual de' due rimanesse Papa. Il Re di Francia s'impeggava pel Re d'Inghilterra, e per quelli di Scozia di Caltielia, di Portogallo, di Navarra, e di Aragona. Venceslao promettea pel fuo Regno di Boemia, per l'Alemagna sino in Prussia, e per suo fratello Sigismondo Re di Ungheria. Protestarono, e giurarono di stare a questa risoluzione, e di condurvi i loro alleati. Ma il Duca di Borgogna non volle mai intervenire a questi configli tenuti in Reims; persuaso di quel che avea detto prima: Si perde la fatica, e i prefenti confiderabili, che si fanno agli Alemanni in quella occasione. Non vi manterranno niente di quel che vi hanno promeffo. XVIII. Pietro d'Ailli, che fu mandato in questa occasione, era nato in Com-

mann in quela occialone. New vi matter rann: niente di quel che vi hann promello.

Petro d' X VIII. Pierro d'Ailli, che fu mandamanna de la considera de la considera de la considera de la colonia del colonia de

ebbe il titolo di Dottore l'undecimo giorno di Aprile 1386, in et di trent'anni ; il feguente anno andò a Nojon, dove era flato fatto Canonico; indi furichiamato a Parigi, dove fu gram Maefro del Collegio di Navarra nel 1384. Per fua riputazione fi acquiitò copiofifimi difecpoli; tra' quali fen diffinguono tre, Giovanni Gerfone, Niccobò di Clemangis, ed Egidio de' Campi, Gran Maeftro dopo Pietro di Ailli nel 1:39.

Nello stesso anno Pietro di Ailli su onorato di tre cariche, di Cancelliere della Chiefa di Parigi , Limofiniere , e Confessore del Re; verso l'anno 1394. fu Tesoriere della Santa Cappella, ch'è la prima dignità di questo Capitolo, Finalmente fu eletto Vescovo prima del Pui nel 1305, il fecondo giorno di Aprile; poi di Cambrai in principio dell' anno seguente 1396, e ne prese possedimento nel fecondo giorno di Giugno. Allora vedendosi costretto a rifedere nella fua Diocesi , raffegnò la Cancelleria di Parigi in favore di Giovanni Gersone. Tal era Pietro d' Ailli, quando fu mandato a Roma.

Essendo arrivato in Italia, trovò Papa Bonifacio a Fondi , e gli mottrò le fue lettere eredenziali del Re di Francia. e dell' Imperadore , delle quali il Papa fu contento. Propofe il Vescovo il motivo del fuo viaggio; e il Papa gli diffe, che non potea dargli rifpolla, fe non dopo averne deliberato co' Cardinali. Egli andò a Roma, e albergò a San Pietro; e incontanente dopo tenne un Conciftoro; e il rifultato fu questo, ch' essi differo al Papa: Santo.Padre, Voi dovete diffimulare in questa occasione, e dire, che ubbidirete volentieri a tutto ciò che vi configlieranno i Principi, che hanno mandato questo Vescovo, purchè il pretefo Papa di Avignone rinunzi dal fuo lato. Che i Re stabiliscano il luogo. dove piacerà loro che sia tenuto il Conclave; voi volenticri vi capiterete, e vi farete intervenire i Cardinali . Quello configlio piacque a Bonifacio, e vi conformò la fua risposta al Vescovo di Cambrai. Quando i Romani intefero, che il Re

<sup>(1)</sup> Navarr. biff. Launoi p. 467.

di Francia, e l'Imperadore domandava- si era unito a lui. Benedetto ne su afno che il Papa si soggettasse loro per rinunziare alla fua dignità, questa notizia cagionò gran mormorazioni in Roma, per timore ch'ebbe il popolo, che il Papa e la sua Corte non dimorasse più in Roma; cofa che attraeva loro grandi: ricchezze, e doveva apportarne di itraordinarie in due anni pel Giubbileo dell'anno 1400, per lo quale andavano già facendo gran provvisioni che temeano di aver a perdere . Si raccolfero dunque i più confiderabili Romani, e andarono avanti Bonifacio, dimostrandogli maggior affetto di prima, e gli differo: Santo Padre, voi siete il vero Papa, voi restate nel patrimonio di San Pietro; non ascoltate i configli di abbandonare la vostra dignità. Si dichiari chi più vuole contra di voi a noi staremo con voi sino ad esporre la nostra vita, e i nostri averi, per sostenere la vostra buona causa.

Rispose il Papa: Figliuoli miei, datevi animo, e state certi , che io resterò Papa; e per quanto possano dire e trattare tra essi il Re di Francia el'Imperadore, io non mi foggetterò mai alla volontà loro. Si contentarono i Romani di questa risposta; ma non secero intender nulla al Vefcovo di Cambrai, che continovava sempre a trattare col Papa e co' Cardinali ; e non ebbe mai altra rispolta, se non che quando Benedetto si sosse soggettato, Bonifacio si dipor-terebbe in tal modo da rimanerne i Re contenti . Così il Vescovo si partì da Roma, e passando per l' Alemagna andò a Comblents, dove ritrovò Venceslao, e gli narrò il suo trattato. L'Imperadore gli disse: Direte al Re vostro Signore, ch'io mi conformerò alla fua condotta, e farò che vi si conformi tutto il mio Impero. Ma per quanto io veggo, bilogna ch'egli cominci, e quando avrà foggettato il suo Papa, io sottoporrò il nostro.

XIX. Frattanto venne a cognizione Sottrazione di ob- di Benedetto, che il Re Carlo VI. bedienza a avea mandato agli altri Re, ed a' Prin-Benedet-cipi della Cristianità, per l'affare della unione (1), e che il Re d'Inghilterra

flittissimo , e spedì al Re Carlo il Anno Cardinale di Pampelona Martino di Sal. DI G.C. va. Ma il Re e i Principi del suo san- 1398.

gue, essendone avvertiti per tempo gli fecero intendere, che non andasse; cosa che tenne il Papa per molto cattiva: come si vede delle sue lettere al Duca di Berri, e al Re medesimo (2), in data del nono giorno di Giugno. Il Re dunque affine di provvedere allo scisma, convocò a Parigi un' ampia Assemblea di Prelati, e di Dottori, che cominciò il ventelimolecendo giorno di Maggio nella picciola fala del palagio, che guardava sopra il siume, Il Re non v'intervenne, per effere ricaduto nella fua malattia. Ma in suo luogo v' erano il Duca d'Orleans suo fratello, e i suoi zii, i Duchi di Berrì, di Borgogna, e di Borbone. L'apertura dell' Affemblea fu fatta dal Patriarca di Alessandria, Simone di Cramaud , con un discorso Francefe, in cui riferì quanto era paffato dopo la morte di Clemente VII, e conchiuse per la via della cessione : aggiungendo che intorno al modo di procedere, il Re li convocherebbe un'altra volta; che fu nel mese di Luglio.

Si convenne in quelta seconda Assemblea, che il miglior mezzo di ridurre a ragione Papa Benedetto era quello di levareli non folo la collazione de' benefizi, ma ogni altro efercizio di fua autorità; per mezzo di una intera sottrazione di ubbidienza; e per tal effetto il Cancelliere Arnoldo di Corbia estele alcune lettere patentl; in cui dopo avere diffusamente spiegato l'affare, il Re giudica in questa forma (3): Noi affiliti da' Principl del nostro sangue, e da molti altri , e con noi la Chiefa del nostro Regno, il Clero, ed il popolo-ci ritiriamo del tutto dall' ubbidienza di Papa Benedetto XIII. e da quella del fun avverfario, cioè di Bonifacio IX. del quale- non facciamo menzione, non avendogli noi mai ubbidito, nè volendo ubbidirgli . Vogliamo che da qui in pol niun paghi nulla a Papa Benedetto, e non a' fuoi col-

<sup>1)</sup> Juv. Verl. p. 132. (2) Spicil. en. 6. p. 157. Lib, Gall. eo. 2. p. 452. edit. 1639. Labour. p. 376. (3) Liber. Gall. c. 20. p. 449.

lettori, o ad altri Offiziali, dell'entra- Finalmente i Signori miei vi fanno ANNO te o emolumenti ecclefiastici, e proibia-DI G. C. mo ftrettamente a tutt'i nostri sudditi 1398. di ubbidire aului, o a' fuoi Offiziali in

verun modo che sia. Data da Parigi il ventefimofettimo giorno di Luglio

Il medefimo giorno il Re diede fuora altre due lettere patenti ; l'una per proibire di aver riguardo alle censure, o procedure, che potessero venire da' Commissari, Auditori, Giudici, De-legati, od altri per autorità di Papa Benedetto; con ordine a' Baili, a' Siniscalchi ed altri Offiziali de Re di tenervi mano. L'altra lettera è di rego-Iamento intorno alle provviste de benefifij, durante la sottrazione di ubbidienza. Quando vacherà qualche prelatura o altra dignità elettiva, i Capitoli, Conventi, od altri, a' quali appartiene la elezione, eleggeranno colui, che parrà loro in coscienza il migliore, E ti de' suoi domestici, Cappellani, Auquanto agli altri benefizi, provvederanno ditori ed altri Offiziali si ritirarono . i Collatori ordinari . Quanto a' frutti o emolumenti de' benefizi, noi dichiariamo (1), che niente farà applicato a nostro profitto, nè in quello de' noilri fudditi . E che gli Ecclesiastici

tori. Ora quantunque sieno queste lettere del fabbato giorno ventefimofettimo di Luglio (2), la conclusione dell' Assemblea non si sece, che il giorno dietro la domenica, in cui il Cancelliere parlò pubblicamente in Francese ad uscio aperto, e in presenza di un tera.
infinito numero di popolo; per rendere
pubblica la sottrazione dell'ubbidiencelebr 2a. Diffe tra le altre cose, parlando della estirpazione dello scisma : I miei Signori qui presenti ( erano i Duchl d'Orleans e di Borgogna ) udirono le opinioni di trecento persone e più ; e delle Unversità di Parigi, di Orleans, di Angers, di Montpellier, e di Tolofa. Il tutto efaminato e riferito al Re, egli concluse di fare, senza ritardo, la sottrazione di ubbidienza, cordata all' ordinario la libertà dell'

non avranno più che fare con Papa

Benedetto, co'fuoi Collettori, o ricevi-

dire, che la loro intenzione è di provvedere ad ogni modo alla confervazione delle franchigie, e alle antiche libertà della Chiefa di Francia; e affine che l'affare cammini meglio , anderemo tutti in processione la profiima domenica a Santa Genuefa ; il che fu eleguito.

Si mandarono due Commiffari in Avignone (3), a fignificare a Papa Benedetto questa ordinanza del Re, cioè Roberto Cordigliere Dottore in Diritto Triftano del Bosco, Prevosto della Chiesa di Arras, Giunsero a Villanuova di Avignone; e la domenica primo giorno di Settembre 1398, vi pubblicarono la sottrazione dell' ubbidienza, commettendo fotto gravi pene a tutt' i sudditi del Re, Cherici e Laici, di ritirarfi dal servigio e dalla Corte di Benedetto . Effi ubbidirono , e mol-Avevano i Commiffari del Re una lettera per gli Cardinall di Avignone, ch' erano in numero di diciotto. Ne fecero tanto conto , e così delle altre carte, che furono loro mostrate, che tutti d'accordo rinunziarono all'ubbidienza di Benedetto, e paffarono a Villanova, dove avendo chiamati i Cittadini di Avignone, e tenuto configlio con essi , risolvettero di aderire alla sottrazione del Re, e si ritirarono solennemente dall' ubbidienza di Benedetto (4), come lo dichiararono al Re medefimo nella risposta fatta da essi alla sua let-

XX. Nello stesso fi presentò una Filippo celebre occasione di eseguire il nuovo di Vil-regolamento intorno alla disposizione de' te di S. benefizi ; durante la fottrazione di nb. Dionigi . bidenza (5). Guido di Monceau Abate di San Dionigi in Francia era morto dal ventelimottavo giprno di Aprile di quest'anno 1398, avendo governato queflo Monistero per trentacinque anni . Era Dottore in Teologia, e commendabile per la sua virtà. Avendo il Re ac-

<sup>(1)</sup> P. 451. (2) Spicil. p. 158. (3) Vitm PP. to. 2. p. 1122. (4) P. 1131. (5) Liber. P. 454. Hift. S. Den. p. 213.

elezione, tutt'i Monaci fi ratcolfero, ed elessero Filippo di Villette, Religioso della casa, Baccelliere formale in Teologia e raccomandato dal Duca di Borigoena. Dovea la elezione effere confermara dal Papa, secondo i privilegi dell' Abazia; ma i più dotti Canonisti giudi+ carono, che nel caso presente doveva elfere dal Vescovo Diocesano.

Pietro di Orgement Velcovo di Pariei confermò dunque la elezione dell'Abate Filippo con un pubblico atto. Ma dichiard nello stesso tempo, che questa funzione non attribuiva verun diritto alla fua Chiefa per l'avvenire, e non porterebbe verus pregiudizio al Monifero. Indi diede solennemente, la benedizione Abaziale a Filippo il giorno di San Luigi ventelimoquinto di Agofto.

XXI. Pietro d' Ailli era ritornato a Pietro d' Ailli in

Parigi verso il mese di Maggio, e avea Avigno- refo conto del fuo trattato a Roma e in Alemagna, nell' Affemblea dove s era flabilita la fottrazione dell'ubbidienza (1). Fu poi determinato che il Re mandalle in Avignone Giovanni le Maingre di Bucicaut Maresciallo di Francia con alcune truppe per obbligare Papa Benedetto o per trattato . o per altro modo a rinunziare al Pontificato . Col Marefeiallo fu mandato a questa commissione il Vescovo di Cambrai i e marniarono insieme sino a Lione :- dove risolvettero che il Vescovo andasse avanti in Avignone, e che il Marefeiallo dimoralle a Lione fin tanto che ricevelfe fue notizie : to to toch Quando il Vescovo di Cambrai fu

giunto in Avignone, le andator al palagio in presenza di Papa Benedetto , lo faluto con gran, rispetto, ma non già tale come is farebbe fatto ad un Papa riconosciuto da tutto il mondo, Glinarrò com' era egli mandato dal Re di Francia e dall'Imperadore ; e com' era ttabilito, che i due Papis rinunziaffero al Pontificato, ciascuno dal canto suo Allora Benedetto si mutò di colore; e disfe alzando la voce: Io m'adoprai molto

> Floury Tom. XIV. (1) Froil. 4. 6. 97.

E mi piace che fappia il Re di Francia , che non mi loggetterò mai, agli Anno ordini fuei : e che fino alla morte con DI'G.C. fervero il nome ed anche la dignità 1398. mia: k ni genner - 7 H . C V 750

-11 Vescovo di Cambrai ripiglio : Signore, configliatevi co' Cardinali ( fe fono edi di un altro parere , non potete voi tolo refiftere al potere del Re di Francia', nè a quello dell' Imperadore. Allora fi: avanzarono due Cardinali creature del Papa I quali gli differo: Santo Padre, il Velcovo di Cambrai dice bene, seguitate il suo consiglio, ve ne preghiamo . Il Papa vil acconfenti . E in quello modo terminò buella udienza : il Vescovo, ritornò alla sua casa, e non ando a visitare verun Cardinale. 11111

La mattina dietro fi fond la campana del Conciltoro, vi andarono tutt'i Candinali ch' erano in Avignone, e il Vescovo di Cambrai con cesso doro . Egli parid in Latino , e spiego diffusamente tutto il metivo del fuo viaggio; indifu pregato a ritirarli fin tanto che si deliberaffe. La conferenza fu lunghistima : e alcuni Cardinali itimarono affai afpra sofa il disfare quel che aveano farto. aioè il Papa da essi eletto, ma il Cardinal di Amiens diffe loro; Miei Signoria vogliamo, o non vogliamo, ci conviene ubbidire al Re di Francia e all'Imperadore - poiche fono uniti infieme - non potendo noi vivere fenza di loro Si potrebbe dare, che guadagnatiimo l'Imperadore , se il Re di Francia sosse per noi. Ma egli ci fa Intendere, che ubbidiamo o phe ci sequestrerà i frutti de nostri benefizi . Molti - Cardinali approvarono quel-di-Amiens , pregando il Papa che a spiegasse. Rispose egli: Io defidero l' unione della Chiefa e molto/mi naffaticai per ella; me poiche Dio mi ha provveduto del Pontificato, e che fono flato da voi eletto, resterò Papa finche io viwas e non rinunziero per un Re, per un Duca; o per sin Conte and per qual mezzo fi voglja a Allera i Cardinaly fi levarono tra essi discordi :- ed uscirono per la Chiefa, mi hanno eletto canoni- del Concilloro, la maggior parte fenza camente, e si vuol ora ch' io rinunzi. prendere congedo dal Papa de e de Questo non sarà mai sinchè jo viva. Il Vescovo di Cambrai, vedendoli di

così vario parere, fi avanzò nel Conci-Anno floro, e diffe al Papa: Signore voi tept G.C. nefte it voftro Configlio, rifpondetemi; convien farlo, affine che possa ritornar via . Il Papa , ancora incollerito, perfillette ne' medelimi discorsi , ch'era Papa legittimo, e che volea dimorarvi, te avesse dovuto morire per pena. Poi foggiunfe : Direte voi al figliuol mio Re di Francia, che fino a qui lo tenni per buon Cattolico, e che da poco in qua si lasciò sedurre : ma se ne pentira; e che fi configli , e non s'impegni in cosa che offenda la coscienza. Così detto, il Papa fi levò dalla sua sedia. incamminandoli alla fua camera; e ritorno il Vescovo al suo albergo, pranzò sobriamente, sall a cavallo, e passò a Villanuova, donde si portò a dormire a Baignols, ch'è in Francia; dove seppe che il Maresciallo di Bucicaut era andato a Porto Sant' Andrea nove leghe discosto d'Avignone, e il giorno dietro

andò a ritrovarlo (1). XXII. Quando il Marefelallo di Bu-Il Mare. ferallo di cicaut ebbe appreso dal Vescovo di Camgnone .

Bucicaul brai la rifpolta di Papa Benedetto, gli in Avi- diffe: Signore, voi ritornerete in Francia, qui non avete più che fare, ed io eseguirò gli ordini del Re. Il Vescovo partì il giorno dietro, e il Marefciallo fece scrivere e portare gli ordini suoi per tutta l' Auvergna, e il Vivarele, fino a Montpellier, per fare avanzar le truppe da lui comandate. Fece intendere al Siniscalco di Beaucaria che chiudesse tutt' i paffi , quelli del Rodano e quelli di terra , perchè niente potess'entrare in Avignone : ed egli medefimo ando a Ponte Santo Spirito a Impedire che discendesse cosa alcuna per lo Rodano. Poi mandò il Maresciallo a sfidare Papa Benedetto per un Araldo nel fuo palagio, e ad intimar la guerra a lui e a tutt'i Cardinali e agli abitanti di Avignone; che ne furono igomentati, eandarono a parlare al Papa, dichiarandogli che non potevano e non volcano fostenere la guerra contra il Re di Francia. Benedetto rispose loro: La voltra Città

rò che il Re di Aragona mi venga a servire, com'è doppiamente obbligato, effendo io suo parente, e dovendo ubbidire al Papa. Vi spaventate per poca coia: toglietevi di qua; voi cultodite la Città voltra, io custodirò il mio palagio.

Avignone era tanto ben ferrato, che niente poteva entrare od uscire senza permissione; e il Maresciallo di Bucicaut fece intendere agli abitanti, che fe non aprivano la loro Città, abbrucerebbe egli tutte le vigne e le cafe, ch'erano in campagna fino al fiume di Durance. Di che ipaventate le genti di Avignone tennero configlio, lenza rivolgeris al Papa, e vi chiamarono alcuni Cardinali, a' quali differo : E' meglio che ubbidiamo al Re e a' Francefi, che attenerci ad un pericoloso partito; volete voi unityi con noi? I Cardinali vi acconfentirono : imperocchè cominciava a mancar loro da vivere; e così tutti infieme trattarono col Maresciallo di Bucicaut. Fu stabilito, ch'egli e i suoi entrerebbero in Avienone, ed affedierebbero il palagio, ma feeza fare veruna violenza a' Cardinali o a'loro domestici, ne al cor-

po della Città . Papa Benedetto gran dolore ebbe di quello trattaco; e tuttavia protellò che mai non li soppetterebbe, se ne dovesse morire. Stette dunque rinchiuso nel fuo palagio ; in cui da lungo tempo avea fatte grandiffime provigioni di ogni forta di viveri. Scriffe a Martino Re di Aragona, domandandogli instantemente foccarfo, Ma il Re, dopo letta la lettera , diffe 2 quelli, che aveva intorno: Crede forse questo Prete, che io per ajutarlo a fostenere i suoi gavilli, abbia ad intraprendere la guerra contra il Redi Francia? Sarei ben tenuto per uno sconsigliato. I fuoi Corrigiani lo consigliarono a non ingerirvifi, ed a fecondare il parere del Re di Francia, che avealo pregato ad effere neutrale tra' due Papi.

XXIII. Effendofil Cardinali ritirati in Benedet-Villanova, quando abbandonarono Papa to affeè forte e ben provveduta: in domanderò Benedetto, posero per Capitano in Avi-diato. delle truppe a Genova ed altrove, e fa- gnone il Cardinal di Castel Nuovo (2),

palagio Vescovile . Conchiuso dunque che fu il trattato col Maresciallo di Bueicaut, questo Cardinale monto a cavallo, e marciò vestico di rosso per le strade di Avignone , ma fenza rocchetto, ne mantello , con la spada al fianco e un battone alla mano ; e intanto tutto il popolo andava gridando: Viva il Sagro Collegio e la Città di Avignone. Fece quella cavalcata il Lunedi giorno sedicefimo di Settembre, e la Domenica giorno ventinovesimo di esso mese, festa di San Michele, il medesimo Cardinale sece tirar il cannone contra il palagio del Papa, per modo che il Papa medelimo fu colpito da alcune picciole schegge di una pietra uscita da un cannone. Si continovarono gli affalti; e Papa Benedetto restò così affediato nel suo palagio per tutto il verno . Morirono molti di quelli, che flavano rinchiufi feco, o per ferite. o per malattie, o per mancanza di vi-

ne di ubbidienza in Caffiglia .

veri, e di medicine. XXIV. Intanto Errico Re di Caltielia raccolfe in Alcalà di Enares i Vescovi, i Signori, e, i dotti uomini del Regno; e il risultato di quest' assemblea fu un editto, dove riferifce gl' inutili maneggi fatti appresso. Pietro di Luna per perfuadergli la cessione (1), la sua invincibile offinazione, e la fottrazione della Francia dalla fua ubbidienza . Poi foggiunge : Perchè vegga tutto il mondo il patimento nostro per la division della Chiefa, e che vogliamo contribuire a tutto potere alla sua unione . dichiariamo che sia tolta qualunque ubbidienza a Benedetto nello spirituale e nel temporale nelle terre del dominio nostros proibendo a tutti di trattarlo come Papa, e ordinando che si provvegga a' benefiz) vacanti per elezione, confermazione, e collazione degli Ordinari, E' la data del duodecimo giorno di Dicembre 1398, Il Vefcovo di Salamanca, chi era intervenuto a quest'assemblea, chiamato Diego di Annaya, portò feco lui il regolamento che vi fu esteso (a) intorno alla condotta da offervarsi sin a tanto che vi fosse un solo Papa, Conte-

che rientro nella Città, e si allogo nel nea questo regolamento undici articoli, e fu presentato al Capitolo di Salamanca il Anno Martedl quarto giorno di Febbrajo 1399, DI G.C.

Il ventelimo giorno dello stesso mese 1399. il Re Carlo raccolfe a Parigi i Prelati di Francia in Concilio (3), dove il quattordicelimo giorno di Marzo fu fatto il regolamento feguente intorno alle grazio aspettative. Tutte quelle, ch'eranostate accordate da Papa Benedetto , da Clemente suo predecessore, o da qualche altro precedente Papa, non hanno dovuto più esfere ammesse dal giorno della sortrazione di ubhidienza, e non lo faranno in avvenire. Ma le provviste de Vefcovi, e degli altri Collatori ordinari fatte dopo quello medefimo giorno della fottrazione, faranno buone e valide, nulla oftante ogni processo o contraddizione . Il settimo giorno di Maggio il Re diede alcune patenti , che commettevano a tutt'i fuoi Giudici , che questo regolamento fosse osservato per tutto il Regno.

XXV. Frattanto Papa Benedetto sta- Benedetva sempre serrato nel suo palagio di A- to libevignone, e custodito con tanta attenzione che niuno poteva andarvi od uscirne (4). Vi sarebbero stati ancora de'viveri per due o tre anni ; ma non aveano legna d'abbruciare. Finalmente vedendo Benedetto che le sue provviste gli venivano meno di giorno in giorno, e che il foccorfo che aveva egli fperato non gli arrivava; entrò in accomodamento con la mediazione del Redi Aragona (5), che avea mandato a Parigi per trattare della fua deliberazione. Ma il Re di Francia giudicò più a propolito di mandar egli medefimo al Re di Aragona alcuni Ambasciatori, che passassero per Avignone, e proponessero a Benedetto di rinunziare al Pontificato; e in caso che Bonifacio cedesse, morisse, o fosse deposto, si eleggesse un terzo, che sosse il vero Papa : nel qual caso sarebbe liberato Benedetto, e il Re di Francia lo prenderebbe fotto la fua protezione.

Erano gli Ambasciatori di Francia Pietro Abate del Monte San Michele, Guglielmo di Tinreville Cavaliere, ed Egi-Tt 2

<sup>(1)</sup> Rain. 1998. n. 29. (2) Libert. p. 460. (3) P. 457. (4) Froiff. 4. c. 58. (5) Vitm 10. 2. p. 1116.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

dio de Campi Dottore la Teologia. Anno Gianfero in Ayignone, ed entrarononel pr G.C. palagio del Pana il quarto giorno di A-

prile 1399. ch'era il Venerdi dopo Pafoua. Propofero a Benedetto di accettare e di approvare gli articoli, che gli avevano arrecati per parte del Re ; ed egli promite di farlo a condizione che il Re gli 'd'ffe una falvaguardia per fe e per gli fioi . Tofto gli furono fomministrati de viveri e dimorò in libertà riel fuo patagio ; ma fenza poter fortirne, fenza la permiffione del Re e de' Cardinali, fin a tanto che la unione non fosse ristabilita nella Chiesa:

facio .

Sinonia XXVI. In Ronia attendea Papa Bodi Boni nifacio ad accumulare danaro per follener se medesimo n lla sua ubbidienza, e per fostener Ladislao nel Regno di Napoli , contra la fazione di Angiò . Nel primo anno del Pontificato di Bonifacio (1) andarono molti poveri Cherici alla Corte di Roma, per ottenere delle grazie , fecondo il costume ; ma riuscì nuovo il modo di efaminare i postufanti : imperocchè i fervi degli efaminatori efigeano del danaro da' postulanti , e l loro padroni non lo ignoravano. Quando fi venne dunque alla distribuzione delle grazie, i poveri Cherici fi trovarono notati gli ultimi nelle life; e le grazie che avevano ottenute, divennero quafi inutili . Imperocchè il secondo e terzo anno Bonifacio foscriffe molte liste sotto la data del primo , come se quelle liste follero state fatte nel cominciamento del primo anno del suo Pontificato; ch' era il n no giorno di Novembre 1389, e i , fuoi Segretari e i Camerieri vendeano

comunemente questa data. Ne' primi fette anni (2) non ofava efercitare bubblicamente la Simonia , perchè avea trovati molti-buoni Cardinali in officio, e che la derestavano. Non tralasció di esercitarla segretamente (3). coll' ajuto di cerri mediatori, in particolare nella promozione de' Prelati : e fe colui, al quale fi domandava del danaro. non pagava in contanti, inventava diversi pretefti , che allegava nel Concistoro

fegreto, per ritardare la promozione, o per impedirla interamente. I vecchi Cardinali nemici della Simonia morirono l'uno dopo l'altro; e Bonifacio n'e ebbe gran confolazione, vedendofi in

libertà di feguitare la fua inclinazione: XXVII. Finalmente verfo il decimo Annate . anno del suo Pontificato, che fu nel 1308, egli riferbò alla camera Apostolica i primi frutti di un anno di tutte le Chiefe Cattedrali o Abaziali che veniffero a vacare ; per modo che chiunque volea ricevere da lui un Velcovado o un' Abazia, dovea prima di tutto paga-re i primi frutti, anche quando non aveffe potuto prenderne il poffedimento: di che Bonifacio non fi curava: al contrario spesso mostrava desiderio, che lo impetrante non lo prendesse, per cavare danaro da un altro. Questi frutti del primo anno iono quelli , che noi chiamiamo l' Annata; e se ne nota il cominciamento forto questo Pontificato di Bonifacio IX. quantonque fia di origine più antica . Voi vedeste che nel 1306. (4) Papa Clemente V. vedendo che alcuni Vescovi d' Inghilterra gli domandavano questo diritto sopra le Chiese delle loro Diocesi, stimb di poterlo attribuire a se medelimo fopra tutt' i benefici dello steffo paele . Nel 1210. Papa Giovanni XXII. avendoli riferbato per gli bifoi gni della Chiefa Romana i frutti del primo anno di-tutt' i benefizi, che vacaffero fra tre anni , n' eccettuò i · Vescovadi e le Abazie. Ma Bonifacio IX. fu il primo ch' estendesse le annate medefime alle Prelature, e per fempre (5).

XXVIII. Ora come tutti quelli, che andavano per farfi promovere a benefizi non nuazione portavano a Roma gran fomme di dana- del trafro (6). l'usura vi divenne tanto frequente e neo de' pubblica forto quelto Pontificato che non benefici . era più peccato. Bonifacio vendeva aucora tutt'i benefizi riferbati, o no, fotto la data della morte de' titolari; e per avvertirne più prontamente, v'erano de' Corrieri per tutta la Italia per informarfi, se vi fossero ricchi beneficiati infermi; e tofto ch'erano morti fi correva

(2) Gobel. c. 84 p. 274. 430. (2) Th. Niem. c. 8. (3) Ibrd. c. 7. (4) Sup. lib. 91. c. 4. Thom. alfr. to. 3. p. 793. m. 4. (5) Eatrav. com. de Peak. c. 21. (6) Th. Niem. c. 7 c. 8.

a portarne la notizia a Roma a quelli, che avevano a tal effetto pagato il Corriere. Quanto a Bonifacio, alcuna volta vendea lo stesso benefizio a molte perfone, fotto la medefima data, proponendolo a ciascuno come vacante. Di più, per rendere inutili le grazie afpettative, che avea già date, ne accordava fotto una data posteriore con la clausola di preferenza; e tanto a lungo fece que-

fto, che niuno volea più comperarne. Gli Offiziali della Dataria (1) ne colfero l'occasione d'introdurré quove aspettative; the rovinavano tutte quelle, ch' erano di data precedente, anche con la claufola di preferenza; ma queste nuove aspettative erano tanto care, che pochi ne volcano. Bonifacio fece molte regole di Cancelleria, e altre ordinanze, con le quali parea che volesse restringere questa eccessiva moltitudine di aipettative : ma queste nuove regole non furono altro che un pretefto per venderne più care le difbense. Auche dopo ch' erano foscritte le suppliche, si toglicano via da registri, se veniva aleuno a offerire di più ; e prendeva il Papa che il meno offerente, e il primo in data lo avesse ingannato. Durante la peste, the reend in Roma nel 1203, lo fteffo benefizio fu venduro in una medelima fettimana a molti impetranti, miuno de' quali ne prese possedimento, effendo tutti prevenuti dalla morte . Quello traffico era tanto pubblico, che la maggior parte de' Cortigiani sostenea , ch' era permello ; e che il Papa in quella

materia non potea peccare. Bonifacio XXIX. Reftava tuttavia l' Inghilterra fostenuro fotto l' ubbidienza di Bonifacio ; ed dag! Inavendo il Re Riccardo consultato coll' glefi . Università di Oxford, se sosse a propofire di obbligarlo alla ceffione; come fi pretendea in Francia (2) di costringervi Benedetto ; la Università rispose; Non bialimiamo noi gli Spagnuoli o i Francesi di effersi ritirati dalla ubbidienza del loro pretefo Papa, e di volere costringerlo alla cessione. Imperocchè diffidandoli effe del diritto del loro Papa, possono operare così con ficura co-

4-E Boin & 9711 & ...

do riparare il male che hanno fatto introducendo lo scisma, Ma se pretendo. Anno no che questa via di cessione ssorzata DI G.C. o di sottrazione di udienza; fia Cano- 1399; nica; e 'univerfale, e deggia effere foguitata da coloro ? la cui cofcienza non li rimorde, noi lo neghiamo affoluta-

E peccato mortale, e gravissimo il ricufare al fuo Superiore la dovuta ubbidietza; e qui si sa senza necessità, esfendovi un'altra via per mettere fine allo feifma; cloè quello del Concilio Generale, più Canonica e più atta a calmare le coscienze dell' una, e dell'altra ubbidienza. La lettera aggiunge poi: Per venire alla pratica, bisogna che il Nostro Santo Padre Bonifacio convochi un Concilio Generale, dove chiami non folo quelli, che fono abbidienti, ma lo stello Auripapa Pietro di Luna co suoi Cardinali e i Prelati suoi aderenti, con pubblico editto, in cui sia notato il giorno e il luogo; e se appariranno contumuci , Bonifacio ingiungerà a' Principi di fua ubbidienza di efortare gli altri Principi a costringere l' Antipapa e i suoi aderenti ad affoggettarfi al giudizio del Concilio e dichiarar loro, che nulla offante la loro contumacia il Concilio non tralascerà di procedere Intorno all' affare dello scisma. Questa lettera della Università di Osford è in data del quinto giorno di Febbrajo 1399. XXX. Ma nello stesso anno la Inghilter- Riggoria

ra cambiò di Signore, 'Il Re Riccardo II, di Ricaltrimenti Riccardo di Bourdeaux, uo cardo II. mo debole e voluttuofo, cadde in odio Errico a luoi fudditi, e particolarmente a fuoi d'Inghildue zii , Giovanni di Gand Duca di Lanca- 1817a . fro, e Tommaso Duca di Glocestre. Il suo maritaggio con la figliuola di Carlo VI. aumentò l'avversione degl' Inglefi ., che lo riguardano come un dipendente dalla Francia. Si venne ad un' aperta guerra. Esiendo morto Giovanni di Gand, e divenuto suo figliuolo Errico Duca di Lancastro (3), marcio contra il Re Riccardo, che si rese a lui, e fu rinchiuso nella Torre di Londra, dove il Lunedì giorno di San Michele, kienza; e forse vogliono in questo mo- ventinovesimo di Settembre, rinunciò so-

<sup>(1)</sup> G. 9. (2) Rain, 1396, n. 32. (3) Valfingerp. 59 Froil. 4 d. angellang. 25 (8)

334 lennemente al Regno d'Inghilterra (1), e il Martedì dietro, giorno di San Giro-DI G.C. lamo, il Duca di Lancastro su riconosciuto Re, fotto nome di Errico IV. e coronato il Lunedi tredicesimo di Ottobre (2).

XXXI. In Roma Niccold Colonna,

Altra con- foprannomato di Palestrina, con Giovanni tra Boni. Colonna suo fratello, e alcuni altri Cittadini Romani congiurarono contra Papa Bonifacio, per levargli la Signoria temporale di Roma (2). Una notte dunque nel mese di Gennaio dell' anno 1400, entrarono segretamente per la porta del popolo, e fiavanzarono fino alla porta del Campidoglio (4). Erano effi una gran moltitudine di armati a piedi, ea cavallo, e picchiarono alle porte di molti Cittadini , che credeano che aveffero ad unirfi feco loro. ma niuno rispose ad essi; il che gl'indusfe a temere che il Papa avesse avuto sentore del loro intraprendimento, Si ritirarono dunque divisi in truppe, fenz' aver fatto nutla ; ed alcuni degli armati a piedi si celarono nelle vigne, dentro e suori della Città. Ma fattoli giorno, i Romani ne prefero fino a trentuno, che furono fubitamente impiccati; e non effendovi carnefice, coffrinfero un povero giowane della truppa ad impiccare gli altri, e suo padre ancora, e suo frarello.

Papa Bonifacio fece prendere informazione di questa violenza, e di molti altri delitti, ch'egli imputava a' Colonnefi; e dopo gli ordinari procedimenti, pubblicò contra di essi una lunga Bolla, dove comincia dal Pontificato di Bonifacio VIII. vale a dire da un secolo prima, le riprenfioni contra questa famiglia (5), e dopo averne fatta una grand' enumerazione , conchiude dichiarando i due fratelli Niccolò, e Giovanni di Palestrina scomunicati, privi di ogni onore, e di ogni avere, con tutte le clausole, che si aggiungevano allora alle più rigorofe censure. E' la Bolla del quattordicesimo giorno di Maggio 1400, XXXII. Tra le colpe che Bonifacio riu-

Penitenti bianchi, faccia a' Colonneli, si duole, che Niccolò foffe andato a vifitarlo in abito bianco

con alcuni altri , per ingansarlo, fotto pretesto di un trattato. Ora questi abiti bianchi meritano una particolare attenzione. Nel decimo anno del Pontificato di Bonifacio, cioè nel 1398. (6) alcuni impostori, usciti di Scozia, pasfarono in Italia, portando certe crocidl mattone, dove s'era mescolato del fangue, ed unte con oglio, per modo che pareano sudare nel calor della State. Diceano che uno di essi era il Profeta Elia, ritornato dal Paradifo, e che il Mondo stava per perire per un terremoto. Eccitarono un gran movimento di devozione quafi in tutta l'Italia, ed in Roma ancora; siechè da per tutto fi vedeano processioni di gente ricoperta di lunghi abiti di tela con cappucci, che ricoprivano la faccia, aventi alcune aperture per gli occhi; come fono i facchi de' penitenti bianchi nelle provincie meridionali di Francia.

In quello racconto io mi attengo prin-

cipalmente alla testimonianza di Thierri di Niem, che si ritrovava in Italia da trent' anni , e avez questo spettacolo avanti gli occhi ; ed io lo preferifco a Sant' Antonino di Firenze (7), che non aveva allora altro che dieci o dodici anni; ed al Platina, che ne parla folamente per relazione di suo padre (8). Thierri dice dunque, che quali tutto il popolo e i Sacerdoti medelimi , lino a Cardinali , si tasciarono strascinare a questa divozione di portare degli abizi bianchi , e di andar la processione , cantando nuovi cantici; il che contipovavano effi per tredici giorni di feguito, indi fi ritiravano alle lor case. Durante il viaggio, dormivano la notte nelle Chiefe, ne Monisteri, ne Cimiteri profanandoli con le loro lordure; e mangiando i frutti degli alberi in cui fi abbatteano, Dormendo ne' medelimi luoghi, giovani, vecchi, uomini, e donne, ne accadeano gran difordini ; ed al-fine in Acquapendente nello Stato Ecclefiaflico fi arrellò uso di quell' impoltori, ch' esfendo messo a' tormenti, conseisò una colpa, per la quale fu abbruciato; il che

<sup>(1)</sup> Hent. Koyght. p. 2743. (2) P. 2750. (3) Th. Niem. 2. c vy (4) Rain. 1400. m4. (5) Sup. lib. 80 m. 49. (6) Th. Niem. 2. c, 26. (7) S. Anion. co. 3. p. 645. (8) Plat. in Benif. IX.

avendo faputo alcuni de' fuoi complici , no questa ordinanza ; fotto pena agli segretamente si ritirarono.

Quelta popolar divozione produffe tuttavia qualche buon effetto . Mentre she durb , cioè due o tre mesi al più , vi furono delle tacite tregue tra le Città nemiche (1). Una infinità di lunghe, e mortali inimicizie fi acchetarono ; furono frequenti le Confessioni , e le Comunioni. Nelle Città dove paffavano i Penitenti, volentieri fi efercitava l'Ospitalità verso loro . Fra i loro Cantici, ch' erano Latini o Italiani, fi nota la profa Stabet Mater dolorofa attribuita allora a San Gregorio-

1400.

XXXIII. Lo approffimarfi del Giubdell'anno bileo avga probabilmente eccitata quello movimento di divozione ; imperocchè i Francefi, e gli altri Popoli dell'ubbidienza di Avignone, computavano sempre, che la Indulgenza maggiore si avesse a guadagnare a Roma ogni cento anni, come l'avea dichiarato Bonifacio VIII. nell'anno 1300, , e non fi attenevano alla riduzione di Clemente VI. ad ogni cinquant' anni; e meno ancora a quello di ogni trentatre, fatta da Urbago VI, ch'est non riconosceano per Papa (2). I Francesi andarono dunque a Roma in grandi compagnie , e in gran moltitudine durante tutto l'anno 1400 (2). Ma il Re Carlo VI. o il suo Configlio, temendo delle confeguenze di queno pellegrinaggio, pubblicò una ordinanza, in cui diffe: I nottri nemici potrebbero frattanto entrare nel nostro Regno, come sappiamo che lo meditano; e lo ritroverebbero sprovveduto di uominl e di danaro Dall'altro canto una gran parte del cammino da qua a Roma è soggetta all'ubbidienza del preriechirsi del danaro, che vi portassero i nostri fudditi ; e questo lo renderebbe più difficile a ricevere la via della ceffione già stabilita per la unione della Re di Boemia, e Imperador di Occiden- decosto.

Ecclesiastici di perdere i loro averi temporall, e agli altri di effere prefi. pt G.C.

Tuttavia giunfe in Italia un gran 1400, numero di Francesi; ma essendo il Papa in guerra col Conte di Fondi, Onorato Gaetano, le fue truppe sparse intorno a Roma faccheggiarono i pellegrini, e infultarono ancora delle nobili donne (4). Quelli, che giunfero fin a Roma, vi portarono grandi offerte; ma la peste vi si attaccò nello stesso anno, senza che il Papa ofaffe di fortirne, come avea rifoluto per respirare l'aria della state. Vi dimorò dunque, temendo di perdere la fua fignoria temporale ; e tuttavia non traffe niente dal suo tesoro per affillere gli Stranieri , ch' erano restati infermi a

XXXIV. Frattanto Costantinopoli fosteneva ancora l'assedio di Bajazette, e dell'Iml'Imperadore Emmanuele Paleologo, non peradore fentendoli atto a relitervi , prefe la ri- Emmasoluzione di portarsi egli medesime in nuele in Occidente a cercar foccorfo (5). Lafcio Occidendunque suo nipote Giovanni alla custodia di Coltantinopoli; e venne a Venezia, poi a Milano, dove il Duca Giovanni Galeazzo Visconti gli fece buonisfima accoglienza, e gli diede una buona fcorta di cavalleria, e d'infanteria, per paffare in Francia . Vi fu ricevuto con gli onori convenienti alla fua dignità, e giunfe a Parigi il terzo giorno di Giugno 1400. Ma la infermità del Re su motivo, che i Principi discordi tra essi non gli promifero verun foccorfo, Dopo un lungo foggiorno in Francia, paísò l'Imperadore Emmanuele in Inghiltenra, dove il nuovo Re Errico non fece niente più per ello; ellendo egli pure tefo Papa, che vi risiede; e potrebbe ar- ancora male stabilito sul suo trono. Co-. sì fu coltretto Emmanuele a ritornare al suo paese senz'aver nulla ottenuto.

Chiefa . Per quello proibiamo a tutt' i te fu depollo dall' Impero per fentenza Roberto noitri sudditi di mettersi in questo vizn- degli Electori, che su di questo tenore : Imperagio. Vogliamo che quelli, che fono per I Principi e gli altri Stati dell'Impero dore. via, ritornino immediatamente che fau- hanno spesso avvertito il Re di Boemia

XXXV. Il medefimo anno Venceslao Venceslao

<sup>(1) 3.</sup> Anton. (2) Sop. lib. &q. a. co lib. qq. a. 23. lib. q0. q. qq.: (3) Th. Niem. 1, c. 28. Libert. Gall. pr. 481: (4) Rain. maco: a. 27. Niem. 1 (3) Calch. lib. a. p. 44. [3v. p. 143]. Labout. l. 20. Modifiel. 1. c. q. Rain. n. &.

## FLEURY STORFA ECCLESTASTICA.

Venoniao de disordini, che vi regnano per la fua mala condotta(1). Egli fmi-DI G. Canul alcuni membri dall'Impero come Mi-1400 lano e la Provincia di Lombardia, the portavano all' Impero grandi entrate : e preie danaro per crear Duca di Milano e Conte di Pavia colui, che vi era folamente per ministro dell'Impero. Ha parimente alienate molte Cutà e molte Terre in Alemagna, e in Italia? Ha vendute a fuoi favoriti una quantità di pergamene bianche, improntate col fuo fuggello, dove fariflero quel che hanno voluto.

Mai non si prese pensiero delle discordie e guerre, che affliggono l' Alemaena e le altre terre dell' Impero; il the produste faccheggiamenti, incendo, e furti ; per il che niuno è più ficuro ne in terra, ne in mare: Cherici, Laici, lavoratori , mercanii , eutti lono ugualmente esposti ; e lo Chiese e i Monisteri fono in rovina . Finalmente fece morire , e spesso per le sue mani, de' Vescovi, de' Sacerdoti, ed altre perfone confagrate a Dio, o diffinte per lo loro merito, alcuni de quali furono annegati o abbruciati . Sono quelli tutta

fatti notori.

Doon dunque averlo efortato molte volte ( e comunicato l'affare alla Santa Sede, dopo averlo citato, e relo giuridicamente contumace, noi Giovanni Arcivescovo di Magonza, in nome di tuttì gli Elettori, priviamo dell' Impero con questa fentenza il detto Signor Venceslao, come inutile, negligente, diffipatore, ed indegno; e dinunziamo a tutt' Principi , Grandi , Cavalieri , Città , e Provincie, e a' fudditi del Santo Impero , che fono essi liberi da ogni omaggio e giuramento dato alla fuarperiona a e ricercaticed ammoniti di non ubbidirlo; nè di rendergli verun dovere, come a'Re de' Romani . Quelta fentenza fu data nel Castello di Lonstein sopra il Reno 2 - il venerdi ventesimo di Agosta 1400. Ascivelcovo di Magonza, il cui nome effa borta, era Giovanni di Naffau (1)

gran Sede venti anni prime: Corrado Al Vinfoerg fuo fuccelfore morti nel mefe di Octobre 1395, e il Capitolo eleffe tutto ad una voce un Canonico del fue corpo, cioè Gotofredo tra' Conti di Lia ningen, uomo faggio, prudente, doitav e degno di quella Sede al giudizio di tutto il mondo. Ma Giovanni di Nafa fau nomo picciblo, fino ed affuto, ch'era parimente membro del Capitolo, con tanto calore fece operare apprello il Papa Boy nifacio, che cassò la elezione di Gotofredo così canonica com'era, e provvedeta te Giovanni di Naffau dell' Arcivescovado di Magonza, Alcuni diceano, che gli era costato tettanta mila fiorini. Tenne ... la Sede di Magonza ventiquattro anni

Dopo la deposizione di Venceslao(3), i tre Arcivescovi Elettori Giovanni di Magonza , Vernero di Treveri , e Federico di Colonia, restarono a Lonstein, dove , nulla offante l'affenza del Duca di Saffonia e del Marchele di Brandeburgo, effi eleffero Imperadore Ruperto o. Roberto Conte Palatino del Reno. e Duca di Baviera, ch' era presente, nel mese di Settembre . Da Lonstein discefero in Colonia giù pel Reno; e l'Arejvelcovo Federico vi confagrò e coronò Re di Germania questo Roberto di Baviera nella fua Chiefa Metropolitana il giorno della Epifania festo di Gennato 1401. La elezione avrebbe dovuta farfi a Francfort', e la incoronazione ad Alquisgrana; ma queste due Città stavano ancora per Venceslao, Ma l'uno e l'altro partito riconofcea Bonifacio il Pana di Roma : col quale Roberto prendea delle misure per passare in Italia, e farsi coronare (4); quel che non avea

fatto Venceslao. " species 5 XXXVI. Alla fine di quell' anno Avarigia 1401. tredicesimo del Pontificaro di Bo- di Boninifacio ; il ventefimolecondo giorno di facio IX. Dicembre ; rivocò tutte de grazie in aspectativa , che aveva egli concedute . ancora quelle, che aveano la claufola), Anteferri, ordi preferenza, fe non avevano ancora avuto il loro effetto (s). fratello di Adolfo, che occupava quella Cafo tutte le unioni delle Parrocchie, o

(1) Urftit p. 2.19. 180. Rain. 1400. m. 17. (2) Thrite Chr. Spane & Hirloug. an. 1305. (3) id. Hirfang, so. 1405. Sobel. e. 70. p. 214. (4) Rain, 24011 st. 2.9. Cr. (5) Gobel. e. 67. di altri benefizi fatte da lui o dal suo do che non era altro che un boccone di predecessore immediato, s' erano state fatte senza gran neceffità . Così rivocò tutte le indulgenze plenarie, accordate forto forma di Giubbileo, o del viaggio al Santo Sepolero, Caisò le difpenie cho avea date ad alconi Frati edi Ordini Mendicanti per tenere de' benefizi anche con cura di anime: Ma tutte quelle caffazioni, e rivocazioni erano folo un pretelfo per accordar fluove grazie, e ritrarne danaro.

Errori de' XXXVII, Nel cominciamento di quest' Lollardi anno, cioè dopo la Epifania, il Re Erin loghil-rico tenne un parlamento a Londra, do-

ve fu fatto nno Statuto contra i Lollardi, o Vicleffisti, che dicea, che da per tutto, dove fossero ritrovati a sostenere la loro falfa dottrina (1), foffero prefie confegnati al Velcovo Diocefano; che se rimanessero ostinati a difendere le loro opinioni, fossero degradati, e abbandonati al braccio secolare . Fu eseguira quelta legge nella persona di un Sacerdote, che fu abbruciato pubblicamente a Smithfield, Il timore de' Giudici costringeva i Lollardi ad infegnare celatamente (2); ed ecco gll articoli, che integnavano, come si scoperse il seguente anno. 1. I fette Sagramenti pon sono altro

che morti fegni, e non hanno valore nella forma praticata dalla Chiefa . 2, La verginità e il celibato non sono stati approvati da Dio; ma ordinò celi il matrimonio, e questo è il migliore. Per questo quelli, che si vogliono salvare, deggiono maritarfi, o almeno stare in rifoluzione di farlo; altrimenti sono omicidi , e impedifcano la propagazione del genere umano . 3. Se un uomo e una donna fono d'accordo di sposarsi insieme, la volontà fola basta a fare un matrimonio, senza esfere soggetti alla Chiesa; e in virtù di questa dottrina avevano i Lollardi una quantità di matrimoni clandeflini . 4. Diceano che la Chiesa non era altro che la finagoga di Satanasto, per il che non vi andavano effi, nè per ono- Sacerdote nel 1400, e stabilito predicatorare Dio, ne per ricevere i Sagramenti, re nella Chiefa chiamata di Bettelemme, principalmente quello dell'altare; dicen-finalmente nel feguente anno fatto De-

pan morto; e lo nominavano la torre o Anno la fortezza dell' Anticristo. 5. Se hanno DI G.C. un fanciullo nato di recente , non lo 1401. faranno battezzare nella Chiefa; perche dicono essi essere una immagine della Santiffima Trinità senza macchia di peccato, e che peggiorerebbe se cadesse nelle mani de preti . 6. Non abbiamo ne festa ne giornata più santa di un' altra, nè pure la domenica medelima, ogni di siamo in ugual libertà di lavorare, di bere, di mangiare . 7. Finalmente dopo questa vita non v'ha purgatorio; e per qual fi fia peccato, non fi ha verun' altra penitenza, che lasciarlo; e pentirsi con sede. Un Cavaliere chiamato Luiei di Clifford, che da lungo tempo era ilato protettor de' Lollardi, scopri all' Arcivescovo di Cantorberì Tommaso di Arondel quelle propolizioni, che avea tenute lecrete, e avviluppate fotto termini ofcuri . Ma allora fi spiego chiaramente , per moltrare che per semplicità e per ignoranza e non per malizia aveva avuta comunicazione con quelli Eretici : Diede anche all'Arcivescovo i nomi di coloro, che infegnavano questi errori .

rori fino in Boemia. La nuova Univer- ciamento fità di Praga fondata dall'Imperador Car- di Giolo IV. era affolutamente governata da vanni Dottori Alemanni , con gran dispiacere Hus . de' Boemi, naturalmente feroci, e poco trattabili (3). Pregarono effi il Re Venceslao di lasciar loro la soprantendenza delle loro scuole, ad esclusione di questi stranieri : Irritato Venceslao contra gli Alemanni, che l'aveano deposto dall' Impero, accordo agevolmente a Boemil gnanto domandavano. Uno de maggiori nemici degli Alemanni era un certo giovane di bassa nascita; ma distinto pel fuo spirito e per la sua facilità di parlare, chiamato Giovanni Hus (4); che fu ricevuto Maestro dell' Arti nella Università di Praga l'anno 1396, ordinato

7 th a . A . dal i in prival if it of

XXXVIII. Palfarono allora questi er-

Fleury Tom. XIV. .V v . cano (2) Valling. p. 364. (2) P. 366. (3) Trith. Cor. Hirf. en. 1402, Hift. Coleb. Hus lib. En. Silv. bift. Bob. (4) T. I. op. J. Hus init. .

cano. Gli Alemanni sdegnati si ritirarono da Praga poco tempo dopo in più pr G.C. di due mila tra Dottori e studenti , e 1402. passarono a Leipsic nella Misnia , dove 1403. fondarono una nuova Università coll'au-

torità del Pana:

Un nobile Boemo della Cafa del Poif-Sonpourri , studente in Oxford in Inghilterra (1), vi ritrovò i libri di Vicleffo intitolati eli Univerfali reali : ne prese gran diletto , e ne raccolse degli esemplari tentementi de' trattati di legge civile, di diritto divino, della Chieia, e diverse quistioni contra il Clero. Il pobile Boemo portò tutti questi libri pel fuo paele, come un preziofo teforo; e divenne zelante settatore di Vicleffo. i cui libri prestò celi a' nemici degli Alemanni , o particolarmente a Giovanni Hus . Un ricco Borghese di Prana vi avea fondata una Chiefa fotto il nome di Bettelemme, e vi aveva affegnata una rendita bastevole permantenervi due predicatori , che ogni giorno ammaestravano il popolo in Boemo; ch'è un disletto della lingua Schiavona, Ora fu dato uno di questi offizi a Giovanni Hus nel

Effendo egli eloquente, e avendo fama di effere di regolati coffumi i fi afcolrava volentieri . ed effendofene accorto. avanzò molte propofizioni tratte da libri di Viclesso, dicendo ch' era quella la pura verità, che l'autore era un fanto nomo; e vorrei, aggiungeva egli, che l'anima mia dono la mia morte fosse con la fua . Giovanni Hus veniva feguitato quali da tutt'i Cherici , ch' erano carichi di debiti , o notati per le loro colpe e le loro fedizioni ; sperando, se accadea qualche novità, di canfare le pene, che meritavano. Vi fi unirono ancora alcuni dotti nomini non meno fdegnati per la diffribuzione de nuovi benefi-2) , vedendoli preferire i pobili fenza me-

rito . Finalmente Giovanni Hus , e i fuoi discepoli caddero negli errori de' Valdesi, XXXIX. In Oriente fu coffretto Ba-Bajazette, jazette ad abbandonare Costantinopoli, che

tenea tottavia affediata, per marciare contra Tamerlano Imperadore de' Mo-

golefi , e Signore di quafi tutta l' Afia (2) . Discendeva egli da un parente di Jinguiscan, che s'era stabilito a Maurenar; e a Samarcand, capitale di questa Provincia nacque Tamerlano. Il fuo vero nome era Timour, e Lenc un soprannome, che in Persiano significa zoppo . Il Regno di Timourlenc principiò l'anno 771. dell' Egira, 1370. di Gesu-Crifore durò trentafei anni, ne quali foggiogò il Corasan, l'India, la Persia, la Siria, e si avanzò fino alla Natolia e Roumestan. Là prese Savastia o Sebaste a' Turchi ; ed essendo andato Bajazette per arreftare i Suoi procedimenti, le due armate s'incontrarono in Ancira o Angouria, e ne feguì una gran battaglia. perduta da Bajazette, che rimafe prigioniero. Morì poco dopo l'anno 805. dell' Feira, 1402. di Gesu-Cristo (3), aven-

do regnato quattordici anni. X L. Da quatte'anni e più dimorava Pa- Benedet, pa Benedetto rinchiulo nel luo palagio di to XIII. Avignone, da dove non doveva uscire se liberato. non quando fosse stabilita la unione nella Chiefa; e per impedirnelo era custodito con gran riffrettezza (4), per modo che era come un prigione. Annoiato di quello frato, concertò con un Gentiluomo Normando, chiamato Robineto di Brachemont, la forma di uscirne segretamente . Il Papa si afficurò dunque di una fcorta di cinquecento uomini, che lo attendeano fuori della Città , ed essendo solito Robineto di Branchemont di andarlo spesso à ritrovare verso la fera, colfe quell' ora per uscire con lui, travestito a guisa di uno del suo seguito. Era il duodetimo giorno di Marzo

do stata Pasqua a quindici di Aprile. Papa Benedetto portà addoffo il Santiffimo Sagramento in una bella fcatola, come usavano i Papi di farlo portare no loro viaggi. Portò ancora una lettera del Re, che dicea di mon aver mai approvata la fottrazione dalla fua ubbidienza. Nell'uscire del palagio di Avignone capitò in una cafa della Città , dove fi ritrovarono alcuni Gentiluomini Francefi, che gli baciarono i piedi, e gli refero il rispetto dovuto ad un Papa . Si sece

1407. e computavali ancora 1407. effen-

<sup>(1)</sup> En. Silv. p. 109. (2) Bibl. Orient. p. 175. 877. 882. (3) Prococ. Sup. p. 45. (4) Sup. o. 25. J. Juven. p. 152. Labour. p. 461. M. S. F.

fire la barba, ch'era affallunga, avendola lafeira creferre tutro il tempo della fua prigionia. Uficito di Arigione forraggiunie la fua feotta; che lo condulle a Cafeljo-Renardo, picciola Girch' vicina; dove giunfe verfo le nove ora della mattina; e il giorno modefino ferifie al Re per avvisardo della fua uficia, a proteffando di voler continovare nelle fue

buone intenzioni per la union della Chiefa. Tofto che fu in libertà, i Cardinali, che l'avevano abbandonato (1) cercarono di riconciliarii feco lui , vedendo che gli Spagnuoli gli aderivano, e che i Francesi erano divisi fu di ciò. La Città di Avignone ricercò parlmente la buona grazia di Benedetto; e la concedette agli uni e agli altri ; cioè a' Cardinali , e a' Borghefi , a condizione che questi ultimi facessero ristaurare le muraglie del palagio danneggiate nel tempo dell' affedio .' I Cardinali andarono dal Papa , secondo l'ordine suo , il giorno ventinovesimo di Aprile . Gli domandarono perdono in ginocchioni, e li ritenne seco a pranzo.

In feguito Papa Benedetto mando al Re due Cardinali, quello di Poitiers, e quello di Saluzzo, ch' effendo giunti a Parigi (2), ebbero ndienza il ventelimoquinto giorno di Maggio all' Otlello di San Paolo . Parlò il Cardinal di Poitiers, e. conchiuse, pregando il Re di rendere ubbidienza a Benedetto. Ritirati che si furono i Cardinali, il Re, che allora era nel suo buon senno, pose l'affare in consulta. Tutt'i Principi, fuori che il Duca di Orleans, voleano che fi stelle alla sottrazione, Ma su da molti rappresentato che la Francia era quel solo Regno, che avea preso quel partito. Tutti gli Stati, dicevano effir, dell'ubbidienza dell' Antipapa, intendeano di Bonifacio , non fi Sottraffero da lui ; e il resto della Cristianità rimase all'ubbidienza di Benedetto. Sarebbe fatto vergognoso al Re di Francia il rimaner folo nel suo parere . Il Re diffe , che non li ricordava di avere mai actonientito alla fottrazione : e finalmente fi flabill di ritornare all'ubbidienza .

XLf. Aveva il Re convocato un Concilio a Parigi il quindicelimo giorno Anno del medefimo mele di Maggio 1402, per of G.C. avvilar di quanto dovelle farli intorno all' 149%. affare dell'unione della Chiefa (3) . Vi Ubbidienerano già capitati numerofissimi Prelati, tuita a ed altri membri del Clero; quando à ven- Brasdettotto dello fletfo mele, tre ore dopo pranzo to. fu dal Re riftituita la ubbidienza a Papa Benedetto. Lo fece alla fervorofa iffanza del Duca d'Orleans suo fratello in assenza de' Prelati ; ma in presenza de' due Cardinali di Poitiers, e di Saluzzo, e di alcuni altri del Clero, che loro erano favorevoli . Due giorni dopo i Prelati e gli altri Cherici, ch' erano a Parigi, furono convocati appreffo il Duca di Berrit all'Ottello di Tournelles vicino alla porta di Sant' Antonio; e quivi in prefenza di questo Duca, e del Duca di Borgogna suo fratello, il Cancelliere di Francia fece nota la deferminazione del Reintorno alla rellituzione di ubbidienza; e il Duca di Orleans s'era molto impegnato di ottenere alcune bolle da Papa Benedetto forra alcuni articoli , che il Cancelliere aveva in mano; e circa i quali domandava il parere de' Prelati . Alcuni differo, che volevano ubbidire all'ordine del Re , altri domanderono di conful-

dello Spirito Santo, e Pietro d'Ailli Vefetov di Cambrai fece un fermone, in cui pubblicò la determinazione del Re e gli articoli promeffi dil Papa al Duca d'Orleans, fopra i quali diede poi fuori cinque Bolle tendenti al agevolare l'unione della Chiefa.

Il medefime giorno trentefimo di Maggio (4) fu ipedita la fettera na l'aggio (4) fu ipedita la fettera na contra cont

tente del Re intorno alla restituzione di

tarne co Vescovi delle loro Provincie.

A questo passo, tutto ad un tratto

eapitò un ordine del Re a' Duchi , che

lateiaffero tutto, per andar a ritrovarlo

all' Oftello di San Paolo. Erano undioi

ore di Francia, e il Re era già in at-

to di montare a cavallo per andar a

Nostra Signora , dove ando subitamen-

te . feguito da' Duchi , e da una gran

moltitudine di Prelati e del Clero . Il

Cardinale di Poitiers celebre la Messa

<sup>(1)</sup> J. Juven. p. 153. Labout p. 66. (2) Labour. p. 467. (3) Libert. p. 465. (4) P. 465.

340

ubbidienza; in cui dice in sostanza: Sono già quasi cinque anni, che nell'as-Di G.C. femblea del Clero del nostro Regno fu 1403. deliberato di fottrarfi dall' ubbidienza di Papa Benedetto XIII. perchè non aveva accettata la via della cessione per dar fine allo scisma; ciò che si sperava di proceurare più presto con quella sottrazione. Ma venuti alla esecuzione, il frutto di che ci fiamo lufingati , non ne fu colto. Si pensava che lo intruso. cioè Bonifacio, fosse anch'esso abbandonato da' suoi Settatori: ma questi non si fottraffero dalla sua ubbidienza; ed egli 6 è maggiormente confermato nella fua ostinazione. Dall' altro, canto abbiamo fanoto da' Cardinali di Poitiers, e di Saluzzo, e da altri ancora, che Papa Benedetto accettò la via della ceffione, ricufata dall'intruso ostinatamente. Veggiamo in oltre, che i Cardinali, a'quali più importa il fatto, desistettero dalla fottrazione, che aveano fatta.

Per tutte queste considerazioni col parere de nostri zii, e di nostro fratello il Duca d'Orleans de Prelati e dell' Università di Parigi, di Orleans, di Tolosa, di Angers e di Montpellier, e anche col parere di molti Signori e Nobili del nostro Regno, ordiniamo che la fottrazione abbia a ceffar nell'avvenires e vien da noi ristituita a Papa Benedetto XIII. una vera ubbidienza per noi e per lo nostro Regno. Ordinando espressamente a tutt'i nostri Giustizieri di far pubblicare questa restituzione, è di punire severamente i contravvenienti.

Benefizi XLII. Quando Papa Benedetto seppe conferva la restituzione, pretese di poter disporre di tutt'i benefizi vacati dalla sottrazione in poi, e particolarmente dell' Abazia di San Dionigi, conferita a Filippo di Villette (1). A tal effetto il Re mandò a lui un' ambasciata, pregandolo di confermare tutte le provvilte fatte durante la fottrazione . Ma non volle farlo. Il Duca di Orleans stimato tanto suo amico vi andò celi medesimo (2). e fi parti da Beaucaria , dov'era , nel terzo giorao di Ottobre per andar in

fimo, ma non gli accordò niente più che agli altri. Di che sdegnato il Re alla relazione di suo fratello, raccolse il suo Consiglio, e si delibero che il Re vi mantenesse in possedimento i beneficiati , che vi erano flati melli con

giusto titolo. Dietro a questo parere il Re diede fuori una dichiarazione, dove dice in fostanza (3) : Facendo la restituzione di ubbidienza a Papa Benedetto, abbiamo commello che tutto ciò ch' è flato fatto durante la fortrazione, quanto alle provville de benefici, ritenelle la sua forza , e la sua virto ; e tuttavia venne a nostra cognizione che il Papa vuol togliere le prelature e i benefizi a quelli, che ne furono allora provveduti , e conferirgli ad altri; e che: mandò de Collettori, e de' Commiffari per le Provincie del nostro Regno per esigere delle somme eccessive a titolò di servigi. vacanze, od altri preteli diritti da quarant' anni in poi, cosa che cagionerebbe de' considerabili inconvenienti; per prevenire i quali ordiniamo, che i Prelati e i beneficiati , provveduti durante la fottrazione di ubbidienza, reftino in pacifico polledimento; e proihiamo, che vengano coffretti a pagare alcuna finanza, sotto pretesto di vacanza, di servigi, proccure, o altre impolizioni, o domandarne gli avanzi de frutti decorfi. E' la dichiarazione del giorno dicianno-

vesimo di Dicembre 1403. XLIII. Frattanto Papa-Bonifacio ap-Sigismonprovo il cambiamento, che s'era fatto do Re in Alemagna, cioè la deposizione di di Ua-Venceslao, e la elezione di Roberto di gheria. Bavlera, per la istanza che gliene sece questo Principe con una solenne ambasciata (4) . La Bolla di ratificazione è del primo di Ottobre 1403, e i due

scovo di Spira, e Matteo Vescovo di Cracovia, professore in Teologia, giurareno in luo nome al Papa. Il medefimo anno Papa Bonifacio volle

fostenere Ladislao Re di Napoli nel suo intraprendimento sopra il Regno di Un-Avignone . Il Papa lo accolfe benif- gheria; il che fi dee spiegare . Maria Re, gina

Ambasciatori , che furono Rabano Ve-

<sup>(1)</sup> J. Jur. p. 154. Sap. n. 11. (2) Labour. p. 477. (3) Preuv. Libert. p. 466. (4) Th. Niem, I. 2. c. 14. Gobel, p. 144. Rain, 1401, n. 2. 8.

gina di Ungheria morra nell'anno 199a.(1) avea lafatia o il Regno's no marito Sigimondo di Luxemburgo, fratello dell'Imperador Vencesiao. Ma effendo Sigimondo venuto in odio degli Ungari, lo pofero in prigione, e chimarono Ladislao, come più profilmo crede di Maria; e nel vero-era, com'ella, della cafa di Angib-Stitia a traendo in di maria della cafa di Angib-Stitia a traendo in more di maria della cafa di fratello di San Luigit. Para Bonifacio annime Lie di Luxenburgo, controla da Cafa di Luxenburgo, terremodone il rifentimento per la desofizione di Venccialo.

Bonifacio creò Legato in quella occafione Angelo Acciajuoli, detto il Cardinal di Firenze, per accompagnare il Re Ladislao ed ajutarlo a ricovrare l'Ungheria (2), dandogli grandissima autorità fopra quello Regno, ed i vicini Stati, E' la Bolla del primo giorno di Giugno 1403. Ladislao paíso effertivamente in Ungheria, dove il Legato lo coronò Re in Giavarino (3), il quinto giorno del seguente Agosto, e gli rimife tutt' i frutti decorsi del censo, che doveya alla Chiesa Romana a cagione del Regno, computati in ortanta mila fiorini d'oro, e gli accordò per tre anni la decima fopra i beni ecclefiaftici dello stesso Regno ; di che il Clero ne pati, molto, Ma Ladislao feppe, che liberato Sigifmondo da prigione avea raccolte delle truppe, e marciava contra di lui con una poderofa armata. Ladislao non istimò bene di attenderlo, nè di esporsi al rischio di una battaglia; onde ritornò immediamany that

timente in Italia.

Rimaño Sigifimndo Signore in Ungheria (4), ebbe molto iranmarico di
quanto acea Bonifacio fatto contra di
lui, e fir dolle vivamente del- Pasa c de'
Cardinell in molte lettre, che ferile a
diveró Principi. Lo llefio Regno di Ungheria forfi melto damo da quefto eminisimento di guera civile, a particolare il Giero. « Viri abbrosissmo de
Momileo i il Prett, il abbrosissmo de
fuene s'eligiote ano erano, più france

di quel che foffero i Laici. Finalmente Assodimorarono pochi Ungari alla Corte. di Asso-Papa Bonifacio. Indi il Re Sigirimondo di G.G., difpofe a fuo raleato de Vefeovadi, delle 440-4 Abvia, e di tutti i banchi i del Regno. Quelto è quello che guadagob Bonifacio in aver prefo il partito di Ladislao.

XLIV, L'anno feguente volendo Pa- Benedetpa Benedetto mostrare che non istava in to manlui il megger fino allo fcifma (5), man- nifatio dò a Roma Pietro Rabano Vescovo di San Ponzio, Pietro Zagarriga Vescovo eletto di Lerida, Antonio Abate di San Fagon, Bertrando Raulo. Frate Minore, e Francesco di Pano Cavaliere . Giunfero questi cinque Inviati a Roma verfo la fine di Settembre 1464. Quando lo' seppe Bonifacio fece dir loro, che non gli afcolterebbe fe nol trattaffero come Papa ; e in ciò rimafero molto impacciati. Ma confiderando la imporranza dell' affare, finalmente si ritolvettero; giacchè tratravali di una fola ceremonia. Ebbero dunque udienza ; e parlando il Vescovo di San Ponzio, domandarono a Bonifacio una conferenza con Benedetto in luogo ficuro, per giungere alla unione della Chiefa; alla qual cofa molto inclinavano i Cardinale di Roma; e Bonifacio promite di dare agli Ambasciatori di Benedetto la decifiva risposta il giorno di San Michele ventinovelimo di Settembre . Quello giorno dopo Vespro si tenne dunque l'Afsemblea nel palagio del Vaticano, dove intervennero Para Bonifacio, i fuoi Cardinali , e molti membri della fua Corte on a way that ag', an

Gil l'ariati di Avignone vi parlarmo con molea deferità, e diferezione, ma artificiolamente è per quanto credevano IR emania, ejerando Bonifacio a metter fine allo feitima col loro Signore, che afficamento di edecir in attro dispolio. Bonifacio diede loro una rifotta pneo Jaconezole, softenendo che gli era il Papa, accesso di esta d

<sup>(</sup>i) Jo. Thurocz, p. 127 (2) Rain, 1403, n. 13. (3) Th. Niem, 2. c. 24 (4) C. 18. (5) J. Juven, p. 1649, Labour p. 376, Th. Niem, 21 c. 23. Spiell, 10. 8, p. 169.

loro Signore non era Simoniaco, accu-ANNO fandolo tacitamente di efferlo rgli mebi G.C. desimo . Bonifacio ben li comprese, e 1404. ne rellò così punto, che commife loro, che uscissero di Roma. Esti rispotero: Noi abbiamo un falvocondotto vostro;

e del popolo Romano, onde poter dimorare ancora alcun tempo qui'; è vogliamo approfittarcene. XLV. Papa Bonifacio fuori di se per Bonifacio la collera, e dall' altro canto tormentato

IX. In- da'dolori di pierra, per cui era infermo nocenzo da lungo tempo, si pose a letto, e più non ne uscì . Morì nel terzo giorno, ch' era il mercoledi primo di Ottobre, festa di San Remigio (1), avendo tenuta la Santa Sede quattordici anni e undiei meli, Fu leppellito affai modeflamente nella Chiefa di San Pietro; e tolto i Cardinali di fua ubbidienza entrarono in conclave per eleggergli un fucceffore . Nell'atto che volevano entrarvi, andarono gl' Inviati di Papa Benedetto a pregarli che fofpendeffero quella elegione; dicendo che in tal modo speravano che avrebbero avuto tofto la unione della Chiefa. Stimarono i Cardinali, che gl' laviati li voleffero ingannare, e non badarono alla loro iflanza, ed entrarono substamente in conclave .

Poco dopo un Cavaliere Napoletano parente di Bonifacio, ch'era allora Governatore del Castello Sant' Angelo, vi fece condurre prigionieri gl'Inviati di Papa Benedetto, ad onta del loro falvocondotto. Il che rifaputofi dal Re di Francia (2), feriffe a' Cardinali di Roma, per pregarli prima di sospendere la elezione di un Papa fino all' arrivo degli Ambafciarori, che volca mandarvi; e in fecondo luogo di far mettere in libertà quelli di Papa Benedetto I Cardinali di Roma gli aveano fatti già liberare pochi giorni dopo la detenzione; ma ciò costò agl' Inviati intorno cinque mila fiorini d'oro, che il Gover-

matore efforfe da effi l Entrarono'i Cardinali in Conclave a San Pietro la Domenica la fera duodeeimo giorno di Ottobre 1404. (3). Erano nove ; cioè il Cardinal di Firenze

Angelo Acciajuoli , Sacerdore titolato di San Lorenzo; il Cardinal di Monopoli Francesco Carbone, titolato di Santa Susanna; il Cardinal di Napoli, Errico Minutoli titolato di Sant' Anatlagia ; il Cardinal di Aquileja Antonio Gaetano, titolato di Santa Cecilia; il Cardinal di Bologna Colmato Meliorati titolato di Santa Croce ; il Cardinal di Lodi . Angelo di Sommariva , titolato di Santa Pudenziana; il Cardinal d' Isernia Cristoforo Maroni, titolato di San Ciriaco; Rinaldo Brancaccio Cardinale Discono, titolato di San Vito; Landolfo di Maranteri , titolato di San Niccob . Ecco. i nove Cardinall , ch' entrarono in Conclave. Ve a' erano due affenti della medefima ubbidienza, Baldassarre Coffa , occupato nella fua legazione di Bologna; e Valentino Cardinal di Cinque Chiefe in Ungheria ..

Quando i nove Cardinali furono in Conclave , fecero un folenne comprome ffo in prefenza di notal , e di tellimoni , il qual dicea, che ciascuno di esti, e in particolare quegli, che fosse eletto Papa, avelle a proccurare la pnione della Chiefa; anche a costo di dover rinunziare al Pontificato; e che i Cardinali affenti, e quelli, che foffero creati di nuovo, facellero lo stesso giuramento. In seguito procedettero alla elezione; e il Venerdi giorno diciassettesimo di Ottobre eleffero Cofmato Meliorati, che prefe

il nome d' Innocenzo VII. XLVI. Era egli nato a Sulmona, oggidi Comin-Città Vescovile nell' Abruzzo, di medio- ciamenti cri parentir divenne famofo Dottore in di Ieno-Legge Canonica, e molto sperimentato VII. negli affari della Corte di Roma, bene îstruiti nelle belle lettere, e di puri coflumi (4). Al tempo di Papa Urbano VI. fu Collettore dell'entrate della Camera Apostolica in Inghisterra; poi Vescovo di Bologna; indi Tesoriere di Papa Urbano; e finalmente Bonifacio IX, o fece Cardinale nel cominciamento del fuo Pontificato. Cosmato era dolce. buono, e compaffionevole, e non aveva alterigia. Era avanzato in età quando fu fatto Papa,

(1) G. 24. c. 34. (2) Spicil. 10, 6, p. 269. (2) Rain. n. 10, Gobel. c. 82. (4) Th. Niem, 22. c. 39.

Chiefa , divenissero i Francesi tanto Dieci giorni dopo, cioè il ventesimopossenti in Italia da ristabilire a Napofettimo giorno di Ottobre 1404. (1) fece un trattato co Romani di quello DI G. C. li il Re Luigi di Angià. XLVII. A Parigi fi tenne un Concilio, 1404 tenore: Considerando Papa Innocenzo i in cui nel ventunelimo giorno di Ottobre gli efenfi decretarono otto articoli per la con- riduran-

movimenti occorfi in quella Città dopo la morte di Papa Bonifacio IX. e le domande fatte da alcuni del popolo sì al Collegio de' Cardinali, che a lui medefimo dopo la fua elezione, e volendo proceurarvi la tranquillità, ebbe egli riguardo alla intercessione del Re Ladislao, qui presente, ed accordo quel che feme.

Vi farà un Senatore in Roma eletto dal Papa (2), che avrà ogni giurifdizione , secondo i Desreti della Città , eccettuati gli affari di Stato, e le colpe di lesa Maelà. Vi faranno fette Offiziali, chiamati Governatori della Camera di Roma; che presentemente saranno eletti in presenza del Papa, e gli daranno giuramento, e di pol in presenza del Senatore; la loro carica durerà folo due mefi, e confifterà in ricevere, e in impiegare l'entrate della Città, ma fenz' alcuna giurisdizione. Il Papa, i Cardinali, e il suo Cameriere, e il suo Mastro di Ostello faranno esenti da ogni gabella, pedaggio, ed altri aggravi. Il popolo, e i suoi Offiziali non potranno far entrare in Roma veruna truppa di gente armata, ne inviati, ne aderenti dell' Antipapa . Questo trattato par difficile a canvenirfi con la fovranità del Paga.

La Domenica secondo giorno di Novembre Papa Innocenzo VII. (3) fi fece coronare folennemente alla porta della Chiefa di San Pietro in cima de gradini. L' undecimo giorno del medelimo mese fece un Decreto in savore del Re Ladislao, col quale gli promette di non conchindere l'affare della union della Chiefa (4) fenz' aver. provveduto alla ficurezza di questo Principe ; per modo che coll' affenfo delle due parti , cioè delle due ubbidienze, rimanga in pacifico possedimento del suo Regno di Sicilia. Ladislao prendea questa cautela, per timore che, facendofi la unione della servazione de' privilegi degli esenti, du- te lo rante lo scisma. Eccone la sostanza (5). Scisma. I Monaci di Clugni e di Cisteaux , e tutti gli altri esenti regolari e secolari, procederanno all' ordinario nel loro governo, come facevano avanti la neutralità (6). Ma gli efenti, che non banno Superiore fotto del Papa, faranno confermati dal Vescovo Diocesano. Si eleggeranno presentemente quattro giudici residenti a Parigi (7), con facoltà di delegare, e di commettere; cioè gli Abati di San Germano de Prati, e di Santa Genuefa, e Decani della Cattedrale e di San Germano di Auxerre, che determineranno tutte le cause degli esenti, tanto de' domandanti, che degli opponenti, anche quelle che pendevano in Corte di Roma. Ma faranno obbligati di commettere la causa nella provincia, dov' ebbe origine, fe una delle parti lo defidera. I Mendicanti procederanno per gradi avanti i loro Giudici come all altri religiosi ; e dal loro Capitolo provinciale si avrà ricorso a'Giudici, che ora fi nominarono (8). Avendo eli esenti giurisdizione Vescovile, potranno affolvere e dispensare le persone a loro foggette ne' cali , in cui pollano farlo i Vescovi (9). Ne monisteri esenti gli Abati eletti riceveranno nella neutralità la confermazione, e la benedizione de' Vescovi Diocesani (10).

XLVIII. Papa Innocenzo, secondo il Lettere costume, scriffe una lettera circolare a Innocentotti gli Arcivelcovi di fua ubbidienza, a' 20. loro fuffraganei, al clero delle loro provincie per dar loro parte della fua promozione (11), in cui, dopo riferite le circollanze, eli eforta di andar a Roma o di mandarvi delle persone capaci nella profijma Festa di Ogniffanti (12), cioè il primo giorno di Novembre 1405, per tenere un Concilio generale, e adoprarfi efficacemente all' ellinzione dello fcifma. E' la lettera del

<sup>(1)</sup> Rain. n. 16. (2) N. 17. (2) Th. Niem. 2. c. 36. (4) Rain. n. 14. (5) Spicil. to. 6. 0. 106. to. 11. Comc. s. 2517. (6) det. 1. (7) 22 (8) 3. (9) 4. (10) 7. (12) Rain n. 12. (12) Gobel. c. 88,

ventefimalettimo giorno di Dicembre Avvo 1404 e schiffe col medefimo fine a' Re, ur G.C. ed a' Principi di fux ubbidienza. 6

Fece intendere questo difegno del Concilio alla Università di Parigi , in una lettera, che le feriffe (1), il leguente anno 1405, il diciassettefimo giorno di Febbrajo, E' una risposta a due lettere del mese del Novembre precedente, che aveva egli ricevute da effa ; e vi porla eziandio degli Ambasciatori mandati a Bonifacio fuo predecessore da Papa Benedetto. Gli offeritono principalmente, per finire lo scisma la via di un abboccamento in un dato luogo, ad esclusione di qualunque altra via . Il noitro predecessore assisto dalla malattia, dalla quale è morto, lor dichiarò, che quella via era impraticabile per lui , e gli stimolò a venire a qualche altro mezzo particolare di unione. Ma elli li attennero fempre a questa via di abboccamento .

Dopo la morte di Bonifacio, i Cardinali, tra' quali eravamo ancor noi, prima di entrare in Conclave, li fecero chiamare, ma non propolero elli niente di nuovo. Nostra intenzione era, se avesfero avuta eglino una bastevole proceura per rassegnare il Pontificato, di non procedere alla clezione di un nuovo Papa: ma di attendere che si fosse provveduto all'eftinzione dello scisma. Ma avendo el' Inviati dichiarato, che non aveano proceura del lor Signore a ciò diretta, gli abbiamo istantemente pregati di mandare uno de suoi a ricevere questa facoltà; al che risposero, che non credeano che il loro Signore convenisse della via della cessione. Così racconta Papa Innocenzo quel ch' era occorso in Roma.

Jatrapren- XLIX. In Inghilterra il Re Errico tenne un parlamento verso la Festa di Santa Fede, ch'è il sesto giorno di Ottobre del 1404. Nelle fue lettere di Inchilconvocazione raccomandò a' Visconti di terra. non mandare Gentiluemini istruiti de'

diritti del Regno, non trattandofi che di riscuotere danaro : così si chiamò quell'affemblea il Parlamento degl'Ignoranti. Avendo il Re esposto il suo bi-

ra, che gli veniva minacciata, queffi Gentiluomini non gli propofero altri espedienti fuor quello di confiscare tutt' i beni Ecclesiatici del suo Regno , Imperocchè dicevano essi: Noi abbiamo spesso impiegati gli averi nostri per servigio del Re, ed esposte la nostre persone alle fariche , le a' pericoli della guerra, mentre che i Cherici flavano in ozio senza dare soccorso al Re. Insorse intorno a questo una gran quistione, tra il Clero e la Nobiltà; e Tommalo di Arondel, Arcivescovo di Cantorberì parlò in quafta formas II Clero ha fempre contribuito per lo servigio del Re. quanto-i Laici; frequentemente dà le decime, o lequindicelime; ed alla guerra i Vaffalli del Clero non fono manco numeros nel seguito de Re, di quel che Geno duelli de Laici. In oltre noi diciamo meffe, e orazioni di e notte, per la prosperità del Re e di tutti coloro, che lo servono. Colui, che parlava per la Nobiltà, dimostrava al portamento, e al tuono della sua voce, di non fare gran conto delle preghiere della Chiesa; e l' Arcivelcovo ripiglià : Io veggo dove tende la fortuna del Regno, poichè si dispregiano le preghiere, che servono a renderci Dio favorevole. Non mai uno Stato sussificate alungo senza Religione. Quegli, che parlava per la Nobiltà, era un Cavaliere chiamato Giovanni Cheine, il quale dopo effere entrato nel Clero; e stato Diacono, per quanto si diceva,

era ritornato a farsi Laico. 'Essendo el' Inviati di Papa Benedetto usciti di Roma, dopo la promozione d'Innotenzo, si fermarono a Firenze, dove chiefero un falvocondotto per ritornare a Roma a trattar dell' unione della Chiesa (2). Intorno a che Papa Innocenzo scriffe a' Vescovi di Firenze, e di Fiesole, e a due altri Dottori una lettera simile à quella, che avea seritta all' Università di Parigi (3): dolendosi che gl' Inviati di Benedetto avellero detto di non avere facoltà veruna di accettare la via di cessione, e ne aveffero folo proposta un' altra, ch' era quella di una conferenza tra' fogno di foccorfo per foltenere la guer- due Papi. Innocenzo rimette sempre l'

<sup>(1)</sup> Spicil. 10. 6. p. 171. (2) Rain. 1405. n. 11. (3) Sup. n. 48.

LIBRO NOVANTESIMONONO.

affare al Concilio, che aveva egli indicato per la vicina Festa di Ognissanti : e ingiunge a' due Prelati di pubblicare quel che s'era fatto in Roma in tal proposito. E' la lettera del ventefimoterzo gior-

Nuovi Cardinali d' Innocenzo .

no di Aprile 1405. L. Il giorno undecimo o piuttofto duodecimo di Giugno, ch' era in queit' anno il Venerdì della Pentecoste, creò Papa Innocenzo undici Cardinali, otto Sacerdoti, e tre Diaconi (1). Il primo fu Corrado Caraccioli, Nobile Napolerano, ch' era stato Patriarca di Grado , Arcivescovo di Nicosia, poi Vescovo di Malta . Fu Sacerdote Cardinale titolato di San Grifogono, e Camerlengo, cioè gran Tesoriere della Chiesa Romana . Il secondo fu Angelo Corrario, Nobile Veneziano, che aveva allora il titolo di Patriarca di Collantinopoli, ed era stato impiegato da Bonifacio IX. alla Nunziatura di Napoli per Ladislao, e fu poi Papa fotto il nome di Gregorio XII.

Fu Cardinale Sacerdote titolato di San

Marco.

Il terzo fu Francesco Arcivescovo di Bourdeaux (2), dove avealo messo Bonifacio IX, nel 1380, ebbe il titolo de' quattro Coronati. Il quarto fu Giordano Orfini Arcivescovo di Napoli, titolato di San Martino a' Monti. Il quinto fu Giovanni Meliorati nipote del Papa, che gli avea trasmesso l' Arcivescovado di Ravenna, e gli diede il titolo di Santa Croce in Gerufalemme. Il festo Cardinale su Pietro di Candia allora Arcivescovo di Milano, e poi Papa Alessandro V. Ebbe il titolo de' dodici Apolioli . Il settimo fu Antonio Archioni Romano, Vescovo di Ascoli; ebbeil titolo di San Pietro in Vinculis ; ma morì il giorno ventunesimo del seguente Luglio. L'ottavo fu Antonio Calvo, Nobile Romano, Vescovo di Todi, ch' ebbe il titolo di Santa Praffede . I tre Cardinali Diaconi furono Odone Colonna, di una delle principali case di Roma : il fuo titolo fu di San Giorgio al Velo d'Oro: e poi fu Papa fotto il no-me di Martino V. riconosciuto da tutfaneschi o piutrosto Annibaldi, parimen-Fleury Tom. XIV.

te nobile Romano, titolato di Sant' Angelo . L' ultimo Cardinale fu Giovanni Anno Egidio, Normando di nascita, Dottore DI G.C. in Diritto, e Cantore della Chiesa di 1405. Parigi; ma avendo lasciata l'ubbidienza di Clemente VII. passò a Roma, dove Urbano VI, gli diede il Prevostato di Liege; e avevalo ancora quando Innocenzo VII. lo fece Cardinale Diacono titolato de' Santi Cosimo, e Damiano, Questi sono gli undici Cardinali creati nella festa della Pentecoste del 1405.

LL. Aveva Innocenzo fatti cinque Car- Romani dinali Romani con la speranza di rendersi trucidati. il popolo favorevole: ma non vi riufel. lette Offiziali, chiamati gli uomini

prudenti, altrimenti i Reggenti della Camera, erano del partito Gibeliano (3); e in cambio di attenera al trattato fatto col Papa, ogni giorno gli faceano qualche nuova domanda. Dall' altro canto, fingendo Giovanni Colonna di tenere le parti di Papa Benedetto, avea molto vicino a Roma numerofissimi armati disposti a soccorrere i Reggenti contra il Papa e la sua Corte. Papa Innocenzo naturalmente buono e pacifico a moltrà per essi ogni possibile compiacenza; ma finalmente gli fecero per malizia alcune

dimande tanto irragionevoli, che loro rispose in collera: Non ho io forse satto tutto quello che voleste voi? che poss' io far di più? se non voleste ancora questo mantello, che ho addosso. Volendo dire, che piuttofto rinunzicrebbe al Pontificato, che comportare più a lungo le loro importunità.

Non potendo dunque indurgli a ragione, fu costretto a tener sempre per sua custodia un Capitano, chiamato Muscarda, con un gran numero di armati, allogati nel Borgo di San Pietro, che forse gli costavano più, che non valea la fua dignità. Il Re Ladislao, che fingea di essere per lo Papa, passava d'intelligenza co' Reggenti da lui guadagnati a danaro, e così molti altri de' Maggiori del popolo, badando a faríi egli medelimo Signor di Roma, Aveva il Papa parimente un nipote chiamato Luigi Mita la Chiefa dopo lo scisma. PietroSte- gliorati in età di trent' anni, ardito e intraprendente, ch' essendo già Scudiero, si Xx

<sup>(1)</sup> Rain. n. 7. (2) Gall. Chrift. 10, 2. p. 221. (3) Sup. n, 46. Th. Niem. 2. c. 36.

unì a Muscarda, e comportava impa-ANNO zientiffimamente il modo, con cui i DI G. C. Reggenti trattavano fuo zio Papa.

1405. Il quinto giorno di Agosto 1405. di mattina, accompagnati i Reggenti da alcuni altri Romani, andarono al palagio a parlare al Papa pretendendo di accemodarfi feco lui . Conferirono lungamente fenza conchiudere cosa alcuna: ed ufcirono del palagio verso l' ora di pranzo, con alcuni Cardinali, Erano ancora nel Borgo San Pietro vicino all' Ofpitale di Santo Spirito in Saffonia, quando Luigi Migliorati, che vi era allogato, li fece arrestare da' suoi satelliti armati , e per forza feceli condurre a fe. Ne prefero undici, tra' quali v'erano due Reggenti. Furono tutti fatti falire in una camera, e spogliare, dove restarono trucidati ; e si gittarono i loro corpi nella strada , dove stettero fino a fera . Con gli altri era stato preso un duodecimo; ma sopraggiunte un Cardinale, che lo falvò.

Effendosi sparso per la Città il grido di questa violenza, i Reggenti, ch'erano fuggiti , eccitarono il popolo contra il Papa, e la sua Corte; suonando molto la campana del Campidoglio, come fi ufava fare, quando i Romani marciavano contra i loro nemici. In feguito il popolo si avventò contra i Cortigiani a trupoe, faccheggiando le loro cafe . e maltrattando le loro persone . Squarciavano gli abiti loro , li percuotevano con battonate, e ne pofero molti in prigione. Tutta la Corte di Roma fu mel-

fa in gran paura. LII. La strage s' era fatta fenza sapuzo a Vi- ta del Papa, che, avendola intefa, ne fu oltre modo afflitto (1). Alzava gli occhi di tratto in tratto al Cielo, quasi chiamando Dio in testimonio della fua innocenza, deplorava la fua difgrazia e non sapea qual partito avesse a prendere. Gli uni configliavano a lui di uscire tofto di Roma, e non istare detto, la cui spesa monto a due mila ad attendere i trasporti del popolo cosl vivamente offeso; gli altri voleano che dimoraffe , e che toftenesse un affedio, aspettando il foccorio, che gli

te il primo parere prevalfe . Il Papa parti da Roma la medefima fera con quelli della fua Corte, che poterono feguitarlo; e il terzo giorno giunfe a Viterbo, dove si fermò il resto dell'anno.

Dopo il ritiro d'Innocenzo VII. Giovanni Colonna entrò nel Borgo di San Pietro con la fua gente armata, e fi allogò nel palagio (2), dove stette circa tre settimane. Il che diede motivo al popolo di chiamarlo per derifione Giovanni XXIII. come s'egli avesse voluto farsi Papa, Frattanto i Reggenti di Roma punti dal dolore per la firage de' loro Concittadini , ne scrissero alcune lettere lamentevoli contra Papa Innocenzo, e suo nipote Luigi. Cancellarono da per tutto le arme d' Innocenzo, e le guastarono col fango; dicendo che non voleano più riconoscerlo per Papa; ma di voler proccurare l'union della Chiefa ad ogni costo.

LIII. Papa Benedetto dimostrava dal Papa Besuo canto di desiderare la unione, sem- nedetto s pre colla idea di fare una conferenza col Genova. fuo competitore . Risolvette dunque di andar a Genova, e se occorreva anche fino a Roma (3). Ma cominciò dall' ordinare, per le spese del viaggio da farsi, la esazione di una decima in Francia, e in tutt'i paesi di sua ubbidienza. Questa imposizione dispiacque alla Università di Parigi . Il Rettore e alcuni altri del suo corpo andarono a ritrovare i Principi, che nella fua malattia governavano il Re; pregandoli che la decima non si esigesse in questo Regno, o almeno che i membri della Università non ne pagaffero nulla ; attefo il dispendio che avea già avuto per l'affare dell'unione. Ma non furono afcoltati ; e diceafi comunemente « che i Principi, o la loro gente dovevano avere la loro parte nella decima . Risolvette dunque l' Università di mandare una deputazione a Papa Bene-

fcudi. Qualche tempo prima gli Ambasciatori di Francia erano andari a Genova, e s'erano maneggiati così bene che aveuno verrebbe dalle amiche Città, Finalmen- tratto all'ubbidienza di Benedetto la Re-

(1) Leon. Aret. Rer. Ital. p. 154. (2) Th. Niem. c. 36. (3) ] Juren. p. 170. Labour. p. 507.

347

pubblica, l' Arcivescovo, e lo stesso Cardinale di Fieschi, che vi era per lo Papa di Roma (1). I medefimi Ambasciatori andarono fino a Pifa, tratta da effi alla stefsa ubbidienza, per modo che nella Città, e in tutto il Territorio si risolvettero di ritirarsi dall'ubbidienza d'Innocenzo, e di darsi a quella di Benedetto.

Essendosi Papa Benedetto imbarcato a Nizza nella Provenza, giunfe a Genova nel mese di Maggio 1405. (2), e vi fu accolto in modo che ben si conobbe, che vi era atteso. In oltre questa Repubblica era allora fotto la protezione della Francia, e il Maresciallo di Bucicaut vi comandava per lo Re . Benedetto dichiarò a' Genovefi, ch'era andato per adoperarsi alla riunione della Chiefa (3), e domando de vascelli perchè lo conducessero a Roma. Ma la peste sopraggiunta a Genova non gli permise di foggiornarvi lungamente e fu contret-

to a ritornare a Marfiglia. LIV. Subitamente dopo San Michele, alla fine di Settembre Papa Bonifacio fece follecitare Innocenzo, che fi ritrovava a Viterbo di dare un falvocondotto a' Nunzi, che volea mandarvi (4), per trattar dell'unione. Ma Innocenzo ricusò di farlo, credendo che Benedetto non parlasse con buona fede; da che prese Benedetto motivo di dolerfi d'Innocen-20, e di dire, ch'egli non avea colpa che non ne seguisse la unione, come lo scrisse in diverse lettere, indirizzate in diversi luoghi. Vi rispose Innocenzo con alcune più lunghe lettere, fatte pubblicare in molti luoghi d'Italia: così dall'una, e dall' altra parte tenevano a bada il Mondo co' loro feritti , tirando innanzi per paura di effere costretti a cedere.

Innocenzo vedendo allora la impoffibilità di tenere il Concilio, che aveva egli convocato in Roma per quest'anno, pubblicò nna Bolla di questo tenore (5): Il deliderio di finire questo mal avventurofo scisma ci avea condotti ad esortare, e a pregare per mezzo de' nostri Nunzi, e delle nostre lettere i Re. i Principi, i Prelati, e le Università di

nostra ubbidienza a venire a noi, in qualunque luogo fosse la nostra residenza, Anno agli Ognissanti, allora prossimo, per de Di G.C. liberare intorno a' mezzi di dar fine allo 1406. scisma (6). Dappoi quel ch'è accaduto in Roma il selto giorno di Agosto, avendoci costretti a ritirarci a Viterbo, abbiamo pensato che lo strepito di questo accidente si sarebbe prontamente sparso dappresso e da lontano, e avrebbe distolti gl'invitati dal venire o mandare al Concilio. Per ciò abbiamo prorogato il termine di Ognissanti sino a San Martino. Ora avendo presentemente ricevuti diversi avvisi da vicine e da lontane parti, che le vie non fono ficure, e che farebbe difficile il raccoglierfi, noi fiffiamo il termine al primo giorno di Maggio per quelli , che vorranno venire o mandare, a fine di risolvere, non per via di Concilio Generale, ma di consiglio particolare sopra la estinzione dello scisma. E' la Bolla in data di Viterbo del ventesimo giorno di Novembre 1405. ma quelta convocazione fu senza effetto.

LV. Frattanto i Romani liberati da Insocen-Giovanni Colonna, e da' Capitani, che zo ritorfostenevano il Re Ladislao, mandarono ma a pregar Papa Innocenzo di ritornar a Roma per dimorarvi (7); offerendogli di ristituireli interamente la Signoria, come aveala tenuta Bonifacio. Innocenzo, molto contento di quest'ambasciata, diede facoltà a Bartolommeo eletto Vescovo di Cremona (8), e suo commissario in Roma, e in quelle vicinanze, di prendere il possedimento della Città e de' Castelli , per preparargli le vie. E' la commissione in data di Viterbo il ventelimosettimo giorno di Gennaio 1406, e la seconda settimana del mese di Marzo, ch'era parimente la seconda di Quaresima, Papa Innocenzo rientrò in Roma (9), e vi fu accolto col dovuto onore, e con gran consola-

zione del popolo. Dappoiche vi fu stabilito, pubblicò alcune Bolle contra gli autori delle passate turbolenze (10); prima contra Niccolò , e Giovanni Colonna fra-

(1) S.Ant. 10. 3. p. 460. (2) Labour. p. 513. (3) Juren. p. 171. (4) Th. Niem. z. e. 38. (5) Rain. n. 15. (6) Sup. n. 46. (7) Th. Niem. z. e. 37. 38. (8) Rain. 1406. n. z. (9) Th. Niem, c. 29. (10) Rain. n. 3.

telli, contra i quali rinnovò le censure date da Bonifacio IX., condannandogli pt G. C. a maggiori pene (1). E'la Bolla del 1406. giorno diciottesimo di Giugno. Due giorni dopo ne pubblicò una confimile contra il Re Ladislao (2), cui spoglia di tutt' i suoi Stati, e di tutt'i diritti suoi con tutte le più gravi pene, e le claufole più tetribili. Il Re temendone le confeguenze mandò incontanente al Papa un Ambasciatore, che si diportò sì bene, che il Papa mandò a Ladislao Pao-

lo Orfini, e fuo Nipote Luigi Migliorati; e conchiusero una pace, che non si ebbe per fincera. Il trattato è in data del tredicesimo giorno di Agosto 1406. (2). e il Papa nello stesso tempo fece Ladislao Gonfaloniere della Chiefa.

Affembles LVI, I Deputati, che la Università di di Parigi Parigi avea mandati a Papa Innocenzo, per l' uportarono da Roma la Bolla del venteniege . simo giorno di Novembre 1405. con la quale convocava un'affemblea per lo mefe di Maggio (4). Avendone Papa Benedetto avuto avviso, mandò tosto a Parigi il Cardinal di Chalant in qualità di

Legato a latere, per impedire, che foife mandato alcuno a quell'affemblea. Di che effendosi accorti i Principi di Francia, e che il viaggio di questo Cardinale non tendeva ad altro che a distogliere altrui dalla unione, non lo ricevettero per Legato , nè gli fecero rendere gli onori . Rimifero perimente la sua udienza dopo Pasqua, sotto pretesto che il Re vi sarebbe stato in perfona. Pasqua in quest'anno 1406, fu nell' undecimo giorno di Aprile.

Il giorno ventinovefimo dello stesso mese (5), il Cardinale di Chalant ebbe udienza al palagio; parlò in Latino e fostenne per quanto potè la causa di Papa Benedetto, efaltando fopra tutto la fua impresa di andar a Roma e conferire con Innocenzo. Terminò esortando tutta l'affemblea a perseverare nel favor di Benedetto, fe voleano terminare lo feisma. Allora si levò per lo Rettore, ch' era presente, il Dottor Giovanni il

ma per allora gli fi negò l' udienza; e doro molte follecitazioni, gli venne accordata per lo giorno diciassettesimo di Maggio. Allora il Dottor Giovanni il piccolo riferi tutto il fatto, e conchiuse, che la sottrazione di ubbidienza fatta a Benedetto otto anni prima fosse offervata, e condannata la lettera dell' Università di Tolosa (6), e liberata la Chiefa Gallicana dall' efazioni della Corte di Roma. Queil' ultimo articolo stava più degli altri a petto de' partigiani del Pana; e stanchi i Principi delle loro follecitazioni, e dall'altro canto affai occupati negli affari di Stato, rimifero quello affare al Parlamento. che si deputò per lo quinto giorno di Giueno.

I.VII. Giovanni Plaoul , Professore Letters in Teologia, parlando per la Universi- dell'Unità di Parigi contraftò la lettera dell' veifità di Università di Tolosa, che dava nome Tolosa di peccaminofa alla fottrazione di ubbi- condandienza; supponendo che Benedetto fosse nata. Papa legittimo e indubitabile (7). Concluse che queilo articolo fosse giudicato criminolo , e condannata la lettera come scandalosa, e perniciosa. Poi parlò il Dottore Giovanni il piccolo, che rapprefentò in qual modo foffero paffati alla fottrazione di ubbidienza : aggiungendo, che intenzione non era stata di rivocarla: e che se per un tempo si era usara indulgenza, non era per altro che per certe condizioni, che Benedetto non aveva offervate. Fece notare fortemente le impolizioni, delle quali Benedetto aggravava il clero, e l'eccessivo rigore de' fuoi collettori; e domando, che la Chiesa Gallicana ne fosse liberata.

Il giorno dietro, festo di Giugno, parlò Giovan Giovenale Orfini Avvocato del Re, cominciando dalla lettera della Università di Tolosa (8), trattandola da ridicola, da appaffionata, e da ingiuriofa al Re. Domandò che fosse lacerata nel luogo, dov'era stata composta, e puniti gli autori, come rei di lesa Maestà. Domandò poi, che fosse continovapiccolo, che domandò a Principi la per- ta la fottrazione di ubbidienza. Parlò missione di parlare per la Università; finalmente contra l'esazioni di danari, che

(1) N. 6. (2) Th. Niem. c. 41. (3) N. 47. (4) Labour. p. 517 (5) P.542. (6) Sup. 0. 19. (7) Labout. p. 544. (8) F. 546. M. S. fel. 234. J. Juven. p. 279.

the faceva il Papa fopra il Clero, parricolarmente delle decime: dicendo che non era quello un dovere, ma un foccorrovolontario, e che, non fi aveva ad accordare, fe non con la permifione del Re. L'affare di Tolofa fu guidicato il primo, e con fentenza del giorno dicialfette fino di Luglio fu condannato ad effere lacerato pubblicamenere a Tolofa, e in Avignone (1), riferbando al Proceuratore generale la facottà di procediare gi autori; il che rispattofi da quelli; che l'avesno portato, immantenene fi ritiarrono, e anche il Cardinai di Chalart.

Il Sabhato, fettimo giorno di Agoflo, fu fatta sottrazione a Benedetto di quanto pretendea dalle finanze, e vietato di trasferire veruna fomma di danaro fuori del Regno . L'undecimo giorno di Settembre il Parlamento, raccolte le camere , diede fuori un'ampia leutenza, con la quale si diffe (2), che Benedetto e gli Offiziali fuoi cefferanno in tutto il Regno dal riscuotere le annate, e i primi frutti de' benefizi vacanti, e i diritti di proccura per le visite, e che quelle faranno efatte da' Prelati, e dagli Arcidiaconi, che visiteranno. I Cardinali e il Cameriere del Collegio tralasceranno ancora di prendere la parte che aveano nelle annate, i frutti decorsi e gli altri diritti ; e se ne fu esatta alcuna parte, rellerà sequestrata nelle mani del Re. Quelli, che faranno stati scomunicati per quanto si è detto sopra, faranno affoluti; e quello fino a tanto, che sarà dalla Corte ordinato altrimenti .

Altra af LVIII. Come quella Sentenza non femblee era altro che provifionale, fuordinaro che dd Ciero a San Martino fi aveffe a tenere a Parigi un aflemblea generale del Clero (3), dove tutt' i Prelati di Francia fossero chiamati per decidere finamente, fe fi aveffe a ritorarea alla total fottrazione

di ubbidienza a Benedetto. Formata che fu l'affemblea, non es-

fendo i Prelati e i Dottori tutti di un medefimo parere; fi deliberò che fi aveffero a fcegliere dodici Teologi, e Canonisti (4), alcuni de' quali parlassero

per Papa Benedetto, e gli altri contra Anno di lui; dopo di che avelle il Re a Anno prendere il fuo partito. I due primi di G.C. furono certi Dottori in Teologia, che 1406. parlarono contra il Papa, e per la fot-

trazione. Il terzo fu Simon di Cramaud Patriarca Titolare di Alessandria, e Vescovo di Poitiers, che parlò il Sabbato avanti la prima Domenica dell' Avvento, cioè il ventefimofettimo giorno di Novembre. Per dar rifalto alla autorità della Università di Parigi, disse tra le altre cose, che Giulio Cesare la condusse da Atene a Roma, e che Carlo Magno la condusse da Roma a Parigi (5), Tal'erudizione aveano la maggior parte de' Dottori di quel tempo . E in fomma , per dirlo una volta , non si dee badare agli elogi, che vengono fatti loro dagli autori del medefimo tempo; convien giudicare da'loro scritti, se si può avere la pazienza di leggerli; perchè fono per ordinario lunghitlimi, e contengono poche ragioni e molte parole, donde nafce che non potevano aver fine le deliberazioni.

Dappoiché Simone di Cramaud ebbe parlato, il Cancelliere domandò a quelli , che doveano parlare per lo Papa , s' erano apparecchiati : domandarono effit una dilazione, e furono rimelli al leguente Lunedì (6). Questo giorno parlò Guglielmo Fillastro Dottore in Diritto Decano della Chiefa di Reims, Egli rigettò la sottrazione; e volendo innalzare l'autorità del Papa, abhaisò tropno quella del Re, e della Chiefa di Francia, fecondo i pregiudizi, che regnavano allora in Corte di Roma . Il Sabbato quarto giorno di Dicembre parlò Armel Dubrevil, Arcivescovo di Tours per Papa Benedetto; e l'undecimo dello stesso mese il famoso Pietro d' Ailli Vescovo di Cambrai sostenne il medesimo partito, e conchiuse per un Concilio generale.

Pietro il Re, Dottore in Decreto, Abate del Monte San Michele, propofe poi per la Univerfità di Parigi, Pietro Placul Dottore in Teologia foftenne il medelimo partito. Il Decano

<sup>(5)</sup> Bourg. Prouv. p 340. (2) Id. p 85 91. (3) J. Juven. p. 180. (4) P.181. (5) Bourg. Prof. 125. (6) J. juven. p. 182 Bourg. Pr. p. 125.

di Reims volle scusarsi di quel che avea Anno detto di troppo forte per lo Papa; e fe-DI G.C. ce un discorlo, in cui non manco di di-1406. re , che Gesu-Cristo ha trasmesso a San

Pietro le due possanze, la spirituale e la temporale (1). Finalmente l' ultima udienza fu nel Lunedi ventesimo di Dicembre, dove parlò il primo Avvocato del Re Giovanni Giovenale Orfini (2), Trattò primieramente della possanza del Re e mostrò che ha diritto di raccogliere il Clero del suo Regno per gli affari della Chiefa, quando anche non fosse richiesto da niuno; che ha diritto ancora di prefedere all'affemblea e di farne eseguire le risoluzioni. Nel fondo aderì alla domanda della Università per la convocazione di un Consilio generale, e per la fottrazione intera di ubbidienza a Benedetto, Si passò poi alle-opinioni, e si risolvette l'uno e l'altro punto. La conclusione dell'Assemblea si fece dopo tutte le feste il sedicesimo giorno di Gennajo 1407, con una proceffione folenne a Parigi, alla quale intervennero fessantaquattro Vescovi, e

numerofissimi Abati,

Morte d' LIX, Frattanto in Roma v'era un Innocen- nuovo Papa, Morì Innocenzo VII. quazo VII. fi subitamente il sesto giorno di Novembre 1406. (3), e fu sepolto a San Pietro. Indi entrarono i Cardinali in Conclave il diclottesimo giorno del medesimo mese, essendo in numero di quattordici, cioè. Angelo Vescovo di Ostia detto il Cardinal di Firenze; Errico Vescovo di Frascati, Cardinale di Napoli; Antonio Vescovo di Palestrina, Cardinal di Aquileja; Angelo Sacerdote titolato di Santa Potenziana, Cardinal di Lodi; Cor-rado titolato di S. Grifogono, Cardinal di Malta; Angelo titolato di San Marco, Cardinale di Cottantinopoli ; Giordano titolato di San Martino, Cardinal degli Orfini; Giovanni titolato di Santa Croce, Cardinale di Ravenna; Antonio titolato di Santa Prassede, Cardinale di Todi; Rinaldo Diacono titolato di San Vito, Cardinale di Brancas; Landolfo titolato di San Niccolò , Cardinale di

Bari ; Odone titolato di San Giorgio. Cardinale Colonna; Pietro di Sant' Angelo, e Giovanni di San Colimo, detti i Cardinali di Liege .

Questi Cardinali, raccolti che furono, dubitarono per qualche tempo, se avessero a fare la elezione di un nuovo Papa (4), Imperocchè sapeano, che i Principi di Francia, temendo che lo scisma durasse in eterno, aveano fatto promettere al loro Papa, di rinunziare al Pontificato, se quel di Roma vi rinunziava; o se dopo la sua morte i Cardinali sospendessero la elezione. Questa via parea la più ficura per riunire la Chiefa . Dall'altra parte temeano, che il foprassedere non fosse origine di molti inconvenienti . Si supponea , che necessariamente la dilazione riuscisse lunga, e in quello intervallo, non avendo Roma on Signore (5), si dubitava che i Romani non volessero riprendere l'autorità temporale. Stimarono i Cardinali di aver ritrovato un mezzo termine, creando un Papa, che non fosse altro che un Proccuratore per cedere il Pontificato .

Dunque il martedì giorno ventelimoterzo di Novembre , giorno di S. Clemente (6), estefero un atto in Conclave di questo tenore. I quattordici Cardinali hanno tutti fatto voto e promefso a Dio, e gll uni agli altri, che se alcuno di esti viene eletto Papa, rinunzierà al suo diritto, quando l'Antipapa vi rinunzierà o morrà; purchè i fuoi falfi Cardinall vogliago accordarfi con questi, cofficchè facciano tutt' insieme una elezione canonica di un folo Papa, Se un de' Cardinali affenti, o alcun altro fuori del Sacro Collegio vien eletto Papa, questi proccureranno con buona fede che faccia egli ancora la promessa medesima; e che un mese dopo la fua intronizzazione scriva al Re de Romani, all'Antipapa, e a' suoi pretesi Cardinali, al Re di Francia, e a rutti gli altri Principi e Prelati per istruirli delle suddette cose, Fra tre mesi il Papa eletto manderà i suoi Ambasciatori a quegli, a'quali parrà bene a'fuoi

(z) P.202. (2) Juven. p.184. (4) Gobel. p.283. Rain. 2406. n. 8. 9. 11. (4) Th. Niem. 3. e, t. Leon. Aret. Isol. p. 256. (5) Th. Niem. 9. e. t. (6) Ibid. e. 3. Rain. n. ex.

to da quattordici Cardinali.

Gregorio IX II giorno di Sant' Andr

Gregorio LX. Il giorno di Sant' Andrea trenmondo dello nello mele eleffero tutti ad
una voce Angelo Corrario Veneziano,
Cardinal Sacredote titolato di San Marco (1) Patriarea titolate di Coltentinopoli in eta di fettanti anni, e Dottore
in Teologia. I Cardinali lo telferococon correita periali che fi avefie ad affaticare di bonon fede all'unione della
Chiefa. Nell' ufcire del Conclave (2), pra-

tificò egli in piena libertà l'atto che aved. Assuro distrota di destro; e nel giorno della fusi 16,000 del consistente del conservazione foce un fermone, efortan-1406. del Cardinali, e i Corriginali e concor-1406. del conservazione foce un fermone contenti, e publiciavano per tutto nunche per inferitro le lodi di Gregorio. Egli dal fuo cantonon pariava d'altro che del fuo delderio della unione; dicendo che volca trasferiti al luogo della conferenza, è avelte davuto andarvi a piedi con un baltone al la mano, o per mare la mua affa sico-tigiati non subbitavano della fua bona intertigiore; termano follo che mon vivoli intertigiore; termano follo che mon vivoli.

se tanto da potere adempierla.

## 

I. T Ettere reciproche de due Papi. II. Lettera del Re di Francia. III. Articoli di Marsiglia . IV. Ambascista di Francia a Roma. V. Gregorio a Siena, poi a Lucca. VI. Allassinio del Duca d'Orleans , VII. Nuovi Cardinali di Gregorio. VIII. Appellazione de primi Cardinali. IX, Bolla offensiva di Papa Benedetto. X. La Bolla condannata, e lacerata. X1. Lettere a' Cardinali Romani. X11. Fuga del Papa Benedetto. X111. Difesa di Gregorio. XIV. Lettera de Cardinali. XV. Concilio indicato da Gregorio . XVI, Punizione de portatori della Bolla offensiva. XVII. Altri Cardinali di Gregorio, XVIII. Cardinali di Benedetto, XIX. Lettera de Cardinali di Pifa . XX. Concilio di Parigi . XXI. Concilio di Perpignano. XXII. Dieta di Francfort. XXIII. Concilio di Pifa. XXIV. Ambasciata del Re de Romani . XXV. Appellazione degli Ambasciadori del Re Roberto . XXVI. Fati i ed articoli contra i due Papi. XXVII. Sefta, fettima, e ottava fessione. XXVIII. Nona, decima, ed undecima fessione. XXIX. Duedecima, tredicesima, quartordicesima Seffione, XXX. Quindicesima seffione, Sentenza contra i due Papi. XXXI. Sedicesima, e diciassestesima Sejsione. Ambasciatori di Aragona. XXXII. Alessandro V. Papa. XXXIII. Diciottesima, e decimanora sessione. XXXIV. Fine del Concilio di Pifa . XXXV. Continovazione del Concilio di Perpignano . XXXVI. Bonifacio Ferrerio Certofino, XXXVII. Cominciamenti di San Vicenzo Ferrerio. XXXVIII. Concilio di Aquileja. XXXIX. Fuga di Gregorio XII. XL. Alessandro V. Signor de Roma, XLI. Debole governo di Aleffandro V. XLII. Errori di Giovanni Hus. XLIII. Alessandro invitare a portarsi a Roma, XLIV, Morte di Alessandro V. XLV, Giovanni XXIII. Papa. XLVI. Cominciamenti di Giovanni XXIII. XLVII. Morte di Roberto, Sigismondo Imperadore, XLVIII. Cardinali di Giovanni XXIII. XLIX. Tumulto a Praga. L. Trattato di Papa Giovanni con Ladislao. LI. Altra fuga di Gregorio XII, L11. Con inovazione di surbolenze nella Boemia . L111. Ladislao Signore di Roma LIV. Costanza eletta per lo Concilio. LV. Movimenti de' Lollardo in Inghilterra. LVI. Giovanni il Picciolo condannato a Parigi. LVII. Conferenza di Lodi . LVIII. Continevazione delle surbolenze d' Inghilserra . LIX. Morte del Re

<sup>(1)</sup> Th Niem, 3, c. 2, Lobyr, p. 38 Luon, Aret. Icol. p. 256. (2) Th. Niem, c. 2, p. 22. (3) C. 6.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICAL

Ladislao, IX. Giovanni XXIII, a Coftanza, LXI, Scifma a Colonia, LXII, Flas ANNO gellanti Eretici.

1407. I. T Ofto che Gregorio XII. fu elet-ettere to Papa, ed avanti la sua inco-ceano. Lettere recipro-

ronazione, scriss'egli a Papa Benedetto due Papi. XIII. secondo la convenzione fatta a Roma nel Conclave il ventefimoterzo giorno di Novembre 1406. (1). E' la lettera di quello tenore: In quello fciaurato scisma tocca a voi a pensare, se la voltra coscienza è in pericolo; quanto a me , dichiaro pubblicamente la mia intenzione. Io non pretendo di perder tempo; ma quanto più il mio diritto è chiaro e certo , tanto più credo che sia lodabil cofa l'abbandonarlo per la pace della Cristianità : operiamo dunque entrambi per concorrere all'unione. Io esibisco di rinunziare al Pontificato, se voi rinunziate al diritto, che pretendete di avervi . E' la lettera in data di Roma l'undecimo giorno di Dicembre 1406. e fu portata a Marfiglia, dov' era Benedetto, da un Frate Converso dell' Ordine di San Domenico, Ambasciatore, per quanto pare, poco adaltato ad un affare tanto importante. Gregorio scrisse nel medefimo tempo una lettera circolare a' Principi e a' Prelati , in cui dopo aver data loro parte della sua elezione, fa la medelima prometia di cedere (2); ma sempre con la medesima clausola, in caso che il suo avversario ceda dal canto

Avendo Papa Benedetto ricevuta la lettera di Gregorio gli diede una rispofla, in cui protesta egli parimente, che ha sempre desiderata l'unione della Chiefa, fenza mai ricufare la via della difcuffione, per mostrare la giustizia del suo diritto (3). Si offre diritrovarsi co' suoi Cardinali in qualche luogo sicuro e conveniente, dove voglia Gregorio capitare to' fuoi; ed ivi cedere il fuo proprio dirittol, se Gregorio dal suo lato vi cede il suo. E'la lettera in data di San Vittore di Marfiglia l'ultimo giorno di Gennaio 1407. Così usavano entrambi i Papi uno stesso linguaggio; e in seguito fi vedrà, che pensavano essi il medesi-

II. Frattanto Carlo VI. Re di Fran- Lettera cia pubblicò una lettera patente, indi- del Re di rizzata a tutt'i fedeli (4), in cui dice: Francia . Abbiamo nel pallato ultimo verno raccolto noi un Concilio di tutto il nostro Regno, dove crediamo, che sieno stati messi i fondamenti della union della Chiefa . Imperocchè il Papa Benedetto, ed Angelo eletto da poco tempo in Roma, avendo entrambi accettata la via della cessione con lettere loro, abbiamo deliberato di mandar ad essi incontanente i nostri Ambasciatori a pregare Papa Benedetto, e il suo competitore, che promettano ancora con bolle, che in termine di dieci giorni dopo ellerne richieffi, cederanno , affenti l' un dall' altro, ciascuno dove taranno nelle mani de' loro Cardinali per via di lettere o di proccuratori. Se hanno riguardo a questa domanda, i due Collegi de Cardinali capie teranno in un medelimo luogo, dove fa-

ranno la elezione di un solo Papa. Che se i due contendenti non vogliono cedere altro che in persona ed ellendo infieme, non lo impediremo, anzi gli ajuteremo. Ma fe Papa Benedetto cerca de' sutterfugi, o si ssorza in qual fi fia modo di tirare in lungo l'affare, o fe il Romano non vuol cedere, fe non in presenza di Benedetto, o ricusa assolutamente di cedere ; in fimili casi noi ordiniamo col parere del Concilio della Chiefa Gallicana, e delle Università di Parigi, di Orleans, e di Angers, che se fra i dieci giorni dalla richiesta non accorda schiettamente la via della cesfione, e se fra i dieci seguenti giorni non soddissa a nostri Ambasciatori nelle circoftanze, e nella esecuzione di questo modo, noi ci ritireremo da lui come da uno Scismatico diviso dalla Chiesa, e non glirenderemo più veruna ubbidienza, perchè farà ffato egli motivo, che non abbia la Chiefa ottenuta la sua pace.

Indi i Cardinali, che faranno restati

<sup>(1)</sup> Sup. lib. 99. n. 59. Th. Niem. 3. c. 4. Nemot. p. 196. (2) P. 198. (3) 3. c. 5. (4) Niem. p. 205.

nel buon partito con noi, si raccoglieranno con quelli dell'altro Collegio per la elezione di un unico Papa. Che se per diigrazia tutt'i Cardinali fossero tanto discordi che non potesfero convenire per far la unione, i nostri Ambasciatori fi adopreranno a farla con l'altro partito , alle condizioni più amplamente espresse nelle loro istruzioni. Data da Parigi il giorno diciotrefimo di Febbrajo 1407. e ventifettelimo del nostro Regno.

Nel principio dello stesso mese il Re, e l'Università mandarono alcuni Ambasciatori a Papa Benedetto (1), cioè il Patriarca di Alessandria Simone di Cramaud. il Vescovo di Cambrai Pietro di Ailli, il Vescovo di Beauvais Pietro di Savoisi, Vescovi di Mezux, di Trojes, e di Eureux, Amelino di Maille Arcivescovo di Tours, gli Abati di San Dionigi, di Jumieges, di Monte San Michele, di Chiaravalle, di Santo Stefano di Dijon, e molti Dottori, in tutti trentotto. Giunti a Marsiglia, dov'era Benedetto, gli esposero la offerta che facea Gregorio di cedere per la unione della Chiefa: e se voi non farete altrettanto, foggiunfero, effi abbiamo commissione di dirvi, che tutto il Regno di Francia, e molti altri Paesi della Cristianità vi faranno fottrazione di ubbidienza sì a voi che al vostro competitore. Papa Benedetto diffe loro, che fra pochi giorni avrebbero la risposta; e frattanto senza darne parte a verun Cardinale, fece una costituzione, che proibiva a chiunque sotto pena di scomunica di sottrarsi dalla fua ubbidienza ne da quella de fuoi fueceffori in perpetuo (2). Mando per un efpresso questa costituzione a Parigi al Re, e all' Università, di che molto si maravigliarono; e si fece agli Ambasciatori, che aves ricevuti a Marfiglia, una risposta molto diversa da quella, che aspettavano.

III. Frattanto Papa Gregorio mando di Marfi- a Marfiglia tre Ambasciatori, Antonio Corrario Vescovo di Modon suo nipomentre che era in quest' ambasciata,

glia .

Guglielmo il Normando, Vescovo di Todi, ch' era suo Tesoriere, e Antonio Anno Butrio Dottor celebre di Bologna, Do. DI G.C. po molti giorni di conferenza convenne- 1407. ro, che l'unione dovesse sarsi per via di cellione de' due pretefi Papi, che fi ritroverebbero infieme a Savona Città Vescovile della costiera di Genova (4), dove capiterebbero al proffimo S. Michele o al più sardi agli Ognissanti. L'atto di questo trattato è del di ventesimo di Aprile 1407, e contiene ventitre articoli di condizioni per sicurezza de' due Papi, e del loro seguito; tra gli altri, che dalle due parti non si nominerà veruno de' due Antipapi, ne quelli del fuo cellegio Anticardinali (5).

Papa Gregorio prese motivo (6) dal viaggio di Savona di domandare un susfidio di danaro alla Chiefa di fua ubbidienza, come fi vede da una Bolla circolare del ventelimoterzogiorno di Aprile; e da un' altra particolare ad Errico IV. Re d' Inghilterra (7), in data del primo giorno di Giugno. Ma venfo il medefimo tempo Gregorio dichiarò a' fuoi Cardinali, e a' Principali della sua Corte, che non potea trasferirsi a Savona al tempo stabilito per mancanza di galee; quantunque per averne aveffe ufate gran diligenze appresso i Veneziani. Ora, diceva egli, non anderò io già sopra le galee de Genovesi; mi son essi sosperti, e a ragione, per l'antico odio, che han-no contra i Veneziani; e non anderò nè pure a Savona per terra, non potendo farne la spesa. Dobbiamo ricordarci, che Gregorio era Veneziano.

In Marsiglia gli Ambasciatori di Francia simolavano Papa Benedetto a far loro aver una Bolla di quanto avea promesso (8), particolarmente intorno alla via della ceffione; ma egli ricusò di farlo, pretendendo, che dovessero affidarsi alla fua parola. Dopo di che fi divifero in tre (9); il Patriarca di Aleffandria, e alcuni altri deliberarono di andar a Roma; l'Arcivescovo di Tours, te (3), cui fece Vescovo di Bologna, e l'Abate di San Michele, restarono a Marsiglia, per vegliare sulla condotta

Fleury Tom. XIV. (1) Monftr. r. e. 33. Rain. 1407. (2) Id. e. 41. Spicil. te. 6. p. 181. (3) Th Niem.

<sup>3.</sup> c. 13. Labour. lib. 9. c. 2. Ughel. c. 2. p. 246. (4) Th. Niem. p. 200. (5) Art. ut. (6) Rain. 1409. n. 6. (7) Th. Niem. c. 17. (8) Labour. c. 5. 6. (9) G. 9. c. 23.

del Papa; l'Abate di San Dionigi Fi- che siamo in Roma . Vi protestiamo la Villette, ed Ugo Decano della dunque in presenza degli Ambasciadori or G. C. Chiefa di Roano (1), furono rimandati 1407. in Francia; dove andarono parimente i due Vescovi di Modi, e di Modon, mandati da Papa Gregorio; che giunfero

a Parigi il decimo giorno di Giugno. Il R.e diede loro pubblica udienza il medefimo giorno; e gli annunziarono l'unione della Chiesa per vicinissima, il che fece nascere gran consolazione; e si diedero molte lodi a Gregorio, che veniva chiamato Angelo di luce, alludendo al suo nome del battesimo. I due Nunzi ricevettero dunque grandi onori dalla medefima Università, e dimorarono lungamente in Francia; ma sempre fi diffidava di Papa Benedetto, e fi dubitava che non cedesse il Pontificato. Il Vescovo di Modon spiego distintamente il trattato conchiuso in Marsiglia per lo abboccamento di Savona; e il fuo racconto fu confermato il giorno dietro dagl'Inviati di Francia, l'Abate di San Dionigi, e il Decano di Roano. Refero parimente conto delle ragioni , che avevano impedito loro di fignificare a Benedetto la fottrazione di ubbidienza, per la ricufa della Bolla, che gli aveano domandata. Non abbiamo voluto, dicevano effr, rimproverarlo secondo il merito, temendo, che ritrovasse qualche osta-

calo alla conferenza di Savona. Ambascia- IV. Il Patriarca di Alessandria, e coloro, che lo accompagnavano, giunfero a

Francia a Roma il quinto giorno di Luglio, e furono allogati onorevolmente da Lionardo Vescovo di Fermo, nipote di Papa Gregorio, e suo Cameriere, che li presentò al Papa il giorno dietro (2). Erano i deputati di Papa Benedetto giunti a Roma, e si unirono insieme per sollecitare Gregorio a mantenere la fua parola di paffare a Savona (3). Finalmente il giovedì ventunelimo giorno di Luglio gli Ambasciatori di Benedetto, etlendosi raccolti co' Cardinali di Gregorio, differo loro: Noi abbiamo richiesto sino il trattato di Marfiglia, senza averne mai avuta rispolta, dopo tre settimane

di Francia, qui prefenti; che non farà colpa di Papa Benedetto, fe non si fa l'unione della Chiefa : le fi vuole darci risposta, convien farlo in questo giorno, perché non ci fermeremo qui di vantaggio.

Il Patriarca di Aleffandria fece dal canto suo la medesima proteita; e avendo i Cardinali fatto accontentire gli uni, e gli altri di arrestarsi, presentarono loro il giorno dietro una cedula, con la quale Gregorio domandava un altro luogo per lo abboccamento fuor quello di Savona; o che vi andaffero per terra l'uno e l'altro; e che il Maresciallo di Bucicaut si ritirasse in Francia. Si fecero alcune altre propofizioni dall'una e dall'altra parte ; e finalmente gli Ambasciadori di Francia partirono e andarono a Genova (4), da dore il Patriarca scrisse a Papa Gregorio il giorno ventesimosecondo di Agosto, esortandolo a mantenere le sue prometse; ma inutilmente. In feguito paffarono all'Hola di Sant' Onorato (5), dove Papa Benedetto fi era ritirato per la pette, ch'era in Marfiglia. Seguitò egli a promettere di andar a Savona; ma ricusò di difarmare le sue galee , volendo sempre tenerle per sua ficurezza.

V. Frattanto essendo Papa Gregorio Gregorio partito da Roma la vigilia di San Lo- a Siena . renzo, nono giorno di Agosto, andò a poi a Viterbo, dove dimorò tre settimane; Lucca. e nel principio di Settembre passò a Siena con la fua Corte, rimanendovi il resto dell'anno (6). Quivi per tenere a bada i tuoi Cardinali, disse loro, che volea cedere il Pontificato, ma a condizione di confervarsi in vita tutto quello, che avea prima di effere Papar, cioè il titolo di Patriarca di Costantinopoli, i Vescovadi di Modon e di Coron nello Stato di Venezia, ed un Priorato, che aveva in commenda. Domandava parimente l'Arcivatcovado d'Yorc, che fi a fei volte il voltro Papa a confermare supponeva effere vacante, quantunque nol foffe.

Si approffimava il primo termine del-

<sup>(1)</sup> Th Niem. c. x3. (2) Labour c. x3. M. S. p. 238. (3) G. 17. M. S. p. 262. (4) G. 20. (5) G. xr. (6) Th. Niem. lib. 13. c. x9. c. 21.

la conferenza, ch' era la festa di San Michele, e Papa Benedetto era già arrivato a Savona co' fuoi Cardinali, afpettando Gregorio co'fuoi. Effi lo follecitavano di andarvi fecondo la fun promeffa: ma celi rispondea loro: Io non voglio espormi temerariamente a perdermi con tutta la mia Corte. Io voglio paffare in Lombardia, e dimorare in Piemonte fotto la protezione del Marchese di Monferrato, sin a tanto che con la fua mediazione noi giungiamo ad una perfetta unione della Chiefa, Finalmente effendo ipirato l'ultimo termine della conferenza nel giorno degli Ogniffanti, Gregorio ia quelto giorno medelimo fece pubblicare a Siena uno scritto, in cul espone le ragioni (1), per le quali pretende di non aver potuto andare a Savona; e fece spiegare questo scritto in lingua volgare da molti Predicatori, particolarmente degli Ordini Mendicanti (2), alcuni de' quali sosteneano parimente, che non poteva in coscienza fare l'unione,

Verso il cominciamento del mese di Gennajo 1408, Papa Gregorio andò da Siena a Lucca co'fuoi Cardinali e con la fua Corte. Tenendovi il fuo pubblico primo Concilloro, i Nunzi di Papa Benedetto lo pregarono di procedere effettivamente col loro Signore a dar fine allo icima, e non differir maggiormente. Rilpole in pubblico, com egli era difroito a cedere, purchè Benedetto facelle lo itello in periona o per mezzo di proccuratore. Queita rispotia deltò gran consolazione ne' Cardinali, e ne' Cortigiani di Gregorio; ma non ne legui miglior effetto che dalle prometie precedenti. Thierri di Niem aggiunge a quello paffo: molti dicono, che i due competitori patiano d'intelligenza per allontanare la unione; a guila di due campioni, che andastero sul campo di battaglia per battersi disperatamente, ma dopo estersi accordati di non farsi alcun male ; ritirandoli li vanterebbero di avere per lungo tratto tenuti a bada glispettatori; e gli spettatori si riderebbero di essi. VI. In Francia fu allora commesso

anche per la religione (3). Luigi Duca di Orleans, unico fratello del Re, fu i G.C. pubblicamente affaffinato in Parigi il 1408, ventefimoterzo giorno di Novembre del Duca 1407. per ordine di Giovanni Duca di d' Ot-Borgogna, iuo german cugino, che leans. confelsò autenticamente la uccifione. Imperocchè la Duchessa di Orleans vedova avendone fatte le sue lagnanze al Re, il Duca di Borgogna si ritirò da prima in Fiandra, di cui era Conte; e poi ritornò a Parigi sì bene accompagnato ch' era in cato più di farli temere, che di aver egli timore; e allora pretefe di giuffificare il fuo procedimento per bocca di un Dottore di Teologia, chiamato Giovanni il Piccolo, che parlo a tal effetto l'ottavo giorno di Marzo 1408. all'Ottello di San Paolo, dov'erano prefenti Luigi Duca di Guienna, e Dolfino, primogenito del Re, il Re di Sicilia , il Cardinal di Bar , i Duchi di Berrì , di Bretagna , e di Lorena , e molti altri Signori, il Rettore della Università , gran numero di Dottori , di Borghesi e di altro popolo .

Il Dottore Giovanni il Piccolo era Normando (4), e dell'Ordine de Frati Minori : tuttavia nell' efordio del fuo discorio rende ragione del suo attaccamento al Duca di Borgogna nel feguente modo: Sono tre anni paffati, che gli diedi giuramento di servirlo; e mi diede una buona e groffa penfione , dalla quale ritraggo una gran parte delle mie spese. Nel corpo del discorso sostiene tra le altre quella proposizione (5), ch'è permeffo ad ogni particolare di uccidere un tiranno; e log ziunge: lo provo questa verità con dodici ragioni, in onore de'dodici Apostoli . Poi allega Giovanni di Salisberl, che in effetto avea fostenuto quello errore digento quarant'anni prima, nel suo Policratico (6). Pol Giovanni il Piccolo fa l'applicazione di questa massima al Duca di Orleans, aggravato da lui di mille colpe enormi , ma fenza prove convincenti. E tali erano i famoli Dottori di quel tempo.

<sup>(1)</sup> Th. Niem. Nemor. p. 244. (2) De schifm. 3. c. 23. Nem. p. 212. (3) Monsticl. s. c. 26. (4) Vading. em. 2410. n. 19. (5) P. 40. (6) Libe 3. c. 25. Sup. lib. 70. m. 35.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA

VII. Nel duodecimo giorno di Gen-ANN? najo di quest' anno 1408. si pubblicò una DI G.C. lettera del Re, indirizzata a tutt' i fe-1408. deli, che ordinava fottrazione di ubbi-Nuovi dienza a tutti due i pretefi Papi dalla di Greco proffima Ascensione, che doveva effere il Cardinali ventelimoquarto giorno di Maggio; ma prima di questo termine entrò la discordia tra effi e i loro Cardinali (1). Papa Gregorio fi era messo nell' animo di fare de' Cardinali durante la quarefima (2)\_ 'I Cardinali , ch' erano feco lui a Lucca , nel diffuafero , e fi diportarono sì bene che rimife questo fino alla terza domenica dopo Palqua (3). Ma riprefe allora il fuo penfiero, fenza tuttavia poter fare che i Cardinali vi acconfentiffero ne per preghi , ne per minacce . Al contrario si raccollero, e fecero giuramento di non riconoscere mai per loro confratelli quelli, che da lui venissero deti loro. Con tutto ciò Gregorio paísò oltre; e il mercoledì della quarta

> Concilloro pubblico. I nuovi Cardinali furono primieramente due nipoti del Papa , cioè Antonio Corrario, fieliuolo di fuo fratello, e Gabriele Condelmerio figliuolo di fua forella. Aveano essi già cominciata insieme la riforma del Monistero di San Giorgio in Alga, a Venezia, coll'autorità di Papa Bonifacio IX. e in virtà di una bolla del mese di Marzo 1404, (4); di qua venne una Congregazione di Canoniti , che durò più di dugento cinquant' anni. Ho già parlato di Antonio Corrario, che suo zio, essendo divenuto Papa , avealo fatto Camerlengo della Chiefa-Romana (5), e gli diede il titolo di Patriarca di Gerusalemme e il Vescovado di Bologna; ma non ne prese mai possedimento, perchè la Città era sollevata contra fuo zio; ed egli rinunziò il Vescovado nel 1412, riterbandos una pen- di Palestrina, Corrado Cardinale Sacer-

fettimana, ch' era il nono giorno di

Maggio, in affenza de' Cardinali, ma

in presenza di alcuni Presati chiamati

a bella posta, creò quattro Cardinali;

e il fabbato feguente dichiarò la loro

promozione, secondo il cottume, nel

fione. Il fuo titolo fu di San Grifogono; mx era chiamato il Cardinal di Bologna.

Gregorio avea già fatto Gabriel Condelmerio Teforiere della Santa Sede . e Vescovo di Siena, nulla ostante la ripugnanza de Senefi. Il fuo titolo di Cardinale fu di San Clemente, e poi fu egli Papa Eugenio IV. Il terzo Cardinale di quelta promozione fu Giovan-Domenico Fiorentino, dell' Ordine de' Frati Predicatori, famoso Predicatore; ed era uno di quelli, che dicevano apertamente, che Gregorio non poteva in coscienza cedere il Pontificato. Così il Papa fecelo Arcivescovo di Ragusi, poi Cardinale Sacerdote titolato di San Silto. Il quarto fu Jacopo soprannomato di Udine dal luogo della fua nafcita, ch'è una Città del Friuli, Era Protonotario Apostolico, e fu fatto Cardinale Diacono titolato di Santa Maria la Nuova ..

VIII, I vecchi Cardinali furono oltre Appellamodo afflitti e fdegnati di questa promo- zione de zione; stettero alcuni giorni fenz' anda- primi re dal Papa, non volendo riconoscere i loro nuovi confratelli (6); e la mattina a buon' ora del venerdì uneccimo giorno di Maggio, il Cardinal di Liege con due de fuoi , e travestito , usci di Lucca ritirandosi a Pisa , dieci miglia discosta da Lucca. Paolo Corrario nipote del Papa , avendolo saputo , mandò fubito molti armati con ordine di prendere il Cardinale e di ricondurlo a Lucca; e Paolo medefimo frattanto andò all'albergo del Cardinale, dal quale fece trasferire tutto quello, che si ritrovava ; e mettere in prigione alcuni de

fuoi domestici, ch'erano restati a Lucca. Il medefimo giorno undecimo di Maggio la fera fei altri de'vecchi Cardinali (7) partirono parimente da Lucca co loro domestici, e andarono a Pifa, dove furono ricevnti con grande onore. Quivi ritrovandoli in ficurezza la domenica del giorno tredicefimo dello stello mele (8), estefero un atto di appellazione, in cui fi chiamano così : Angelo Cardinale di Oftia ; Angonio

" ( ) Th. Niem: Labyr. c. 1. p. 284. (2) C. 33. p. 370: (3) Schifm 1. 3. c. 31. (4) Heliot, Ord Relig: 10. 2. p. 5191 (5) Ughel. 10. 2. p. 16. (6) The Niem. 16. 6 1 3. c. 12. (7) Labyr. p. 351. 371. (8) P. 304.

dote titolato di San Grifogono, Giordano titolato di San Martino a' Monti, Rinaldo Diacono di San Vito, Odone di San Giorgio al velo d' oro, e Giovanni de' SS. Colimo e Damiano; è quesi il Cardinal di Liege. Poi rivolgendo la parola al Papa, dicono: Abbiamo faputo, che non fono ancora dieci giorni, che voltra Santità fece a noi tre divieti. il primo di uscire di Lucca senza la voftra permissione , da quel glorno in poi ch' era il quarto di Maggio - Ora queflo giorno medelimo, ch' era un venerdi, andando al palagio, abbiamo trovato il vostro appartamento, anche l'interno, ripieno di armati, oltre la guardia ordinaria. Alcune persone degne di fede ci differo, che in quel giorno dovevano effere uccifi alcuni Cardinali : e quel ch' è accaduto al Cardinal di Liene cel fece credere; imperocchè quelli, che lo infeguirono, avevano ordine di ucciderlo, se non poteano ricondurlo a voi . In oltre la precedente notte s'erano fabbricati in cala voltra ceppi e catene per metterle à piedi de' Cardinali . Ora non avevano esti commessi delitti degni di queste

Il secondo divieto era di raccoglierei in verun luogo fenza il voltro comandamento espresso ; il che distruggeva il diritto del nostro Sagro Collegio , al quale è sopra tutto permesso di raccoglierli, per conferire infieme intorno alla fede, all'erefie, e agli sclimi . Onde il toglicrci quelta libertà, è non solo non voler proccurare da voi medefimo l' unione della Chiefa , ma impedire ancora a noi di affaticarvici . Il terzo divicto era di comunicare con gl' Inviati di Pietro di Lunz , o con quelli di Francia. Il fatto sta che noi siamo obbligati a non ommettere nolla di quel che farà utile o necessario all'unione della Chiefa; nè può farsi quello, senza trattare e conferire coil altro partito.

pene ..

dre , qualora fiate meglio informato , e giudichiate con retta ragione; ma le fi deve Anno appellare da una ad un' altra persona, oi G.C. noi ci appelliamo da voi a Nottro Si- 1408. gnor Gesu-Cristo, di cui siete Vicario, e che giudicherà i vivi e i morti. Ci appelliamo ancora al Concilio generale, dove si accostuma esaminare e giudicare tutte le azioni de' Papi medelimi . Ci appelliamo in oltre al futoro Papa , al qual appartiene di riformare tutto quello, che il fuo predeceffore fece di male; e ci protestiamo contra tutto quello, che potesse farsi o tentarsi in nostro pregiadizio nel corio di quell'appellazione.

Quest' atto di appellazione su incontanente pubblicato a Pila (1), e il giorno dietro di Lunedi intimato a Papa Gregoria in Concistoro pubblico, mentre che dava, secondo il costume, a'nuovi Cardinali gli anelli, e gli altri contraffegni della loro dignità, in presenza di tutta la sua Corte. Egli si dichiarò tofor, the non aderiva a quell'appellazione. Nello fleffo Lunedl quatrordicelimo giorno di Maggio 1408, gli stessi Cardinali raccolti in Pita (2) icriffero una lettera circolare mandata a diversi Priocipi , e a diversi Prelati , per rendere conto a tutta la Crittianità della loro condotta. Vi dicono in sostanza: sapendo che avete voi operato fempre con buon animo, per l'onore, e buono stato della Santa Chiefa nostra Madre abbiamo deliberato 'di farvi fapere quel che occorle presentemente ; affine che col vostro soccorso possiamo giungere alla tanto deliderata unione, ch'è l'unico nottro scopo. Riferiscono tutto ciò ch'era pasfato dalla morte di Papa Innocenzo VII. figor allora, e particolarmente il giuramento fatto nel Conclave , e le belle speranze, che Gregorio VII. avea date di adoprarfi con buona fede alla uninne della Chiefa:

Paffarono indi alle fughe, e agli artifizi Per ciò, Santissimo Padre, vi diciamo che aveva egli usati poi per eludere le col possibile rispetto, che queste proibi- sue promeste, e finalmente alla promozioni sono vane; e che se fossero anche zione de nuovi Cardinali, e al loro ridi alcun valore, farebbero ingiulle : e tiro in Pita; e concludono : Noi fiamo the noi ce ne appelliamo con quelto ferit- qui per l'onore e per la pnione della to, prima a voi medelimo, o Santo Pa- Chiefa, e vi preghiamo ed efortiamo af-

ferrnosamente ad abbracciare con noi una Anno causa tanto onorevole, e tanto necessaot G.C. ria che vi farà acquistare la salute dell' 1408. anima voltra , e gran pregio alla voltra riputazione.

IX. A Parigi la stessa mattina del

Bolla of-

Papa Be. giorno quattordicesimo di Maggio, un nedetto, certo chiamato Sancio Lopes, avendo spiata l'ora, che appresso del Re non vi era nessun Principe del Sangue, gli presentò in nome di Papa Benedetto una Bolla chiula diretta al Re (1), e a tutt' i Signori del Sangue e del Configlio, Il Re diffe a Sancio: quegli, a quali è indirizzata questa Bolla, non sono ora qui; ma farò che vengano ; apriranno effi la Bolla , e domani ne avrece la risposta . I Signori si raccolfero dunque in presenza del Re, cioè Luigi di Angiò Re di Sicilia, i Duchi di Berrì, e di Borgoena. Pietro fratello del Re di Navarra, il Conte di Nevers fratello del Duca di Borgogna, e il fratello della Regina, Fu aperta la Bolla, e videro che conteneva in follanza quelle cinque propolizioni. 1. Papa Benedetto scomunica tutti quelli, di qualunque condizione si sieno, Re e Principi, i quali rigettino la via delia conferenza. 2. Tutti quelli, che approvano la via della cessione, 3. O sono di opinione contraria alla fua. 4. Che fi ritirano dalla fua ubbidienza, o gli ricufano l'efazione di danari, o la collazion de benefizi. 5. In caso che alcu-

dispenta dal giuramento di fedeltà fatta al Re, e agli altri Principi. X. Il ventunesimo giorno di Maggio si fecero molti palchi nel giardino del palagio vicino al fiume. Stava il Reaflacerata. fifo fopra il più eminente, nel secondo

il Re Luigi nel terzo gli altri Principi. nel quarto il Cancelliere di Francia, co Maeitri del Parlamento e delle Suppliche. nel quinto, e alla finistra del Re stavano il Vescovo di Parigi, gli altri Prelati, e il Rettore della Università . Nel mezzo e in faccia del Re eravi un pul- agli ordini fuoi, fotto pena di effere fau-

pito alto, dove stava in piedi Giovanni di Courtecuisse Dottore in Teologia, che sostenne a nome della Università le tredici seguenti proposizioni, essendo circondato abbasso del pulpito da infinita moltitudine di popolo.

E'coia notoria, che nè il Re nè i Signori del suo Sangue (2) fecero mai nulla per proccurare l'unione della Chiefa senza il consiglio, e la decisione de Prelati, del Clero, e delle Università del Regno. Appare manifestamente dalla condotta, ed azioni di Pietro di Luna, che si sia convenuto col suo avversario di non feguire la via della cessione (3). Dalla cedula, che diede nel Conclave, e dalle sue opere, certa e manifesta cosa è, che in materia di Fede è divenuto. spergiuro ostinato (4). Insegnò una espressa eresia, dicendo pubblicamente in Conciftoro, che crederebbe di peccar mortalmente, cedendo il Pontificato (5). Da' fuoi procedimenti ed azioni pubblicamente fi vede, che perfeguitò egli a poter suo quelli, che di buon animo si affacicarono, e con buona intenzione per l'union della Chiefa (6). E'manifesto. che nelle sue legazioni approvava la via della cessione, e la raccomandava come fanta ed utile alla Chiefa (7). Da' suoi discorsi e da' fatti apparisce chiaramente, ch' egli e i suoi fautori si sforzano di fare un nuovo scisma nella Chie-

no tenti al contrario, se in venti gior-Da tutte le suddette cose appare, che ni non rimette le cose nel primo stato; Pietro di Luna sia scismatico ostinaprofferifee il Papa un interdetto generato (9), ed anche eretico, e perturbatore le , sospensione contra i beneficiati , e della pace , e della union della Chiefa. Non dee più essere chiamato Benedetto, nè Papa, nè Cardinale, nè con altro nome di dignità ; e nessuno deve ubbidirgli (10) sotto pena di essere fautore dello fcisma . Le collazioni , le provviste de' benefizi (11), e i procedimenti che fece dopo il tempo della lettera, che diede in forma di bolla il terzo giorno di Maggio dell'anno scorso, e tuttociò che si è fatto in conseguenza, tutti questi atti sono invalidi. Nessuno deve ubbidirgli (12), e non alle fue lettere o

tore

<sup>(1)</sup> Pr. 116. p. 485. Duboulat 10. 5 p. 158. (2) 1. (7) 6. (8) 7. (9) 8. (10) 9. (11) 10. (12) 11. (3) 2. (4) 3. (5) 4. (6) 5.

tore di erefia e di scisma. Convien pro- do un solo Papa. Abbiamo scritto in cedere contra coloro , che lo favorifco- quelto particolare a'Cardinali del nostro Anno no, lo ricevono, e lo difendono, e altresì contra lui medesimo (1), Finalmente tutti quelli, che gli danno ajuto o configlio nel Regno di Francia, fi rendono manifestamente rei di Lesa Mae-

ftà (2).

Giovanni di Courtecuisse fece un lungo discorso per arrecar le prove di tutte queste proposizioni : e terminato ch'ebbe di parlare, si levò un altro Dottore, e fece al Re e al fuo Configlio le feguenti richiefte . Che foffe efattamente informato intorno alla pretefa bolla. Che quelli, che l'avessero suggerita, o l'avessero ricevuta , venissero presi , e imprigionati, peraverne il galligo secondo la efigenza del cafo. Che il Re non ricevelle niuna lettera di Pietro di Luna, e Lettere a' X1. Il giorno dietro ventefimolecon-Cardinali do di Maggio 1408. il Rescrisse a'Car-

che fosse lacerata la pretesa bolla, come quella, che feriva la Fede, ch'era tediziosa, e ingiuriosa alla Maestà Reale. Romani. dinali di Roma una lettera, in cui dopo aver esclamato contra la mala fede de' due pretesi Papi , e la loro alienazion dalla unione (3), scongiura in nome di Dio i Cardinali di abbandonare Angelo Corrario, e di raccoglierfi in un medefimo luogo co' Cardinali dell' altra ubbidienza, ch' egli chiama col nome de'nostri . Se voi lo fate , aggiunge egli, noi vi offeriamo il nostro aiuto, i nottri averi , il nottro Regno , e tutto quello che possiam noi . Per lo resto , che era da farsi , li rimette al Patriarca di Aleffandria, e a' fuoi altri Ambasciatori, ch' erano appreffo di loro. Non si sapeva ancora a Parigi, che i Cardinali Romani avessero già abbandonato Papa Gregorio, e si fossero ritirati a Pila.

Il ventelimonono giorno di Maggio, la Università raccolta a'Maturini scrisse parimenre a' Cardinali Romani (4) una lettera, in cui dice : Prefentemente l'intero affaro li appoggia a voi, affine ch' effendo uniri i due Collego, ed abban-

partito, cioè di Avignone. Riferiscono DI G.C. la lettera, ch' è fortiffima contra i due 1408. Papt, e conchiudono scongiurando i Cardinall Romani di unirsi agli altri. XII. Frattanto per procedimenti del- Fuga del

la Università, o piuttosto di alcuni par. Papa Beticolari Dottori, il Re fece scrivere molte altre lettere (5). La prima al Maresciallo di Bucicaut Governatore di Genova, con ordine di arrestare Pietro di Luna, s'era, possibile. Imperocché quando fu mello in libertà in Avignone nel 140a. (6), il Maresciallo su incaricato di condurlo, e ricondurlo, fin a tanto che avess' egli trattato della pace col suo competitore. Il Maresciallo avea dato ordine di arrestarlo, e di cuflodirlo (7), affine che non partifle dalle terre del Dominio del Re. Ma Pietro di Luna avendolo saputo, s'imbarcò foora le fue galee, che tenea fempre armate; e dopo effersi aggirato per due mesi lungo la costiera di Genova, passò in Catalogna, ch' era il suo Paese; ed entrò in Perpignano, Città della frontiera di Francia e di Aragona, per at-

tendere in figurezza il fine della tem-XIII. Angelo Corrario flava tuttavia Difefa di in Lucca, sforzandosi di giustificare la Gregorio.

fua condotta in un lungo scritto in risposta all'atto di appellazione de' Cardinali Romani (8). Egli vi nega i fatti più odiofi, come di avercercato di farti morire. Ma gli accusa di ribellione, e d'intelligenza co' fuoi nemici, tra gli altri col Re Ladislao , che voleva impadronirsi di Roma; e che in effetto vi entrò l'ottavo giorno di Maggio di quest' anno; e vi fu accolto da' Romani, come se fosse stato un Imperadore. Angelo Corrario pretende, che la fua nuova promozione di Cardinali fosse necessaria per fortificarli contra i ribelli ; acculandoli di fare un nuovo scisma. E la data del duodecimo giorno di Giugno.

Il ventunelimo giorno dello stesso donati i due contendenti, diate al Mon- mese (9) pubblicò una lettera indirizza-

(1) 12. (2) 13. (3) Preuv liber, p. 500. Duboulai p. 162. (4) Libert, p. 502. Duboulai p. 163. (5) Lib. p. 489. (6) Sup lib. 90. m. 40. (7) Labout. p. 645. M. S. p.ail. (8) Rain. m. g. 10. Wr. (9) Rain. n. 5. Labyr. p. 332.

ta a tutt' i fedeli, dove folliene, che la ANNO unione, ch'era ben avanzata, fi iconcer-DI G.C. to per raggiro di alcuni cattivi animi, 1408, che non cercavano altro che di farlo deporre . Che Pietro di Luna tendeva ad moadronirsi di Roma col soccorso del Marefciallo di Bucicaut, Si duole delle calunnie, che si spargono contra di lui per tutto il Mondo; e termina protestando tuttavia di non desiderar altro

che l'unione. Lettera de' XIV. I Cardinali di Pietro di Luna, Cardinali. in numero di otto o nove, si erano ritirati in diversi luoghi , sotto colore di andar a prender l'aria nel bollore della state. Ma vedendo che il loro Papa gli aveva abbandonati, fiunirono a' Cardinali Romani, e tutt' insieme scriffero una lettera circolare (1) in loro nome, e in quello de' Cardinali affenti, e di quelli, che volessero aderir soro, indirizzata a tutt'i Velcovi, e agli Abati, in cui raccontano quel ch' era paffato dalla morte di Papa Innocenzo VII. sino allora; ed aggiungono: Non isperando più che la Criftianità possa ricevere la pace dalle mani di Gregorio, e di Benedetto (2), attefo ancora ch'erano sospetti di collufione , noi ci siamo ritirati da Lucca, dove non cravamo ficuri; fono i Cardinali Romani, che parlano; e fiamo venuti a Pifa, poi a Livorno, per trattare co' Cardinali dell' altro partito intorno a' mezzi di dar la pace alla Chiesa.

Noi abbiamo avuti in questo proposito, e confiderati gli avvertimenti delle Università di Parigi, e di Bologna, e abbiam trovato che inclinavano molto alle fette conchiusioni seguenti (3). I due preteli Papi fono obbligati per comune diritto, e per lo loro pastoral donon potendofi altrimenti fare la unione; fe non cedono, faranno credere di amare piuttoflo la loro dignità temporale, che la falute del popolo, la union della Chiefa, e la eterna vita (4). Vi fono ancora più obbligati per la loro promeffa, per lo loro voto, e per lo loro giuramento (5). Un Papa che durante un convocato per folo noftro nome e in notale scilma resiste ostinatamente ad adem- stra ubbidienza in un certo luogo, e in un

piere quel che ha giurato di fare al che sarebbe tenuto anche senza il giuramento, commette quello Papa un notorio delitto, per cui è foggetto alla giurisdizione del Concilio (6). E in oltresi conchiude , ch' è fautore dello scisma , che durando a lungo fa cadere nella erefia, e nel dubbio; spetta ancora il giudicare al Concilio di queste quistioni.

E' anche giudice di questo dubbio fopra il vero Papa, tanto difficile a rifolvere (7), per le difficoltà informontabili di fatto , e di diritto ; dal quale si dee tuttavia uscire affine che la Chiesa non dimori perpetuamente distorde con un tale scandalo, e perdita delle anime. Ora finchè le cofe fono in questi termini (8), e che ricusano entrambi di adempiere il loro giuramento, i popoli loro foggetti poffono e deggiono ritirarfi dalla loro ubbidienza; e peccano, se nol fanno, come mantenitori dello Scisma. Finalmente il fatto è notorio, che mancano entrambi al loro dovere (9), e al giuramento; poiche poteano cedere al meno per proccuratore , o tra le mani de'lor Cardinali : impegnandogli il loro giuramento a non ommettere cofa alcuna di quel che farà necessario, utile, o convenevole per la unione della Chiefa.

Tutto ciò considerato, ci siamo determinati a venire a Livorno co' Cardinali dell'altro Collegio; ed effendo uniti in numero baltevole, abbiamo confiderato, che i due contendenti non convocheranno mai un Concilio intero contra di se medesimi. Niuno d'essi vorrà convocarlo, o tirerà troppo innanzi; o non lo farà con huona fede, prevedendo di poter essere deposto. Niuno ha l'autorità di convocare le due ubbidienze, e non vere, a cedere nelle presenti circostanze, si potrebbe persuader loro di ritrovagsi infieme, sì per l'avversione, che ha l'uno contra l'altro, che per la distanza de' luoghi, dove si ritrovano, in un affare che domanda si gran diligenza ; perchè frattanto gli errori si avanzano, e lo Scifma fi perpetua.

Per quello, quantunque il Concilio fia

<sup>(1)</sup> Rain. 1408. m. 12. Gr. To. 11. Conc. p. 2146. (2) P. 1148. E. (3) 1. (4) 2. (5) 3. (6) 4. (7) 5. (8) 6. (9) 7.

certo termine, e che i Cardinali dell' altra ubbidienza facciano lo stesso: vi dichiariamo dunque questa deliberazione, e vi preghiamo di ritrovarvi a Pifa il giorno dell'Annunziazione della S. Vergine nel mele proffimo di Marzo, nel qual termine i Cardinali dell' altro partito convocano parimente gli altri Prelati; e le altre persone di loro ubbidienza, e nella medesima Città di Pisa. Quelli, che non potranno intervenirvi in persona, sono pregati di mandarvi de' deputati bastevoli . Si procederà all' unione della Chiefa co' presenti, nulla ostante l'assenza degli al-

tri. Data da Livorno il ventelimoquarto giorno di Giugno 1408.

I Cardinali dell'ubbidienza di Avignone pubblicarono una lettera confimile per la convocazione del Concilio di Pita nel termine stesso del ventesimoquinto giorno di Marzo 1409. E' parimente in data di Livorno, ma solamente del quattordicesimo di Luglio; e tra le altre cose vi si notano queste parole (1): Abbiamo noi configliato al Signor Benedetto, che offerisse al suo avversario di rinunziar per proceura; nè sopra ciò abbiamo potuto aver risposta. Al contrario ci fiamo accorti che non inclinava punto a questa via di unione . perchè quattro di noi essendo andati a Livorno di suo assenso, per trattare co' Cardinali dell'altro partito, il Signor Benedetto fi ritirò da Porto Venere, e andò in Catalogna, senza dar altro ordine per la pace della Chiefa, se non che volea tenere un Concilio agli Ognissanti in Perpignano. Il resto di questa lettera è ripetuta quafi parola per parola dalla precedente.

Il medefimo giorno quattordicefimo di Luglio gli stessi Cardinali scrissero a Benedetto, riconoscendolo ancora per Pa-pa (2). Tende la lettera principalmente a notificargli la convocazione del Concilio di Pisa, e ad invitarlo a ritrovarvisi. Io vi offervo queste parole (3): E noi abhiamo abbracciata di comune accordo questa forma di convocazione, per motivo de' neutrali, e di quelli, ch'essendo dell'ub-

Fleury Tom. XIV.

alla voltra convocazione, e non verrebbero alla fua , effendo della ubbidienza Avno voltra . In feguito : I due partiti non bi G.C. possono raccogliersi così comodamente, e 1408. così utilmente fuori d' Italia. Imperocchè questi Concili particolari, e in luoghi molto lontani l'uno dall'altro, non potrebbero finire lo scisma. E ancora: Noi vi preghiamo di dichiararci presentemente la vostra intenzione sopra le suddette cofe; affine che possiamo noi provvedere alla vostra sicurezza, alla vostra li-

bertà, e alle altre cose necessarie. XV. Frattanto gli Offiziali della Cor- Concilio te di Roma, ch'erano a Pifa, teneano indicato molti discorsi ingigriosi contra Papa Gregorio, e i suoi nuovi Cardinali (4). Spargeano degli scritti contenenti quelle accuse, facendogli ancora affiggere in Lucca, dov'era Gregorio. Dunque per giustificarsi e far credere che desiderava egli tuttavia la unione, indicò un Concilio generale, con una Bolla di questo tenore (5): La sperienza ci diede a conoscere, che il miglior modo di . riunire la Chiefa è il Concilio generale, che non può raccogliersi che con autorità del Papa; altrimenti farebbe un conciliabolo. Per ciò ne indichiamo noi uno con queste pretenti per la proffima festa della Pentecoste, nella provincia di Aquileja, e vi chiamiamo con nostre lettere tutt'i Vescovi, e gli altri Prelati, che han costumato d'intervenirvi. E la data del fecondo giorno di Luglio 1408. e la Pentecoste del seguente anno doveva effere nel di ventefimosesto di

Maggio . Softenendo Gregorio in questa lettera, non effervi altro che il Papa, che possa convocare un Concilio generale (6), ritposero i Cardinali alcuni giorni dopo con uno scritto, in sui indirizzano la parola a lui: Noi diciamo e pretendiamo, che, secondo il diritto, la facoltà di convocare un Concilio generale è interamente devoluta a noi, non essendo possibile che voi due insieme possiate convocare un tal Concilio nel medesimo luogo. La convocazione di bidienza del Corrario, non verrebbero quelli dell'altra ubbidienza non potrebbe

(1) Concil. p. 2145. Spicil p. 200. (2) Conc. p. 2114 Spicil. p. 200. (3) P. 2115. D. (4) Th. Niem. lib. 3. c. 35. (5) C. 36. Concil. p. 3002. (6) Rain. 1408. m. 38.

fare un Concilio generale; e non fi po-Anno trebbe decidere nulla intorno all'altro DI G.C. Papa, senza domandargli il suo parere. 1408. Non verrebbe egli a questo Concilio col

fuo partito; e venendovi, se presedeste voi entrambi al Concilio, come farebbe un Papa indubitato, si potrebbe dire, che fosse la Chiesa un mostro a due telte. Dall'altro canto i Canoni, che parlano dell'autorità del Papa per raccogliere il Concilio, non possono aver luogo, quando vi sono due contendenti, che con la loro vicendevole cessione potrebbero senza Concilio arrecar la pace alla Chiefa,

Se voleste voi dunque raccogliere un Concilio, si presumerebbe che voleste ancora tirare la cola in lungo; e a che porrebbe fervire quella convocazione? Forse per discutere il diritto di entrambi in affenza di una delle parti? e quando anche fosse presente, voi due che non sapete i fatti, se non per udito, potre-ste sargli meglio intendere al Concilio . più di quelli che gli aveano veduti . e . per così dire, toccati, e spiegati tanto diffusamente? In oltre, se le due ubbidienze follero insieme, chi è quegli, che deciderebbe contra la fua propria? All' opposto è da presumere, che i Prelati e i Principi infastiditi de vostri modi vi condannassero a qualche severa pena. Terminano i Cardinali esortando i dne Papi a intervenire al Concilio di Pifa nel tempo determinato; ed è questo scritto in data di Livorno, il tredicesimo giorno di Luglio.

Due giorni prima , cloè il Sabbato, quattordicesimo del detto mese (1), era Papa Gregorio partito da Lucca, poco accompagnato da genti della fua Corte, e da armati. Quelli del fuo feguito paffarono la prima notte del viaggio a bere; e la mula, che portava il Santissimo Sagramento, secondo il costume, fu sì male condotta, che restò semiviva in un fosso per due ore. Volea Gregorio andare nella Marca di Ancona; ma fu avvertito per cammino, che non poteva andarvi ficuramente; e fu costretto a ritornare a Siena, dove arrivò il Venerdì ven-

tesimo giorno del mese. Fu bene accolto, e dimorò tre mesi allogato appresso

gli Agostiniani. A Parigi effendo tutt'i Prelati flati chiamati dal Re per lo primo giorno di Agosto, vi si ritrovarono in gran copia, e fi raccolfero nel palagio della Santa Cappella, nell'undecimo giorno del medefimo mese. Fu celebrata la Messa dello Spirito Santo da Vitale di Castelnau Arcivescovo di Tolofa (2); e fu eletto Giovanni di Montaigu Arcivescovo di Sens, per presedere all'Assemblea, che durò sino

al quinto giorno di Novembre. XVI. Aveva il Re nominati alcuni Punizione Commiffari per formare il processo a co- de' portaloro, che aveano postata la Bolla della tori della scomunica di Papa Benedetto, cioè il fenfiva. Dottor Sancio Lopes, e uno Scudiero del Papa (3). Avendo dunque i Commissarj terminato il processo, pubblicarono la loro fentenza il Lunedì, ventefimo giorno di Agosto, e lo fecero eseguire in quella forma. Si vellirono i due condannati in dalmatica di tela nera coll' arme del Papa, e con iscrizioni, in cui erano i due pazlenti chiamati falfari e traditori, mandati da un traditore. Si posero loro parimente sopra la testa alcune mitre di carta; e in questo equipaggio furono condotti in una carretta da fango alla corte del palagio, dove furono messi sopra un palco, ed esposti alla derifione del popolo. La seguente Domenica vennero parimente moftrati nell' atrio di Nostra Signora : dove l' uno de' Commissari, ch' era dell' Ordine de' Maturini , e Dottore in Teologia, fece un discorfo, in cul dichiarò Pietro di Luna Scismatico, Eretico, e reo di Lesa Maestà, caricandolo d'infinite ingiurie , indegne di un Religiofo, e di

un Teologo. XVII. Il Mercoledì giorno diciannove- Altri Corsimo di Settembre Papa Gregorio, ritrovan- dinali di dofi a Siena, fece altri nuovi nove Cardi- Gregorio. nali (4), cioè Luigi Benedetto , Dottore in Legge Civile, e Canonica, ed Arcivescovo di Taranto. Era Siciliano nato a Gergenti, ma originario di Napoli, e di nobi-

(1) 1h. Niem. 1 3. c. 26. Labyr. c. 43. (2) Spicil. p. 161. Labour. p. 646. (3) Labour. p. 652. M. S. p. 232. Sap. # 9. (4) Rain. #. 59. Ughell. re. 3. p. 550

le ed antica famiglia, Essendo ancor giovane, ebbe l'Arcivescovado di Palermo nel 1383, ma ne fu discacciato dal Re Martino nel 1391, e fi ritirò a Roma apprello Papa Bonifacio IX. Quattro anni dono rinunzio all' Arcivescovado di Palermo, e su trasserito a quellodi Antivari in Albania nel 1395. L'anno feguente il medelimo Papa lo trasferì a Tessalonica; poi al Vescovado di Bergamo, dove non andò mai; come non andò all' Arcivescovado di Pisa da lul tenuto cinque anni dal 1400, fino al 1406. Imperocchè allora per ordine d' Innocenzo VII. permutò fuo mal grado Pila per Taranto. Fu quelta la fua felta ed ultima Sede, dove tuttavia non andò mai ; effendo stato spedito da Innocenzo al Re Ladislao, e vi dimorò sotto Gregorio XII. che lo fese Cardinale Sacerdote titolato di Santa Maria Trasteverina (1) . Tale allora era la disciplina intorno alle traslazioni e alla relidenza de' Vescovi.

Il secondo Cardinale su Angelo Vescovo di Recanati, eletto da Papa Urbano VI. sotto a cui fu Collettore del diritto di Spoglio nella Marca di Ancona. Facendolo Gregorio XII. Sacerdote titolato di Santo Stefano al Monte Celio, gli lasciò in Commenda il Vescovado di Recanati . Il terzo Cardinale fu Angelo Barbarigo nobile Veneto, enipote del Papa Gregorio, Innocenzo VII, lo creò Vescovo di Verona nel 1406. ad istanza del Doge di Venezia (2), al quale il Vescovo precedente era sospetto; e Gregorio XII. avendolo fatto Cardinale Sacerdote titolato di San Pietro e di San Marcellino, rinunziò all' Arcivescovado di Verona, Il quarto Cardinale fu Bandello Bandelli, nativo di Lucca, Vefcovo di Tiferno, altrimenti Città di Castello, dail' anno 1 388. Collettore dello Spoglio nel Ducato di Spoleti, e di Toscana (3). Nel 1407. fu trasferito alla Sede di Rimini', e il seguente anno su fatto Cardinale Sacerdote titolato di Santa Balbina.

Il quinto fu Filippo di Repindon o

Repington, Inglese (4), Canonico Regolare a Leicestre, dove su poi Abate; Dottore in Teologia dell' Università di Di G.C. Oxford , della quale fu Cancelliere nel 1400. poi Vescovo di Lincolno nel 1405. Cadde per qualche tempo negli errori di Viclesso; ma si ritrattò pubblicamente avanti di effer Vescovo. Fu Cardinale Sacerdote, titolato di San Nereo, e di Sant' Achilleo (5) . Il sesto fu Matteo Vescovo di Vormes: era Polacco nato in Cracovia, ed era flato Rettore della Università di Parigi, e di quella di Praga . Era Ambasciatore dell' Imperator Roberto apprello Gregorio XII, quando lo fece Cardinale Sacerdote, titolato di San Ciriaco . Il fettimo fu Luca Manzoli Fiorentino, dell' Ordine degli Umiliati (6), e uomo dotto e virtuolo, Esfendo Abate del suo Monistero, venne fatto nello Resso tempo Vescovo di Fiesole, e Cardinale Sacerdote, titolato di San Lorenzo in Lucina, da Papa Gregorio XII. che lo fece parimente suo Legato in Toscana, cercando di sottenere in tal modo la sua vacillante autorità. E' la bolla della sua legazione del ventelimolettimo giorno di Ottobre.

L'ottavo Cardinale su Vincenzo di Rives, Spagnuolo, Dottore in Diritto, e Priore del famoso Monistero di Monserrato, sin dall'anno 1394. Era Ambasciatore di Martino Re di Aragona appreffo Papa Gregorio, che lo fece Cardinal Sacerdote, titolato di Sant' Anastagia. II nono fu Pietto Morolini, Nobile Veneto, e famolo Giurisconsulto. Fu Cardinale Diacono, titolato di Santa Maria in Cofmedin . Sono questi i nove Cardinali fatti da Gregorio XII. nella fua seconda promozione, il giorno dicianno-

velimo di Settembre 1408. XVIII. Nel medelimo tempo Papa Benedetto creò parimente de Cardinali, Cardinali volendo rimpiazzare quelli, che l'aveano di Benelasciato per andar a Pila (7). Era giunto a Perpignano il ventelimoterzo giorno di Luglio, e vi fu visitato da Carlo Re di Navarra. 11 Sabbato, ventelimo fecondo giorno di Settembre, vi fece una promozione di

(1) Ughel. to. 1. p. 121. (2) Id. t. 5. p. 912. (3) Id. to. 1. p. 230, to. 3, p. 435. (4) Goduin. p. 356. (5) Rain. 1408. n. 59. (6) Ughell. so. g. p. 383. (7) Ind. Arag. p. 276.

Anno di Armagnac, figliuolo naturale del Conte DI G.C. Giovanni III. e fratello di Bernardo Con-1498. tellabile di Francia, Papa Clemente VII.

gil diele l'ammainiferation dell'Arcivegil diele l'ammainiferation dell'Arcivepiù delle l'ammainiferation dell'Arcivepiù delle l'ammainiferation dell'Arcivetox XII.8 del arcive l'ammainiferation dell'arcive
tox XII.8 della del

Il secondo Cardinale su Pietro Rabano o Ravat. Era egli Vescovo di S.Ponzio fin dall'anno 1398, e fu mandato a Roma da Benedetto XIII, a Bonifacio IX. nel 1404. Indi lo trasferì Benedetto alla Sede di Tolofa, quantunque occupata fin dal 1401, per l'ordinazione di Vitale di Castelnau, Tolosano, e Prevosto della stessa Chiesa (3). Era questo uno de'mali effetti dello Scisma, che molte principali Chiese avessero nel medesimo tempo due Vescovi, provveduti da' due Papi , o da' Prelati delle diverse ubbidienze. I tre altri Cardinali di questa promozione sono meno conosciuti : Giovanni Martines di Morillo , Abate di Mont-Aragone , Carlo di Urri , e Al-

nono Carillo.

Letrea XIX, Dall'altra parte i Cardinali; ch' de'Cardi erano a Pifa, ferifiero a Prelati; ch' erandi di Pro a Sina apprello di Gregorio, e agli di Pro a Sina apprello di Gregorio, e agli fano codi la cumerazione (4). Gli Auditori delle caufe contradditrorie del fagro Palagio, e della Camera, e della Cappella; I Corretto della Camera, e della Cappella; I Corretto, Accidento e Abberliano e travieria; i Proccuratori delle caufe del Palagio; il Marefeiallo, e il Martiedillo (e, il Martiedillo) e della Cucina; i Sergenti d'armin, gli Uficiri, e i Corrieri.

Contiene la lettera gran lagnanze con-

tra i due Papi , particolarmente contra Gregorio : e soggiunge : Sapendo che avevamo noi deliberato di scrivere per la convocazione del Concilio, e volendo mettere offacolo a questa via tanto falutare, ordinarono due Conciliaboli . in differenti giorni, e in differenti luoghi; discotti gli uni dagli altri , l' uno nella Provincia di Ravenna o di Aquileja, per la Pentecoste ; l'altro a Perpignano per gli Ogniffanti . Ora è fatto notorio, che i Concili di diverse ubbidienze così divisi di tempo e di luogo non possono produrre l'unione, nè disporre a quella; fono più atti ad avvalorare lo Scifma. Termina la lettera, esortando quegli, a' quali è indirizzata, ed anche ingiungendo di abbandonare Gregorio, di unirli a' Cardinali, che la scrivono, e di andargli a ritrovare a Pifa . E' la data dell' undecimo giorno di Ottobre 1408.

XX. Frattanto il Concilio di Parigi Concilio cominciato nel mese di Agosto seguita, di Parigi, va a continovare (5); e il ventelimo giorno di Ottobre, dopo un diligente esame, vi si sece la dichiarazione degli aderenti, fautori, e difensori di Pietro di Luna, che furono nominati così : Giovanni, che fi chiama Arcivescovo di Auch; Pietro, che si chiama Vescovo di S.Ponzio; Giovanni prima Vescovo di Chalons, al presente di Menda; l'Abare di San Sernino di Tolosa, al presente detto Vescovo di Condom: Bertrando di Maumont, non ha molto, Vescovo di Lavaur, presentemente di Beziers ; Guido Flandrino latore. e in parte autore del libello presentato a Parigi fotto nome di lettera della Università di Tolosa: . I Cardinali di Auch , di Fieschi , e di Chalant . I Generali de' Frati Predicatori , e de' Frati Minori . Tutti questi Prelati furono dichiarati fautori, complici, e difensori di Pietro di Luna scismatico ed

In questo medesimo Concilio di Parigi, per tutto il tempo che durò, cioè dall' undecimo giorno di Agosto sino al quinto di Novembre, si estesero molti articoli sotto il nome di Avvisi, o di

Avvi-

eretico.

<sup>(1)</sup> Gall. Chr. 10. 1. p. 111. (2) Pomer. p. 541. (3) Gall Chr. 10.1. p. 698. (4) Rain. m. 53. Cone. 1. 11. p. 2279. (5) Spicil. p. 161. Conc. p. 2510.

Avvisamenti, come si parlava allora (1). intorno al módo, con cui dovea gover-naríi la Chiefa Gallicana in tempo di neutralità, fi riferiscono a cinque principali capi , per supplire a quel ch' era riserbato al Papa , secondo il nuovo diritto del Decreto, e delle Decretali, ch' era il solo Diritto Canonico dalla Chiefa Latina allora conesciuto. Il primo riguarda l'affoluzione de' peccati o delle censure riserbate al Papa, per la quale Il Concilio permette che s'abbia ricorso al Penitenziere della Santa Sede, o se il querelante non può, deve indirizzarsi al suo Vescovo. Il secondo capo riguarda le dispense . Se si tratta delle irregolarità, il Concilio rimette al Penitenziere, o al Vescovo, come fopra . Se fi tratta di un matrimonio, converrà rivolgersi al Concilio Provinciale. Le dispense accordate da Pietro di Luna avanti la pubblicazione della neutralità fono confermate dall'autorità di questo Concilio.

Il terzo capo riguarda l'amministrazione della giustizia. Saranno gli Arcivescovi obbligati a tenere ciascun anno il loro Concilio provinciale, a intervenirvi in persona co' loro Suffraganei, e con gli altri, che fogliono capitarvi. In caso di legittimo impedimento, manderanno a loro spese alcuni deputati con facoltà bastevole. Se l'Arcivescovo ricusa o differifce di convocare il Concilio, quello de' suoi Suffraganei, che occupa il primo luogo nella Provincia; sarà tenuto a convocarlo, ed a presedervi. Ogni Concilio Provinciale durerà almeno un mese. I comparenti quantunque in minor numero, che non dovrebbero effere, potranno tuttavia tenere il Concilio, e ordinarvi quanto converrà, nulla oftante l'affenza degli altri. I Monaci dell' Ordine di San Benedetto, e i Canonici Regolari, terranno in avvenire i loro Capitoli provinciali, secondo la formula del diritto; e il presente Concilio deputerà de Commiffari per convocare i primi di questi Capitoli provinciali, e presedervi.

Il quarto capo riguarda le appellazioni. Si faranno effe per grado avanti gli Ordinary; dall' Arcidiacono al Vescovo,

vescovo al Primate, essendovene uno; non Anno essendovene, si appellerà al Concilio pro- DI C.G. vinciale. E in caso di appellazione da un Giudice, che non ha superiore, e in aspettazione del Concilio provinciale, potrà lo appellante scomunicato ricevere l'affoluzione per cautela dal più vecchio Vescovo della Provincia. Se si appella da colui, che ha giurisdizione sopragli efenti, e la cui appellazione, secondo l'usato fosse presentata alla Santa Sede, fi porterà al Concilio provinciale. Le cause de Monaci di Clugni, e degli, altri Ordini, che hanno un Capo particolare, faranno diffinite dal loro Capitolo generale, che si tiene ogni anno, come lo sarebbero dalla Santa Sede. In generale si ordina, che il Concilio provinciale eferciterà l'autorità della Santa Se-

de in sì fatti procedimenti.

L'ultimo capo di questo regolamento riguarda la collazione de' benefiz) . L' elezioni de' Prelati si faranno secondo le regole del diritto, fenza violenze o altriattentati dal lato de' Secolari. Trattandosi di un Arcivescovo o di un altro Prelato, che non abbia superiore, il Concilio provinciale prenderà cognizione della causa, e confermerà l'eletto, se vi è bifogno di farlo. In aspettazione che si raceolga il Concilio, il Vescovo, che occupa il primo grado nella Provincia, farà il necessario procedimento, di cui farà poi la sua relazione al Concilio. Le collazioni di tutti gli altri benefizi fi faranno dagli Ordinari . I Regolari faranno nominati nel registro della Università come i Secolari, affine di effere provvednti di benefizi regolari, e faranno provveduti dagli Abati raccolti insieme. Le dignità, i perfonati, e gli altri benefizi elettivi, faranno lasciati a' Capitoli, che costumano di eleggerli . Per cansare le frodi di quelli, che potessero farsi mettere ne' registri di varie Università, o di vari Princioi; si ordina che colui, che l'avrà fatto, fr determini fra un mese ad uno de' registri , sotto pena di privazione delle due nomine. Non fi conferiranno benefizi se non a coloro, che avranno accettata la neutralità. Questo è

<sup>(1)</sup> Preuv. lib. P. 432.

quanto mi parve di più importante in Anno questo regolamento provisionale del Con-DI G. C. cillo di Parigi; dove noto sopra tutto la necessità de Concili provinciali, e la utilità, che si riconosce in essi.

Concilio di Perpignano .

XXI. Il giorno di Ogniffanti Pana Benedetto fece l'apertura del fuo Concilio a Perpignano, con gran folennità (1). Numerofiffima fu l'Affemblea, e celebrata ch'obbe il Papa la Messa, Alfonso Essea Patriarca di Costantinopoli, e amministratore della Chiesa di Siviglia, fece un bel fermone : poi in grazia degli affenti la fessione su rimessa al quindicefimo giorno di Novembre . Nel duodecimo giorno Papa Benedetto fece Patriarca di Antiochia il Tesoriere della Chiefa di Maguelona, amministratore della Chiefa di Aiti. Fece parimente Patriarea di Gerufalemme Francesco Chimenes dell'Ordine de Frati Minori, nativo di Girona in Catalogna (2), commendabile per la sua pietà, e per la sua dottrina. Questi dne Patriarchi titolati furono contagrati dal Cardinale Giovanni di Armagnac.

La prima fessione del Concilio di Perpignano fi fece nel quindicesimo giorno di Novembre; la seconda il Sabbato diciaffettesimo ; in cui dopo il fermone si recitò la prosessione di sede; e Benedetto dichiarò di crederla fermamente, e di professarla sinceramente. Il Mercoledì ventunefimo di Novembre si fece la terza fessione, dove si raccontò la serie delle cose fatte da Benedetto, dappoichè era stato eletto al Pontificato, e le fatiche da lui sostenute per la unione della Chiefa. E fu questo racconto continovato in altre cinque fessioni. A questo Concilio intervennero quali tutt'i Prelati del Regno di Castiglia, di Aragona, e di Navarra, quelli di Provenza, di Guascogna, di Savoja, circa cento e venti in tutto : fi nota fra gli altri il Patriarca di Alessendria, Pietro di Luna Arcivescovo di Toledo, Garcia Fernandes Heredia Arcivescovo di Saragonza, e Pietro Zagarriga di Tarragona.

XXII. Frattanto essendo stato Papa Francfort, Gregorio a Siena più di tre meli, andò

a Rimini, dove passo il verno (3), e di la mando in Alemagna Antonio Corrario fuo nipote Cardinale Vescovo di Porto in qualità di Legato, a Roberto Re de' Romani per distoglierlo dal mandare al Concilio di Pisa. La Bolla della sua legazione è del tredicesimo giorno di Dicembre 1408. Ma I Cardinali raccolti in Pifa mandarono ancor effi in Alemagna il Cardinal di Bari Landolfo Maramauro, che giunfe a Francfort verso la Epifania, cioè nel cominciamento dell' anno 1409. (4). În tutt'i luoghi di Alemagna, per dove paíso, venne accolto con grande onore dal Clero e dal popolo, e intervenne alla Dieta, che fi tenne a Francfort.

Gli Arcivescovi di Magonza, e di Colonia vi si ritrovarono, e il Re Rober-to col suo Consiglio; Errico Duca di Brunsvic, Ermanno Langravio di Hesse, Federico Marchese di Misnia, e Federico Burgravio di Norimberga. Vi furono ancora molti Vescovi, Abati, Conti, Baroni, ed altri Signori. Vi capitarono degli Ambasciatori del Re di Francia, del Re d'Inghilterra, e di molti altri paesi. La unione della Chiesa era lo scopo della Dieta, ch'era raunata da fei giorni, quando vi giunfe il Legato di Papa Gregorio. In Alemagna ricevette poco onore, imperocché diceasi, che andava a turbare la unione; il che reselo odioso al popolo. Ma il Re Roberto fecelo condurre sicuramente in tutto il suo viaggio, e molto l'onorò. Giunto che fu il Legato a Francfort, fece in presenza del Re, e di alcuni Signori nn lungo e nojoso discorso, in cui si sforzò di giustificare Papa Gregorio, e la sua condotta; e parlò ingiuriofamente e scandalosamente, imperocchè l'azione era pubblica, contra i Cardinali, ch'erano a Pifa, e contra il Cardinal di Bari Ioro Inviato. Questo procedere dispiacque molto a' Principi e agli altri, ch' erano prefenti, trattone forse il Re, e il suo seguito. Due giorni dopo questo Principe fi ritirò, e gli altri a poco a poco ritornarono tutti alle loro cafe.

La conclusione della Dieta fu, che il Re.

<sup>(1)</sup> Indic. Atag. p. 277. Conc. p. 2210. (2) V. Vading. scrip. p. 140. (3) Th. Niem. 816. 3. c. 36. (4) Rain, m. 60.

Re, gli Arcivescovi di Magonza, e di Colonia, e il Marchese di Misnia manderanno ciascuno i loro Ambasciatori in Italia per sollecitare la unione . Il Re Roberto condusse seco a Eidelberg il Legato Antonio Corrario, e vel ritenne lungo tempo, mantenendolo di tutto a fue frese; in somma si attenne sempre ostinaramente al partito di Gregorio. Quando anche era egli a Francfort non afcoltava i conseli de Principi, e de Prelati, che gii diceano che doveva egli acconsentire di proccurar la unione, e di stimolarvi Gregorio ad ogni modo. In feguito mandò il Re Roberto i suoi Ambasciatori in Italia , cioè l'Arcivescovo di Riga, il Vescovo di Vormes, e quello di Verden, che andarono immediatamente a ritrovare Papa Gregorio, e ster-

tero lungamente feco . Voleva egli far

Cardinale il Vescovo di Vormes , ma

questo Prelato lo ricusò; temendo forse che, se accertava, avesse egli posto un altro Vescovo la suo cambio. Concilio XXIII. L'apertura del Concilio di di Pifa. Pifa fi fece nel destinato giorno ventesimoquinto di Marzo 1409. (1). Vi si ritrovarono molti Cardinali, Vescovi, Abati, Dottori in Teologia e in Diritto, e i Deputati di molti Prelati affenti . Si fecero prima delle folenni proceffioni; il Cardinale di Thuri celebro la Messa nella Chiesa Cattedrale, e il Cardinale di Milano Pietro di Candia fece il sermone. Poi si secero le orazioni convenienti, dopo le quali due Cardinali Diaconi , due Arcivescovi , due Vescovi, con molti Dottori, e molti Notai, si trasferirono alla porta della Chiefa, e domandarono ad alta voce, se Pietro di Luna, ed Angelo Corrario, che si diceano Papi, sossero là presenti, o alcun altro per effi. Non vi fu chi rispondesse: rientrarono, riferendolo al Concilio, the stabill alcuni Promotori per fare a nome della Chiefa universale tutto quel che fosse necessario ed utile per la prendere congedo da veruno « estirpazione dello scisma contra i due contendenti. Si destinarono alcuni Avvo- capi, la convocazione de'due contendencati e Notai per lo procedimento della ti, la fottrazione di ubbidienza, la uniocausa. Poi domandarono i Promotori,

che i due contendenti fossero riputati per contumaci in materia di scilma e Anno di fede. Ma il Concilio per grazia ri- DI G.C. mife questo alla prossima sessione ordi- 1409. nata per lo seguente giorno.

Questo giorno ventelimofesto di Mar-20 (2), furono di nuovo chiamati i contendenti, ed accusati come il giorno antecedente; e rimessa la causa al penultimo giorno del mese ch'era di sabbato. Nel qual giorno il Concilio diede la sentenza per bocca del Cardinal di Poitiers Guido di Males Vescovo di Palestrina. Vuol'effa, che i due contendenti Piatro di Luna e Angelo Corrario, non esfendo comparfi, dopo effere flati citati fino a tre volte, fieno dichiarati contumaci dal Concilio, che ordina che si vada oltre, e fi proceda contra di essi ; e che la leguente sessione sia renuta il lunedì dopo la domenica Quasimodo, cioè il giorno quindicelimo di Aprile, effendo Palqua in quell' anno il fertimo giorno. In confeguenza il fabbato, in cui fi tenea quella felfione, era la vigilia della domenica delle Palme; cosl il Concilio non fu interrotto altro che la fertimana fanta, e la feguente.

Ambasciatori del Re de' Romani Rober- sciata del to di Baviera, e il Concilio diede loro udienza il lunedì quindicesimo giorno di Aprile (3). Erano essi quattro, Giovanni Arcivescovo di Riga, Matteo Vescovo di Vormes , Ulrico Vescovo eletto di Verden, e Corrado di Sufat, Canonico di Spira. Il Vescovo di Verden parlava per gli altri, e propose per via di dubbio molte difficoltà contra la convocazione del Concillo, e contra le materie, che vi si doveano trattare. Dopo avere uditi questi Ambasciatori, si promife di rispondere loro nella prossima settione, destinata pel mercoledì ventelimoquarto giorno di Aprile. Ma dopo aver date in iscritto le loro difficoltà . fi partireno il fecondo giorno, fenza

Consisteano le loro difficoltà in tre ne de' due Collegi di Cardinali . Ora

XXIV. Fratranto giunfero a Pila gli Amba-

(1) Cone. to. 11. p. 2117. (2) Seff. 2. 3. (3) Seff. 4. p. 2119 2164. Spicil. p. 261.

368

ANNO difficoltà; come diede a veder allora un m G.C. Autore, di cui non fi fa il nome, ri-1409. [pondendovi articolo per articolo. L'Im-i neutrali non deggiono effere trattati da perador Roberto, o piuttofto Papa Gregorio fotto il fuo nome, pretendea mostrare della contraddizione nelle differenti date della fortrazione di ubbidienza; non distinguendo il tempo, in cui s'era presa la risoluzione, e quello in cui si era eseguita. Domandava l'Imperadore: quando tralasciò Gregorio di esser Papa? Si rispondea: Quando comincio notoriamente a far conoicere colla sua condotta, ch' era egli uno Scitmatico, ed un Eretico. Allora furono costrette le persone a separarsi da lui, per non essere fautori dello scisma; quantunque non si potesse eleggere un altro Papa, se non ·

dopo la fentenza di condanna.

Quanto alla convocazione del Concilio, feguitava ancora l'Imperadore a gavillare sopra la data dell' indizione del Concilio di Pifa; indi aggiungea (1): La convocazione di un Concilio appartiene al Papa, ed egli lo convocò per quanto stava iu lui . Si rispondea: Chiara cofa è, che la convocazione farra da Gregorio tende a impedire il Concilio generale ; per questo in difetto suo , e in un caso si necessario, dovevano i Cardinali convocare un Concilio, quando anche il Papa non fosse dubbioso; e anche in difetto loro, potea convocarlo il Clero di Roma. L'Imperadore: Se dubitano, che Gregorio sia Papa, perchè non dubitano ancora di effere effi Cardinali? Risposta. Per questo, che il dubbio intorno al Papa viene da una nuova cagione, ch' è quella che sia divenuto Scifmatico; il che non fi conviene a' Cardinali.

L' Imperadore (2): La maggior parte de' Prelati, che sono a Pisa, sono del partito contrario a Gregorio; e ch'egli ha fempre tenuti per Scilmatici; gli altri fi iono fottratti alla fua ubbidienza, no dunque effere suoi giudici , e non è obbligato a comparire alla loro citazione. Rifpofta. Quelli, che abbracciarono la neutralità, e la fortrazione, fono più

erano questi gavilli , piuttosto che sode :atti ad essere giudici in questo affare dello sciima, di quelli, che aderiscono fernemici, o da avversari; poichè la sottrazione di ubbidienza è provenuta per di-

fetto di quelli, che fono citati e accusati. L' Imperadore . La convocazione (3) del Concilio non appartiene a coloro. che non hanno giurifdizione veruna fopra le persone, che vi chiamano, e ancora meno sopra il Concilio Ora i Cardinali fono in questo caso . Risposta . Quando il Concilio è necessario, come nel caso presente, e che il Papa non voglia convocarlo, o non possa farlo, come se fosse insensato; certa cosa è per diritto, che possano convocarlo i Cardinali ; e non è essenziale ad un Concilio, che sia soggetto all' autorità di colui, che lo convoca. Il Concilio provinciale è superiore all'Arcivescovo, che lo raccoglie. L'Imperadore (4): Se Gregorio venifie a Pifa, e che Benedetto non vi venisse, Gregorio dovrebbe forse rinunziare ? Imperocche potrebbe dire Benedetto: Presentemente io sono il solo Papa, e non ho più competitore, perchè volete voi che io ceda? Risposta: Noi domandiamo la esecuzione della promesfa fatta con giuramento di cedere dall' una e dall'altra parte.

L'Imperadore : Il termine affegnato per la tenuta del Concilio (5) era troppo breve per una gran parte della noltra ubbidienza, a cagion della diflanza de luoghi. Ri/pofta. La importanza dell' affare, e la diligenza, che domanda, per cansare i pericoli , che si accrescono di giorno in giorno, induffero a prendere il più breve termine che si potesse ragionevolmente. L'Imperadore: Quanto all' unione de' due Collegi, gli uni fono i veri Cardinali, gli altri iono Cardinali pretesi. Come hanno gli uni potuto riabilitare gli altri, affolverli, dar loro le necessarie dispenie, finalmente farli Care si sono resi avversar; suoi. Non posso- dinali i Risposta. Nel caso presente è permello di comunicare con gli Scomunicati, e con gli Scismatici, senza che vi fia bisogno di affoluzione, e di riabilitazione; e gli elettori possono prendere

<sup>(1)</sup> P. 2168. E. (2) Obj. 17. (3) Obj. 19. (4) Obj. 21. (5) Obj. 23.

hanno diritto di eleggere . Dappoiche gli Ambasciatori dell' Imperadore (1) ebbero spiegare le loro disficoltà , conchiutero , pregando per parte loro i Padri del Concilio di Pifa , che actordallero un dato giorno, e un dato luogo per raccoglierfi di nuovo : e fe Gregorio mancava di capitarvi , e di compiere la sua promessa di cedere, procedessero essi alla elezione di un Pasa unico (2). Ora quella proposizione, dice Thierri di Niem, non era altro che un'astuzia maliziosa. Era di state, e facea caldo, come in quel tempo partienlarmente accade in Italia. V' era à Pisà una infinità di forestieri, la maggior parte, andati per mare da loncana parte. ed aveano portato di che fuffiftere per essi e per gli domestici, durante il loro foggiorno in Pila. Non aveano cavalli, nè altre vetture per trasferirsi altrove e e molti , tra gli altri i Cardinali , erano stanchi per età e per malattie. Dall' altro canto, fe fi aveffe dovuto chiamar di nuovo Papa Benedetto , th' era in Caralogna , bisognava dareli una proroga conveniente, e frattanto quelli, che si erano già raccolti per lo Concilio, si sarebbero ritirati , senza forse ritornarvi più mai; non potendo fupplire alle spese di così lungo viaggio. I Cardinali farebbero dimorati quafi foli, ful dubbio se Benedetto vi andasse. In iommà non si farebbe niente di effettivo intorno all'unione della Chiefa.

Appella " XXV. Gli Ambasciatori dell' Imperazione de dore, avendo deliberato di ritirarfi, fenz' gli Ain-bafeiatori afpettare la risposta del Concilio di Pisa, estesero; prima di partire, un atto di Roberto. appellazione , forto il nome di uno di effi (3), cioè di Corrado di Sufat, Canonico di Spira, e Dottore in Teologia , quel medefimo , che il fedicefimo giorno di Aprile prefentò la memoria delle loro difficoltà . L' atto di appellazione comincia dalla giuffificazione di Papa Gregorio, che non è altro che una repetizione della memoria delle difficoltà, e contiene le medefime doglian-Fleury Tom. XIV.

dere seco loro delle persone , che non ze contra i Cardinali di Gregorio , ma sempre qualificati col già Cardinali co. Anno me quelli, che più non lo fossero, dopo oi G.C. averlo abbandonato . L' atto di appella- 1409. zione è lunghissimo; e conchiude, che Corrado come Proccuratore dell' Imperadore si appella a Nostro Signor Gefu-Cristo (4), e ad un Concilio genera-le legitrimamente raccolto. E la data del diciannovelimo giorno di Aprile 1409. in Pifa nella Chiefa de' Frati Predicatofi , déditata a Santa Caterina . E la Domenita, giorno ventunefimo dello llesfo mese, gli Ambasciatori si partirono.

XXVI. La quinta leffione del Conci- Fatti ed lio di Pifa fu tenota il Mercoledi ven. articoli telimoquareo giorno di Aprile . Il Promo. contra i tore fece proporre dall'Avvocato del Con- due Papi. cilio alcuni articoli contra i due concedenti-(5), e domandò che quantunque i fatti contenuti in questi articoli fossero notori, fi delfero de' Commilfari per efaminare i teftimoni, ond'efferne maggiormente informati. Il che fu ordinaro e la seguente sessione su affegnata al Martedi ultimo giorno di Aprile. Trenrasette erano gli articoli proposti in quefla quinta fessione (6): e conteneano tutta la storia dello scisma, come io l'ho riferita ; ma entravano in particolarità più precife, dopo l'elezioni di Benedetto XIII. e di Gregorio XII. per dar a vedere le variazioni loro , la loro mala fede, e la loro collusione; e dimostrare che tutta la loro condotta non tendea che a perpetuare lo scisma.

XXVII. La festa sessione si fece nell' Sesta, fetultimo giorno di Aprile; e vi fi diede tima, ed udienza agli Ambalciatori d'Inghilterra otrava ch'erano fette, e alla loro tella due Vefeovi (7), Roberto Halem di Salisberi, ed Errico di San Davidde . Il primo fu quegli che parlò, ed esortò il Concilio a fare giustizia; dichiarando, ch' egli, e i fuoi confratelli aveano bafte-vole facoltà per procedere nell'affare della unione, e di acconsentire a tutto ciò, che sosse brdinato dal Concilio. Qui fi vede, che l' Inghilterra non fo-frenea più Papa Gregorio; il che fi

Aza

(1) P.z 71 C. (2) Schif. c.39. (3) Rain. 1409. m.19. 20. Conc. p.1239. (4) P.2248. (5) P. 2119. 2172 (6) Spicil. p. 274. (2) Conc. p. 2120. 2194. 2214.

Duranda, God

comprende parimente da una fettera del ANNO Re Errico, in sui eforta quelto Papa pt. G. C. ad offervare il suo giuramento (1), e a non dar luogo a credere, che fosse mancato da lui che non foile feguita la unio-

ne della Chiefa. La fertima fessione del Concilio funel Sabbato, quarto giorno di Maggio. Allora Pietro di Ancarano famolo Dottore di Bologna ritpole alle difficoltà proposte dagli Ambasciatori del Re Roberto, facendo vedere, ch' erano deboli e frivole, e non tendevano ad altro che a impedire l'unione, Quindi si lessero i nomi di coloro che furono scelti in ciafcun. Pacie per eiaminare i teitimoni, e le carte tendenti a provare la pubblicità de fatti, proposti nella quinta sessione; e tosto il Concilio diede loro la commissione; di che su esteso un atto autentico. Si deliberò ancora di mandare al Re Ladislao, per efortarlo a non mettere offacolo al Concilio , e ad offervare al contrario quello che vi sarà risoluto.

L'ottava selsione si sece il Venerdi decimo giorno di Maggio (2). Ad istanza de' Promotori fu decito, che la unione de' due Collegi de' Cardinali fosse bene e dovutamente stabilita . Il Concilio lo confermò , e dichiarò che aveano potuto raccogliere un Concilio della Chiefa Universale, che quetto la rappresentava sufficientemente, ch'era raunato in un luogo ficuro e convenevole; e che avea facoltà di prender cognizione di tutto l' affare presente, e di deciderlo, come quello che in tal cosa non avea Superiore lopra la terra. Il che fu lolennemente pronunciato dal Patriarca di Alessandria. Due Velcovl si erano opposti alla prima parte di quelta conclusione, quel lo di Salisberl, e quello di Evreux, dicendo che non fi potea fare la unione de due Collegi , finche i Cardinali di Benedetto ubbidivano a lui , come facevano ancora. Molto si parlò in questo propolito; e finalmente il Promotore montò in pulpito, e domandò che il Concilio dichiaraffe, che avendo chiaramente i due contendenti mostrato di non volere riunir la Chiela per quella via , che aveano ginrata, avesse ciascuno potuto e dovuto ri-

tirarli dalla loro ubbidienza. Vi-furono due Vescovi , un Inglese , e un Alemanno, che si opposero a questa propofizione; ma, il Concilio tettavia conchiuse secondo la richiesta del Promotore se foeginnse che per l'avvenire tutto il Mon-

do dovea fottrarfi dalla loro unbidienza. XXVIII. La nona fessione su tenuta Nona, deotto giorni dopo , cioè, il diciaffettefimo cima , ed giorno di Maggio. Il Patriarca di Alef- fessione. landria leffe pubblicamente il decreto dell'ultima fethone intorno alla fottrazione di ubbidienza; e foggiunfe che i Cardinali e gli altri Prelati., prodotti per reilimoni in questa causa, non poteano rimanere per Giudici , e che potevano i Commissari spiegare gli articoli de fatti propoiti, ed aggiungerne di nuovi lecondo che giudicalfero a propolito. La sessione seguente su deputata pel Mercoledì ventelimolecondo giorno di Mag-

In questo giorno dunque su tenuta la decima sessione (3), nella quale il Promotore fece dire dall' Avvocato del Concilio, che i Cardinali di Lodi, di Sant' Angelo il vecchio, e gli altri Commiffari avevano uditi i testimoni e fatto scrivere le loro deposizioni da' Notai del Concilio , per modo ch' erano apparecchiati a farne la relazione per mezzo di uno di essi, cioè l'Arcivescovo di Puia Alemanno Adimari. Il Concilio l'ordinò : poi domandò l' Avvocato che i due contendenti foffero chiamati per intendere la pubblicazione de testimoni ; il che si fece, e si andò per formalità alla

porta della Chiefa.

Allora l'Arcivescovo di Pisa ascese in pulpito, con un Notajo, per la pubblicazione delle informazioni, che i Commiffari aveano così regolata . Il Notajo leggerà tutti gli articoli l'uno dopo l'altro; e sorra ciascuno l'Arcivescovo applicherà i testimoni prodotti per provarlo ; notando il loro numero e le loro qualità. Il Notajo dunque in questa decima sessione lesse sino a venti articoli, e a ciatcuno faceva una paufa ; poi dicea l' Arcivescovo : questo articolo è provato come notorio con quindici teltimoni; quattro de quali fono Cardina-

(1) Vailing. p. 378. (1) Conc. p. 2120, 2195. (3) P. 2122. 1197.

li, un Patriarca, cinque Vescovi, quattro Dottori e un Licenziato in diritto. Alcuna volta dicea ; che l'articolo era provato con dieci teltimoni ora con venti; quando più, quando meno; così che non fi trovò articolo, che non folle provato almeno con cinque tellimeni irrepronfibili . Effendo l' ora tarda . il Concilio commite , che quest'atto si profe-

guiffe il giorno dietro alla Il ventelimoterzo giorno di Macgio fi tenne! dunque: l'undecima sefficine del Concilio, in cui fu terminata la relazione de' trentafette articoli, e quella di alcuni pochi altri che vi fi erano aegiunti : poi l' Avvocato della Chiela monto in pulsito, e domando che tott' i fatti contenuti in quegli articoli follero dichiarati per veri, pubblici, e notori ; il che fu accordato : e l'Arcivescovo di Pifa profferl in nome del Concilio, che ne sarebbe deliberato il feguente Sabbato restefimoquinto gierno de Maggio; elt'era la vigilia della Pentecoste.

Duodeci- , XXIX. Vi fi tenne la duodecima sefma, tredi- fione , nella quale il Patriarca di Alefcefima, ¢ fandria pubblico soleonemente il Decreto del Concilio Intorno alla nororietà de' dicefima fessione, satri avanzati contra Benedetto e Greeorio. Dopo di che il Concilio rivocò la facoltà data a' Committari, che avevano adempiuta la loro funzione , è mrtavia fu ella prorogata fino a che fu data la fentenza : a riguardo delle carre, che potrebbero effer prodotte, o de' fatti, che follero prefentati di nuovo

11 Mercoletti ventefimonono di Maggio fi fece la tredicefima festione, dove un famolo Dottore in Teologia chiamato Pietro Flaoul fece il fermone, prendendo per tello quello pallo del Profeta Ofea (1): I figliuoli di Giuda, e d'Ifraele fi uniranno, e fi proccureranno un folo capo . Efaltò eftremamente la grandezza della Chiefa affermando ch'ella è superiore al Papa ; poi riferì l'opinione della Università di Parigio eine che Pietro di Luna era feismatico; ostinato, ed Eretico, anche prendendo l'erefia nel fuo proprio fenfo; e che doveva in confeguenza il Concillo difeacciarlo dalla Chiefa e deporlo . E foggiunfe, che le Università di Angers, di Orleans, e di Tolosa erano della mede. Anno fima opinione . Quando discese dal per\_DI G. C. gamo, un Vescovo Italiano, cioè il Ve- 1409.

feovo di No ara vi monto, e leffe in una carta , che quella era parimonte la opinione di cento e tre Dottori in Teo logia, di molti Licenziati, e Baccellieri di diversi Paesi, che si ritrovavano al Concilio : e che finalmente era quello il parere delle Università di Bologna. 

La quattordicesima sessione si tenne il Sabbato, primo giorno di Giugno, dove . per contentare alconi feropolofi. l'Arcivescovo di Pisa diede ancora una relazione fommaria delle prove della verità de' fatti, ch' crano stati dichiarati notori : e soggiunse che il Lunedì e il Martedi seguente si mostrerebbero presso i Carmelitani le deposizioni de testimony a tutti quelli, che le volessero vedere,

XXX. La quindicelima feffione, il cui Quindicegiorno era stato stabilito nella tredicesi. sima selma, si tenne il Mercoledt, quinto gior. sine. Senno di Giugno, vigilia della felta del tenza ron-Santiffime Sacramento (2). L' Avvocato Papi. della Chiesa fall fopra il pulpito, e rappresentò, che il precedente Mercoledi 6 era ordinata una ultima citazio+ ne contra i due contendenti, perchè udiffero la sentenza definitiva: il che si era eleguito con alcuni cartelli messi alle porte delle Chiese, e agli altri convenevoli luoghi . Per quello richiedeva egli, che i Cardinali, e glialtri Prela-

sentassero, o alcun altro per effr. ' a,b Si fece dunque ancora quella ceremonia in vano come le altre volte a e finalmente il Patriarca di Alessandria pronuneib la fentenza, stando affilo in pulpito tra' due Patriarchi di Antiochia . e di Gerufalemme. Leffe egli la fentenza, ch' era scritra, e che diceva in softanza: Ilfanto Concilio, rappresentando la Chiefa universale, a cui appartiene la cognizioce e la decisione di quella capsa della unione della Chiefa, e dello teifma, attelo quel che fu prodotto e provato contra Pietro di Luna, e Angelo Corrario,

ti andaffero ancora alla porta della

Chiefa a vedere ; fe i contendenti fi pre-

A 2 2 2 che (T) P. A105.

Draw Lin Good

che chiamavansi Benedetto XIII. e Gregorio XII. dopo una matura deliberapr.G.C. zione decide e dichiara, che tutte le 1409 calpe contenute nella supplica presenta-

na al Concilio da fuoi Promotori, fono vere e notorie; e che i detti Angelo Cerrario , e Pietro di Luna fono feifmatici offinati, ed eretici, e fpergiuri, feandalezzanti tutta la Chiefa, ed incorrigibili . Per quelto fi fono refi indegni d'ogni onore e dignità, d'ogni diritto di comandare, e di presedere, e restano

separati dalla Chiefa.

Tuttavia per maggior figurezza il Concilio li priva di qualunque diritto, pro:bendo ad entrambi di più vantarli per Papi; dichiarando la Chiesa Romana vacante; e tate'i Cristiani di qual si fia dignità, anche imperiale o regia, affoluti dalla loro ubbidienza, nulla oftante qualunque giuramento di fedeltà, od altro impegno . Proibendo a tutt'i Fedeli di più ubbidire all'uno , o all'altro, di prestar loro ajuto o consiglio, di ricevergli o favorirli, fotto pena di scomunica ; e se trascurano di ubbidire a quella fentenza, dovranno rimanere puniti anche dallo stesso braccio secolare . co' loro fautori e aderenti . Quindi il Concilio dichiara nulli tutt' i processi, fentenze, o censure pronunziate da' due pretendenti ; e le promozioni di Cardinali fatre da Angelo Corrario dal terzo giorno di Maggio in poi , e da Pietro di Luna dal quindicesimo di Giugno 1408. Dopo letta quella fentenza, fi captò il Te Deum : e fi vietò che veruno si partisse dal Contilio senza pren-

dere congedo. XXXI. La sedicesima sessione si ten-Sedicefima, e di- ne il Lunedl decimo giorno di Giugno a cisssette- L'Arcivescovo di Pila montò sopra ilama fel pulpito, e lesse una cedola, dove i Carbasciadori dinali dicevano in sostanza e Noi prodi Arago mettiamo , che fe alcuno di moi viene eletto Papa, continoverà egli il prafente Concilio, senza permettere di discioglierio , finchè non fia fatta la riforma della Chiefa univertale, sì nel fuo capo : che ne fuoi membri . Se si elegge l'apa un de' Cardinali affenti, o alcuno, che non fia del fagro Collegio , prima di Ambafciatori del Re di Aragona , cioè

pubblicare la elezione , proceureremo à poter nostro che faccia egli la medesima promella, Frattanto noi ratifichiamo la sentenza data contra i due contendentia e ci par bene, che , durante la vacanza della Santa Sede, si continovi il Concilio , e che si proceda in esso alla riforma della Chiefa, col maggior comodo che sia possibile.

A questa tettione intervenne il Cardinal di Chalant, che avea latciato Pietro di Luna (1), L' Avvocato del Concilio raporesentò, che non bastava aver data la fentenza contra i due contendenti, fe non fi-metteva in efecuzione ; e a tal effecto domando, che il Concilio stabiliffe da per tutto alcuni Commiffari , o almeno ne paefi, dove occorreffe : e chela nomina di questi Commissari fosse data a' Cardinali; e quelto-venne accordato. Soggiunfe l' Avvocato: Angelo Corrario fi sforza di tenore la fua Sede nel Patriarcato di Aquilera, e di attrarre alla fua ubbidienza il popolo del Paefe in pregiudizio del Patriarca di Aquileja, ch'è favorevele a quelto Concilio Vi piaccia dunque di ordinare a' Signori di quel Paefe , vaffalli della Chiefa , che ubbidiscano al Patriarca, e non a Gregorio : e fu quelto accordato.

La diciassettesima sessione su tenuta il Giovedì tredicefimo di Giucno; i tre Patriarchi salirono in pulpito, e quel di Alessandria lesse una cedola , che dicea: Perchè durante lo scisma alcuni tra Cardinali, che sono in questo Concilio, furono creati da' due pretefi Papi, divifi l'uno dall'altro; e perchè si dee presentemente procedere alla elezione di un Papa unico e indubitabile ; ordina il Concilio, che quelli, che furono in tal modo creati da Papi divili, procedano per questa volta alla elezione, per quanto vuole il bisogno, senza che il Concilio precenda d'innovare cola alcum ; nè derogare alla facoltà de' Cardinali intorno alla elezione del Papa; è gli eforta a procedere a quelta con tanta carità ed unione, the non fi poffa vedervi alcuna scintilla di discordia,

.. Nella stessa sessione si presentareno gli

(1) P. 3101)

tre Cavalieri e un Dottore (1), che domandarono udienza, e fuloro conceduta, a condizione che non diseffero niente di scandaloso in pregiudizio del Concilio. Il Dottore cominciò, e disse : Avendo inteso il Re di Aragona, che quest' Afsemblea è radunata per proceurare l'unione della Chiefa, vi raccomanda quello intereffe, che gli sta molto a cuore; e non vorrebbe per veruna particolar mira mettervi ostacolo, o in favore di Pietro di Luna, o di alcun altro. Questo Papa, col Concilio da lui tenuto a Perpignano, fece alcune ordinanze, che fi crede poter service alla unione, e il Reci ha mandati per ispiegarle. Vi preghiamo dunque in suo nome di ascoltarci, e di non far nulla di puovo in quelto affare fin tanto she non fiamo flati inteli. Finalmente il Re nostro Signore non può approvare, quanto al preiente, quel che fece quello Concilio, non ellendone an-cora informato; ma è disposto a fariene istruire ; e spera di diportarsi nel bisogno della Chiefa in tal modo, che tutto il Mondo ne rimanga contento . E ne domando un atto.

In feguito fu detto a ciascun Prelato quel che i Cardinali erano di parere di rispondere a questi Ambasciatori . Primieramente ringraziare il Redi Aragona del suo zelo per la unione; in secondo luogo nominar Deputati per istruirli di quanto s' era fatto nel Concilio. Che volentieri si sarebbero ascoltati gl' Inviati di Pietro di Luna, perchè mestrassero la facoltà, che ne avezno. Ma che a tal effetto fi eleggessero de Deputati attelo che non potevano udirgli in pien Concilio, per effer l'ora tarda, e ch'era quelta l'ultima sessione prima di entrar in Conclave. L'Avvocato diede pubblicamente quella rispolta agli Ambasciato-

ri; e cost fint la festione . . Il giorno dietro di Venerdì, quattordicesimo giorno di Giugno, si sece una folenne procellione ; dove intervennero tutt'i Prelati e zutto il Clero del Concilio. Ando dalla Chiefa di San Martino alla Cattedrale, dave il Cardinal di Turei celebro la Mella della Spirita Sanco. Quelto fi fece per apparecchiarli

giorno dopo pranzo gli Ambasciatori del Anno Re di Aragona andarono alla Chiefa di Di G.G. San Martino (a), domandando l'udien- 1409. za che loro era stata promessa per eli Nunzi di Pietro di Luna . Questi Nun-2) durarono fatica ad entrare, per la calca che vi era alla porta . e fi esclamò, e fi filchiò contra di effi , particolarmente da' domestici de' Prelati. Si diede loro poco fegno di rispetto, quando entrarono nel luogo, dov' erago i tre Cardinali Deputati per afcoltarli, Fulletta loro la feptenza data contra i due pretefi Papi; e come uno d'effi, ch'era Arcivescoyo di Tarragana , diffe, ch' era Nunzio di Benedetto XIII. fi alzò un gran mormorio; e lo chiamarono Nunzio di un Eretico e di uno scismatico. Si trattò nello stesso modo Giovanni della Colta, prima Vescovoedi Menda e allora uno de Nunzi . Volcano leguitar a parlare, e gli aveano promella udienza per lo giorno leguente, ch' era il Sabbato; ma in quel giorno non olarono elli di prefentarli, e partirono fenza prendere congedo.

XXXII. Il medelimo Sabbato , gior- Aleffanno quindicesimo di Giugno verto la tera, dro V. Cardinali , in numero di ventiquat- Papa . tro, entrarono in Conclave in cafa dell' Arcivelcovo di Pifa . Fu commella la cultodia del Conclave al gran Maestro e Rodiani , dove i Cardinali fettero dieci giorni interi , fino al mercoledì ventelimosello giorno di Giugno, nel qual giorno eleffero Papa il Cardinal di Milano Pietro di Candia, che prese Il nome di Alessandro V.

Era egli Greco, e foprannomato Fi-largo (3), nato nell' Ilola di Candia, ch'era allora fotto il dominio de' Veneziani. Avea sì poveri parenti, che non li ricordava egli di averli conosciuti. Domandando egli la limofina effendo ancora fanciullo, un Italiano dell' Ordine de' Frati Minori lo raccolle , e gl' integnò I latino. Fattoli Pietro più grande lo pole nel Convento dell'Ordine, e gliene diede l'abito, Indi fonorendo il fuo bel naturale, condullelo leco in Italia, dove fece i luoi primi studi, e fu man-

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

dato in Inchilterra alla Università di ANNO Oxford : dove fludio molti anni con buon Di G.C. avvenimento . Al fine paíso a Parigi, 1409. dove studiò tanto a lungo la Filosofia e

> la Teologia, che divenne un gran Dottore. Effendo ritornato in Italia venne a cognizione di Giovanni Galeazzo Vitconti Duca di Milano, per lo cui credito divenne primieramente Vescovo di Piacenza nel 1386. Due anni dopo fu trasferito a Vicenza, poi a Novara, e finalmente all' Arcivescovado di Milano nel 1402. (t) , Nel 1405, Papa Innocenzo VII. lo fece Cardinale Sacerdote titolato de dodici Apoltoli, Quando fu Papa diede l' Arcivefrovado di Milano a Francesco di Creppa" Religioso del suo Ordine, ch' era già fuo Vicário Generale; ma non ne prefe mai il polledimento per la opposizione di Giovanni VIfconti , Avea Papa Alesfandro fettant' anni in circa, quando fu eletto : Era umano, liberale, e amava molto la buona tavola e il buon vino.

Diciotte-

XXXIII. Il lunedì dopo la fua elefima, e zione, che fu il primo giorno di Ludecimano glio; si tenne la diciottelima sessione del Concilio, dov egli presedette come Papa . Il Cardinal di Chalant lesse il decreto della fua elezione (2) l' foscritto da tutt'i Cardinali', in cul dichiaravano di averlo eletto unanimamente i Indi Baldaffar Coffa', Cardinale Diacono ti-tolato di Sant' Eustachio', sall sopra la tribuna, e pubblicò molte ordinanze del nuovo Papa, cioè l'approvazione di tutto ciò che fu fatto e regolato da Cardinal? dal terro giorno di Maggio 1408. particolarmente nel Concilio. La unione de'due Collegi de' Cardinali". L' affolizione data al Cardinal di Chalant, per effere flato 'lungamente' con Pietro di Luna , la quale estele egli a turt' à Prelati del medefimo partito, ch'erano andati al Concilio. Papa Aleffandro dichiarò ancora, che voleva applicarfi alla riforma della Chiefa, come avez promeffo il Concilio: e che si sceglierebbero degli nomini dotti e virtuoli di ogni nazione. per deliberare in tal proposito co Cardinali. La domenica feguente, fettimo giorno

di Luglio, Papa Aleffandro fu coronato folennemente nella Chiefa Cattedrale di Pita, e vi fi offervarono tutte le ceremonle, delle quali fi avea memoria, Si abbrucio la florra dicendo : Così paffa la gloria mondana. Nella Mella fu letto il Vangelo in Greco, in Ebreo, e in Latino . lo confesso di non aver cognizione di questo Vangelo Ebreo; le non fosse il Siriaco . Il Papa con la riara in tella, e vellito pontificalmente con tutt' i Prelati parimente velliti , i loro cavalli ricoperti con le loro gualdrappe bianche, fece la cavalcata per la Circà e' l Giudei gli presentarono il libro della legge .

La diciannovelima sessione su tenuta Il mercoledi, decimo di Luglio (3). Un Deputato de Fiorentini, Signori di Pifa, alcele ful pulpito, e offerì la loro ubbidienza al Papa, lodandoné la elezione; subito dopo un Deputato di Siena fece Il medefimo , Poi il Cardinale di Chalant leffe una cedola, la quale dicea, che il Papa rivocava tott'i procedimenti fatti, le sentenze, o le censure date durante lo scisma a cagion de due pretesi Papi, e che ne dava l'affoluzione per cautela. La medefima cedota contenea l'approvazione , e la ratificazione di tutte le dispense di matrimoni, od altre concernenti la penitenzieria, accordate dall' uno o dall'altro de contendenti; ma folamente a riguardo di quelli, che ub-bidiffero a Papa Aleffandro, Indi lo stesso Cardinale disse : Averdo il Papa intenzione di adoprarfi alla riforma della Chiefa, commile otto Cardinali per, vedere co' Deputati de' Prelati di diverfi pueli, quel che fa bifogno di riformere. Poi fi deputò la ventefima leffione pel lunedi giorno quindicrimo di Luglio.

Ma' fu trasferita dal Papa al mercoledì , giorno ventefimoquarto ; e ancora fino al fabbato giorno ventefimofettimo per l' arrivo del Re di Sicilia, Luigi di Angiò, che intervenne a questa tessione (4). Il Cardinal di Chapa con l'approvazione del Concilio approva e ratifica tutte le elezioni, econ-

<sup>(1)</sup> Ughel. to. 2. p. 256. to. 4. p. 362. (2) Conc. p. 2207. (4) P. 2133. 2207. (4) P.

mario. Finalmente commette a Papa per grandi e importanti ragioni, che si raccolga ancora un Concilio generale, fra tre anni, cioè nel 1412, nel mese di Aprile nella Città od altro luogo conveniente, che sarà dichiarato un anno prima. Poi l' Arcivelcovo di Pila diffe ad alta voce, che il Papa, ch'era presente, compassionando la povertà delle Chiese, rivocava le riferbe, che alcuni de fuoi predecessori aveano fatte degli spogli de' Prelati morti, de' frutti decorsi nella vacanza della Sede, e delle proccure o diritti delle vibte. Soggiunie, che il Papa rimetteva aucora tutt'i frutti decorsi dovoti alla Camera Apostolica per le annate.

L' Arcivescovo disse ancora : Sogliono i Cardinali ricevere la metà delle annate o vacanze delle Prelature, e si deggiono loro molti frutti decorsi. Sarà dunque a proposito di pregare il sagro Collegio a rimettere la fua parte, come il Papa rimite la sua . Tutt'i Prelati approvarono la propofizione; e l' Arcivescovo, indirizzandosi a' Cardinali, fece loro questa istanza a nome di tutti. Allora non risposero nulla, e l'Arcivescovo rinnovò la preghiera, e domandò loro risposta. Risposero tutti, che così volevano; e l'Arcivescovo ne domando un atto. Due soli Cardinali lo ricularono: il Cardinale di Albano, che già fe n'era spiegato, e il Cardinale di Napoli.

L'Arcivescovo di Genova, di cui si

e provvilte de benefizi, fatte da preteli lo Marini nobile Genovele, Canonico Anno Papi , i cui titolati erano in poffedi- di Padova , e Notajo- Apoltolico , che Di G.C. Bonifacio IX. creò Arcivescovo di Ge-

va. Il Papa approvò e ratificò tutte le quello Papa andò a Genova nel 1405. come diffi a fuo luogo (2); e il Cardinal Luigi Fieschi abbandono parimente Innocenzo VII. per Benedetto. Ma poi l'Arcivescovo Marini vedendo la collutione de due Papi Gregorio e Benedetto, e che Genova aveva abbracciata la neutralità, fi ricirò in una folitadine di Toscana, Pare tuttavia, che venife riffabilito nella fua dignità, poiche fi soscrisse al Concilio di Pisa come Arcivelcovo di Genova.

XXXIV. La ventunefima ad ultima fes. Fine del sione del Concilio era stata deputata per lo Concilio venerdi, lecondo giorno di Agolto; ma fu

rimella al mercoledi, fettimo giorno, e vi si lesse un decreto di queito renore i Il Papa, con l'approvazione del Concilio, proibi di alienare o ipotecare gli stabili della Chiesa Romana, e delle aitre Chiese sino al primo Concilio. Ordina il Papa a' Metropolitani di tenere i loro Concili provinciali, ed a' Vescovi di tenere l loro Sinodi, lecondo la formula del diritto e il decreto del Concilio generale: è quello del 1215. I Capitoli de Monaci e de Canonici Regolari faranno tenuti seconto il medesimo Concilio, e le costituzioni di Onorio III. e di Benedetto XII. Il Papa promette di non fare traslazioni mal grado colui che, viene trasferito, le non dopo averlo chiamato ed ascoltato. Mandera eght de' Nunzi a tutt i Re ed a' Principi per pubblicare quel che fi è fatto in questo Concilio, e proseguirne la esecuzione. Concede indulgenza plenaria a tutti quelli, che intervennero al Concilio, e che vi aderiscono. Finalmente da loro congedo, perchè ritornino alle lor cale fino al proffimo. Concilio del 14:2. E così termino il Concilio di Fili.

Fu ello numeroliffimo, e vi fi contarono ventidue Cardinali, dieci Arcivelcovi, sessanta od otranta Vescovi, cento

<sup>(1)</sup> Ughel. 10, 4. p. 1298. (2) Sup. lib. 99. m. 55. Brov. 1404. m. 14. 1408. m. 15. 1895 1 of 46. (a) the e the p. c p at con ( March 1 an in the pay

Proceuratori o Deputati di Vescovi allen-ANNO ti, cento Proceuratori di Capitoli, ottanpi C.C. ta Abati, e i Proceuratori di dugento sette Legati a Pisa, cioè Pietro Zagarri-1409. altri: i Generali de quattro Ordini Menga Arcivescovo di Tarragona, i Vescodicanti, i Deputati della Università di Pariel, e di molte altre: finalmente gli Ambalciarori dell' Imperador Roberto, de' Re di Francia, d'Inghiltetra, di Polonia, e di molti altri Signori. I diversi esemplari del Concilio pongono alcuni Vescovi, e alcuni Deputati più o meno.

Adimari, nobile Fiorentisto, celebre starono a Nimes, dove furono ratenuti Dottore (1), Canonico, poi Vesco- dagli Ofiziali del Re, e farono intercetvo di Firenze : Arcivelcovo di Taranto, e finalmente di Pisa, dove fu collocato da Papa Inhocenzo VII. nel 1406, che costrinse Luigi Benito suo predeceffore a paffare, mal grado, all' Arcivescovado di Taranto. Ed ecco un efempio di quelle sforzate traslazioni, alle quali rinunziò Aleffandro V. Lulgi Bonito fu fatto Cardinale nel 1408. da Gregorio XII. al quale fu sempre

XXXV. Durante il Concilio di Pifa Continuazione del Benedetto XIII, tenne a Perpienano il Concilio suo preteso Concilio generale, cominciadi Perpi- to nel mese di Novembre 1408. (z). Fu molto numerolo, e vi fi contarono fino a cento e venti Vescovi. Dopo molte sessioni Benedetto domando il parere a' Prelati di quel che aveffe a fare per lo bene della Chiefa; intorno a che le opinioni furono oltre modo discordi. Volevano alcuni, che Benedetto mandaffe a Pifa de Legati con facoltà di rinunziare subitamente al Pontificato in suo nome; altri erano di oppo-Ra opinione, è volcano tirare innanzi l'affare : Questa diversità di l'entimenti fu eagione, che quali tutt' i Prelati fi rltiraffero da Perpignano (3), licché non ne rimafero altro che diciotto; in nome de'quali Alfonso Essea Patriarca titolare di Costantinopoli presentò a Papa Benedetto il primo giorno di Febbrajo 1409. il loro parere in forma di fupplica, tendente sopra tutto a persuaderlo di cedére tofto.

Il ventelimoterzo giorno di Marzo

Benedetto tenné una fessione co' pochè Prelati, che gli rimanevano, e mando vi di Siguenza, di Menda, e di Senes, e Bonifacio Ferrerio Priore della Cerrosa di Saragozza, Lo scopo di questa legatione era di scoprire a quali condizioni fi potesse egli accordare. Ma l'Arcivescovo dimorò in Catalogna per andare in ambasciata in pome di Benedetto ap-L' Arcivescovo di Pisa era Alemanno presso al Re di Francia; e gli altri rete le lettere date loro da Benedetto; il che fece perdere ogni speranza di condurre Benedetto alla cessione, e di per-

venire alla unione della Chiefa. XXXVI, Bonifacio Ferrerio era fra- Bonifacio tello del famolo San Vincenzo Ferrerio Ferrerio dell' Ordine de Frati Predicatori . Nac-Certofino. queto effi în Valenza nella Spagna di antica famiglia, e di virtuoli parenti (4). Bohifacio tiudiò legge civile, e canonica, e fu il più dotto Giurisconsulto de' tempi suoi. Fu in Valenza uno di quelli, che si chiamavano i Padri Giurati, confiderabile carica nella Città. Esfendogli morta là moglie, entrò nell' Ordine de' Certolini, a persuasione di suo fratello Vincenzo, e ne prese l'abito nel Monistero chiamato la Porta del Cielo,

vicino a Valenza. Effendo nato lo scisma nella Chicsa. molti altri particolari se ne formarono negli a Ordini Religiofi (5). Ritrovandofi la Certofa Maggiore nelle terre dell'ubbidienza di Clemente VII. il suo Priore lo riconobbe per Papa; e Bontfacio Ferrerio, che ne divenne Priore nel 1402, riconobbe parimente Benedetto XIII. Fratranto Urbano VI. fece Superiore de Certofini di sua ubbidienza, col titolo di Vicario Generale, Giovanni di Bar, che per tale fu riconolciuto nel Cacitolo renuto a Roma nel 1382. Suo Succeilore. al tempo del Concilio di Pifa fu Stefano Maco, che dopo la elezione di l'a-, pa Aleffandro V. rinunziò al suo Generalato, come fece dal canto tuo Bonifacio Ferrerio . Benedetto XIII. l'eb-

(1) Ughel, r. 3. p. 212. 553. (2) Sup. n. 21. Conc. p. 213. (3) Indic Arag, 1408. Th. Niem. 3. e. 36. (4) Boll. 3. Apr. r. 9. p. 484. 490. (5) Marton. Thefour. rs. 2. p. 1435.

predicazioni, che dimorando alla Cor-

be molto a male, e coltrinse Bonifacio a riprendere la direzione della Certofa maggiore. Ma finalmente Bonifacio, vedendo l'ostinazione di Benedetto, lo abbandond interamente.

Comincia- XXXVII. Vincenzo Ferrerio nasque menti di nel 1357. Entrò nell' Ordine de' Frati S. Vincen- Predicatori di anni dictotto, cioè nel zo Ferre- 1374. Sei anni dopo cominciò a infegnare la Dialettica, e la restante Filosofia (L). Fu poi mandato a studiare la Teologia in Barcellona, poi a Lerida, e fu addottorato d'anni ventotto . Effendo richiamato a Valenza, ascese in grande stima , e v' inlegnò pubblicamente la Teologia politiva e scolastica ad istanza del Velcovo, del Capitolo, e de Magistrati, il che fece per anni fei; e nello stello tempo predicava con gran concorso di uditori, e di discepoli.

Frattanto andò a Valenza il Cardinal Pietro di Luna, spedito per Legato da Papa Clemente VII. al Re di Francia Carlo VI. Avendo dunque questo Cardinale sentito parlare della scienza e della virtù di Vincenzo, lo prese seco lui, lo conduile in Francia, e lo ritenne tutto il tempo della sua legazione. Essendo poi eletto Papa fotto nome di Benedetto XIII. fece andare Vincenzo in Avignone da Valenza, dov'era ritornato, per tenerlo appresso di lui, lo elesse in suo Confessore, e lo fece Macsiro del Sagro Palagio nel 1395. (2). Vincenzo dimorò in Avignone due foli anni , e nel 1396, ch' era il quarantesimo dell'età sua , cominciò egli le sue misfioni, cioè i suoi viaggi per predicare in diversi luoghi; di che credeva egli di aver ricevuto ordine da Gefu-Cristo medefimo.

Per ritenerlo (3), Papa Benedetto volle dargli il Vescovado di Valenza, che vacò nello stesso anno 1396, per la morte di Jacopo di Aragona. Ma ricusò Vincenzo questa dignità, e quella di Cardinale, che Benedetto gli offerì ad un tratto. Le ragioni, per cui ricusò, furono, che si credeva indegno di occupare sì alti posti , e che sperava di effere più giovevole alla Chiesa con le sue - Fleury Tom. XIV.

te del Papa, come farebbe flato coftret. Anno to a fare effendo Cardinale . Ringrazio DI G.C. dunque il Papa, e avendogli scoperta la 1409. sua intenzione, gli domando licenza di predicare da per tutto ; il che gli venne conceduto da Papa Benedetto, con la qualità di Legato Apostolico , e con

la più ampia facoltà di legare e di sciogliere . Comincib dunque le sue missioni nel

1398. (4) e uscendo di Avignone ritornò in Catalogna, dove si affaticò due anni di seguito. Nel 1400, s'imbarcò a Barcellona, e andò in Provenza, dende nel seguente anno passò in Piemonte, e nel 1402, nel Dolfinato, dove converti numerolistimi Eretici, particolarmente nella Diocesi di Ambrun. Di la passò in Savoja, poi in Alemagna, ad istanza del Vescovo di Losanna, appresso il quale si ritrovava nell'anno 1404, e poi in Lorena. Nel 1405. Papa Benedetto lo chiamò appresso di se a Genova, dove dimorò circa un mese; poi trascorse tutta la costiera o riviera di Genova.

Di là ritornò in Francia, l'attraversò predicando sempre sino in Fiandra. Tratto dalla sua riputazione il Re Errico lo pregò a paffare in Inghilterra, e lo fece; e di là nella Scozia, e nell' Irlanda. Esfendo di ritorno in Francia. dimorò qualche tempo in Guascogna, e nel Poità . Terminò l'anno 1407, in Auvergna, e predicòl' Avvento in Clermont . Il seguente anno stette qualche tempo a Lione, e poi ad Aix, dove fi ritrovava verso la fine di Ottobre; indi s'imbarcò a Marfiglia, per paffare nel Regno di Granata.

XXXVIII. Gregorio XII. tenne pa. Concillo rimente nel 1409, il suo preteso Con- di Aquicilio generale, che aveva egli indicato leja. per la festa di quest'anno della Pentecoste, con la sua Bolla del secondo giorno di Luglio 1408. (5). Avevalo indicato nella Provincia di Aquileja in generale, senza notare il luogo preciso ; ma con la sua lettera del giorno diciannovesimo di Dicembre, stabill Austria vicina ad Udine nella Diocesi

Выь (1) Bol. p 478. p. 487. (2) P. 480. (3) P. 492. (4) P. 480. m. 10. (3) Sup. m. 15.

di Aquileja, il che fece credere ad al-Anno cuni moderni, che questo Concilio si te-DI G.C. nelle nell' Auftria. La prima fessione si 1409. fece nel giorno del Santiffimo Sagramento, sesto di Giugno 1409. Vi furono sì pochi Prelati , che Gregorio fu costretto a rimettere la seconda sessione al vantelimofecondo giorno dello stesso mele, e a mandare tre Vescovi a Venezia, per chiamare al fuo Concilio i Prelati della Provincia fotto pena di scomunica. Ma i Veneziani, col parere de' Dottori , riconobbero Papa Aleffandro V. quantunque Gregorio fosse Veneziano.

La seconda sessione del suo Cencilio terminò dunque col profferire una fentenza contra Pietro di Luna, e contra Pietro di Candia , non chiamando egli con altro nome Papa Alessandro; con la quale il Concilio dichiara le loro elezioni nulle e facrileghe; che fono Scismatici notori, e come tali decaduti da ogni dignità ; caffando tutti gli atti, che fecero in qualità di Papi . Questa sentenza su tutto l'effetto di questo preteso Concilio; e dopo averla data, Papa Gregorio risoluto di ritirarsi quanto prima dalla Diocesi di Aquileia (1). tenne un'ultima fessinne il giovedi quinto giorno di Settembre 1409, dove pubblicò una cedola di queito tenore.

Il Nostro Santo Padre Papa Gregorlo XII, promette ancora di rinunziare al Pontificato, quando Pietro di Luna, e Pietro di Candia presenti in persona nello stesso luogo rinunzieranno a' loro preteli diritti. E affine che la difficoltà del luogo non posta impedire la uniono della Chiefa, dà all'ora presente piena facoltà a Roberto Re de' Romani , a gismondo Re di Ungheria, di eleggere il luogo di comune consenso, e di stabilire il tempo, nel quale il Papa aveise da capitarvi ; che se gli avversari non vogliono accordars, il Papa da questo punto dà loro ampia facoltà, di convocare un Concilio generale de tutte le varie parti, e di scegliere il luogo,

attenersi a quanto vi farà deliberato. Questo era parimente un artifizio di Gregorio (2), per distogliere la unione; essendo notorio, che i due Re Sigismondo e Ladislao erano mortali nemici da più di venti anni ; Sigifmondo non era meno avversario di Roberto eletto Rede' Romani in luogo di suo fratello Venceslao; ne maggior corrispondenza paffava (3) tra Roberto e Ladislao, tenuto per nemico dell' Impero: ond'era questa una pura illusione di pretendere, che questi tre Principi potessero adoprarsi di

concerto per la union della Chiefa (4),

Ora ecco il motivo che pressava Gregorio ad uscire del territorio di Aquileia. Ne aveva egli depolto il Patriarca Antonio Panciarino, che gli era sospetto, ed avea melfo in luo cambio Antonio da Ponte Veneziano, Vescovo di Concordia (5) . La deposizione di Panciarino era dispiaciuta a' Veneziani ; e temea Gregorio che facelfero arreltare lui medefimo, in ofecuzione della fentenza del Concilio di Pisa; e voleva uscir presto delle terre del loro Dominio. Con questo disegno scrisse al Re Ladislao (6), pregandolo di mandargliene i mezzi, e il Re gli mandò due galee ad un porto vicino ad Austria, e circa cinquanta uomini armati per iscortarlo fin là.

XXXIX. Giunti che furono, Gregorio Fuga di si disponea più segretamente, che gli su Gregorio possibile, a partir seco loro, Ma i Veneziani, effendosi accorti che volea ritirarfi, gli mandarono alcuni Deputati per certi affari ad effi appartenenti , e prese un termine a risponder loro; e prima che fosse scaduto, parti una mattina per tempo in abito da laico a cavallo (7), e accompagnato da due nomini a piedi a Ladislao Re di Gerusalemme, e a Si- Quelli, che il Patriarca di Aquiloja, o i Veneziani aveano messi in aguato, lo presero per un mercante- od altro laico, e lo lasciarono paffare liberamente, non volendo scoprirsi per un folo uomo a cavallo. Ma poco dopo usel della Città Paolo Cameriere e Confessore di Gregorio, vestito di rosso, a guisa di gran Prelato cinto da numerole armate pronto ad intervenitvi ancor egli, e ad genti, mandate dal Re Ladislao. Era

<sup>(1)</sup> Th. Niem. L. g. c. 46. (2) C: 42. (3) C. 48. (4) C. 45. (5) Ughel. 10. 5. p. 431. 335. (6) Th. Niem. c. 45. (7) C. 49.

anche seguitato da molti muli, ed altri passò in Abbruzzo, e sette a Gae-

Gregorio.

Le genti dell' imboscata lo presero pel medefimo Gregorio, e gli fi avventarono addosso a briglia sciolta. Presero tutti quelli, che lo accompagnavano, e anche gli animali da foma; e avendo scoperto che Paolo non era il Papa, quantunque lo raffomigliasse molto, gli dornandarono quel che fosse del Papa; ed egli diffe loro, ch'era quegli, ch'era passato solo a cavallo con due uomini a piedi . Gli corsero dietro con tutta la forza de'loro cavalli, fino ad una piazza del Duca di Gorits; dove seppero, che appena arrivato Gregorio avea prefo un battello, e per lo fiume era entrato in mare, dov'erano le galee, e fi era imbarcato.

Quelli, che lo infeguivano, ritornarono indietro confusi , e sopraggiunsero i loro compagni, co' quali ritrovarono ancora i prigioni fatti da effi, e li conduf-Sero a Udine. Ma, in dispetto di Gregorio, spogliarono Paolo suo Confessore dell'abito roffo che portava, lasciandolo in farfetto. Bastonandolo uno di essi percoffe in robba fuffiftente, e avendolo spogliato in camicia, trovò cinquecento fiorini d'oro cuciti nel farfetto; arrecolli a' fuoi compagni; dividendofegli allegramente. Uno di csi si pose indosto l'abito roffo, e marciando a cavallo per Udine, dava al popolo le benedizioni come il Papa,

Il rimanente delle genti di Gregorio non ofarono uscire d' Austria, dov'erano rimalte (1). Ma verso la metà di Ottobre presero a soldo una scorta di cinquecento cavalli Alemanni del vicinato, che li traffero fuori d'Auftria. Tra effi v'era un Frate Minore chiamato Pietro di Guascogna, che arditamente prediceva a Gregorio, che resterebbe unico Papa, e sostenea pubblicamente, che non poteva un Papa rinunziare alla Santa Sede fenza dannarsi; e che I giuramenti, che avea fatti Gregorio, non gli Avvocati nel pubblico Concistoro. potevano obbligarlo . Così lufingava questo Papa, che ammettevalo alla sua volta facea soscrivere da altri le supplitavola. Essendosi Gregorio imbarcato,

animali da soma, carichi del begaglio di ta fotto la protezione del Re Ladislao. Anno Avea picciola Corte, poco danaro vi DI G.C. fi arrecava per ottener delle grazie; 1409.

e la sua ubbidienza sosteneasi più per timore del Re, che per amore di lui.

XL. Papa Alessandro era ancora a Alessan-Pifa, quando Lulgi II. Re di Sicilia dro V. Sidella Cafa di Angiò vi giunfe, e fu gnor di ricevuto con grand onore dal Papa e da' Cardinali , principalmente Francefi (2), Baldassar Cossa Cardinale Diacono titolato di Sant' Eustachio, allora Legato in Bologna, s'uni seco lui; e le truppe della Chiefa con quelle del Re paffarono verso la metà di Settembre in Toscana nel patrimonio di San Pierro; dove tutte le Città e Callelli appartenenti alla Chiefa ritornarono alla fua ubbidienza. Il Re Luigi, e il Cardinale Legato, fi avanzarono fino a Roma, dove Paolo Orfini fece ristituir loro il Castello Sant' Angelo, e presero molti altri Castelli di ribelli. Alla fine di Ortobre il Papa uscì di Pisa per la mortalità che cominciava a regnarvi, e an-

XLI. Papa Alessandro si governava Debole interamente co' configli , o piuttofto coverno con gli ordini del Cardinal Baldassar di Ales-Coffa. Non riformò cofa alcuna duran- fandro V. te il suo Pontificato (3), Cercava di dare nel genio a tutti, e poteva appena ricufare al richiedente un favore qualunque si fosse. Per questo, da che fu Papa, depresse le più considerabili cariche della Corte, e ne accrebbe il numero senza necessità, cedendo alle importunità de richiedenti . Era prodigo nella distribuzione de' benefiz, e non avea riguardo nè alla differenza delle persone, nè alle solite sormalità per concedere le grazie, non avendo esperienza veruna nelle cofe di pratica. Così vedeasi non effere egli nè Leggitha në Canonifta, ma folamente Teologo e Predicatore,

dò a Pistoja, poi a Bologna.

Rarissime volte ascoltava le dispute decome faceano gli altri Papi ; e alcuna che, che venivano a lui presentate; e distri-B b b 2 buiva

(1) Th. Niem. c. 50. (2) C. 52. (3) N. 51.

ANNO le litte delle suppliche, che avea soscritcità e il loro merito. Ora quetti Cherici favoriti del Papa non aveano veruna sperienza di simili affari; ed egli li rimetteva ad effi , folamente per arricchirgli. Il che produste molte falsità, e molte frodi nel poco tempo del Pontificato di Alessandro. Ma Thierri di Niem, che riferitce queili fatti , effendo Offiziale della Cancelleria Romana, è un poco sospetto che fosse punto dal suo intereffe.

Dice ancora, che Papa Aleffandro (1) tolio che fu eletto, e anche prima della fua incoronazione, diede degli Arcivescovadi, de' Vescovadi, e delle Abavie , ed accordò a tutt'i domeffici de' Cardinali, che gli aveano ferviti nel Conclave, de' benefizi e delle grazie tanto abulive, ed eforbitanti, che mai più s'era udito parlare di fimil cofa; e nella lifta che feenà per questi domestici. fi espresse di averlo satto, perchè in Conclave avealo promello a cialcun Cardinale, in caso che divenisse Papa. Dava dispense per possedere de benefizi incompatibili, con gran maraviglia degli Ottiziali di fua Corte i meglio istruiti. Parea che non contaffe per nulla i titoli Ecclefiaffici .

Favori fingolarmeute i Frati Minori (2), da'quali era stato tolto. Diede a' fuoi più familiari tra effi delle cariche nella sua Corte lucrative, e per ordinario esercitate da abili ed esperti secolari. Faceva opera di collocare de' Frati Minori nella maggior parte de' Vescovadi vacanti . Al fine il duodecimo giorno di Ottobre, ritrovandofi ancora a Pifa, diede fuori una Bolla per rinnovare i privilegi de' Religiosi Mendicantiin pregiudizio de' Parrochi (3); il che destò gran bisbiglio nella Università di Parigi nella Quarefima del feguente

Poco dopo Papa Aleffandro pubblicò una lunga Bolla contra il Re Ladislao (4), in rezione delle loro scuole, ad esclusione

buiva da se a' Cherici, che lo circondavano, cui lo accusa di aver fomentato lo selfima, foltenendo Gregorio XIII, e ricufando DIG.C. te ; quando il Vice Cancelliere doveva di capitare al Concilio di Pifa o di 1409. egli distribuirle agli Abbreviatori delle let- mandarvi i Vescovi del suo Regno; di tere Apotholiche, secondo la loro capa- avere occupata Roma, Benevento, Perugia, e molte altre Piazze appartenenti alla Chiefa; di aver fatto guerra a' Pifani; e praticato ogni sforzo per diffipare il Concilio. Lo accusa ancora di molti altri delitti; e per conclusione commette due Cardinali , perchè lo citino a compartire avanti al fuo tribunale. E' la bolla in data di Pifa del primo giorno di Novembre; ed è facile il conoicerne la inutilità.

> XLII. Frattanto Papa Alessandro fu Errori di avvertito de progressi , che faceano gli Giovanni errori di Viclesso in Boemia, il che fi dee Has. ripigliare da più rimota parte (5). Il precedente anno 1408, la Università di Praga fi raccolte folennemente nella casa della nazione di Boemia, chiamata la Rosa-Nera; e Giovanni Hus vi fi ritrovò tra' principali Dottori . Fecero di comune confenso una conclusione di quello tenore: E' noto a ciascuno, che tutt'i Dottori qui raccolti hanno unanimamente rigettati e proibiti i quarantacinque articoli di Vicleffo ne' loro fensi eretici, erronei, o scandalosi, proibendo a tutt'i loro fettatori di qual fi fia nazione, che niuno fia tanto ardito di sostenergli o d'insegnargli in pubblico o in segreto, e questo sotta pena di effere esclusi dalla nazione. Era questa la maggior pena che allora fi potesse imporre. Proibirono ancora, che niuno, che non fosse Dottore, leggesse i libri di Viclesso; principalmente quelli della Eucaristia, il Dialogo, e il Trialogo.

Giovanni Hus non osò contraddire pubblicamente alla sentenza dell'Università di Praga. Ma non tralasciava ne' secreti intrattenimenti d'infettare molte persone degli errori di Vicleffo. Ora vedendo che gli Alemanni si opponevano al suo disegno, si accrebbe molto l'odio che avea già conceputo contra di essi; ed egli fu ch' eccitò i Boemi a domandare al Re Venceslao di dar a lui la di-

(1) C. 52. (2) C. 52. (3) Douboulai 10. 3. p. 196. (4) Rain, 1409. 11. 85. (5) J. Cochl. bif. lib. 1. p. 22.

degli Alemanni, donde nacque il loro non li presentarono, secondo l'ordine Per vendicarfi dell' Arcivescovo, che DI G. C.

ritiro, e la fondazione di Liplia verso dell' Arcivescovo. queil anno 1409.

Oltre a' fermoni, co' quali Giovanni Hus attraeva a fe il popolo, guadagnava i Grandi co'libri di Vicleffo, che traduceva in lingua volgare, cioè in Ischiavone (1) . Chiamava anche a se degli Ecclesiastici ; gli uni aggravati di debiti o di colpe, per le quali temeano di effere proceffati in giuffizia e fperavano di evitarla, seguitando queste novità ; alcuni altri commendabili per dottrina, e per buona vita, fdegnati, che si deffero i buoni benefizi a' Nobili, molto inferiori a loro nella scienza. Il dispetto e la invidia gl' induffe ad abbandonare il loro primo fentimento, dietro al quale aveano condannato Vicleffo; e lasciarono la Chiesa Cattolica per unirsi a Giovaoni Hus; declamando non folo contra i Sacerdoti ignoranti e vizioli, ma contra tutto il Clero in generale, fenza perdonarla al Papa medelimo.

I Predicatori più diffinti dopo Giovanni Hus erano Girolamo di Praga e Giacobello di Mifnia, i quali eccitavano nel popolo l'odio de Sacerdoti e de Monaci. Giovanni Hus ne fuoi fermoni esaltava spesso i libri di Viclesso, sostenendo che non conteneano se non che cole vere; e vorrei, loggiungeva egli, dopo la mia morte andare nel luogo, dov' è l'anima sua. Molti Dottori diedero a Giovanni Hus molti falutari configli per ridurlo a ragione; ma in vano.

Era l' Arcivescovo di Praga Svincon il Lepre di nobilissima famiglia, che dimorava nel suo Castello di Raudnic, Essendo avvertito del movimento cagionato dalla dottrina di Vicleffo, come uomo risoluto ch'egli era , raccolse molti Dottori in qualità di Legaro della Santa Sede, e si fece portare i libri di Vicleffo, e fattigli efaminar da' Dottori, col loro parere feceli tutti abbruciare in numero di più di dugento. Erano beniffimo feritti, e legati in legno al modo di quel rempo; ma ricoperti di preziofi drappi, e guerniti d'oro. Ma tutti quelli , che aveano di quetti libri ,

avea farto abbruciare que' libri , Giovan- 1409. ni Hus fece comporre contra di lui e cantare pubblicamente da' laici del suo partito alcune canzoni in liogua volgare, che lo mettevano in ridicolo; e che fecero tanto romore che il Re Venceslao proibì con ordine pubblico, di cantarle, fotto pena della vita, e di conficazione di tutt'i loro averi. Ma Giovanni Hus trovò un altro modo, con cui il popolo si ridesse del Clero, e lo rendesse dispragevole . Stabilì alcune pubbliche cooferenze, dove alcuni pelliccieri, farti, calzolai , ed altri artigiani , istruiti da lermoni, e dalla lettura della Scrittura Santa in lingua volgare, disputavano co' Sacerdoti. Le donne stelle entravaoo a parlare in queste controversie, e componeano libri. Giovanni Hus fu allora denunziato a Papa Aleffandro (2), che lo citò a comparire a Roma, ma non se ne curò egli; e il Papa scriffe all' Arcivescovo Svincon di proibire per Apostolica autorità a chiunque, qualunque privilegio potesse avere, di predicar altrove, che nelle Chiefe, o ne' cimiteri; e non permettere a veruno d' insegoare in pubblico o in privato gli articoli di Vicleffo . Il Papa fece intendere ancora all' Arcivescovo di prendere quattro Dottori in Teologia, e due Dottori in Decreto, e di procedere in quello affare col loro configlio. Finalmente che colui, che ricuferà di ubbidire, e di abbjurare questi errori, fosse avuto per eretico, e messo prigione. E' la bolla in data di Pifloja il ventelimo giorno di Dicembre 1400.

XLIII. L'ultimo giorno di quest' an- Alessano no Papa Alessandro ebbe norizia, che tato a por-Roma era liberata dalla pollanza del Re tarfi a Ladislap ; fopra di che tutta la fua Cor- Roma. te lo configliava di andare a stabilirsi in Roma (3), e i Romani dal loro canto lo desideravano . Ma il Cardinale Baldaffar, che governava interameote il Papa, vi si oppose ; e lo costrinse ad andare da Piltoja a Bologna, dove co-

(1) Sup. lib. 59. n. 38. Cochl. c. 26. (2) P. 19. Rain. n. 89. (3) Rain. 1410. u. 5.

ANNO pubblicò una lunga bolla , in cui rac-pi G. C. conta diffuiamente la storia dello seisma, 1410. e si estende in particolare sopra la con-

dòtta , e i mali artifizi de' due pretefi Papi Gregorio e Benedetto . Come furono chiamati al Concilio di Pifa. ed avendo ricufato di comparitvi , erano flati condannati per contumaci, e dichiarati scismatici (1). Papa Alestandro conferma questa sentenza, e tutti gli atti del Concilio di Pifa . E' la fua bolla dell' ultimo giorno di Gennajo 1410. e la pubblicò ancora il Giovedì Santo giorno ventefimofecondo di Marzo.

Liberati i Romani dal Re Ladislao, mandarono de' deputati a Papa Alesfandro, che gli portarono a Bologna le chiavi della Città di Roma (2), i fuggelli gli prefentarono con una lettera, che dimoltrava la loro intera fommissione; e ciò pubblicamente a vifta di una gran moltitudine di gente, che fu prefa da infinita consolazione . Il Papa gli accolfe magnificamente; e confegnò loro una lettera in data del quindicesimo giorno di Marzo, in cui dice: Non potea giungerci cosa più cara, e preziosa, che quella di veder la voltra Città felicemente liberata dalla seduzione di Angelo Corrario. Avendo dunque in confiderazione il defiderio, che dimoftrate di averci apprello di voi , e di ricevere il Giubbileo, ve lo indichiamo con queste wolfre prejenti lettere per l'anno 1413. In sua affenza diede il governo di Roma a Pierro Cardinale Sacerdote titolato di Santa Prassede, detto il Cardinale di Spagna.

Papa Alessandro in molte lettere, ch' egli feriffe a Venceslao Re di Boemia, lo chiamava sempre Re de' Romani, come se non ne sosse stato deposto (3); e tuttavia Aleffandro non avea fatto verun procedimento contra Roberto, ch' era allora in poffedimento del Regno di Alemagra. Quello dispiacque molto al Re Roberto, e turbo molto in Alemagna l' ubbidienza di Alessandro, dolendosi altamente di lui co' Principi dell'

mandava come Legato . Alessandro ivi Impero . Nello stesso Pera Ales. fandro diede a Giovanni di Naffau Arcivescovo di Magonza la qualità di Legato nato nella fua Provincia, con eforbitanti facoltà; e diede parimente ad alcuni altri Prelati di Alemagna eccedente postanza, in pregiudizio di coloro. che aveano delle aspettative . Finalmente accordo alcune dispense straordinarie per alcuni matrimoni, che diedero molto da mormorare.

XLIV. Eratuttavia a Bologna, quan- Morte di do si ammalò e fece chiamare i suoi Alessan-Cardinali , e fece loro un bel discorso de V. latino, in cui gli esortò all'unione, alla pace, e a mantenere la dignirà della Chiefa (4). Aggiungendo che stimandosi vicino a morte, con la stessa verità credea, che tutto quel che s'era ordinato e il gonfalone del popolo Romano, che - nel Concilio di Pifa foffe flato regolarmente fatto e con buona fede . Morì tre giorni dopo , il Sabbato terzo giorno di Maggio 14to, e fu seppellito a' Frati Minori in Bologna, Tennela Santa Sede folamente dieci mesi e otto

giorni. XLV. Era allora il Sagro Collegio Giovanni composto di ventitre Cardinali, cioè sei XXIII. Vescovi, Guido di Malesec Vescovo Papa. di Palestrina: detto il Cardinal di Poitiers (5); Errico Minutolo Vescovo di Sabina, detto il Cardinale di Napoli : Niccolò di Meffina Vescovo di Albano ; Giovanni di Brogne Vescovo di Oftia, detto il Cardinale di Viviers: Antonio Vescovo di Porto Cardinal di Aquileia: Pietro Vescovo di Frascati. Cardinale del Pui. Nove Cardinali Sacerdoti, cioè Pietro di Turci, titolato di Santa Sufanna ; Angelo di Lodi titolato di Santa Potenziana ; Pietro di Spagna, titolato di Santa Praffede : Corrado Caraccioli Napoletano, titolato di San Grifogono, Patriarca di Grado, derro il Cardinale di Malta; Francesco Ugueione titolato de quattro Coronati. Arcivescovo di Bourdeaux ; Giordano Orfini, titolato di San Lorenzo in Damafo; Giovanni Meliorati, titolato di Santa Croce in Gerufalemme, Arcivescovo di Ravenna; Antonio Calvo ti-

tola-

<sup>(1)</sup> N. 14. 15. (2) Rain. n. 16. (3) Th. Niem. 3. Schil. p. 53. (4) Platina in Alex. (5) Rain. n. 17.

di Bologna.

andò in cavaleata folonne per la Città

XLVI. Beldaffarre di Coffa era nato DI G.C.

tolato di San Marco ; Luigi di Bari titolator de' dodici Apostoli . V' erano finalmente otto Cardinali Diaconi, cioè Amadeo di Saluzzo, titolato di Santa Maria-la-Nuova; Baldaffar Coffa titolato di Sant' Euftachio; Rinaldo di Brancas, titolato di San Vito; Luigi Fieschi, titolaco di Sant' Adriano; Landolfo di Bari , titolato di San Niccolò : Odone Colonna, titolato di San Giorgio al Velo d'Oro; Pietro Stefaneschi, titolato di Sant' Angelo; e Antonio di Chalant, titolato di Santa Maria in nia lata . Sono questi i ventitre Cardi-

Collegio . Ve n'erano fette affenti, e i fedici. che si ritrovarono in Bologna, entrarono in Conclave dopo la novena de funerali di Papa Alessandro (1) cioè la sera del Mercoledì quattordicelimo giorno di tà; e capo dell' Università, con autori-Maggio 1410. Il Cardinal Baldaffar ta fopra i Studenti. Coffa fingea di non curare il Papato, e pregava i Cardinali di eleggere il Cardinal di Malta Corrado Caraccioll, Napoletano (2), com'era egli . Era questiun uomo da bene, ma quafi fenza lettere, e molto goffo, Ora il Re di Sicilia Luigi II. d'Angiò aveva allora una gran flotta in mare fulla Costiera di Genova per affalire Ladislao; e avendo inteta la morte di Papa Alessandro, mando un Ambasciatore a Bologna, il quale, prima che i Cardinali entraffero nel Conclave, raccomando loro Baldaffarre, particolarmente a' Francesi : pregandoli di eleggerlo Papa, perchè ne sperava un gran foccorio nella fua imprefa. In fatti effi lo eleffero tre giorni dopo efsere entrati in Conclave, cioè il Sabba- 'ne su per ricondurre Bologna alla ubbito giorgo diciassetgelimo di Maggio,

Prefe il nome di Giovanni XXLII. e Imperocchè altora flava in mano de'finon effendo altro che Diacono, fu ordinato Sacerdote il fequente Sabbato dal che aveala prefa Joso un lungo affedio : e Cardinal di Viviers Vescovo d'Oltia, non avea Papa Bonifacio ne il danaro neche lo confagrò Vescovo il giorno dio- cessario alla spesa, ne un soggetto capace tro nella Domenica ventefimoquinto di perricuperarla; ma nella periona di Bal-Maggio, festa di Sant'Urbano Papa, dassarre trovò egli l'una e l'altra cosa. Dopo la Messa, su coronato avanti la Accettò egli la legazione, passò da Roporta della Chiefa , dal Cardinale Dia- ma a Bologna con un'armata, l'affediò, cono Rinaldo Brancas Napoletano; poi e nedivenne padrone, Allora ben seppe

a Napoli di nobile famiglia ; e ne fuoi 1410. primi anni , quantunque fosse già Che-Comincia rico , andò in mare con alcuni de' fuoi Gioranni fratelli (3) a corleggiare, e a depredare XX:II. in occasion della guerra era Ladislao e Luigi di Angiò. In quello efercizio fi auvezză a vegliare la notre, e a dormire il giorno , e mantenne quella abitudine per tutto il corfo di fua vita. Andò poi a studiare a Bologna, e vidimord parecelil anni foteo un tal pronali . che componevano allora il Sacro : tefto; ma fenza farvi grandi progressi ; ed ebbe suttavia la laurea Dottorale in-Diritto . Papa Bonifacio IX. avendo sentito parlar di lui , gli diede l'Arcidiaconato di Bologna, che venne a vacare, e ch' è una confiderabile digni-

> Trasportato dall'ambizione passo tosto a Roma, dove lo stesso Papa fecelo suo Cameriere segreto; e cominciò Baldassarre ad approfittarfi del fuo credito, proceurando de' benefiz) a chi più gli dava danaro. Vendette parimente molte indulgenze nell' Alemagna, e per gli Paesi del Nord. Nel 1402, Bonifacio lo creò Cardinale titolato di Sant' Eustachio, e corfe il grido nella Corte di Roma, che gli fosse costato una somma considerabile. Nel 1403. lo stesso Pontesico gli diede la legazione di Bologna per due ragioni (4): la prima per dividerlo da una concubina, chiamata Caterina, che manteneva in Roma, e rimandarla a Napoli con fuo marito; l'altra ragiodienza della Santa Sedo.

gliuoli di Giovanni Galeazzo Vilconti.

Out. p 260. (2) Th. Niem. vite Jo. (3) Th. Niem. vite Joe, XXIII. I. t. (4) Rain. 1403. n. 9.

Anno ra ; e oltre di quella ammasso gran te.

DG.C. fori, sì per la imposizione di nuovi suflitt. sidi, che per alcune sforzate presanze,
ch'estera con estremo rigore; governan-

do egli da tiranno, anzi che da Legato Ecclefiaftico.

Venuto a morte Bonifacio IX. trattarono i Bolognesi con Innocenzo VII. fuo fuccessore, perchè lo chiamasse appresso di lui, e fossero liberati dalla tirannia di Baldassarre ; il quale avendo ciò scoperto, puni aspramente gli autori di questo disegno ne loro beni ; e su semore avverso a Papa Innocenzo, del quale facea poco conto. Non fi accordò meglio con Gregorio XII. col quale fi ruppe per occasione del Vescovado di Bologna; perchè Gregorio diedelo ad Antonio Corrario suo nipote nel 1407.(1), ma non ne prese mai il possedimento, perchè godea Baldaffarre l'entrata di quella Chiefa, pretendendo, che gli fofse necetiaria per la custodia della Città. L'avversione, che avea con Gregorio, lo indusse a secondare il Concilio di Pisa. Egli tratto co' Fiorentini, per aver la permissione di tenerlo in quella Città dipendente da essi ; e ajutò ancora col danaro i Cardinali, che intervennero ad

esso Concilio . Vi si propose di eleggerlo Papa, ma diffe, che per allora gli parea più convenevole il nominare Pietro di Candia come uomo affai letterato, vecchio, e di buona fama; e finalmente perchè effendo venuto di Grecia , non avea parenti che potessero essere di aggravio alla Chiesa Romana . Per altro promise di affifterlo nel governo temporale, e di foccorrerlo per quanto poteva a ricovrar Roma, e il patrimonio di San Pietro in Tofcana. Baldaffarre era uomo grande negli affari temporali ; ma nulla ne sapea negli spirituali, e non vi era atto a verua modo. Questa è la testimonianza che ne fa Lionardo di Arezzo fuo Segretario (2), che avea fervito fotto Innocenzo VII. e Gregorio XII.

Tofto che Giovanni XXIII. fu Pa- gno 1411. Papa Giovanni XXIII. fepa, e il giorno medefimo della fua in- ce quattordici Cardinali , gli uni in

coronazione, fece fpodire la lettera circolare a turt l' Vefovi, per dar loro parte della fua eslatzione al ponticono parte della fua eslatzione al ponticono finale della finale per toglier via gli ferapoli, conferma le provville de' benefizi, e annulla le cenfore date dall' una e della direa parte. In feguto con un altra Bolla del ventunefimo giorno un altra Bolla del ventunefimo giorno va contra della della della della della della Concisio di Pita e ficarrei date dal Concisio di Pita e ficarrei date delto XIII, e i loro aderenti;

XLVII. Verio il medefimo tempo Morte di della incoronazione di Papa Giovanni, Roberto. cioè il ventunelimo giorno di Maggio, Sigilmonil Re Ruperto o Roberto morì a Open- do Impeheim, in Baviera, il decimo anno del radore. fuo Impero (5) . Avendo il Papa intela la fua morte, mandò alcuni Nunzi agli Elettori con lettere, nelle quali gli efortava fortemente , e pregavagli ad eleggere Re de' Romani Sigilmondo di Luxemburgo, allora Re di Ungheria . figliuolo dell'Imperador Carlo IV. e fratello di Venceslao . Gli Elettori fi raccolfero a Francfort; dove, dopo avere maturamente deliberato, eleffero Sigismondo, seguendo il desiderio del Papa; non trovando foggetto migliore. Imperocchè egli era un Principe di gran prudenza; coltante, magnanimo, pio, liberale; ben fatto della persona e maestofo; istruito nelle lettere, con la cognizione di molte lingue . Avea spesso combattuti i Turchi, e preli fino a trentadue de' loro capi . Fu eletto Re de' Romani il ventelimo giorno di Settembre 1410. dall' Arcivescovo di Treveri, dal Conte Palatino, e dal Marchese di Brandeburgo (6) : gli Arcivescovi di Colonia, e di Magonza, deliberavano ancora, ed elessero poi Josse, Marchese di Moravia. Ma era egli vecchio, e morì l'anno seguente il ventesimo giorno di Mar-20; dopo di che tutti gli Elettori riconob-

XLVIII. Il Sabbato de' quattro tem-Cardinali pi della Pentecofte, festo giorno di Giu-di Giovangno 1411. Papa Giovanni XXIII. fe-ni XXIII. ce quattordici 'Cardinali', gli uni in

bero Sigismondo, e regnò ventisette anni.

(1) Ughel. so. 2. p. 36. (2) Ital. bifl. p. 237. (3) Rain. 1410. n. 21. (4) N. 23.

considerazione della loro nobilea e gli no nipote del Papa, Vescovo di Trisi contra il Re Ladislao protettore di Gregorio XII. e contra gli altri Sciimatici (1). Il primo de nuovi Cardinali fu Francesco Lando nobile Veneto, e dottore in Diritto (2) che fu prima Vescovo di Concordia , poi Patriarea di Grado, poi di Coffantinopoli, e Cardinal Prete titolato di Se Croce in Gerufalemme . Il fecondo fu Antonio Pancerino del puese di Friuli , Patriarca di Aquileia, che avendo per qualche tempo seguitato il partito di Gregorio XII. si ritirò da quello , vedendo la fua mala condotta nell'affare dell'unione : il the gli cagionò una guerra, e la espulsione dalla sua Sede . Ma Giovanni XXIII. lo ristabili, scacciò Antonio da Ponte, che Gregorio vi avea collocato in suocambio : e in fine ereo Pancerino Car-

all terzo fu Alemanno Adimari nobile Fiorentino, Dottor in Diritto della Facoltà di Firenze, Canonico della Cattedrale, poi Protonotario alla Corte di Roma; indi Arcivescovo di Taranto e finalmente di Pifa dove si tenne il Concilio al suo tempo, Era-Nunzio in Francia, quando Giovanni XXIII, lo creò Cardinal Sacerdote titolato di Sant' Eufebio ... Il quarto fu Giovanni, Portoghese, prima Vescovo di Conimbra, poi Arcivescovo di Lisbona- uno de' primi. Ministri del Re di Portogallo , per la eui raccomandazione fu eletto Cardinale Sacerdote titolato di San, Pietro in

dinal Sacerdote citolato di Santa Su-

Vinculis . or -Se retra Il quinto fu il famolo Pietro d'Ailli, Dottore di Parigi , e Vescovo di Cambraj, di cui s'è già parlato. Benchè non foste a Roma, Giovanni XXIII. lo fece Cardinal Sacerdore citolato di San promozione del sello giorno di Giugno Grifogono : Il festo fu Giorgio di Lichteriftem, Vescovo di : Trento, che su Cardinal Sacordote, ma fenza titolo ; perchè non andò mai a Roma , e morì E. Fleury Tom, XIV.

altri in confiderazione del loro lapere; carico nella Bafilicata , Cardinal Sacer. Anno credendo con quello mezzo di forcificar- dote titelato de Santi Giovanni e Paolo: DI G.C. ma armigero-e diffoluto . L' ottavo fu 1441. Branda Castiglione , nobile Milanele Dottor in Diritto . e Professore dell' Università di Pavia : Bonifacio 1X. la fece Auditore di Rota le Gregorio XII. gli diede il Vescovado di Piacenza, Fu Cardinal Sacerdote titolato di San Cle-

mente. The in what it always to a se-11 11 nono e il decimo furono duo Vefcovi Inglefi, Tommafo Langlei Vefcovo di Durhem , e Cancellier d'Inghilterra : e Roberto Halam r Velcovo di Sarisberì; ma questi due Cardinali non ebbero citolo per la loro affenza. L'undecimo fu Egidio de' Campi , nativo di Roano, famolo Dottore in Teologia della Facoltà di Parigi : Si affaticò fortemente; come fi è detto, per la estinzione dello scitma. Fu Vescovo di Costanza, e Cardinal Sacerdote, ma fenza titelo; perchè non andò a Roma, e-morì poco dopo la fua promozione nel 1413. Il duodesimo Cardinale fu Lucio Conti nobile Romano, Protonotano Apoflolico, Cardinal Diacono, titolato di Santa Maria in Colmedin . Il tredicelimo fu Francesco - Zabarella Padovano. Professore in Diritto, il più famoso del fuo tembo', Papa Giovanni lo nominò Vescovo di Firenze nel 1410. (3), è il femuente anno lo fece Cardinale Diacono-titolato de Santi. Colimo e Damiano. Ne farà parlato affai in feguito o L' ultimo Cardinale fu Guglielmo Filaltro Francese, del Paese del Maine, Dottor in legge Canonica . e Decano della Chiefa di Reims . Si fegnalò nell' Affemblea di Parlei nel 1406, (4) e fu Cardinal Diacono , e poco dopo Sacerdote titolato di San Marco . Sono quelli i quattordici Cardinali della

1411 mil to gradute on the XLIX. Frattanto Papa Gregorio era Tomulto tuttavia a Gaeta fotto, la protezione a Pragadel Re Ladislao, ne si staneava di manpoco dopo la fua promozione. Il fetti- dar Legati, e bolle, e di fulminar cenmo fu Tommafo. di Brancas , Napoleta- fure inutili contra Giovanni XXIII. (5),

<sup>(</sup>a) The Niem. wire c. 23. (2) Out c. 282. Ughell: e, 5. p. 232. (3) Ughell, co. 31 p. 215. (4) Sup. lib. 99. n. 56. (5) Raig. 1411. n. 1. 5. 1412. m. 4. 198 189

che dal fuo lato non le rifparmiava con-Anno tra Gregorio, e contra Ladislao medefi-DI G.C. mo, a legno di far predicare la crocia-

1411. ta contra di lui.

Gli Utliti di Boemia ne prefero oceafione di declamare contra Papa Giovanni, ch'eccitava i Cristiani a soargere il fangue degli altri Criftiani . Mentre che si pubblicava nella Chiesa di Praga la bolla della crociata , gli artigiani della feccia del popolo si potero a gridare, che Papa Giovanni era l' Anticritto (1) . Il Senato della Città li fece mettere in prigione ; ma il popolo prese le armi, e domando che fossero tutti messi in libertà . Il Senato parlò loro in modo che gli acchetò, e ciascuno ritornò alla sua cafa, stimando che la vita de prigionieri folle ficura , Frattanto furono fatti morire segretamente; ma quando si vide colare il fangue loro dalla porta del palagio, il popolo vi accorse, e portarono via i loro corpi , e gli avvilupparono in un drappo d' oro, trasferendoli per tutte le Chiese della Città, gridando i Sacerdoti della loro fetta: Ecco i Santi, che diedero la loro vita per la legge di Dio. In feguito imbalfamarono queiti corpi, e li pofero a guifa di Reliquie nel Santuario della Chiefa di Bettelemme.

Trattato di Papa Gtovanni con Ladislao.

L. Papa Giovanni fi uni al Re Luigi di Angiò, sperando di scacciar Ladislao dal Regno di Napoli; e le loro truppe da prima riportarono alcun vantag. gio (2). Ma non si sostenne; e veden. do Papa Giovanni, che Ladislao fi forzificava fempre più anche nella Romagna e nelle altre terre della Chiefa, rifolvette di guadagnarlo col danaro, e diceafi che a tal effetto gli avea mandato per un certo Fiorentino cento mila fiorini d'oro . Fu concluso il trattato il ovindicesimo giorno di Giugno 1412. (3), e i principali articoli erano, che Ladislao godeffe non folamente del Regno di Napoli . ma anche di quello della Sicilia e che abbandonasse Papa Gregorio . In feguela di questo trattato Ladislao diede a Papa Giovanni una dichiarazione, dove dice in fostanza:

Doso avere per qualche tempo duhisaro della giuftizia della voftra promozione al Pontificato (4) abbiamo cercato tutt' i modi d'illuminarcene, e finalmente piacque a Dio di darci a conofcere la verità . Abbiamo ancora confiderato la condotta degli altri Re, e de Principi , e delle Repubbliche Cattoliche, e come ubbidiscono a voi . Per il che vi dichiariamo con queste presenti. che crediamo ora fermamente, che la vofira promozione fia flata canonica: e per farlo conoscere a tutto il Mondo , abbiamo noi in nostro nome, e in nome di tutt'i sudditi nostri prestata ubbidienza alla Santità Vostra tra le mani del vostro Legato Rinaldo Cardinale Diacono di San Vito . Data da Napoli l' anno 1412, il festo giorno di Octobre.

LI. Mentro che fi maneggiava quello Altra futrattato segretamente, andò Ladislao un ga di Gregiorno a Gaeta a vilitare Papa Grego- XII. rio , e lo faluto a capo scoperto come al folito. Gregorio, ch' era informato celatamente del trattato, gli dille in pubblico (5) : Signor mio caro , perche vi fiete voi accordato col-mio avversario fenza mia faputa , e fenza mia partecipazione ? Il Re nego fermamente che foffe fatto l'accordo; ma il giorno dietro fece dire per uno de' fuoi al Papa, che nell'ultimo giorno di Ottobre si ritiraffe eo fuoi fuori del Regno di Sicilia . Gregorio allora afficurato dell' accordo, ben conobbe qual pericolo fovrastava a lui e alla fua Corte, che si raccolfe appreffo di lui , non fapendo qual

partito prendere. Erano in tale impaccio verso la fine di Otrobre , quando giunfero a Gaeta due vafcelli Veneziani carichi di merci, l'uno da Levante, l'altro da Ponente . I Cittadini di Gaeta, mal contenti di questo procedimento di Ladislao, perchè amavano Gregorio e la fua Corte, comperarono le mercanzie, affine ch' elfendo vuoti i vafcelli, Gregorio ed i fuoi poteffero prendergli a nolo come fecero tofto; ed effendovisi imbarcati, andarono in alto mare; e dopo molti giorni di navigazione , giunfero felicemente

<sup>(1)</sup> En Silv Sift. Bob, c. 35. (2) Th, Niem vite Jo. c.22. c.24. (3) Raig. 1412. #13. (4) Rain. 1411. m. 2. (5) Th. Niem. c.23. Gobel. p.289.

alla Marca d'Ancona, dove prefero ter- no nella fua Diocefr quaffine che ne fiera ficuramente / fotto la protezione di Carlo Malatesta (1); e Papa Gregorio fece la sua residenza a Rimini, dov'entro nella vigilia di Natale, con tre Cardi-

nali, che l'aveano feguifo:

Frattanto Papa Giovanni XXIII. (2) volle tener a Roma il Concilio Generale, che Alessandro V. aveva ordinato al Concilio di Pita che firaccoglieffe fra tre anni a cioè in quell'anno 1412. verso la fine del quale in effetto cominciò. Ma vi capitarono si pochi Vetcovi , che quasi nulla vi si fece . Il solo atto, ch'io trovi, è una Bolla di condanna de' conto errori di Vicleffo, in data del fecondo giorno di Febbrajo 1413. (3) .-

ze nella

Continua- LII. Effendo morto Svincon Arcivezione di fcovo di Praga a Poson in Ungheria, turbolen- Albico Boemo medico di protellione fu mello in suo cambio (4). Era anche Dottore in diritto ma molto avaro, e fi crede che fotle promoffo alla dignità d'Arcivescovo per solo favore del Re Sigifmondo, di cul era medico. Per supplire alla sua incapacità, il Papa fece amministratore della Chiefa di Praga Corrado Vescovo di Olmuts, che domandò a' Teologi della Univerlità di Praga copia del configlio, che aveano dato all' Arcivescovo Svincon intorno a' mezzi di fedare le turbolenze della religione.

Quetto configlio confitteva in dodici articoli di quello tenore : Tutt' i Dotzori dell' Università di Praga si raccoglieranno appreffo l' Arcivescovo, e giureranno in fua prefenza, e in quella degli altri Prelati, che non fi atterranno a niuno de' quarantacinque articoli condannati ; fono quelli di Vieleffo; Giureranno parimente, che intorno a' fette Sacramenti , la possanza delle Chiavi, le censure Ecclefiastiche; le Reliquie, le vi predicare i medelimi articoli, ciascu- consiglio di Giovanni Hus è in data del

no informati tutt' i popoli del Regno Anno di Boemia. Proibizione reiterata di can- oi G.C. tare canzoni scandalote , e infamatorie. 1413. Proibione a Giovanni Hus di predicare; fin a tanto che abbia la fua affolu-

zione dalla Corte di Roma,

"Il Vescovo di Olmuts presento questo configlio a' Baroni del Regno, e al Senato di Praga; il che avendo faputo Giovanni Hus , ed i suoi , estesero ancor esti degli articoli in forma di consiglio; de' quali eccone la fostanza : Che li offervi il regolamento del Configlio del Re tra l'Arcivelcovo Svincon (5) di buona memoria da una parte, e il Rettore, i Dottori, e il Maestro Giovanni Hus dall' altra . Che Glovanni Hus si presenti all' Assemblea del Clero, dove chiunque vorrà, polla rinfacciargli un errore od una Erelia, fotto pena del taglione, quand egli non la provi. Se niuno vuol ellergli avveriario, faccia il Repubblicare in tutte le Città, 'e a tutt'i Parrochi nelle loro Parrocchie, che Maetiro Giovanni Hus è apparecchiaro a rendere conto della sua fede: e che se alcuno v' è che abbia a riprenderlo di qualche errore, noti il suo nome alla Cancelleria dell' Arcivescovado, affine che le due parti fieno pubblicamente ascoltate. Se nesfuno fi preienta, quelli che pubblicarono in Corte di Rôma, che in Boemia vi fono molti eretici, faranno obbligati a provare chi sono questi eretici i altrimenti farando puniti. Che si faccia intendere a Dottori in Teologia, e in Legge Canonica, e a' Capitoli de' Canonici, le hanno indizio di qualche eretico; le dicono che no, lo dichiarino con un atto autentica. Indi che il Re e l'Arcivelcovo proibifcano fotto certe, pene di tacclare alcuno'di erefia , o di errore , fe non vuole provarlo. Che il Re mandi alla indulgenze, e gli ordini Religiofi credo- Corto di Roma a spese del Clero un' no huel che crede la Chiefa Romana, ambafciata, perchè fia purgato il Regno della quale il Papa è capo. Tott'i fog- dalle calunnie , onde si è voluto, infagerti della Università faranno lo fiesto marlo . Finalmente che non si offervi l' giuramento, fotto pena di feomunica : e interdetto dato alle Chiefe', dove Gibdi bando dal Regno . Faranno i Velco- vanni Hus fi ritrovaffe prejente . Quello

Ccc 2 gior-(a) Rain. 1412, n. 4. - (a) Gobel. p. 289. 290. (2) Conc. soite. p. 232g., Rain. 1419. m.t.

<sup>(4)</sup> Jo. Cochl. p. 19. (4) P. 38.

giorno di Santa Dorotea festo di Feb-Anno brajo 1413.

DIG.C. Il Vescovo di Olmuts lo mando tosto 1413. a Giovanni Vescovo di Littomissels, Città di poi rovinata dagli Uffiri, e il cui Vefcovado rimafe foppreffo, Il Vescovo Giovanni era un uomo grave, di esperienza , che rispose il decimo giorno del medelimo mele di Febbrajo (r), ed eccone la sottanza. Eleggere nn Vicecancelliere dell' Università di Praga, che ricerchi i falli de' Dottori , e degli studenti, e il corregga . Impedire assolutamente Giovanni Hus di predicare: imperocché i funi fermoni fono l' orieine di oent discordia : e sia allontanato dalla Chiesa di Bettelemme, Eseguire le sentenze del Papa contra lui, e i suoi complici . Condannare i libri in

> Quelle traduzioni in lingua volgare (2) cioè in lingua Schiavona, non erano folamente delfa Scrittura Santa, ma an-cora de libri di Vicleffo; e di quelli particolarmente, che attaccavano il Papa e il Clero; e tutto quello, che Giovanni Hus dicea loro intorno a quello, era per gli fuoi fettatori il puro Vangelo,

Ladislas

Roma .

lingua volgare, che furono foarsi per in-

fettare i laici de loro errori.

Litt. Nel cominciamento del mele di Signor di Maggio, il Re Lad slao si avvicinò a Roma ; con una grande armata , fotto preteito di mantenervi la pace, fin tanto che Papa Giovanni andava al Concilio (3). Dubitando il Papa che il Re volesse sorprender Roma, la fece cultodire meglio che potè dalle genti della fua Corre , e da' Romani . Ma quelti odiavano il Papa per motivo delle sue grandi efazioni; e molti paffavano d'intelligenza con Ladislao ; così Roma fu sì male difesa, che le truppe dei Re vi entrarono dentro per un buco fatto nelle mura la notte dell'ottavo giorno di Giugno'. Papa Giovanni di buon matrino fuggl via frettolosamente con la maggior Codanza, ch'era soggetta a lui : e quanparte de' Cardinali ; e fu feguito dalla fua do Para Giovanni intefe questo , non fino al cominciamento di Novembre, Era do d' Arezzo. allora Firenze divita in gran fazioni (4).

Le une erano per lo Papa le altre per Ladislao; per il che il Papa non fi allogò nella Cirtà , ma fuori di essa , in una casa del Vescovo. La sua Corte tottavia fu ricevuta dentro.

LIV. Il Re Ladislao s'era reso padrone Costanza non solamente di Roma; ma di tutte le eletta per altre Città fino alle terre di Siena , e le Concidi Firenze . Per questo vedendo Papa Giovanni , che non potea resistergli, s'indirizzò all'Imperador Sigifmondo: e dopo aver trattato feco lui con lettere, mandò a lui due Cardinali, per istabilire intorno al tempo al luogo e al modo di raccogliere na Concilio Generale; imperocchè ben vedevano il Papa e l'Imperadore, ch'era questo l'unico rimedio a'mali della Chiefa. Papa Giovanni avea fatta confidenza delle sue intenzioni sopra questo a Lionardo di Arezzo suo Segretario. che racconta la cola in questo modo.

Turto dipende, mi diss'egli, dal luogo del Concilio ; io non voglio ritrovarmit in parte, dove l'Imperadore fia più forte di me. lo darò dunque a' miei Legati, per convenienza, ampliffime facoltà da poter mostrare : ma con un ordine segreto le riffringerò a certi dati luoghi ; e me ne fece la enumerazione. Era stato vari giorni in quella rifoluzione, quando giunfe il tempo che dovevano i Legati partire. Allora facendo ritirar ciafcum altro fuor me, parlò lungamente a' Legari . efortandogli a ben adempiere la loro commissione, facendone loro veder la importanza; e lodando la loro prudenza. e la loro fedeltà. Indi forgiunie: Avea deliberato di nominarvi alcuni luoghi, da' quali non dovelte dipartirvi in verun modo; ma in questo punto cambio di propolito, e tutto rimetto alla voltra prudenza; e in faccia loro lacero la carta, dove i nomi erano scritti fenza mentovarne alcuno . Effendo i Legari partiti verso Sigismondo, elessero la Città di Corte . Dopo efferfi arreftato in diverfi è poffibile il dire quanto ne rimafe afluoghi, si ritiro a Firenze e vi dimorò flitto. Sono queste le parole di Lionar-

LV.in Inghilterra il Re Errico IV.morì

(1) J.Cochi, p. 94, - 12) P. 98. (2) Th. Niem. c. 35. S. Ant. 111.2.c.6. (4) Leon. Arez. p. 357.

po aver regnato tredici anni e mezzo; ed Errico V. suo primogenito gli succedette. In quelto tempo i Lollardi o Viclessiti attaccarono de' cartelli alle porte delle Chiefe di Londra (1), che dicevano, effer effi cento mila pronti a follevarfi contra tutti coloro, che non erano della lor fetta. Era loro capo un Gentiluomo chiamato Giovanni Oldcastel bravo soldato, e amato dal Re pel suo valore, ma sospetto per lo suo attaccamento alla Erefia. Tommafo d' Arondel Arcivescovo di Cantorberl avendo allora fatto a Londra na'. Affemblea del Clero, si scoprì che questo Gentiluomb avea mandari degli uomini della fua fetta , principalmente nella Diocefi di Londra , di Rocheiter , e di Erford a predicarvi ad onta de' Vescovi, contra la proibizione del Concilio provinciale; ch'era intervenuto a' loro fermoni; e avea riteputi coloro, che volevano opporvisi , con le minacce e col timore della possanza secolare; sostenendo tra gli altri errori, che nè l'Arcivescovo , ne i suoi aveano facoltà di fare sì fatta proibizione.

L' Arcivescovo di Cantorberl dopo aver atteso lungamente, e impiegata in yano l'autorità del Re, fece citare Giovanni di Oldcastel a comparire in persona l'undesimo giorno di Settembre : Il Cavaliere non folo non comparve, ma si fortificò nel Castello dove abitava. L' Arcivelcovo lo dichiarò contumace, e lo scomunicò : citandolo di nuovo per lo Sabbato dopo San Matteo, ventelimoterzo giorno di Settembre . Quello giorno renendo l' Arcivescovo la sua-sesfione nel Capitolo di S. Paolo di Londra , e affulito da' due Vescovi Riccardo di Londra, ed Errico di Vincheltre, si fece condurre Giovanni d'Oldcastel ch'era stato preso poco prima, e messo nella Torre di Londra.

Il Prelato gli racconto, come avea proceduto contra di Jui, offerendogli oneftamente di affolverlo dalla fcomunica; ma il Cavaliere ricurò di domanda re l'affolvatione dell'Arcive(covo; e lossitunfe con le legererbo a lui volentieri

to dal fuo feno una carra intagliata, leffela , e diedela all' Arcivescovo, che ol G.C. gli diffe: Signor Giovanni, quella carta. contiene molte verità Cartoliche : ma voi siete citato in quello giorno a rispondere adaltre proposizioni, che sentono di errore, e di erefia, e sopra le quali bisogna che vi spieghiate; cioè, se voi credete che nel Sagramento dell' Altare, dopo la Confagrazione, vi rimanga il pane materiale o no; se credete che il : Sagramento della Penitenza fia necessario. Il Cavalier rispose, che non volea spiegarsi in altro modo, suor che con quello feritto nel fuo foglio. L'Arcivelcovo, avendone compallione, gli diffe : Penfate bene , che fe voi non ci risponderete chiaramente, potremo nol dinunziarvi, e dichiararvi eretico. Ma non si degnò di rispondere diversamente.

Allora l'Arcivefovo lo avvert), che biofogna, che oggi Catolio creda quel che, la Chiefa Romana ha decifio con l'autorità d'Sant' Agolino, d'San Girolano, e degli altri Padri, All che ri-pofe Giovanani O'Idealel, che voleg credere tutto quello, che avea decifo la Sant Chiefa; im che non volet credare e che il Papa, i Cardinali, ed i Volona vellero la boudi di fare fimili describe della propositiona della controla della controla della controla establica della controla della controla

.. Quelto giorno, ch' era il ventelimoquinto di Settembre, fu condotto il prigioniero di nuovo avanti l' Arcivescovo di Cantorberi, i Vescovi di Londra, e Vincheltre ; ed in oltre Benedetto Vescovo di Bangor nel Paese di Galles. L' Arcivescovo lo efortò ancora umanamente à domandare l'affoluzione della fcomunica: ma celi ditle, che non domandava, l'affoluzione altro che a Dio folo. L' Arcivescovo lo interrogo prima intogno al Sagramento della Eucariffia; ed egli rispoie: Come Gely Cristo, ellendo foora la terra, avea la Divinità e la Umanità, ma la Divinità invilibile, e celara fotto la Umanità, ch'era visibile

- 390

così nel Sagramento dell' Altare vi ha ANNO il vero Corpo e il vero Pane, che nol pi G.C. veggiamo, quantunque non veggiamo noi 1414. il Corpo di Gefu-Crifto celatovi fotto:

Quanto alla credenza intorno a quefin Sagramento, concenuta in uno scritto, the I Arcivefeovo gli avea mandato, la negò espressamente, dicendo che quefla decisione era contraria alla Santa Scrittura, fatta dappoiche la Chiefa è flata dorata, e avvelenata. Volea dire, che la Chiesa era sfata corrotta dopo la donazione di Costantino, e l'acquisto de' beni remporali , Lo ffeifo disle incorno al Sagramento della Penitenza, afficurando, che colui, che fi fente aggravato da una gran colpa, dalla quale non fi fa da se medesimo liberare, fa bene a rivolgerfi a qualche Sacerdote prudente e virtuolo, per domandargli configlio: ma che non è necessario alla falure ch' egli fi confessi al tuo Parroco, o ad altro Sacerdore: la fola contrizione può cancellare il peccato. Quanto all'adorazione della Croce, diffe, che di adorabile non v'era altro, che il Corpo di Gelu-Cristo, quando vi era appeso.

Intorno alla facoltà delle Chiavi, diffe', che il Papa è il capo dell' Anticriflo, i Vescovi i membri suoi, e i Frati Mendicanti la sua coda ; e che non si deve ubbidire ne al Papa ne a' Vescovi, se non in quanto che imiteranno Gelu-Cristo e San Pietro ne loro costumi e nel modo del loro vivere . Poi alzando la voce, e stendendo le mani, disse agli affanti: Quelli, che mi giudicano, e vogliono condannarmi, ingannano tutti voi e se medesimi . Vi condurranno all' Inferno; e guardatevene .- Avendo l'Arcivelcovo tentato ancora di ridurlo a ragione, finalmente diede la fentenza, con cui dichiaro, che Giovanni Oldcastel era Eretico, e come tale scomunicato, è abbandonato al braccio fecolare.

L'Arcivescovo Tommaso informò Il Re d'Inghilterra di tutto quello, ch' era occorso in questo affare; e lo prego di concedere ancora al colpevole un termine di quaranta giorni a pentirsi. Il Re lo concedette, e fu ricondotto il Cavaliere nella Torre di

Londra, Ma prima che spirasse il termine, egli suggl via; e ritrovandosi in Ilbertà, non pensò ad altro che a vendi-carfi . Egli spedi dunque segretamente delle lettere per raccogliere quelli del fuo partito tanto nobili che plebel; il che produffe nel principlo del feguente anno un'aperta rivoluzione:

LVI A Parigi verto la fine dello (tef- Giovanni fo anno 1413. il Vescovo e l' Inquisiror il Piecole della fede fecero una grande Affemblea conduna di Dottori in Teologia (1), per dare il lo- to a Paro giudizio intorno ad alcune propolizioni rigi . avanzate dal Dottor Giovanni il Picciolo nel 1409, (2), nella sua difesa del Duca di Borgogna per l'affattinio del Duca d' Orleans, Alcuni ebbero molto spavento di queil Assemblea, temendo l'indignazione e il risentimento del Duca di Borgogna. Il comandamento del Vescovo. deil'Inquisitore, e del Concilio della fede, ingiungeva a' Dottori di dare il paser loro nel mercoledi ventefimo giorno di Dicembre fonca tette allerzioni . la prima delle quali era questa.

Ogni tiranno può e dev'effere uccifo dal fuo fuddito, e in ogni forma o per aguato o per artifizio;" e l'azione è buona e montoria , nulla offante qualunque giuramento o alleanza; -e Tenza attendere niuna fentenza o ordine di Giudice. I Dottori rifpofero: Quest'afferzione piantata così generalmente per maffima, è un errore in fede, e nella dottrina de' buoni costumi. Tende essa al rovesciamento di tutti gli Stati, e alla perdita de' Re, e de' Principi; apre la strada agli- spergiuri, a' tradimenti, alle vicendevoli diffidenze, ed a molti altri mali', Le altre sei asserzioni od articoli , fono esempi tratti dalla Scrittura Santa, la cui applicazione vien condannara da Dottori.

. I Dottori non differe il loro parere altro che il fedicelimo giorno di Gennajo 1414 e il ventelimoterzo giorno di Febbrajo (3), il Vefcovo di Parigi e l'Inquisitore, raccolti nella gran Sala del Vescovado in prefenza di molti Prelati, di molti Dottori, é di una gran calca di popolo, cenfurarono il discorso di Giovanni il Picciolo, e lo

<sup>(</sup>a) Monthel s. vol. c. 239. fel. 181. (2) Sup. m. 8. (3) Labour, so. 2. p. 912. M. S.

condannarono ad effere abbruciato nell' atrio di Nostra Signora ; il che su ese- sona col Re, che ci accertò della gran. Anno guito due giorni dopo; e il Dottor Be-nedetto Genziano predicò in quella cere-di Coltanza; e ne abbiamo noi approvata 1414.

Conferen-

2a di Lo- Giovanni andò da Firenze a Bologna (1), ancora con le presenti lettere: Richieden-Imperador Sigismondo giunto da poco periori delle Chiese, de Monisteri, e inin Italia. Di là fi trasferirono a Lo- giungendo loro di ritrovarsi al Concilio di , dove dimorarono entrambi quafi per un mese. Quivi il nono giorno di Principi, e gli altri, che deggiono inter-Dicembre 1413, il Papa stimolato dall' venirvi , o che possono effervi utili , a Imperadore pubblicò la Bolla della con- venirvi in persona, o almeno a mandarvocazione del Concilio, dove dice in vi degli Ambasciatori.

foltanza. Papa Alessandro V. presedendo al Con- minciarono verso Natale a congiurare zione delcilio generale di Pifa (2), ordinò che contrà il nuovo Re Errico V. fotto la legge d' to lo abbiamo noi convocato a Roma nel tempo, i Prelati e gli altri, che vi doveano capitare, non essendovi in tanto numero, come parea ch' efigelle la importanza e la grandezza degli affari, che vi fi doveano trattare, per quello abbiam data una proroga al tempo del Concilio. fenza per altro averne ancora destinato il luogo. Ogindi il noftro caro figliuolo Sigifmondo eletto Re de' Romani ci prego istantemente con sue lettere a sospendere la dichiarazione del luogo e del tempo, fin a canto che mandaffe a noi i fuoi ambasciatori; i quali essendo venuti a ritrovarri a Firenze, e dopo avergli ascoltati, abbiamo mandati al Re i Cardinali Antonio Sacerdote titolato di Santa Cecilia, e Francesco Diacono titolato di San Colimo (2), e con effi Emmanuello Grisolora Cavalier Greco, che col consenso del Re elessero la Città di Costanza della Provincia di Magonza, per luogo della celebrazione del Conci-lio, e per lo tempo il primo giorno del

proffimo Novembre.

. In seguito ci siamo abboccati in pere confermata la scelta, come quella del LVII. Nel principio del verno Papa primo giorno di Novembre, facendolo do i nostri venerabili Vescovi fratelli, e i e poco tempo dopo paísò a Piacenza, do i nostri venerabili Vescovi fratelli, e i dove comincio le sue conferenze coll' nostri cari figliuoli Abati, e gli altri Suin persona. Esortiamo ancora i Re, e i

LVIII. In Inghilterra i Vicleffifti co- Continua-

per tre anni si avesse ancora a tenere condotta di Giovanni di Vecchio Castello, Inghilun Concilio Generale, dove fi seguitaffe. ch' è quello che fignifica Oldcaffel (4), terra. a fare quel che reflava intorno alla ri- La notte del mercoledì dopo la Epifaforma della Chiefa. Effendogli fucce- nia decimo giorno di Gennajo 1414. duto nel Pontificato, abbiamo voluto andarono in gran numero fotto Londra adempiere la sua volontà, e a tal effet- nel Villaggio di Sant' Egidio (5); ma il Re n'era avvertito, e sapea che loro tempo prescritto. Ma effendo giunto il disegno era di distruggere i Monistera di Oveltminiter , di Sant' Albano , di San Paolo, e tutti quelli di Londra, Però fece porre full' armi la fua gente, e nella notte medelima li avanzò al luogo, dov'erano i ribelli, che vedendoli scoperti, perderono il coraggio, fuggirono via, e molti furono impiecati ed abbruciati. Paco dogo fi pubblicò un editto nel Regno , col quale fi dichiararono tott' ? Lollardi o Vicleffill per traditori di Dio e del Re; e si confiscationo i loro benia ed effi medefimi impleeati come ribelli, e abbruciati come Eretici ; e fu eleguito questo in molti luoghi, e in particolare nella persona di Verchio-Castelle : molti-altri uscirono del Regno L' Arcivescovo di Cantorberl, Tommaso di Arondel morì in quest'anno 1414. il ventefimo giorno di Febbrajo; e il Dottore Errico Chichlei Vescovo di San Davis gli succedette (6). Fu eletto da' Monaci di Cantorberl ; ma il Re non volle approvar la elezione fenza l'affenso del Papa; donde il Papa

<sup>(1)</sup> Leon. Ares. p 458. Th Niem wit. lib e. e.37. (1) To. 11. Concil. p. 12. (1) Tup. a. 54. (4) Th. Vald. ep. ed Mert. V. Rain. 1414. n. 29. Valling. p. 385. (6) Godovin. p. 180.

traffe- argomento di attribuirfi la piena ANNO provvilla di quella Chiefa, dopo avere fua grandezza. Si pare da Bologna il pt G.C. cassata la elezione de' Monaci. Il Ve-1414 scovado di San Davis nel paese di Galles fur dato al Dottore Stefano Patringron dell' Ordine de' Carmelitani, Conteffore del Re, e stimato uomo dot-

riffimo.

LIX. Dopo la conferenza di Lodi Morte del Re Ladis Papa Giovanni XXIII. ando a Piacenza, poi a Cremona l'ultimo giorno di Gennajo 1414, indi ritornò a Bologna verso il cominciamento di quarefima. che venne in quell'anno il ventemolecondo giorno di Febbrajo (1). Frattanto il Re di Napoli Ladislao, che tuttavia facea de procedimenti in Italia deliberò di feacciare il Papa fuori di Bologna, come avealo scacciato da Roma: e a tal fine raccolfe nel cominciamento di Giuano una grande armata. Questo pose in orribile spavento i Cardinali, e tutta la Corte del Papa; ma quanto a lui levava delle truppe, e pretendoa di ditenderfi.

Si rafficurarono tutti per la notizia venuta loro, the ritrovandofi Ladislao alla fua armata, era ftato affalito da una . pericolofa malattia, che avealo coffretto a ritirardi e In effetto ritorno a Napoli. dove morì il sesto giorno di Agosto, dopo aver regnato ventiquattro anni. Sua Sorella Giovanna II. gli fuccedette nel Regno, in età di quarantaquattro anni.

Giovanni LX. Allora Papa Giovanni cerco di XXIII. a ritorgar a Roma per ricuperaria con le altre terre della Chiefa, Ma i Cardinali vi fi oppofero eagliardamente, vedendo bene , che andandovi non farebbe più ritornato per tenere il Concilio, come gvea promelfo, e che la Chiefa non farebbo ne unita, ne riformata. Gli rapprefentarono che doveva intervenire per-Conalmente al fostegno degli affari spiriguali, e lalciare i temporali a' Luogotenenti , u a' Legati ; e al fine delibero, quantunque contra genio, d'incammimarli verlo Costanza (2). Fece grandi apparecchi di abiti, di preziosi mobili; e di gemme, per comparire al Concl-

lio splendidamente, e far pompa della na, poi a Trento,

Patlando per la Contea di Tirolo fi arrello a Merano nella Diocesi di Coira, dove rifedea Federico Duca di Austria, che andò a visitare, esponendogli il pericolo, in cui credeva effere : e gli domando il fuo foccorfo, che dal Duca gli venne promeffo ; e il Paos lo dichiarò Capitano generale delle fue truppe con un'annua pensione di sei mila siorini d'oro. E' la Bolla del quindicefimo 'giorno di Ottobre 11414. (3). Finalmente il Papa giunie a Coltanza la Domenica del giorno ventottefimo dello stesso mese, giorno de Santi Simone e Giuda . Vi entrò a cavallo fotto un baldacchino accompagnato da nove Cardinali, e avea feicento nomini di seguito L' Affemblea fu tanto copiola; che fi conto alcuna volta effervi in Coltanza sino a trenta mila cavalli (4), da' quali fi può giudicare della quantirà degli nomini.

Con la Bolla di convocazione era flata deputata l'apertura del Concilio al primo giorno di Novembre, che in quelt' anno 1414, era di Giovedì : ma per la festa di Ognissanti e de' Morti. il Papa, col parere de' Cardinali (5), rimite l'apertura del Concilio al Sabbato, terzo giorgo del mefe, e poi al quinto giorno Lunedl'. Frattanto il Venerdi giorno de' Morri giunfero ancora a Coffanza (ci Cardinali dell'ubbidien-

za di Giovanni XXIII.

- Il Lunedì quinto giorno di Novembre il Papa andò alla Chiefa Cattedrale di Coflanza (6); con quindici Cardinali, ventitrè Arcivescovi, ventifette Vescovi, gli Abasi, e tutto il Clero, ch'era nella Città. Vi si tenne una Congregazione alle fette ore di mattina per l'apertura del Concilio, che fi fece con una folenne proceffio? ne, dopo la quale il Papa diffe una Messa dello Spirito Santo, e il Cardinal di Fia renze Francesco Zabarella fall foora un pulpito, e per parte del Papa e del Concilio annunziò, che la sessione si sarebbe 110

<sup>(</sup>r) Rain u. 5 6. Th. Niem. vita c. 39. (2) Th. Niem. c. 40. (3) Hart. 20. 2. p.146. 10. 4 p. 7. (4) To. 5. Leo. Arez. p. 258. (5) Hatt. 10. 4. p. 20. 22. (6) P. 12. 23. . . . . . . . .

tenuta il Venerdi sedicesimo giorno del- Paderbon; che da cinque anni ricultiva lo stello mele. Il Sabbato decimo giorno di Novembre capitarono lettere da Roma in nome del Cardinale Jacopo Ifolani che vi era Legato (1), con la notizia che n' era stato discacciato Pietro Mattenzi , che se n' era impadronito. e vi avea ristabilita l'autorità temporale di Pana Giovanni . Pu ricevuta effa notizia in Costanza con grande allegrezza; e ne refero a Dio folenni ringrazia-

menti. Scifma a LXI. Frattanto l'Imperador Sigifmon-Colonia do paíso ad Aquifgrana, dove l'ottavo giorno di Novembre ricevette la corona d'argento con le folite secemonie nella Chiela Collegiale di Noftra Signora (2). Tofto ne diede avviso a Papa Giovanni, promettendo di andare immediatamente al Concilio . L' Imperadore ricevette quella corona dalle mani dell' Arcivescovo di Colonia Thierri di Meurs, fucceduto a Federico di Saverden fuo zio materno, morto il festo giorno di Aprile di queil'anno 1414, (3). Vi fu una doppia elezione, alcuni Canonici in picciol numero dimorarono in Colonia. e postularono Guglielmo di Berg già eletto Vescovo di Paderbon; andarono gli altri Canonici a Bonna , ed eleffero in Arcivescovo Thierri di Meurs Prevosto di Bonna, che alla morte di fuo zio s' era impadronito del fuo teforo, delle fue gioje, e di alcuni Castelli della Dioceli, che vendette o impegnò.

Avendo così raccolte gran fomme di danaro, mandò a Papa Giovanni una deputazione confiderabile con gran prefenti; e fu dall'altro canto raccomandato dall' Imperador Sigifmondo, e da Giovanni di Nassau Arcivescovo di Magonza; e in effetto Giovanni XXIII, confermò la fua elezione. Dall' altra parte Guelielmo del Monte o di Berg fece che si adoprasse il Duca Adolso suo fratello, che mandò a Papa' Gregorio XII. per la provvista dell' Areivescovado di Colonia; e molti Signori fi unirono a lui, il che produsse gran guerre tra' due

Fleury Tom. XIV.

di riconoscere Guglielmo di Berg per ANNO fuo Vescovo; prese contra di lui il par- Di G. C. tito di Thierri di Meurs, che ando a 1414. Paderborn il fecondo giorno di Ottobre, e vi fu accolto , come amministratore del Vescovado : Finalmente Guglielmo di Berg , vedendo che non potea refistere a così poderofo nemico, fece la pace feco lui ; e rinunziando non folamente all' Areivefeovado di Colonia, ma ancora al Vescovado di Paderborn, sposò la pipote di Thierri, che restò in tal forma pacifico poffeditore dell' Arcivefcovado.

LXII. In quest'anno 1414, nella Cit. Flogeliastà di Sangerhusen nel Marchesato di li eretici. Mifnia (4), fi fcoperfero molti Eretici. ehe fi chiamavano Fratelli della Croce, e precendeano di aver tolta la loro dottrina da uno feritto portato dagli Angeli foora l'altare di San Pietro in Roma verso l'anno 343, che corrisponde a poco tempo dopo quello di San Silvestro, Da allora in poi, dicevano essi : andiamo noi per lo mondo flagellandoci, perchè allora fu quando Dio licenziò il Papa e gli altri Prelati, e tolse loro ogni autorità di legare e disciogliere, ed ogni facoltà di confagrare qual fi fia cofa. Im-

perocchè come Gesu-Cristo, scacciando i

Mercanti dal Tempio; rigettò il Sacer-

dozio Giudaico per la malizia de' Sacer-

doti, così alla venuta de' Fratelli della

Croce, Dio rigetto il Sacerdozio Vange-

lico per la malizia degli Ecclefiastici. Vi fono fei Sagramenti che fono cellati nella Chiefa . Imperocche quando cominciarono i Fratelli della Croce ad andare per lo mondo, dietro a una Croce, flagellandosi pubblicamente, Dio abolì la legge del Battefimo dell'acqua; e stabili il Battefimo del nostro proprio sangue. Per questo quando Gesu-Cristo cambiol' acqua in vino rosso in Cana di Galilea. dinotò che verso la fine del mondo il Battelimo d'acqua doveva effere cambiato in Battefimo di sangue . Così dopo la venuta de' Fratelli della Croce niuno è stato vero Cristiano, e non ha potuto contendenti , Il Capitolo e la Città di entrare nel regno de' Cieli , se non su

Ddd bat-

<sup>(1)</sup> P. 14 (3) Rain. 1414. n. 12. (3) Gall, Chrif. 10. 1. p. 266. Gobel. c. 93. p. 293. (4) Gobel. p. 295.

FLEURY STORIA ECCLESIASTICA.

39# FLEURY STORIA
ANNO fiagellazione, in memoria della Paffione
ni G.C. di Guiu-Crifto; diseano she il Sagramen1414 to dell'Altare non è nè il vero Corpo
Geffi Ceillo, nè il vero Dio, ma ch'

di Gefu. Grifto; diceano she il Sagrameato dell' Altare none è di il vero Corpo di Gefu. Grifto, nè il vero Dio, ma ch' è il Canola de' Preti; che la confessore fatta ad un Prete, e l'assoluzione da lui data, a nulla ferve per la remissione depeccati; ma per quanto-sieno enormi, batha la flagellazione, con la contritone, per il che tutte le indalgenze sono me, per il che tutte le indalgenze sono

mulić, date da chi ii fia.

Elia ed Enco apparvero nel mondo, ha
lungo tempo, e fiono morti. Elia fa abbruciato a Erford , quarari anni fono;
Enoc era ii Dottor Corrado Smith, ciole
il Le Fewe, che il prima predicò quella
anine diffene che il prima predicò quella
anine diffene como nel Paradifo; dore il Angelo ne va a prenderne una pre
ogni fancullo che deve animari i. Così
le anime di Enoc e di Elia farono infine se Capi del nostro ilittori. Nell' ulfine se Capi del nostro ilittori. Nell' ul-

timo giorno Corrado Smith, e non Gefia-Crilto, farà quello che prefederà al Giudizio. Dopo la morte uon vi ha purgatorio; e i funerali non fervono a unlla per gli morri, è folo una confolazione per gli vivi; e per gli ecclesaltici un modo di riempiere le loro borfe.

Non si dee celebrare altro giorno di festa che la Domenica, il Natale, e l'Affunzione della S. Vergine. Se il Natale viene di Venerdi, non fi dee rompere l'aftinenza. Questi Éretici non tralasciavano di conformarli agli altri Cristiani nella offervanza delle feite, e de'digiuni , e della venerazione alle Immagini, che tuttavia era da effi chiamata Idolatria. Ma temeano di effere scoperti; e saceano pol penitenza di questi pretesi falli , flagellandoff. Questi Eretici di Misnia surono convinti di tutti questi errori da Errico Schonefeld Dottore in Teologia, e Inquisitore ; furono condannati alle fiamme, e abbruciati a Sangerhulen.

Il fine del Tomo DecimoQuarto.



## TAVOLA

### Delle Materie:

A

A Damo Eston Vescovo di Londra e Cardinale. 278. Alamano Adimari Arcivescovo di Pisa.

376. Cardinale. 385.

Alani . Lettere di quattro Principi al Papa . 95.

Alberto di Strasburgo Istorico inviato a Benedetto XII. 93. Alberto della Scala Signor di Verona.

124.

Alberto Vescovo di Halberstat. Suoi er-

rori. 233.

Albohacem Re di Marocco invade la Spagna. 126.

Alcala di Henares. Concilio nel 1326.

p. 22.
Aldumo Auberto, nipote d'Innocenzo
VI. Vescovo di Parigi, poi di Auxerre, di Maguelona, e Cardinale.
180.

Alemagna. Rilafejamento del Clero. 201. Aleffandria preia da' Crocefignati, e abbandonata. 213. Aleffandro V. eletto Papa nel Concilio

di Pifa. 373. V. Pietro di Candia. Suo debole governo. 379. Invitato ad andare a Roma. 282. Sua morte.

Alfonfo XI. Re di Castiglia morto all' assedio di Gibilterra . 164. Algezira in Andalusia Vescovado . 141.

Algezira in Andalusia Vescovado. 141. Alvaro Pelagio Frate Minore. Suo Trattato delle Doglianze della Chiesa. 71. Vescovo di Silva. ivi.

Amanieu di Armagnac Arcivescovo di .- Auch .- Sua morte . 25.

Ambafcista de' Principi di Francia a Benedetto XIII. 316. e feg. Dell' Università in Inghilterra e in Alema-

gna. 318.

Amures Algazi terzo Sultano de' Turchi Ottomani. Sue conquiste. 203.
Sua morte. 205.

Andres di Perugia Frate Minore Mif-

fionario in Tartaria. 24.

S. Andrea Corfino Carmelitano, Vescovo di Fiesole. Sua morte. 233. e seg.
Andrea di Ungheria, Re di Napoli.
137. Sua morte. 145.

Andrea Ghini , Vescovo di Arras, poi di Tournai , Cardinal di Firenze.

Andronico il Vecchio Imperadore di C. P. Sua morte. 73.

Andronico III. il Giovane coronato Imperadore. 23. Si ribella contra Andronico ino Avo. 39. S'impadronife di C. P. 40. Molira voleti riunire alla Chiefa Romana. 75. 90. Manda a Benedetto XII. per la riunione. 121. Morte di Andronico. 131.

Andronico IV. dichiarato Imperadore. 324.
Andronico IV. dichiarato Imperadore. 324.
Androvino della Roche, Abate di Clugol, poi Cardinale. 205.

Anefancio Vescovo di Aire ucciso. I Vescovi ne chieggono vendetta. 51. Angelus Domini. Origine di questa preghiera. 28.

Angelo Corrario Cardinale. 345. V. Gre-

Angers. Concillo Provinciale nel 1365. p. 212.

Anglico Grimoardo fratello di Urbano V. Vefcovo di Avignone 207. E Cardinale 214. Governator dello Stato Ecclefiaflico 221.

Annate sopra i Benefizi. 332.
Annibale Ceccano Cardinale avvelenato

da' Romani. 164.

Appellazione di Michele di Cesena al
suturo Concilio. 44.

Appellazione de' Cardinali di Gregorio XII. 356. e Jeg. Aquileja. Concilio convocato da Gregorio XII. nella Provincia di Aquilera.

361. Tenuto in Austria. 377. e feg. Suo fine. evi.
Arcidiaconi. Loro esazioni. 136.

Arcidiacons. Loro elazioni, 136.
Arciprete Capo delle Bianche Compagnie, 203.

Ameni accusati di errori contra la fede 132. Armeni imposori in Italia. 133. Deputazione degli Armeni per giustificarsi intorno alla fede. 148.

Armenia. Clemente VI. vi manda due Legati. 174.

Arnoldo Montanier, Frate Minore. Suoi errori. 236.

Affinenza del Sabbato, nuova. 92. 99. Avigones. Concilio a S. Rufo nel 1326. delle Provincie di Arles, di Aix, e di Ambrun. 21. Avignone fenta Vefcovo. 191. Concilio delle tre Provincie nel 1337. P. 91. Comperato dal Papa. 157. Senza Vefcovo fotto due Papi. 207.

Avvertimenti pel governo della Chiefa Gallicana in tempo dello Seifma. 364. e feg.

B Ajazette Sultano de' Turchi . 323.
Prende Tessalonica ec. 324. Sua morte. 338.

Baldaffar Coffa Legato a Bologoa Si unite al Re Luigi II. di Angiò. 379. Eletto Papa Giovannii XXIII. 383.

Barliam Abate Greco inviato al Papa per la riunione. 121. Sua propolizione. ivi. Rifootta del Papa. 122. Altra memoria di Barlaam. 123. Sue difpute con i Quiettifi del Monte Athos. 130. 131. Concilio di C. P. dov'è condannato. ivii

Bartolommeo della Scala, Vescovo di Verona, ucciso. 124.

Bertolommes di Prignano, Arciveficevo di Bari, eletto Papa Urbano VI. 251. Meflo ful trono. 252. Suoi cominciamenti. riv. Funzioni della fertimana fanta. riv. Incoronazione di Urbano VI. 252. e feg. Riconofciuto da tutt'i Cardinali, riv.

Bartolommeo di Coturno, Arcivescovo di Genova, e Cardinale, 278.

Genova, e Cardinale. 278.

Bettefime fotto condizione. 75.

Battefimo per aspersione. S'è valido.

288.

Beltrarmino Paravicino, Vescovo di Bologna. 128.

Benederto XII. Papa . 82. Visitato in Avignone da Filippo di Valois. 90. LA

Fa una promozione di sei Cardinali. 96, Sua morte. 133. e feg.

Benesteux XIII. electo Paga. 344. V. Pietro di Luna. Sua olimazione a rellar Papa. 329. E alfediato nel fuo Palazzo di Avigonone. 331. Liberato. riui. Sua evafione. 338. La Francia gli rende la ubbidienza: vivi. e fig. Arriva a Genova. 347. Manda al Re Carlo VI. tina Bolla offenifiva. 358. I di cui portatori sono puniti. 362. Bennedetto firtira a Perpignano, e vi fa de Cardinali. 363. e fig. Enumerazione de fiosi oderenti. e fig. Enumerazione de fiosi oderenti.

364.
Benefizi in loghilterra tolti a' non refidenti. 178. Pluralità di benefizi reprefia. 211. Vietato domandargli a Roma. 303. Lilta mandata dall' Univerifità di Parigi a Benedetto XIII. 315. Regolamento intorno alle lifte

mandate al Papa. 319. e feg. Bernardo di Albi Vescovo di Rodes, Cardinale. 96.

Bernardo Gujone Vescovo di Lodevo. Sua cronica. 61. Bertoldo Eretico abbrueiato a Spira. 104.

Bersrando di Deuce, Arcivescovo di Ambrun, e Cardinal Sacerdote. 69. Berstando di Pojet, Cardinale titolato di S. Marcello, Legato comanda se

di S. Marcello, Legato comanda le truppe del Papa in Lombardia. 2. Berrando Latger, Vescovo di Glandevo, e Cardinale. 231.

Bertrando di Cofnac, Vescovo di Comminges, e Cardinale, riv. Beziers. Concilio Provinciale di Narbona. 176.

Bianche Compagnie, truppe di predatori sparse per la Francia. 203, Grociata contra esse. sui .

Bormia. Libri di Viclesse portati in

Boemia . Libri di Vicleffe portati in Boemia . 337. Turbolenze a cagione di fua dottrina . 387.

Bologna. Il Papa Giovanni promette di andarvi a risdere . 69. Il Legato Bertrando Pojet n' è Gacciato . 80. Rivoltata contra il Papa . 127. Ridotta all'ubbidienza . 128. Ebbe quattro Veforovi in doditi: anni . 102.

Bonifacio IX. Sue efazioni fopra il Clero, 303. Profusione d'Indulgenze, 305. Congiura fontra di lui . 322. Nega oftinatamente di cedere . 325. Efercita la Simonia . 332. Rientra in Roma . 334. Sua oftinazione a reftar Papa 336. Sua avarizia . ivi . e feg. Sua morte . 342.

Bonifacio Ferrerio Certofino. 376.
Bretagna. Disparere tra Carlo di Blois,
e Giovanni di Monforte. 206.

S. Brigdad di Svezia Sua regola confermata da Urbano V. di cui ella difapprova il ritorno ad Aviganone. 2219, Suo viaggio a Terra-Santa. 235, Sua morte. 236. E canonizzata. 305-

Bucicaut , Giovanni le Maingre , detto di Bucicaut , Marefciallo di Francia mandato ad Avignone , 229. Sida il Papa Benedetto, e gli abitanti , 320, Bulgaria . Convertioni d' Infedeli e di

Bulgaria. Convertioni d' Intedeit e di Eretici fatte da' Frati Minori. 216. Buonagrazia di Bergamo, Frate Minore, Proccuratore dell'Ordine, fi ritira preflo Luigi di Baviera. 43.

Burebardo Arcivescovo di Magdeburgo ucciso. 66, Assoluzione di quel missarto, rvi.

C

Calliflo Patriarea di C. P. 166. Palamita e gosso. rivi. Si ritira. 184. e feg. Ritorna. 191.

Candia . Regolamento per gli Greci di quell'Ifola . 236.)

Canonici Regolari riformati da Benedetto XII. 99.

Ganourazazione de' Santi : Procedimento usato per essa nel decimoquarto secolo. 151. e feg.

Capi de Ss. Pietro, e Paolo adornati da Urbano V. 2212 de la constanti de Cardinali. Regole per la loro creazione. 67.

animali, Regole per la loro recuionachy.
Cardinali farit da Clemente Van I. 330.
p. 166.a. fgs. Regolimento per la conducta del Paga mei 1350.p. 180. Loro distriction Per la conducta del Paga mei 1350.p. 180. Loro distriction Per la conducta del Paga mei 1350. Loro distriction Per la conducta del Paga del Per regolamento rivocato contenti di Africano VI. di citramo di Anaggia. 231.2. Pertendeno la Guardezione nulla . 254. Lero dichitrazione contra di Ini. 255. Elezione di Roberto di Ginevandetto Clemente VII. 310.

210.

Carità. Errori intorno a questa virtù. 188. Carlo il Bello Re di Francia. Sua morte. 33.

Carlo, o Caroberto Re di Ungheria . Sua morte . 137.

Carlo di Luxemburgo coronato Re di Boemia, vivente fuo padre. 141. Suo rattatao col Papa per farlo Imperadore. 147. Divisione tra Cardinali per sib. riv. Carlo IV. eletto Re de Romani, confermato dal Papa. 148. E coronato a Roma. rivi. Va in Avignone a veder Urbano V. 210.

Carlo IV. Imperadore . Coltituzione in favor del Glero . 201. In Italia . 224. Sua morte. 258.

Carlo V. Re di Francia 210. Sua morte: 264. Suoi figli, e fuoi fratelli.

Carle VI. Re di Francia. Sua nafeita, 224. Suo matrimonio con Ifabella di Baviera. 282. Suo viaggio in Avignone. 298. Clemente VII. gli da la disposizione di 750, benefizi, rvi. Cade in frenelia. 206.

Carlo della Pace, Duca di Durazzo, chiamato da Urbano VI. al Regno di Napoli. 263. e feg. Arriva in Italia. 266. Paffa in Ungheria, e vi è còronato Re. 286. Sua morte; ivi.

Garlo il Nobile, Re di Navarra, riconoice Clemente VII. 292, 300. Carlo Conte di Alenzon, Frate Predicatore, 199. Arcivescovo di Lione, rivi,

Caroberto. Sue divozioni. 98.º
Cafimiro Re di Polonia. Sue lagnanze coatra i Cavalieri Teutonici. 101.
Sentenza de Nunzi del Papa in favote 101. e feg. Suoi delitti. 379. Sua

penitenza. rvi.

Gaffel Gonzero. Concilio nel 1336.0.90.

S. Caterina di Siena . 243. Credulità
del fuo Confeffore. 244. Suoi feritti.
262. Sua morte. rvi.

Centini Bolla di Bonifacio IX. per locetofini. Bolla di Bonifacio IX. per loro efenzione . Scifma tra effi. 376. Certofini impiegati inutilmente per la efinzione dello fcifma . 207. e feg.

Clemente VI. Papa 134 V. Piero Rug-

· a Roma . 176. Manda de' Nunzi all' Imperador Cantacuzeno. 164. Si ammala gravemente. 177. Si sottomette alla Chiefa se avelle errato. ivi . Sua

morte. 179. Suoi costumi. 180. Clemmte VII. mal ricevuto a Napoli. 260. Va a stabilirs in Avignone. ivi. Sua morte . 313. V. Robeno di Gine-tra, Inviati del Re di Francia in Avignone, effendo vacante la Sede. 743.

Collegio di Cambrai , fua fondazione , 168. Collegio de' Lombardi a Parigi. 135. Colonia . Scifma in quella Chiefa tra Guglielmo di Berg, e Thierri di

Meurs. 393. Commende rivocate da Benedetto XII.

Concezione della B. Vergine . Festa an-

tica in Inghilterra. 207. Concilj Provinciali ordinati. 211. e feg. Raccomandati. 365. Concilio propolto per finir lo scilma. 259. Concilio Generale. A chi spetta convocarlo. 361. 368. Concilio Generale intimato per l'anno 1412, da Aleffandro V. 375. Conclave moderato da Clemente VI.17

Confessore . Permesso al Re di Francia di cleggere il fuo. 150. Suoi privilegi. ivi . -Cortona eretta in Vescovado. 20.

Cofmato Meliorati . Vescovo di Bologna, poi Cardinale. 200. Eletto Papa Innocenzo VII. 942.

Costantinopoli. Concilio nel 1347, in cui Giovanni d' Apri è deposto , Acindino condamnato, Palamas approvato. 155. Concilio convocato nel 1351. da Cantacuzeno . 171. Prima feffione . ivi. Seconda fessione . 173. Tomo o Decreto di quel Concilio. 174.

Costanza. Destinata per luogo del Concilio Generale. 388. Convocazione del Concilio . 391.

S. Crece . Offizi della Invenzione ed Efaltazione accresciuti da Gregorio XI. 348.

Crociata predicata nel 1331. p. 60. Trattato del Re Filippo col Papa Giovan-

ni per tal motivo. 72. Crociata in Ifpagna contra i Mori l'anno 1240, p. 126. Altra contra i Tur-- chi pubblicata nel 1343. p.143. Tre-

gua a parere del Papa . 148. Altra

contra i Turchi nel 1353. p. 208. Crociata d' Inglesi destinata contra Clementini, e impiegata contra eli Urbanisti . 274.

Amasco . Martiri avi fatti da' Mufulmani. 175.

Decime gravole a' nuovi Cristiani . 45-Decime distratte da Filippo di Valois. 125. Decima impolta alla Francia da Clemente VII. 305. E da Benedetto XIII. 246.

Decretale Cum inter nonnullos. 6. Altra Quia quorundam. 13 Delfina Vergine Spola di S. Elzearo.

Diavolo. Lettera al Papa fotto il nome del Diavolo. 177.

Dienigi Re di Portogallo . Sua morte . 15 Dionigi Soulechat , Frate Minore . Sue

ritrattazioni. 225. Dispensa di un giuramento satto agl' Infedeli. 92.

Divieto di vender veleni. 21, e feg. Dolfinato. Eretici in quella Provincia. 178. 240. Dormitori ienza celle presso i Monaci. 88. E preffo i Canonici. 99.

Cardo Frate Predicatore. Suoi errori condannati dal Papa. 48, E lodeto da Taulero . ivi. Edeardo III. Red' Inghilterra . Sua mor-

Egidio Alvares di Albornos, Arcivefcovo di Toledo, presente alla battaglia di Tarif. 127. Cardinale. 166, Legato d'Innocenzo VI. in Italia . 181. e feg. Calunniato e giufificato 211.

Sua morte. 210. Egidio de' Campi Dottor di Parigi, Vescovo di Costanza, e Cardinale. 385. Egidio Rigaud , Abate di San Dionigi, Cardinale. 167.

Elezione dell'Imperadore. Alemanni fostengono la lor libertà in questo punto contra il Papa. Pretenfioni del Papa. 159. e feg.

Elia

Elia Itior, Vescovo di Uses, Cardinale. 196. Elia di Nabilan, Vescovo di Nicolia, Cardinale. 134.

S. Elifabetta Regina di Portogallo, 15.16.
S. Elzearo di Sabrano, Conte di Ariano. 3. Sua morte. 4.
Emerico di Magnae Vescovo di Parigi,

Emerico di Magnae Veicovo di Farigi, e Cardinale. 275. Emmanuele Paleologo figlio di Giovanni coronato Imperadore. 323. Errico Re di Castiglia neutrale tra' due

Papi. Sta morte. 262.

Errico III. il Valetudinario, Re di Cadiglia. Divisione in tempo di sua mi-

Errico IV. di Lancaltro i coronato Re d'Inghilterra . 334. Sua morte. 388.

e feg. Errico V. Re d'Inghilterra. 389. Errico Buímano Arcivescovo di Magonza 63. Deposto da Clemente VI. Suo

feilma con Gerlaco di Naffau. 146. Errico Minutoli Arcivescovo di Napoli e Cardinale. 298. Errori intorno alla fondazione de Vesco-

vadi. 139. Condannati in Inghilterra. 225.

Ejenti. Decreto per confervar i loro di-

ritti in tempo di Scifma, 342 m.) Eucarifia, Permedia al Re Giovanni dal Papa: 149. Comunione fotto le due fezzie fino a quando ha durato. 170. Quiffioni fandalofe intorno a queflo Sarramento. 222. Indulgenze per accompagnar il Santo Sarramento. 298.

The same of the sa

Az . flig

Adigine di Aigneleulle, Veftoren di Arignone e Cardinale, 175.

Fatti ed articoli propoli a Pita contra due pereci Papi, 160.

Federico Dua de Afafria, Tratato di Giovanni XXIII, con lui, 1912.

Federico Dua de Afafria, Tratato di Giovanni XXIII, con lui, 1912.

Federico Procedione domo introdora; 90.

Federico Procedione domo introdora; 90.

Federico Procedione de di Ofference di Balancia di Papi di Majorica chiede di Ofference da la lettre a regola di S. Francesto.

19 Papa giudo nogo, 15.

Filippo di Valori Red di Transitala 39.

Lagnatize di Benedetto XII. contra di

Filippo di Alenzon, Vescovo di Betuvais, Arcivescovo di Rozoo, poi Cardinale. 236:

Filippo di Villette, Abate di S. Dionigi, eletto dal Monaci, e conformato dal Vefcovo di Parigi. 329. Pilippo di Majorica, Frate Minore. Sua

riforma, rigettata. 1200:
Filoteo Patriarca di G. P. 186. Si nafeonde. 191.
Fiorentini . Loro lega contra il Papa.

Firence. Vi si dabilisce una Università. 258.

Flagellanti in Alemagna . 161. Bolla contra effi. 162. Condamaria Parigi dalla Università e dal Re. riv. Altri Flagellanti confratelli della Croce , Eretici in Misnia. 393.

Fontaniero Vaffallo Generale de' Frati Minori, Arcive(covo di Ravenna, indi Patriarea di Grado, poi Cardivale. Sua morte. 204.

Francesco Petrarea Poeta famoso. Sua morte. 238. Francesco Prignano, nipote di Urbano VI. 266. Sopranomato Batillo, Suoi

rancesco Tebaldechi Prior di S. Pietro, Cardinale. 224. Francesco di Todi, Vescovo di Firenze, e Cardinale. 196. Sua morte: 204.

Francesco Zabarella Professor di Legge, Vescovo di Firenze, e Cardinale.

Featsfor Dieta nel 1408, per la union della Chiefa, 366; Frati Mendicarti , Lagnarue del Clero feedlare contra di effi, 168, Papa Clemente VI. li difende, e fa grandi rimproveri a' Prelazi, suy e feg.

Fratieilli. Commissione di Papa Giovanni contra essi: 60, e feg. Abbruciati in Avignore 188, com partici in Avignore 188, com partic

Abriele Condumero Cardinale, poi
Eugenio IV. 356
Galeazzo Vifeonti Suoi mistatti. 8. Croleita i pubblicata contra ello ; e fuoi
fratelli . foi.

Gedemino Duca di Lituania fi lagna col Papa de' Cavalieri Teutonici . 10. Nega le lettere mandate al Papa in

fuo nome, rvi. Gentile di Spoleti. Sua Congregazione

estinta. 189. Gerardo Odone , o Eude General de' Frati Minori . 47. Chiede mitigazione

alla regola. 65. Gerardo della Guardia General de Frati Predicatori . Cardinale . 135.

Geralimo Patriarca di C. P. Sua morte.

Gerusalemme, Frati Minori alla Chiesa del Santo Sepelcro. ivi. Geluati. Congregazione di Cherici ap provata da Urbano V. nel 1367. p.218

E' foppressa da Clemente IX. nel 1668. p. 219. Giacobello di Mifaia, discepolo di Glo-

vanni Hus . 381. S. Giorgio in Alga. Riforma di quel

Monistero . 356. Giovanna Regina di Napoli . 137. Sposa Luigi Principe di Taranto. 157. 1 Sua morte. 272. e feg.

Giovanna II. Regina di Napoli. 392. Giovanni XXII, Papa, Rimproveri di Luigi di Baviera contra di lui. 11. 27. Ricufa di andar a Roma. 20. Terza promozione, dieci Cardinali. 32. Errori di Giovanni XXII. fecondo Michele di Cesena . 43. 63. 64. Morte di Giovanni XXII. 81. Suo

tesoro, ivi. Sua morte, 127 Giovanni Cantacuzeno gran Domestico riconcilia il Patriarca Isaia con i Ve-Scovi . 41. Suo artifizio per far Giovanni d'Apri Patriarca di C. P. 74. In C. P. coronato. 131. Riconosciuto Imperadore col giovane Paleologo. 156. Dà fua figlia ad Urcano Sultano de' Turchi . ivi . Cerca di giustificarfi preffo il Papa. Si efibifce per la Crociata. 164. Dimoltra gran deliderio della riunion delle Chiefe , ivi. Lascia l'Impero, e si sa Monaco. 191. Giovanni di Giandun amico di Marfilio

di Padova, 19. Giovanni di Montecorvino . Confagrato Arcivescovo. 24. Sua morte. 75. Giovanni Visconti fatto Cardinale dall'

Antipapa, 46.

Giovanni Gaetano degli Orfini Legato

in Toscana. 20. D. Giovanni Infante di Aragona , Ar-

civescovo di Toledo. 15. Suo contra-sto cogli Arcivescovi di Tarragona, e di Saragozza, ivi. Giovanni XXIII. eletto Papa. 383. V.

Baldaffar Coffa . Suoi cominciamenti . ivi .

Giovanni Re di Francia confegrato a Reims . 166, Preso alla battaglia di Poitiers . 195. Vifita Urbano V. in Avignone. 207. Prende la Croce contra i Turchi. ivi . Sua morte 210. Giovanni Duca di Borgogna fa uccidere il Duca d' Orleans, 255.

Giovanni Re di Aragona fi dichiara per Clemente VII. 291. 292. 300. Sua morte. 322. Giovanni Re di Castiglia neutrale tra'

due Papi. 260. Riconosce Clemente. 266. Bolla di Urbano contra di lui. 272. Sua morte. 309.

Giovanni Paleologo, o Calojanni rien-tra in C. P. 191. Tratta con Innocenzo VI. 192. Manda un'ambasciata ad Urbano. 221

Giovanni di Eula pronipote di Giovanni XXII, Cardinale, 16

Giovanni di Brognier , Vescovo di Viviers, e Cardinale, 282. Gievanni di Cros Vescovo di Limoges, e ·Cardinale . 231.

Giovanni Flandrino, Vescovo di Car-- pentras, poi Arcivefcovo di Auch, e Cardinale . 301.

Giovanni della Grange, Abate di Fescamp, Vescovo di Amiens, e Cardi-

nale. 24. Giovanni di Moufin, Limofino, General de Frati Predicatori , Cardinale .

Giovanni di Talaru, Arcivescovo di Lione, e Cardinale. 298. Giovanni di Stretford, Arcivescovo di Cantorbert. 136.

Giovanni le Fevre, Abate di S. Vaast, Vescovo di Chartres, 257. Giovanni d' Apri Patriarca di C. P. 74

Non vuol conferine co' Nunzi del Papa, 79. La Imperatrice Anna lo fa deporre. 154. Cantacuzeno lo feaccia da C. P. 155.

Giovanni Villani Istorico Fiorentino. Sua morte . 157.

Giovanni Colombino autore della Congregazione de' Gefuati . Sua morte . 219.

Giovanni Rusbroc . Sua morte, e fuoi Scritti . 267.

Giovanni il Piccolo Cordigliere, Dottor in Teologia. Suo discorso per giustificar il Duca di Borgogna . 355. "

Giovanni di Montfon, Frate Predicatore, Dottore in Parigi . Suoi errori. 202. Condannato in Avignone, 206. Suo Ordine perseguitato per occasione

- di lui . 197 Giovanni di Roccatagliata, Frate Mino-

. re fanatico . 195 Giovanni di Oldcastel, capo de' Lollardi in Inghilterra . 389. Cospira aperta-mente contra Errico V. 391.

Giovanni Vallea Predicator fediziofo in - Inghitterra. 268. Sua morte. 269.: Giovanni Hus. Suoi cominciamenti ( 337.

Suoi errori, e progressi. 380. Citato da Aleffandro V. 381.

Giovanni Vicieffo Sacerdote Inglese .

Suoi errori . 247. Suoi protettori . 24 Altri errori. 270. Sua morte, e fuoi . fcritti . 294. e /eg. . . . .

Girolamo di Praga discepolo di Giovanni Hus. 381. Giubbileo ridotto a cinquant'anni . 137.

Giubbileo dell'anno 1350, ivi. Ridotto a trentatre anni . 20% Giubbileo · esteso in Alemagna, 305, Giubbileo del 1400. 335. Giudei. Violenze contra di effirin Ale-

magna . 93. e Jeg. Perséguitati in occasion della peste. 159.

Giuramenti di competenza del Giudice Ecclesiastico. 36. Giurisdizione . Doglianze reciproche de'

Prelati e de' Signori radunati a Parigi per tal motivo . 52. Fine di tal radunanza . 56. Gozio di Rimini Patriarca Latino di C.

P. Cardinal Legato in Sicilia, 96, Greci. Loro errori circa il Purgatorio. 2

Gregorio XI. Papa. 230. V. Pietro Ruggiero. Suoi benefizi. rvi. Gregorio rifoluto di andar a Roma . 239. Lascia Avignone. 245. Sua ultimo viaggio.

Fleury Tom, XIV.

246. Suo ingrello in Roma. ivi. Sua morte. 249. Divisione nel Conclave, e tumulto di fuori . riv . 250.

Gregorio XII, eletto Papa . 351. V. An-gelo Corrario. Suoi gavilli per ritardar la unione a 354. E abbandonato da' suoi Cardinali . 356. Sua suga d' Austria a Gaeta. 378. 379. Sua suga a Rimini . 386. 387.

Gregorio Palamas capo de' Quietifti del Monte Athas . 170. Prefo in protezio ne dalla Imperatrice Anna è ordinato Areivescovo di Teffalonica, ma rigettato dal fuo popolo . 156.

Guglielmo di Aure Abate di Montolieu, ·Cardinale. 06.

Guglielmo di Court , Monaco di Ci-

steaux , Vescovo di Nimes, poi d'Albis e Cardinale, ivi. .... Guglielmo di Flavacourt, Vescovo di Vi-

wiers , poi di Carcaffona y poi Arcivescovo di Auch. 25.

Guglielmo di Melun Arcivescovo di Sens. g.: Guelielmo Ocam si rivolta contra il Papa. 7. Si ritira presso Luigi di Bavie-

ra . 43. Guglielmo di Trie, Vescovo di Bayeux, poi Arcivescovo di Reims. 20.51. Guglielmo di Aigrefeuille : Limofino, eletto Arcivescovo di Saragozza, Cardinale. 167. 5 1 b

Guglielmo di Aigrefeuille il Giovane . Cardinale: 218.

Guglielmo di Chanac, Vescovo di Chartres , poi di Menda , e Cardinale . 231 ort % es

Guelielmo di Courtenal Vescovo di Londra poi Arcivelcovo di Cantorberi . 269. Softiene la libertà Ecclefialtica.

Guglielmo di Melun , Arcivescovo di Sens . 145. Guglielmo Farinier, Generale de' Frati Minori, Cardinale, 196, Guglielmo Fillastro, Decano di Reims,

e Cardinale. 385. Guglielmo Grimoldo , Abate di S. Vittore di Marfiglia, eletto Papa Urbano V. 206

Guglielmo di Valen, Vescovo di Evreux; approva la condanna di Giovanni di Montion . 297. GuiGuido di Bologna, Arcivescovo di Lione. e Cardinale, 135.

Guido di Malefec, Vescovo di Lodevo, poi di Poitiers, Cardinale. 241. Guntero di Scouarzenburgo eletto Imperadore. 260. Sua morte, ivi.

Aceso di Aragona . Prevolto di Barcellona, Veicovo di Valenza, e Cardinale. 202.

Iacopo Albertino . Vescovo di Venezia deposto, corona Luigi di Baviera, 33. Confacra Piero di Corbiera. 39. Tacepo Colonna fi oppone a' tentativ

di Luigi di Baviera a Roma. 37. Jacopo Fournier, Vescovo di Mirepoix, Cardinale . 32. Eletto Papa . 82. V. Benedetto XII.

Jacopo Gaetano Cardinale. Suo cerimoniale . 97.

Jagellon Duca di Lituania diventa Re di Polonia, e si fa battezzare col nome di Ladislao. 285.

Infallibilità del Papa, opinione nuova. 15. Infallibilità di Papa Urbano V.

Infedeli . Si dà loro troppa libertà in Ifpagna. 126.

Inghilterra. Il Papa vi conferifce de' benefizi ad onta del Re. 138. Edoardo III. scrive al Papa sopra ciò . 139. Laici di quel Regno dimandano i beni Ecclefiaftici . 344.

Innocemo VI. Papa. Sua morte, 206. Innocenzo VII. Papa in Roma. 342. V. Cofmato Maliorati. Convoca un Concilio a Roma. 347. Fa la pace col Re Ladislao. 348. Morte d' Innocenzo.

Inquisitore a Parigi nel 1387. 293. Inquisizione . Suo potere ristretto a Firenze. 149. A Venezia. 194.

Ifaia Patriarca di C. P. 27. Prende il partito del giovane Andronico . 39. Sua morte. 74-

Isidero Palamita Patriarca di C. P. 155. Caufa di uno fcifma tra' Greci. ivi . fua morte. 166.

Italiani non voglion effer governati da Ecclefiaffici . 31.

S. Ive canonizzato. 151,

Adislao il Giovane, figlio di Carlo della Pace coronaro Re di Napoli. 300. 301. Poi di Ungheria. 340. e/ee. Trattato di Giovagni XXIII. con lui-386. Ladislao s' impadronifice di Roma, e il Papa sen fugge, 388, Morte di Ladislao. 392.

Monaco pretenden-Ladisleo il Bianco. te al Regno di Polonia . 237. e fee-Lairi non hanno alcun potere forra gli Ecclefialtici , lecondo Bonifacio VIII. e un Concilio di Avignone. 21.

Lavaur . Concilio di tre Provincie, Narbona, Tolofa, ed Auch, 222.

Lituani convertiti alla Fede Cristiana 288.

Lollardi o Vicleffilli inquietano la Inghilterra. 293. 294. Loro errori. 320. 38. Statuto del Re Errico IV. contra effi. 337. Si follevano fotto Errico V. 38

Lambardia . Suoi tiranni prendono dal Papa il titolo di Vicari. 124. Le Città sollevate si sottomettone al Papa Benedetto XII. 129.

Londra. Concilio nel 1282, in cui molti errori di Vicleffo fono condannati. Luigi Duca d' Orleans affaffinato a Pa-

rigi . 355. Luigi il Grande Re di Ungheria coronato. 137. Dimanda al Papa di efferlo per la Sicilia . 156. Gli è negato. ivi. 157. Sua morte. 286.

Luigi Duca di Angio. adorrato dalla Regina di Napoli 264. Bolla di Urbano VI. contra di lui . 273. Entrain Italia. ini. Sua morte. 276.

Luigi di Angiò Principe di Taranto, fecondo marito di Giovanna Regina di Napoli, Re titolare di Gerusalemme. 157. Sua morte. 206.

Luigi di Angiò II. riconosciuto Re di Napoli . 200 e fee. Paila al Regno .-201. Va a Pita, noi a Roma. 379. Lucgi di Baviera , Marchefe di Brandemburgo. 160.

Luigi della Cerda ottione dal Papa Clemente VI, le Hole Canarie . 143. Luigi Donato Veneziano, Generale de'

Frati Minori, e Cardinale. 278.

Laigi di Baviera eletto Re de' Romani manda in Italia , ed anima il partito. de' Gibellini . Monitorio del Papat contra di lui . . Luigi fi appella , e dimanda un Concilio, rvi, e feg. Sentenza del Papa contra di lui, 11. Rintaccia al Papa sedici errori . 27. Arriva a Milano . ivi . Ivi è coronato . 28. Mette de' Vescovi in molte Città. 29. e 30. Ultima Bolla contra di lul. 31. Entra in Roma . 32. e feg. Depone il Papa Giovanni XXII. 35. e 36. Parte da Roma. 42. Sue offerte ricufate dal Papa Giovanni . 61. Comincia un trattato con Benedetto XII. 85. Altro tentativo inutile. 92. e 93. Monizione di Clemente VI. contra di lui, 138, Entra in maneggio col Papa. Senza frutto . 141. Ultima fentenza del Papa contra di lui . 146. e 147. Sua morte. 153

di Polonia . 98,

## Luigi figlio di Caroberto disegnato Re M

M Agno Re di Svezia dimanda al Pa-pa la Scania, 99. Marciac, Concilio nel 1326, p. 25. Altro nel 1329. p. 51. Marfiglia. Articoli proposti per ottene-

re la unione. 353. Marsilio di Padova. Suo Difensor della

pace. 19. Egli, e Giovanni di Giandun si attacca a Luigi di Baviera. ivi. Bolla contra effi. 32. Morte di Marfilio . 44

S. Marta, Sua Festa. 26.

Martino L. Re di Aragona . 330. Ne ga di soccorrere Benedetto XIII. ivi. Martino Re di Sicilia. 322. Martino di Saloa, Vescovo di Pamplo-

na, e Cardinale, 300.

Marriri dell' Indie quattro Frati Minori. 25. Mastino della Scala, Signor di Verona,

Sua penitenza. 124. Matteo Visconti Signor di Milano, Sua morte . 2. Suoi cinque figli . ivi .

Suoi delitti . 8. Matteo Cantacuzeno dichiarato Impera-

dore, 184. e 185. Coronato, 186. Fr. Mendicanti, Qual torto fece loro la

peste del 1348. p. 137. e fegi. Menendo Cordula, Veicovo di Cordua, preto da' Clementini. 219.

Michele di Cesena sostiene il decreto di Perugia contra quello del Papa . 7. Si appella de' decreti del Papa , e fi ritira presso Luigi di Baviera . 43. Sentenza del Papa contra di lui . Ivi. e 44. Altra 47. E' deposto nel Capitolo tenuto a Parigi. ivi. Bolla Quis vir reprobus. 49. Apologia di Michele. 63. E' condannato dal Capitolo di Perpignano. 64. Sua morte. 161. Millerzi Canonico di Praga, Eretico.

Fr. Mineri fanno grandi convertioni in Ungheria. 227. In Valachia. ivi. In Tarraria. 228. 232. Frati Minori Scismatici. Lor riduzione. 162. Monaci . Benedetto XII. li riforma . 88. Montecasino. Vescovado soppresso. Mo-

nastero ristabilito. 228. Montefiascone eretto in Vescovado. 226. Morti. Affemblee notturne presso i loro

corpi vietate . 136.

V Iccolò di Calabria Eretico in Cata-logna. 178.

Niccolò Capoccio, nobile Romano, Vescovo di Utrecht, poi di Urgel, Cardinale . 167.

Niccolò di Clemangis. Sua lettera al Re intorno alla unione della Chiesa. 310. Niccold Emerico Inquisitore in Arago-

na. 232. Nicrold Lorenzo si erige in Tribuno a Roma . 152. Lettera insolente. ivi. Bolla contra di lui . 153. Fugge da Roma. ivi. Vi entra, poi fugge a Praga. 182. Mandato in Avignone, e liberato . ivi . Rimandato a Roma con elogio . ivi , e 183. Eccitato il popolo contra di lui lo uccide nel Campidoglio. 187.

Niccold Orefmo, Dottor famolo a Parigi. 215 Niccold Rollel , Frate Predicatore , Inquisitore in ¡Aragona, e Cardinale.

Niceforo Gregoras Istorico . Sue ragioni per non entrar in difputa con i Latini . 79. 80. Dichiarato contra i Pala-Eee 2

C.P. del 1351. p. 171. Vi parla con gran forza. rui. Rimproveri dell'Imperadore contra di lui. 172.

O

One Colonna, Cardinale Diacono.
345. V. Martino V.
B. Odorko di Friuli Frate Minore Mis-

fionario nelle Indie. 57.

Offere poste davanti alle Immagini,

Croci ec. saccheggiate. 136.
Offiziali della Corte di Roma. 364.
Ore Canoniche. Obbligo di recitarle. 26.
Offie infanguinate per calunniare i Giu-

dei. 93. e feg. Ottomano primo Sultano de' Turchi. 73. Ottone figlio del Langravio di Affia, Arcivefcovo di Magdeburgo, 66.

P

Palencia. Concilio nel 1388. p. 296. S. Paolo primo Eremita. Religiosi di tal nome in Ungheria. 45. Paolo Tigrini, falso Patriarca di C. P.

Papa. Può correggere o rivocare la decisione del suo predecessore. 14. Estensione di suo potere secondo Alvaro Pelagio. 71. Sua piena postanza se-

condo Innocerzo VI, 174, 281.

Parigi. Concilio nel 1345, fotto Gnglielmo di Melun. 145, Riforma della Univerlità nel 1366, p. 216. Concilio nel 1395, per la union della Chiefa. 315. Suo Vescovo Giudice ordinario della Università. 291. Concilio nel 1408. p. 364. Università di

Parigi venuta da Atene. 349. Paftore di Sarrats, Frate Minore, Vefcovo di Affili, Arcivefcovo di Ambrun, e Cardinale. 166.

Penitenti Bianchi impoltori. 334. Perpignano. Concilio di Benedetto XIII.

366. Suo fine. 376. Pelte violenta in Italia. 157. Pietro II. di Aragona Re di Sicilia. 97. Procedure del Papa Benedetto con-

tra di lui, ivi. Pietro Bertrandi Vescovo di Autun, so-

fiene le pretensioni de Giudici Ec-

clesiastici . 43. Cardinal di S. Cles

mente. 69.
Pietro di Corbiera, Antipapa Niccolò
V. 38. Ricevuto a Pifa. 45. N'efce,
e finalconde. 47. E' condotto al Papa.
52. Sua abbjura. 60. Sua penitenza,
e fua morte. 61.

e sua morte. 61.

Pistro di Cugnieres propone in presenza del Re le lagnanze de Giudici laici.
52. Sua disputa con Pietro Bertrandi.
53. Sua memoria odiosa al Clero. 56.

Star memoria dottoia at. ctero. 50.

Stero Ruggiero di Maumont, Arcivelcovo di Sens, foltiene le pretenfioni de'
Giudei Exclefiafitici. 52. E trasferito
a Roamo. 66. Fatto Cardinale. 96.

Pietro di Nicofia, Patriara titolare di
Gerufalemme. Sna morte. 23.

Pietro Giovanni di Oliva, Frate Minore. Suo comento fopra l'Apocaliffe, 16. Condannato dal Papa. 18.

Pietro della Palu , Frate Predicatore, Patriacatiolare di Gerulaleme. 68, Pietro ii Cerimoniolo, Re di Aragona, in Avignone. 135, e/fg. Laganare del Papa contra di Ini. 175, Concordato col Papa. 117, e/fg. Abolitone dell' Era Spagnuola nel 1350, p. 176, See condo viasgio del Re Pietro in Avignone. 191, Sua morte. 291. Pietro Infante di Aragona. Frate Mi-

nore · 199.
Pietro d' Ailli, Dottor di Parigi, e Gram
Maeîtro del Collegio di Navarra. 293.
Vefcovo di Cambrai, inviato a Roma
a Bonifacio IX. 326. Cardinale. 385.

Pietro dell' Aquila, Frate Minore, Inquisitore a Firenze, accusato di concussione ec. 149. Pietro Bertraudi il Giovane. Cardina-

le. 140.
Pietro di Candia, Greco, Arcivescovo di Milano, Cardinale. 345. V. Ales-

Pietro Corsini, Fiorentino, Vescovo di Volterra, poi di Firenze, Cardinade, 229.

Pietro di Cros, Provveditore di Sorbona, e Decano di Parigi, Vescovo di Senlis, poi di Auxerre, e Cardinale. 167. Pietro di Cros Arcivescovo di Bourges, poi di Arles, Cardinal di Cle-

Pietro della Foresta, Vescovo di Tour-

nale . 195. Sua morte . 204.

Siviglia, e Cardinale. 231.

Pierro Itier Velcovo di Dax, e Cardinale . 204

Pietro della Jugia, Arcivescovo di Narbona , poi di Roano , e Cardinale , 241. Tiene un Concilio . 176.

Pietro di Luna, Aragonese, Cardinale. 242. Legato in lipagna di Clemente VII. 258. Legato a Parigi fotto pretelto della unione . 310. Eletto Papa Benedetto XIII. 314. Sua diffimula-

zione. ivi . Pietro di Lufignano Re di Cipro in Avignone. 207. Il Papa gli rimprovera un adulterio di abitudine. 222. Sua morte. rui.

B. Pietro di Luffemburgo. Sua nascita. 289. Sue virtù, e sua morte. 290. Pietro di Montirac Cardinal di Pamplo-

na. 196. Pietro Ruggiero, Abate della Cafa-di-Dio Vescovo di Arras . Arcivescovo di

Sens, Cardinale, o finalmente Papa. 134. V. Clemente VI. Pietro Ruggiero, nipote di Clemente VI.

eletto Papa . V. Gregorio XI. 230. Pierro di Sorrenac, Velcovo di Viviers, e Cardinale . 241.

Pierro Estain, Vescovo di S. Flonr, poi Arcivescovo di Bourges, e Cardinale.

Pietro Tomacelli Cardinale. 267. Eletto Papa a Roma Bonifacio IX. 298. S. Pietro Tommaso Carmelitano . 193. Vescovo di Patti in Sicilia. ivi. Legato in Cipro , Vescovo di Coron

&c. Sua morte . 212. e feg. Pilo di Prato, Arcivescovodi Ravenna,

Cardinale a'tre cappelli. 299. Pifa, Preparazione al Concilio di Pifa. 261. Convocazione, svi. Apertura del Concilio . 367. Sentenza contra i due

Papi . 371. e /eg. Poitevino di Montesquion , Vescovo di

Basas, di Maguelona, di Albi, e Cardinale. 166

Ponzio Frate Minore, Arcivescovo di Seleucia, fautore de' Fraticelli. 148. e feg.

mal, di Parigi , di Roano , e Cardi- Porzio di Villemur , Vescovo di Pamiers, Cardinale. 167

Pietro Gomes di Barros, Arcivescovo di Pevertà di Gesu-Cristo . Consulto della Università di Parigi . 6.

Praga eretta in Metropoli Suoi Suffraganei . 141. Tumulto in Praga, efalfi Martiri . 387

Presentazione dalla Santa Vergine . Introduzione di quella Fella. 236. Privilegio Clericale. Occasione d'imponità de' delitti. 169. Privilegi del Clero contrastati in Francia. 306. Accordati al Re di Francia da Clemente VI.

# 169. Privilegi de' Religiosi ristretti da

Urbano VI. 277.

Quietifti del Monte Athos. Loro fogni . 130. Falli Quietisti in Occidente . 267.

R Simondo Patriarca Latino di Geru-Salemme. 23. Sua morte. 68. Reimondo di Canillac, Prevolto di Ma-

guelona, Arcivescovo di Tolosa, poi Cardinale . 166. Raimondo Lullo. Suoi errori condanna-

ti da Gregorio XI. 242 Regalia . Lagnanze del Papa per ciò.

Regno di Gesù-Cristo su la terra. 49. e 52. Reims. Concilio raccolto a Nojon nel 1344. dall' Arcivescovo Giovanni di Vienna. 142. e seg. Assemblea di

Francia e di Alemagna intorno allo scisma. 325. Reliquie o Infegne dell' Impero. 160 Istrumenti della Passione. 182. Festa

in loro onore. ivis-14. Residenza, Benedetto XII.licenzia i Vescovi dalla sua Corte , perchè vadano a risedere. 83. Residenza de' Vefcovi &c. ordinata da Gregorio XI.

Riccardo II. Re d' Inghilterra . 247. Sostiene la libertà ecclesiattica. 284. Rinunzia il Regno. 333. e feg. Rice

Riccardo Fixraud , Arcivescovo di Armach, predica contra i Frati Mendicanti. 107. Aringa contra di effi in Avignone, ivi. Scritti d'ambe le parti-198. efeg. Morte dell'Arcivescovo, 199 Rinaldo Orlini , Arcidiacono di Liegi,

Cardinale . 167.

Riferba de' Vescovadi di Sicilia. 138. Riferbe disapprovate in Inghilterra.

139. 303. Roberto di Courtenai, Arcivescovo di Reims. Sua morte. 20.

Roberto Re di Napoli . Sua morte . 137. Roberto di Ginevra, Vescovo di Teruana, poi di Cambrai, e Cardinale. 231. V. Clemente VII. 256. Riconociuto dal Re Carlo, 257

Roberto Conte Palatino, e Duca di Ba-

wiera, Imperadore. 336. Roberto Re de Romani Suoi Ambasciastori al Concilio di Pisa . 367. Loro appellazione . 369. Morte di Rober-

to. 384

S. Rocco. 28 Roma, e molte altre Città d'Italia ricondotte alla ubbidienza di Giovanni XXII. 58. Regolamenti pel fuo governo temporale fotto Innocenzo VII. 343-

Romani pressano il Papa a venirea Roroa . 28. Desiderano il soggiorno del Papa per loro interesse . 327. Romani accisi fotto Innocenzo VII. 346. Ruffec. Concilio nel 1327. p. 27. Ruffia . Nuovi Vescovadi in Ruffia ad iltanza di Luigi Re di Polonia . 241.

C'Abbato. Astinenza del Sabbato ordinata a' Cherici . 222. Salsburgo. Concilio nel 1386. p. 285. Sangue di Gelu-Crifto. Quiftione, con qual culto debba adorarfi . 170.

Marino Sanuto Veneziano s' intromette per la riunione de' Greci . 22. Lettere circa l'ingresso di Luigi di Bavieta in Italia. 30.

Scifma di Avignone . Suoi trifti effetti

per lo spirituale e pel temporale. 261. Sue conseguenze. Due Vescovi in molte Sedi . 201. Stato della Chiesa in tempo dello Scifma, 311. Scifme par-

0 1 (A)

ticolari in molte Chiefe. 364. Enegli Ordini Religiosi. 376. Scommenicari offinati melli in prigione. 136, 146,

Senlis. Concilio nel 1326. p. 20. Sens. Concilio nel 1324. p. 9. Servità antorizzata da Dio nella Legge. e. nel Vangelo. 268. e feg.

Sicilia . Pace tra Giovanna Regina di Napoli , e Federico Re di Sicilia , o Trinacria. 234.

Sigi/mondo di Luxemburgo, coronato Re di Ungheria. 286. Detronizzato e prigioniero . 341. Eletto Re de' Romani . 384. Coronato ad Aquifgrana. 323.

Simone Brouffan , Dottor famoso . Arcivescovo di Milano, e Cardinale, 241. Simone Islip, Arcivelcovo di Cantorbarl. 169. Tien due Concili nel 1362, p. 20 Simone Langham , Arcivescovo di Can-

torberl . e Cardinale . 223 Simone o Suincon il Lepre, Arcivescovo di Praga. Si oppone a' Vicleffilli. 281.

Sua morte . 387. Smirne presa a' Turchi nel 1344, e ri-

prefa. 144. Sostrazione di ubbidienza a Benedetto XIII. preparata con delle appellazioni. 322. e feg. Ordinata con lettere patenti da Carlo VI. 327. Eseguita anche in Avignone. 328. Sottrazione in Castiglia. 331. Sottrazione reiterata. 349. Pronunziata nel Concilio di Pifa. 371. e fee. Fine di quel Concilio . 375. Spada. Vana allegoria delle due spade.53.

Siefano Auberto Vescovo di Clermont, Cardinale. 135. Eletto Papa. 180. Innocenzo VI. Suoi cominciamenti, evi. Stefano Auberto pronipote d' Innocenzo VI. Vescovo di Carcassona e Cardinale . 205.

Stefano Aldebrando Arcivescovo di Tolefa . 168. Sufficio dimandato dal Papa in Alemagna, e negato. 199. e feg.

Abor. Luce del Tabor vantata da' Palamiti. 172.

Talerando Vescovo di Auxerre, Cardinale. 67.

Ta-

conquifte. 338. Tarif Battaglia e gran vittoria riporta-

ta fopra i Mori. 427. Tartaria. Lettera del gran Can a Bene-

detto XII. 95. T.flis in Georgia, Vescovado eretto da

Giovanni XXII. 56. Tiramo. Dottrina di Giovanni il Picciolo intorno alla uccifione de' tiranni ,

condannata a Parigi. 390. e feg. Toledo. Concilio nel 1324. p. 15. Tolofa, Lettera dell' Università di To-

lofa contra la fottrazione di ubbidienza, condannata a Parigi. 348. S. Tommafo di Aquino canonizzato . 3.

Tommajo di Arondel, Vescovo di Eli, poi Arcivescovo d' Yorch, poi di Cantorberl. 321. Perseguita Giovanni di Oldcastel, e i Vicleffisti. 389. Tommafuccio di Foglino Frate del Terz'

Ordine di S. Francesco. 248. Traslazioni di Velcovi frequenti. 282.

363. Turchi Ottomani, Urcano ec. 202. Turlupini, spezie di Eretici in Francia. 235.

V Ade in pace. Prigione rigorofa de' V Monaci. 168. Valdemaro III. Re di Danimarca in Avignone. 210.

Valdesi in Piemonte. 70. Nel Lionese, e Delfinato. 84. Ubertino di Cafale, Capo de' Frati Spirituali, fugge, e va preflo a Luigi di

Baviera. 18. e feg.. Venceslao figlio di Carlo IV. Sua nascita. 20t. Eletto Re de' Romani. 244. Imperadore. 258. Deposto dall'Impe-

ro. 336. Venturino di Bergamo, Frate Predicatore, e Missionario famole. 148.

Vermica. Immagine della Santa Faccia mostrata a Roma, 163.

Vescovadi, Pretenzioni del Papa intorno alla istituzione e disposizione de' Vescovadi . 142. Pretende il Papa di poter dare alle Chiefe de Vescovi stranieri. 158.

Tamerlano Imperadore de' Mogolefi. Sue Vescoui necessari nelle Chiefe. 57. Ordinati per le Missioni Orientali, evi, Loro doveri tecondo Giovanoi XXII. 67. Falfo Veicovo punito in Utrecht. 307.

Ugo di Lufignano, Re di Cipro. Sna morte, 202.

Ugo di Montalano, Vescovo di Nan-tes, e Cardinal di Bretagna. 241. Ugo Ruggiero, Vescovo di Tulle, e Cardinale . 135.

Vilna. Fondazione di quel Vescovado. 288. e feg.

S. Vincenzo Ferrerio. Suoi cominciamenti. 377.

Visconti Giovanni e Luchino Signori di Milano si settomettono al Papa, 129. Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano muore . 190. Bernabo Visconti tiranno di Milano in guerra con Pa-pa Urbano V. 208. Trattato per la reflituzione di Bologna . 209. e feg.

Vision Beatifica . Propolizioni di Giovannt XXII. intorno ad essa. 68. Risvegliali la quiftione . 75. Parere de' Dottori di Parigi. 77. Dichiarazione del Papa. 78, Sentimento del Pubblico intorno a tal quiftione . ivi . Decreto di Benedetto XII 84.

Visitazione della B. Vergine. Istituzione di tal Festa . 208.

Umberto Dolfino del Viennese, capo della Crociata. 145. Riceve gli Ordini Sacri, Cede il Dolfmato a Filippe di Valois, 167, Si fa Frate Predicatore. ivi. Arcivescovo di Reims in Commenda. Sua morte. 168.

Unione delle Chiese dev'essere volontaria, Non fi può fare che in un Concilio generale. 165.

Università di Parigi dichiararsi per Clemente VII. 260. Urbano V. Pana. 206. V. Guglielmo Grimoldo. Urbano rifoluto di andar a Roma. 214. Fonda un Monistero a Montpellier . 217. Parte d' Avignone per

la Italia, 218. Giornale del fuo viaggio. ivi. Urbanoa Viterbo. 219. Sua entrata in Roma. 220. Sua morte. 230. Urbano VI. abbandonato da' fuoi Cardinali. 253. Ne crea degli altri . 256.

te 202.

Entra nel Regno di Nasoli, 274, Si corrugia con Cario dalla Pace, rivi, Unita Nicera, 276, Si ronge con Cario dalla Pace, rivi, Conguna de Cardinali contra di lui, 277, Nemette fei in prigione, 278, Semunia-ca Carlo della Pace, 279, Chel'affectali in Nocera, rivi, Urbano fa tormontre i fei Cardinali prigionieri, Aigus, Gli fa tormentar di nuovo, 280, e /es, Lettere de' Cardinali di Naponi contro Urbano 288. Effect del Carlello di Nacera, 283; Fa uccidere il Veferovo d'Aquila, 289, Paffa ini Si-

cilia, poi a Genova, roi. E fa otto Cardinali, roi, e feg. Fa morire i Cardinali prigionieri. 239. Risonna Roma. 296. Sua morte. 298. Ursens figlio di Ottomano Sultano de' Turchi. Sue conquille, 713. Sua mor-

. Y

Y Orch. Concilio Provinciale nel 1367, tenuto dall' Arcivescovo Giovanni Thursby , 220.

Il fine della Tavola delle Materie .





